

BIBL. NAZ.
VIII. Emanuele III
Race .
de Marinus
B

\_\_NAPOLI\_\_



1. 11 1/1 1/30 B. O. Z

# ANNALI D' ITALIA DAL PRINCIPIO DELL' ERA VOLGARE

SINO ALL' ANNO 1750:

## ANNALI D'ITALIA

DAL PRINCIPIO

### DELL' ERA VOLGARE

SINO ALL' ANNO 1750.

COMPILATI

#### DA LODOVICO ANTONIO M U R A T O R I

TOMO SECONDO.

Dall' anno 222. dell' ERA volgare fino all' anno 400:



#### NAPOLI

Nella Stamperia DI GIOVANNI GRAVIER

MDCCLXXIII.

Benzedin Growle

#### ANNALI D'ITALIA

DAL PRINCIPIO DELL' ERA VOLGARE SINO ALL' ANNO 1750.

ANNO DI CRISTO CCXXII. INDIZIONE XV. DI URBANO PAPA I. DI ALESSANDRO IMPERADORE I.

( MARGO AURELIO ANTONINO detto ELAGABALO per · Confoli ( la quarta volta,

( MARCO AURELIO ALESSANDRO SEVERO.

Tom.II.

ERMINO' in quest' anno il Pontisicato, e la vita San Calliflo Papa, con riportare la gloriofa corona del Martirio , ed ebbe per successore nella Cattedra Pontificia Urbano. Da che Elagabalo ebbe alzato alla Dignità Cefarea il cugino Alessandro (a), per (a) Dio L79.

qualche tempo continuò a favorirlo, ed amarlo. Ma cominciò a poco a poco a raffreddarsi quest' amore, e giunse egli nus lib. 5. ancora a mirarlo di mal'occhio, e a pentirsi dell'adozione fatta. E ciò per due motivi. L'uno, perchè voleva addestrarlo a i suoi infami coftumi, e pretendeva, che feco fi uniffe a ballare, e a far da facerdote con quelle fue barbariche foggie di velliti. Alessandro di natural grave, e di mente oramai capace di ben discernere il ridicolo, e l'indecente nelle azioni del cugino Augusto, non si sentiva voglia d'imitarlo. Oltre a ciò Mammea, donna favia, fua madre, il diffornava da fomiglianti eccessi (b). L'aveva essa allevato con gran (b) Lampr. cura tin da' primi anni, provvedendolo d' ottimi maestri sì per le in Alexa lettere, che per gli esercizi cavallereschi, e militari, senza lasciar de. passare un giorno, in cui nol facelse fludiare. Per maestro della Lingua Greca avea avuto Nebone, per la Rettorica Serapione, per la Filosofía Stilione. Ebbe por in Roma per maestro della Lingua Latina Scaurino, nomo rinomatissimo pella sua professione, per la Rettorica Giulio Frontino, Bebio Macrino, e Giulio Graniano. Servirono ancora ad ammaestrarlo nell' Erudizione Valerio Cordo,

Lucio Veturio, ed Aurelio Fiippo, che scrisse poscia la di lui vita. L'altro motivo, per cui si sveglio, o crebbe il mal animo, e lo sdeguo d' Elagabalo contro al cugino Alesfandro, su il cominciar ad avvederfi, che i foldati più genio, ed amore mostravano al figlio adottato, che al padre. Era in fatti succeduto, che le tante pazzie , e l' infame vita di quelto sfrenato Augusto aveano generata naufea fino negli stessi foldati, gente per altro di buono stomaco. E all' incontro mirando essi la saviezza, e moderazione del giovinetto Aleffandro, quanto sprezzavano, e già odiavano il folle Augusto, altrettanto di flima, ed amore aveano conceputo pel si ben coltumato Cefare. Pertanto la nata gelosia in cuor di Elagabalo il portò a tentar varie vie di levario dal mondo col veleno, col ferro, o in altre guife. A questa indegna azione follecitò chiunque gli stava apprello con promelle di gran ricompense (a). Tutti offervarono una fedeltà onorata verso di Alessandro, e tutti i tentativi del barbaro Imperadore ad altro non fervirono, che a rendere più cauta per la conservazion del figliuolo Giulia Mammea sua madre, la quale l'istrui di non prendere alcun cibo, o bevanda, che venisse dalla parte di Elagabalo, e facevagli preparar la menfa folamente da persone di sperimentata onoratezza. Fece Elagabalo levargli d' appresso tutti i maestri , esiliandone alcuni , ed altri uccidendoli; e pur quello a nulla servi. Potevano le spade de soli soldati appagare la crudel voglia d' Elagabalo; ma oltre al professar essi dell' amore per Alesfandro, e all'avergli verifimilmente giurata anche fede in riconoscerlo per figliuolo dell' Imperadore . Aie landro segretamente li regalava; e però niun d'essi volea macchiarsi le mani nel di"lui sangue innocente. Giulia Mesa anch' ella andava scoprendo tutti i difegni, e le trame del cattivo nipote, e dell'amen-(b) Dio L79, te preservava il buono, col non lasciarlo uscire in pubblico (b). Accortofi finalmente Elagabalo dell'inutilità di quelle occulte macchine, determinò di venire a guerra aperta. Mandò pertanto ordine al Senato di togliere ad Alessandro il titolo, e la dignità di Cefare, e di cassare la di lui adozione. Allorchè in Senato su letta que-(e) Lampr. sta poliza (c), niuno de' padri seppe trovar parola da dire. Se in Elagaba- ubbidislero, nol so; ben so, che tutti amavano Alessandro, e detellavano in lor cuore la violenza dell' indegno Regnante. Certo niun male avvenne ad Alessandro dalla parte de soldati. Spedi loro Elagabalo lo stello ordine, per cui cominciarono a fremere nonmeno i Pretoriani, che l'altre milizie (d); e perchè viddero arriyar gente, che cominciò a cancellar le Iserizioni poste alle statue

nus lib.s .

(d) Herodiapus ib.

d'effo

d'esso Alessandro, già erano vicini a prorompere in una sedizione. Vi fu anche una man d'essi foldati, che corte al palazzo, con apparenza di voler uccidere Elagabalo (a). Avvisatone il coniglio (a) Lampri-Imperadore, fi nafcose in un cantone dietro ad una tapezzeria, ed dius ibid. invio Antiochiano Prefetto del Pretorio a pacificarli. Pofcia perchè durava la commozione nel quartier de' Presoriani, colà si postò Elagabalo in persona, per quetar il rumore, insieme col suddetto Prefetto. Non fi vollero mai arrendere i foldati, finchè Elagabalo non diede parola di cacciar dal palazzo, e gastigar colla morte Jerocle, Gordo, ed altri scellerati suoi Cortigiani, che lui di stolto aveano fatto diventare soltissimo. Arrivò (b) a tanta viltà Elaga- (b) Dio cod. balo, che piagnendo, dimandò loro in grazia Jerocle, cioè, colui, libro. the portava il nome infame di fuo marito, dicendo, che più toflo uccidesfero lui stesso, che quel suo caro ministro. L'accordo in fine fu conchiufo, con patto che Elagabalo mutasfe vita, e fosse afficurata la vita di Alessandro, nè alcuno degli amici di Elagabalo andasse a visitarlo, per timore che non gli nuocestero, o nol conducessero ad imitar gli fregolati costumi del corrotto Augusto. Secondo Lampridio (c) fuccederono quelle cofe nell'anno precedente, (c) Lampri-

Era restato pien di veleno per tali avvenimenti l'indegno Elaga- dius in Elabalo, e però venuto il primo di di quest'anno, in cui doveva egli 84balo. col cugino Alessandro procedere Console, non si volle muovere di camera, se non che l'avola, e la madre tanto disfero con fargli temer imminente una follevazion delle milizie, che folamente a mezzo di con esso Alessandro andò a prendere il possesso della Dignità Consolare. Ma non volle passar al Campidoglio a compiere la funzione, e convenne, che il Prefesto di Roma la compielle, come se non vi fossero Consoli. Non sapea digerire Elagabalo il veder così limitata l'Autorità sua Imperiale, e molto meno, che al dispetto fuo, e fu gli occhi fuoi vivesse l'odiato Alessandro. Però andava cercando nuove maniere di levarlo di vita; ed ora solamente su, secondo Erodiano (d), che tentò di torgli il titolo, e la dignità di (d) Herodia-Cefare. Fece partir di Roma all'improvviso tutti i Senatori (e), ac- nus L s. ciocchè non ofassero opporsi a' suoi malvagi disegni. E perchè Sabi- (e) Lamprid. no Senator gravissimo era restato in Città, diede ordine ad un Centurione, che andaffe ad ammazzarlo, Per buona fortuna collui pativa di fordità, e credendo, che l'ordine fosse per l'esitio; non ne fece di più. Per comandamento poi d'esso Elagabalo era ridotto Alessandro a starsene chiuso in casa enè ammesteva udienze. Da li a poco tempo volendo il folle, ed insieme surbo Imperadore scan-

dagliare, qual disposizione si potesse aspettar da i soldati, qualora facesse ammazzar Alessandro, sece correr voce, ch'esso Cesare era vicino per la malatria a mancar di vita. Grande fu il bisbiglio, maggiore di poi la commozion delle milizie, gridando moltiflimi d'elfi, che volevano vedere Alessandro Cesare. Perciò si chiusero ne' lor quartieri, , nè più volevano far le guardie al Palazzo Cefareo. Imminente era una terribil follevazione, se Elagabalo, preso seco in carrozza Alessandro, non fosse ito al lor campo. Apertegli le porte, il condusero al loro Tempio, udendosi intanto molti strepitoli Viva per Alessandro , pochi per Elagabalo . L'ultima pazzia di quello Imperadore fu, che essendoli egli trattenuto in quel Tempio la notte, nella martina feguente, che su il di 6. (altri vogliono il di 9. di Marzo, altri più tardi; ma Lampridio chiaramente sta colla prima opinione ) fece istanza, che fossero ammazzati alcuni di coloro, che aveano gridato, Viva Aleffandro. Così irritati da quello pazzo ordine rimafero i foldati, che a furia si follevarono contra di lui. Fuggi Elagabalo, e si nascose in una cloaca, luogo degno di lui; ma avendolo trovato, l'uccifero, e feco Soemia sua madre, che era in sua compagnia, e molti de suoi iniqui ministri . Fra questi si contarono i due Presetti del Presorio . ed Aurelio Eubulo da Emela, Presidente della sua Camera, scorticator della gente, che dalla plebe, follevata anch' essa, e da i foldari tagliato fu a pezzi. Nella slessa rovina rellò involto Fulvio Prefetto di Roma, e l'infame Jerocle. Di tanti suoi obbrobriosi Cortigiani, potenti presso di lui, non si falvo, che uno. Furono strascinati per la Città i cadaveri dell'ucciso Augusto, e di sua madre; poi quello d'esso Elagabalo gittato su nel Tevere. Fece il Senato radere dalle Iscrizioni a lui polle il nome d'Antonino, cotanto da lui disonorato, ed egli da li innanzi non con altro nome fu menzionato, che di falso Antonino, di Sardanapalo, e di Tiberino, o pur di Vario Elagabalo. Così dopo aver quello scapellrato giovane regnato tre anni e nove meli, e qualche giorno, colla più vituperosa vita, che mai s'udisse, ricevette una più vituperosa morte, pena convenevole a i suoi molti delitti. È in questa maniera rello libera da un famoso mostro Roma, el'Imperio. Lam-(a) Lampil- pridio (a) vien poi descrivendo le strane invenzioni della golosidius in Ela- tà di Elagabalo, nelle quali impiegava egli große somme d'oro, perche superò le cene di Apicio, e di Vitellio. L'altre pazzie dele la fua lusuria si mette egli ancora ad annoverare, che non meritano luogo nella prefente Storia; e però paíso a ragionare del no-

vella

vello Imperador de' Romani, cioè di Alessandro, che immediatamente dopo la morte d'Elagabalo su riconosciuto Imperadore, per parlarne nondimeno solamente all'auno seguente.

> Anno di Cristo cexxiii. Indizione i. di Urbano Papa 2. di Alessandro Imperadore 2.

Confoli ( Lucio Mario Massimo per la feconda volta, Lucio Roscio Eliano.

Appoiche tolta dal Mondo fu la peste dell' impuro Elagabalo Dach anno precedente, Marco Aurelio Severo Aleffandro, che fi trovava nel quartiere de' Pretoriani, con alte voci fu da effi proclamato Imperadore Augusto (a), e condutto fra i Viva del popolo (a) Lamprial Palazzo Cesareo. Di là palsò egli al Senato, dove con allegrif- dius in Alefimi concordi voti fu confermato a lui l' Imperio, e conferita la xandro. Podestà Tribunizia, e Proconfolare col nome di Padre della Patria. Tutto ciò fatto ad un tempo sesso, parte perchè il titolo di Cesare già a lui dato gli avea acquiflato il diritto a questi onori , e parte perché la conofciuta fua morigeratezza gli avea preventivamente conciliato l'alnore d'ognuno. L'esser egii stato perseguitato da Elagabal o, avea servito a renderlo più caro tanto a i foldati, che a i Senatori, tutti oramai troppo stomacati della sozza, e pazza vita di quell'Augusto animale. Leggonsi in Lampridio le nobili acclamazioni fatte dal Senato ad Alcisandro, unite alle detellazioni dell'infame suo predecessore. Volevano que' Padri, ch' egli assumesse il nome di Antonino, assai conveniente al suo buon naturale; ma egli con bella grazia si mostrò non ancor degno di portare un si venerabil nome, Molto più ricusò il titolo di Grande, elibitogli dal Senato, per unirlo a quel di Alessandro, con dire di meritarlo molto meno, perchè nulla di grande avea operato fin qui: la qual moderazione d'animo gli acquillò più credito, che fe l'avesse accettato. Il nome di Marco Aurelio non si sa bene se l'assumesse. perchè fu adottato da Elagabalo, che usava quel nome, o pure perchè fu creduto figliuolo di Caracalla, appellato anch'esso Marco Aurelio. Quanto al nome di Severo, verilimilmente lo prese egli per essere (falso o vero che sosse ) nipote di Severo Augusto, e non già, come vuole il suddetto Lampridio, pel suo vigere, e coflanza nell'efiggere la militar desciplina da i soldasi. Di questa sua

Imperator. nus libes. (c) Dio 6.79,

fermezza, e rigore egli diede i fegni non già fu i principi del fuo (a) Mediob. governo, ma nel progresso del tempo; e noi abbiam le monete (a) in Numism. anche dell'anno precedente, nelle quali è chiamato Marco Aurelio Severo Aleffandro Imperadore. Che età avesse egli , allorchè su af-(b) Herodia- sunto al trono, non si può decidere. Erodiano (b) gli da circa tredici anni . Dione (c) , ticcome già accennai , il fa maggiore di età di Elagabalo: il che se si accorda, egli avrebbe avuto più di dieciotto anni . Quel, che fappiam di certo, era egli molto giovanetto, e perciò tanto più dee comparire mirabil cofa, ch'egli si lodevolmente comincialle, e più gloriofamente profeguisse il governo del Romano Imperio. Certo l'età fua, e la poca iperienza del Mondo, non erano ful principio baflevoli a fostener con onore un tal peso; e il Senato avea gia fatto un decreto, che niuna donna poterfe da li innanzi federe in Senato. Perciò la vecchia fua avola Giulia Mesa, e la madre sua Giulia Mammea, desiderose della vera gloria del

nato eleggeffe fedici Senatori, i più riguardevoli per l'età, per la

(d) Herodia- nipote, e figliuolo, o scelsero esse, o pur vollero (d), che il Se-

dro .

saviezza, e dottrina, e per la probità de'costumi, che li trovallero in Roma, i quali servissero di Assessori, e Configlieri al giovinetto (e) Lampr. Principe. Così su satto (e). Fra gli altri scelti si contano Ulpiano, in Alexan- Celfo , Modestino , Paolo , Pomponio , e Venulejo infigni Giurisconfulti, Fabio Sabino Catone de fuoi tempi, Gordiano, che fu poi Imperadore, Catilio Severo, Elio Sereniano, Quintilio Marcello, ed altri, tutti personaggi di sperimentata integrità. Ne il savio giovane Augusto da li innanzi solea dire, o far cosa alcuna in pubblico fenza la loro approvazione : maniera di governo quanto lontana dalla tirannica precedente, tanto più cara al Senato, al Popolo, ed a i Soldati. Dal configlio d'uomini tanto onorati, e faggi fu creduto, che procedesse la gloria del suo Principe, e la felicità da lui proccurata a i fuoi Popoli. La prima plaulibil azione fua fu di restituire a i Templi le statue, e robe preziose tolte loro dal capriccioso Predecessore; e di bandire da Roma il Dio Elagabalo, o fia quella ridicola pietra, con rimandarla al fuo paefe d'emefa, Quindi nettò la Corte da un prodigioso numero di persone inutili. o ridicole, o la maggior parte infami, che aveano in addietro fervito all'oscena, ed abbominevol vita di Elagabalo. Tutti i di lui nani, buffoni, mufici, commedianti, eunuchi, ed altri di peggior condizione, fi viddero esposti alte tischiate del popolo, o donati agli amici, o venduti come schiavi, o banditi. Si tlese il medelimo espurgo al Senato, e a tutte le cariche, e ministeri civili, conferiti. feriti dal malvagio Elagabalo ad uomini vili , inabili , ed anche infami. Tutti colloro tornarono alla lor primiera ba'ila fortuna, e furono a quelle dignità, e a quegli utità promolle perfone dabbene, intendenti delie leggi, e gelole del proprio conce. Si vidde riforir anche la militia, con darfi gl'impieghi più concevoli a chi avea dato maggiori pruove del fuo valore, e della fua prudenza nelle palfate congunture. In quella maniera nou andò moito, che fi vidde riforgere ad un tranquillo, e elicifilmo flato Roma, el'Imperio Romano tuno fonvolto , e (vergognato in addietro dal ribaldo, e flotto Elagabalo).

Anno di CRISTO CCXXIV. Indizione 11. di URBANO Papa 3. di ALESSANDRO Imperadore 3.

Confoii (GIULIANO per la seconda volta,

Porse non è ben certo, che Giuliano fosse Console per la seconda volta, essendovi Leggi, Fasti, ed un Marino (a), che non (a) Thesaut. vi mettono questa giunta . Camminava con felicità il governo di Nov. Infer. Roma tra per l'inclinazione al bene, e all'opere virtuole, che fer pag 355 m.3. co portava il giovane Imperador Alesfandro, e per la faviezza, e vigilanza de' fuoi Ministri, e Consiglieri, e principalmente di Domigio U:piano, celebratissimo Giurisconsulto, creato poscia da lui Presetto del Pretorio. Non lasciavano Giulia Mesa sua avola, e Giulia Mammea sua madre, amendue decorate del titolo di Auguste (b), di vegliare alla buona condotta, e preservazion da i vizi d'(b) Lampriesso lor nipote, e figliuolo, sludiandosi sopra tutto di tener lonta-dius in Aleni da lui gli adulatori, gran peste delle Corti, e chiunque potea xandro. guallar il cuore del ben educato Principe. E pur con tutta la loro attenzione s'introdufsero prefso di lui alcune perfone di quelta mala razza, le quali colle lor perfuationi, e cabale, cotanto gli fereditarono come un gioco intollerabile la dipendenza fua da que Configlieri, che l'indusero a non più ascoltarli. Ma durò poco queflo suo sviamento, perchè conosciuta la lor malizia, li cacciò, e feceli anche gaftigar dal Senato fecondo il merito loro, con attaccarli più di prima a coloro, che poteano farlo regnare con giuffizia, ed onure. Ancorche fosse di buon'ora ispirato ad Alessandro l'abborrimento alla difenestà, e fervissero a lui di un vivo specchio della deformità di quello vizio gli eccessi di suo cugino Elagabalo; e tuttocchè egli in satti avesse sempre in orrore i delitti contra della castità, talmente che la Storia non sa giammai menzione, ch' egli trasgredise le leggi prescritte in ciò dagli stessi Gentili : pure avrebbe potuto il bollore della gioventù tirarlo fuor di cammino. Per quelto gli fu data in moglie una Dama della primaria Nobiltà di Roma, a cui prese affetto, e rendeva ogni conveniente onore

nus lib. 5.

con favorire afsaiffimo nel medefimo tempo il fuocero fuo. Erodia-(a) Herodia- no (a) non ne lasciò a noi il nome, nè sappiamo il tempo, in cui egli fi ammogliò per la prima volta, e nè pur le feguenti. Ma che Mammea sua madre, che dopo la morte di Giulia Mesa, mancata di veccliiaja, voleva essere l'arbitra del figliuolo, non fosiri lungo tempo, che la nuora fi fosse impossessata cotanto del cuore del figliuolo, e godesse al pari di loi il titolo di Augusta; e però cominciò a maltrattarla si fattamente, e seco il di lei padre, che questi benchè amato non poco da Alessandro, si ritirò un di nel quartier de foldati , dicendo di render grazie all'Imperadore de i benefizi a lui compartiti, ma fenza voler più comparire alla Corte; e qui ssogo la sua collera contro di Mammea, divolgando tutte le ingiurie a lui fatte, e alla figliuola. Tal fu di poi la prepotenza di Mammea, che fece ammazzar lui, e relegare in Affrica l'infelice nuora. Se questo è vero, non è da credere, che Mammea fosse Cri-'(b) Orofius: fliana, come han pensato alcuni (b), perch'ella veramente ebbe del Cedrenus: latte cristiano, ed ascolto Origene, come attesta Eusebio (c). Ma Lirinensis: potrobbe essero, che Erodiano non sapesse tutte le particolarità, e Cafaubonus, i motivi di quel fatto. Lampridio (d) certamente scrive coll'autorità di Delippo Istorico, che Marziano suocero d' Alessandro gli (c) Enfeb. tese delle insidie per ammazzarlo; ma che scoperto il fatto, collur Hifter, Eccl. fu uccifo, e feacciata la moglie Augusta. Aggiugne altrove il me-116.6.6.15 desimo Lampridio, che un Ovinio Camillo Senatore d'antica fa-(d) Lampr, miglia tramò una ribellione, e se n'ebbero le pruove. Il buon Imperadore in vece di punirlo, il fece chiamar a palazzo, lodo il fuo zelo pel pubblico bene, e poi nel Senato il dichiaro partecipe dell'Imperio, cioè, gli diede il nome di Cefare, e gli Ornamenti Imperiali . Avea detto prima lo Storico stello, che al suddetto Marziano suocero su dato il titolo di Cesare. Quel Camillo di poi nella spedizione di Alessandro contro a i Barbari rinunzio, e gli su permoffo di ritirarli in villa, dove lungo tempo ville; ma in fine fu fatto luccidere dall' Imperadore, perchè era uomo militare, ed amato affai da i foldati. Trovali del bujo in questi fatti; ma v'èi

& alii.

dro .

tanto barlume, che bafta a far dubitare, che giusto motivo non mancasse a Mammea di atterrare il suocero del ligliuolo, e la muora ancora, caso che anch' essa sosse stata partecipe della sellonia del padre. Oltre di che lo sesso Lampridio scrive, che un tal avvenimento vien da alcuni riferito a tempi di Trajano. Che Alesfandro sposasse Memmia siglinota di Sulpizio stato Console, l'abbiamo dal fuddetto Lampridio. Forse quella su la seconda sua moglie. Tro (a) Mediob. vasi anche nelle Medaglie (a) una Sallustia Barbia Orbiana Augu-in Numism. fla ed hanno inclinato alcuni letterati (b) a crederla sroglie del (b) Sounhemedesimo Alessandro Imperadore. Ma ritrovandos in quelle Me-mius de Pradaglie CONCORDIA AVGVSTORVM, parole fignificanti l'eli- ftantia & Uflenza allora di più d'un Augusto, a me non sembra verifimile la su Numismat. loro opinione.

Anno di Cristo ccxxv. Indizione ni. di URBANO Papa 4. di ALESSANDRO Imperadore 4.

Confoli (Fosco per la seconda volta,

C'Empre più andavano riconoscendo i Romani la selicità propria nell'effere loro toccato un si buono Imperadore ; qual fu Severo. Alessandro. Ed era tale principalmente, perchè s' erano ben radicati nel cuore di lui i principi della Religione : Virtù di cui se sono scarsi, e peggio, se mancanti i Rettori de' popoli, troppo facile è, per non dir certo, che la lor vita abbondera d'iniquità. e di azioni malfatte. Falfa, non v'ha dubbio, era guella Religio. ne , che non conosceva il vero Dio , e adorava infensati Dii , e. oreature, o demon. Tuttavia non può negarii, che quello Principe; quantunque nato; ed allevato nell' Idolatria, non avelle in le de i lodevoli principi, perche amava, temeva, ed onorava perquanto poteva la Divinità, e tutto eiò, che si credeva allora, che l' avelle qualche cola di Dio (c). Appena era egli levato, che nel (c) Lampr. Tempio del Palazzo andava a rendere il culto a i suoi Dii con de' in Alexanfagrilizi. Quivi teneva le statue d'esti, e dell'anime credute fan- dro. te da i ciechi Gentili, come Orfeo, Alesfandro il Grande, Apollonio. Tianco, Quel, che più merita la nostra attenzione, si è che vi conservava anche la stama di Geni Cristo; e coll'altre l'adorava. Può ben crederfi, che Mammea Augusta sua madre la quale avea. Tom, II.

imparato a conoscere in Soria la fantità della Religion Cristiana ma fenza mai abbandonare la falfità dell'Etnica, ne avelle ifpirato del rispetto, ed amore anche al tigliuolo. Per questo venerava egli Cristo, ed anche Abramo. Anzi, ticcome attesta Lampridio Scrittore Pagano, egli meditava d'aizar un Tempio al medefimo Criflo, e di farlo ricevere per Dio; ma gli si opposero i zelanti del Paganefimo, con dire d'aver confuitato intorno a ciò gli Oracoli, e riportato per rifpolla, che se ciò si facelle, tutti abbraccierebbono il Cristianelimo, e converrebbe chiudere ogni altro Tempio-Mai più non disse il Demonio, padre della bugia, una verità più huminofa di quella. Avea ancora Aleffandro fovente in bocca quella infigne maffima, imparata più probabilmente da' Cristiani, che da i Giudei : Non fare a gli altri quello, che non vorresti fatto a te stesso. E quella fece anche scrivere nel Palazzo Cesareo, e in varie sabbriche pubbliche a lettere majuscole. Avendo anche i Cristiani occupato un luogo pubblico, per farvi una Chiefa, e pretendendolo gli Ofti di lor ragione, con fuo referitto dichiarò l'Imperadore, esfere meglio, che Dio ivi in qualunque maniera s'adorasse, che che se ne servisjero gli Osti: fegno che già in Roma si sabbricavano, e si tolleravano Templi al vero Dio. Di qui poi venne, ch'egli tafciò in pace i Criftiani, e fotto di lui crebbe molto di Fedeli la Chiefa. Quei, che morirono Martiri in questi tempi , furono vittime de'malvagi Governatori delle Provincie che tenza faputa, e per-(a) Eufeb. missione del Principe (a) non lasciavano di trovar pretelli per uc-

Histor. Ec. cidere gli odiati Cristiani ...

(b) Herodis-

Sempre ancora professò l'Augusto Alessandro a sua madre Mammea un rispetto singolare, anzi tale, che passo all'eccesso. Se crediamo ad Erodiano (b) , quello folo difetto gli si potè opporre, cioè, che troppo amava la madre, fino ad ubbidirla, fuo malgrado, in cofe, che non trovava ben fatte. Perciò potente era ella nel governo, e fu al pari di Giulia di Severo intitolata Madre delle Armare, del Senato, e della Patria. Certo non mancò ella giantmai di dar de buoni avvertimenti al liglinolo : fu nulladimeno tacciara di avidità della roba altrui : il che andava ella feufando presto il figlinolo, con dirgli sche accumulava quell'oro per di lui fervieio affinche avelle di che regalare I foldati. Ma accumulandone talvolta per vie illecite, ed empiendone i propri ferigni, fe ne lagnava poi Alessandro, fenza potérvi nondimeno rimediare : tanta era la riverenza, che profellava a che gli avea data la vita-Onesti poi erano i divertimenti suoi. Amaya la musica, si dilettava

tava della Geometria, dipigneva affai bene, fonava vari strumenti, cantava 'ancora con bella voce, e con garbo; ma folamente in camera fua, e pella privata conversazion degli amici. Talvolta a cavallo, talora a piè facea delle buone palleggiate ; gli piaceva anche la caccia, e la pesca: Una delle cure di sua madre su sempre quella di tenerlo occupato, e lontano dall'ozio. Ne pregiudicavano punto i divertimenti suoi al pubblico governo (a). Gli erano pot- (a) Lampri tati gli affari, smaltiti prima da i saggi suoi Consiglieri, ed era in Alexanfacile lo shrigarli. Ma quando occorrevano cose di molta impor- dro. tanza, e premura, vi affilteva, levandosi anche prima del Sole, e flava nel Configlio le ore intere fenza mai annojarli, o tlancarli, Impiegava anche talvolta il tempo, che gli reflava dopo gli affari, in leggere libri, effendogli spezialmente piaciuti in greco quei di Platone della Repubblica, e in latino quei di Cicerone degli uffizi. o sia de i doveri, e della Repubblica. Dilettavasi ancora di leggere degli Oratori , e de i Poeti , e massimamente le Poesie d' Orazio, e di Sereno Sammonico da lui conosciuto, ed amato, Ma sopra l'altre letture era à lui cara, quella della vita d'Alessandro il Macedone, per illudiarli d'imitarlo, dove potea, condennando nondimeno in lui l'ubbriachezza, e la crudeltà verlo gli amici. Dopo la lettura efercitava il corpo in tirar di fpada, in lotte discrete, in giuochi, che eliggevano del moto : tutte maniere proprie per confervare la fanita. Andava anche secondo l'uso d'altora al bas gno, dopo il quale faceyà un po'di colezione, differendo talvolta il prendere cibo di poi fino alla cena. Nulladimeno l'ordinario suo stile era di pranzare; e ne' pranzi suoi non compagiva ne fordidezza; ne lullo, ma bensi un bell' ordine, cibi lemplici, piatti ben pulits, e quel, che occorreva per fatollare, e non per aggravare lo flomaco. Solamente he i di di fella fi accrelceva alla tavola un papero, e nelle-maggiori folennità tutto il grande sfarzo era la ginuta di uno, o due fagiani, e di due polli. Oro non volle mai nella fua menfa, e tutto il fuo vafellamento d' argento confifeva in ducento libre. Occorrendone di più nelle occationi, se ne sacea prellar dagli amici. Se folo fi cibava, teneva un libro a tavola, e leggeva a le pur non facea leggere. Ma più spelso voleva leco a pranzo degli uomini dotti, e particolarmente Ulpiano, dicendo, che and alle più gli faceano pro i ragionamenti loro eruditi, che le vivande. Allorchè dorea far de' pubblici banehetti , anche da quetti volea bandito lo sfoggio, portandoli folamente i piatti confucti, ma aumentati a proporzione de' convitati. Per altro non gli piacea quel-B 2

la gran turba, perchè dicea di parergli di mangiar nel teatro, o nel circo. Costumarono alcuni Augusti, ed era anche un uso presfo i Grandi, di aver commedianti, o buffoni intorno alle lor tavole per divertirsi. L'innocente suo trassulló era di veder combattimenti di pernici, e d'altri piccioli animaletti. Una fola, per altro innocente, particolarità di lui parve Ilrana, cioè, ch' egli fommamente fi diletto d'aver nel fuo palazzo varie uccelliere di fagiani , paoni, galline, anitre, e pernici, e spezialmente di colombi, dicendosi, che ne nudriffe fin venti mila. Dopo le applicazioni si ricreava in veder questi volatili; ed affinchè non gli fosse attribuito a scialacquamento, tenea de' servi, che coll' nova, co l'-polli, e co i piccioni cavayano tanto da far le spese a tanto uccellame. Ma qui non è finito il ritratto di quello buon Imperadore. Il refto lo riferbo all'anno feguente ; giacche il pacifico , e felice flato dell' Imperio Romano in que tempi non fomministra avvenimento alcuno alla Storia.

> Anno di CRISTO CCXXVI. Indizione IV. di URBANO Papa 5. di Alessandro Imperadore 5.

( MARCO AURELIO SEVERO ALESSANDRO Confoli ( At GUSTO per la seconda volta, ( Lucio Aufidio Marcello anch'egli per la feconda.

(a) Reland. L. Relando (a), il Bianchini (b), e il P. Stampa (c) chiamano Bibliothec. in Faft.

n.2.

in Fast. Conf. 1 il secondo Console Gajo Marcello Quintiliano per la seconda vol-(b) Blanchin. 1a; fidandosi d'un' Iscrizione pubblica del Gudio. Dispiacemi sempre di dovere ripetere, che le Merci Gudiahe fon dubbiose, nè (c) Stampa possiono prestar sicuro fondamento all' erudizione. Un' Iscrizione stampata dal Marchele Maffei (d), e da me riferita nella mia Raccol-(d) Maffejus ta (e), benchè corrofa, vo io credendo, che ci abbia conservato il vero nome d'esso Console. Tutti i Fasti, e varie Leggi ci dan-(c) Thefaur, no Marcello Confole in quest'anno, S' egli aveste portato il cogno-Nov. Inferi- me di Quintiliano : non Marcello ; ma Quintiliano l' avrebbono apption. p. 356. pellato gli antichi. Miriamo ora l'Augusto Alesfandro nella vita civile. Mirabil cofa fur il vedere, come egli odiatfe il fafto, e quafi dimentico del fublime fuo grado, amaffe di uguagliarfi a i fuoi cittadini. Speffo andava a'pubblici bagni a lavarli, dove concorreya anche il resto del popolo; e nel suo palazzo si faceya ser-

vire unicamente da i fuoi fervi . A chiunque dimandava udienza . e a chi de'Nobili di buona fama veniva per falutarlo, era fempre la porta aperta ; nè voleva egli , che s'inginocchiassero davanti a lui , come dianzi eliggeva il vanissimo Elagabalo , ma che gli saceffero quello flesso faluto, che si usava co' Senatori, chiamandolo per proprio nome, e fenza nè pur chinare il capo. Il fare altrimenti , veniva da lui interpretato per adulazione, e metteva in burla chi faceva troppi complimenti, o eccedeva in ofsequio. Talvolta ancora licenzio in collera taluno di quelli falfi adoratori . Per la flessa ragione non potea sofferire, e teneva per una pazzia, coll' efempio di Pefcennio Negro, l'afcoltar Poeti, ed Orateri, che facelsero il di lui panegirico. Volentieri bensi porgea le orecchie a coloro , che contavano i fatti degli nomini illustri (a) , e sopra (a) Lampritutto d' Alessandro il Macedone , de' buoni Imperadori , e de' fa- dius in Alemosi Romani. Vietò il dare a lui il titolo di Signore, ed ordi- xandro. nò, che si scrivesse alla sua persona, come si faceva a i particolari, colla giunta del solo nome d'Imperadore, cioè, come già si stilava ne' tempi di Cicerone. Fece pubblicare, che non entrasse a falutarlo, chi fapeva di non effere innocente. Spezialmente ciò era detto per gli Ministri, e Nobili ladri. La maniera di trattar co'fuoi amici era di molta familiarità , e'franchezza , pregandoli : fempre di federe presso di fe : il che indispensabilmente praticava co i Senatori. Quanta folle la fita moderazione, principalmente fi riconosceva nelle udienze, perchè si mostrava cortese, ed affabile verso d'ognino. Niuno partiva da sui malcontento, ne passava mai giorno, fenza ch'egli facelle qualche arto di bontà. Ed ammalandoli chi era amato da lui; ancorchè di ballo ordine, amorevolmente andava a vifitarlo: Perchè poi Mammea la madre, e Memmia fua moglie gli dicevano, che quella tanta cortesia esponeva allo sprezzo la sublime sua dignità: Può essere, rispondeva, ma cerso la rende più ficura, e di maggior durasa. Alcuni de' fnoi più cari obbligava a venire a pranzo con lui; e di chi non veniva; dimandava conto con bella grazia. Tanto alla tavola, che alle udienze fi trovava fempre di buon umore, e non mai in collera; e diceva le fue burle, ma fenza punture. Lfiggeva, che gli amici gli dicellero liberamente il lor sentimento ; e dicendolo gli ascoltava con attenzione, correggendo poscia i propri diserti. Colla stesfa libertà diceva anch' egli, dove essi mancavano, e ciò non mai con fallo, od alprezza.

Il fuo vestire era femplice, e modesto, senza oro, e senza perle, initan-

imitando in ciò la moderazion di Severo, ed abborrendo la vanità d'Elagabalo, che voleva guernire di perle infino le scarpe. Soleano essere gli abiti suoi di color bianco, e non di seta, che costava allora assaissimo. Dicea, che le gemme convenivano solo alle don. ne, e che le stesse donne, senza eccessuarne l'Imperadrice, doveano essere contente di poche. Avendo un Ambasciator d'Oriente donate due perle di mirabil grossezza, e bellezza all'Augulla fua moglie, cerco di venderle; e perchè non si trovo compratore, ne sorino due orecchini alla flatua di Venere, con dice, che l'Imperadrice. darebbe troppo cattivo efempio, portando addosfo cose di tanto prezzo: Con quelto esempio arrivò egli a correggere il lusso degli uomini, ficcome anche l'Augusta Conforte quello delle donne, Fece in oltre Alessandro rittorar molte fabbriche di Trajano, ma con rimettere da per tutto il nome d'esso primo Autore. Quanto alletto poi egli sempre ebbe a i buoni, altrettanto odio, o per dir meglio, abborrimento portava a i cattivi. Un certo Settimio, che scrisse fa vita di quello impareggiabile Augusto; attestava, ch'egli spezialmente si sentiva tutto commuovere, e s'inliammava in volto, incontrandoli in Giudici, che sossero-in concetto di ladri . Accadde, che un Settimio Arabino. Senatore famolo per si fatto vizio, e liberato fotto Elagabalo, comparve un di con gli altri a falutario, O Dii immortali! grido allora Alessandro, Arabino non solamente vive, ma vien anche in Senato! Spera forfe costui da me- un buon trattamento? Mi dee ben egli tenere per un parzo, o scimunito. Non v'era parente, o amico, ch'egli potesse tollerare, se si lasciavano trasportare ad azioni disonorate, e massimamente se per interesse vendevano la giuftizia: riguardando egli colloro come i più perniciosi nemici del Pubblico. Però li faceva processare, e punire: o se pur s'induceva a far loro la grazia, la godevano con patto, che fi ritirassero; perchè; siccome egli diceva, a lui più cara era la Repubblica, che qualsivoglia privata persona. Così ad un suo segretario, perché portò al Configlio il fommario falso d'un Processo-, egli fece tagliare i nervi delle dita, acciocche più non potelse ferivere, e relegollo in un' Ifola. Venne in mente ad un Nobile altre volte processato per le sue mani poco nette; di farsi raccomandar caldamente da alcuni Re o Principi stranieri, che erano alla Corte, per ottenere una carica militare. Tali furono le loro iltauze, che l'Augusto Alessandro non seppe negar la grazia. Ma da li innanzi tenne così ben gli occhi addosso a costui , che fra poco si scopri una sua ruberia. Fece egli elaminar l'assare in presenza di

que'

que' medelimi Principi tuttavia dimoranti in Roma , e il reo fu convinto, e confeso. Dimando allora a que Principi, che gastigo fi desse nel loro paese a si satte persone: La crose ; tisposero ess: ed in effetto per lentenza de'fuoi medefuni protettori-fu colui condennato alla croce denza che alcuno ti-potelle lagnare del rigor di Alesandro . E non è già che quello bnon Imperadore non soise inclinato alla clemenza. Certamente niun Senatore a' tempi fuor benche delinquente, perde la vita; ed egli incaricava i Giudici di procedere il più di rado che si potesse contra de i rei alla pena dellamorie, e al confisco de beni. Ma premendoglical pubblico benes voleva, che la gintlizia avesse il suo luogo ne casi bisognosi d'eseme pio. E perche Erodiano (a) Serive, che il suo imperio su senza sano (a) Herodias gue, Lampridio (b) ragionevolmente l'interpreta, de' soli-Senatori; nus lib.6. e tanto più atteflando il medefimo Erodiano, che a niuno fotto di (b) Limorilui fu levata la vita, senza essere slato prima conosciuto giuridica, xandro,

mente da i Tribunali il suo delitto, ed emanata la condama. Anno di CRISTO CCXXVII. Indizione V. di URBANO Papa 6. di ALESSANDRO Imperadore 6.

· Confoli ( ALBINO, e MASSEMO.

I grayi dispute sono state fra gli Eruditi intomo al prenome, e nome di quelli Consoli. Inclino il Cardinal Noris (c.) a (c) Noris Ecredere il primo Marco, o Numerio Numinio Albino, ma con con pift Conful, ghiettura priva di forza. Il Relando (d), e il Padre Stanipa (e), (d) Reland. recata in mezzo un' Iscrizione del Gudio; appellarono quelli Con- (e) Stampa foli Lucio Albino , e Massimo Emilio Emiliano. Ma postiuno noi in Fastis. fidarci de' Marmi Gudiani ? .. Impropria cufa è, che in quell'Iferia zione abbia il prenome Albino, e non l'abbia l'altro Confole, Più improprio è, che il fecundo Confole fia chiamato Massimo Emilio Emiliano. Non è nome di famiglia Massimo : E se i ultimo suo cognome folse flato Emiliano, le Leggi, e i Fasti l'avrebbono notato con elso, e non già con quello di Massimo. Tre leggi, che banno. Albino, & Emiliano, non fon da contrapporre a tant'altre. che portano, Aibino, & Maximo, Si potrebbe folamente sospettare. che quell' Emiliano solse sultituito a Massimo. Sempre ne i decreti del Senato si riteneva uno stile ne si mutava se non si cambiava Confole. Continuiamo ora a vedere, come fi regolafse verfo

xandro .

del Pubblico il buon Imperadore Alessandro. Merita ben più la Vita fua, che quella del Macedone, d'efser letta da i Principi', per (a) Lamori- imparar ciò, che talvolta non fanno (a). Proccurava egli a tutto dius in Ale- luo-potete la felicità de'popoli non folo coll'aftenersi dall'importe nuovi aggravi, ma con illudiarli di fininuire i già impolli. In fatti riduíse ad un terzo quel, che si pagava sotto Elagabalo per le gabelle, di maniera che dieci in vece di trenta fi cominciò a pagare. Pensava anche di fare di più, ma non glielo permisero le necessità del Pubblico. Non fi fa ch'egli istituisse altro dazio, che sopra i banchieri, orelici, pellicciai, e quei dell'altre- arti. Quello nondimeno dovea effere leggier cofa, perche Lampr idio lo chiama vedigal pulcherrimum. E queito non per farlo colar nella fua borfa, ma perche il ricavato ferville al mantenimento delle Terme, cioè, de' pubblist bagni, che erano allora in gran credito, ed uso: il che vuol dire, che tal dazio tornava in comodo folamente del Pubblico fleffo. Volle, che il aggiugnelle olio ad elle Terme, acciocchè ancho di notte se ne potesse valere il popolo: il che dianzi non si saceva, e fu poi abolito da Tacito Imperadore, perche fe ne abufava la gente cattiva. Levò anche affatto interamente qualche dazio folito a pagarli in Roma. Ne già favoriva egli il Filco in pregindizio del popolo, e della giustizia; anzi odiava tutti i ministri del Fisco, e delle dogane, e li chiamava un male necessario. Uso suo su di cambiarli spesso, sperando forse, che i muovi su le prime operarebbono con più diferetezza, o meno ingiuftizia. In benetizio de poveri fminui le usure : e se i Senatori preslavano : per cavarne frutto, ne' primi anni del suo governo volcva, che loro non si pagasse-ufura, ma folamente un regalo ad arbitrio di chi prendeva in preflanza il danaro. Poscia riduse al sei per cento le usure d'esti Senatori, e fenz' altro regalo; laddove glicaltri per lo più efigevano il dodici. Dava egli stesso danari a prestanza a'poveri, e senza volerne frutto; anzi fi contentava, che co i frutti, ch' effi ricavavano dagli stabili comperati col di lui danaro, gli fosse restituito il capitale. Teneva egli efatto registro di tutto. E se gli veniva a notizia, che talun de' fuoi conoscenti in bisogno di pecunia gli avesse o nulla o poco chiesto in prestito, il faceva chiamare, per dimandargli conto di si poca-speranza, e confidenza in lui,

Del resto non era egli di coloro; che non credono l'economia, e il risparmio una virtù da Principe. Anche in essi è virtà, se ciò fanno per rifparmiare a i fuoi popoli gli aggravi, e per impiegare in benefizio, e follievo del Pubblico flesso il loro risparmio. Regolavasi appunto così l'Augusto Alessandro, il quale era assai persuaso. che il Principe dee far da economo del danaro, che fi cava da i fudori de' fudditi, e non già da padrone, per impiegarlo ne' fuoi capricci, e divertimenti. Perciò egli rifecò tutte le spese, e i salariati inutili della Corte, ritenendo solamente la servitù necessaria con decenti, e non isfoggiate paghe. Solea dire, che la gloria, e granderza d' un Imperio confiste non gid nella magnificenza, ma nelle buone forze, cioc, a mio credere nell'aver più ricchi sudditi, e valorose milizie, Quanto a i foldati ne parleremo più a basso. Per conto de'sudditi. favori Alessandro non poco la mercatura, concedendo esenzioni a tutzi i trafficanti. Attefe all'accrescimento, e all'abbondanza dell'annona mandata in malora dall' impuro Elagabalo, e la rimife in piedi colla sua borsa. Il donativo dell'olio, che Severo Augusto ogni anno faceva al popolo, e che il fuddetto Elagabalo avea molto aflottigliato, fu da lui rimesso nel primiero suo esfere. Era anche il Popolo Romano a parte una volta del governo, e delle rendite della Repubblica. Dappoicchè s'alzarono gl'Imperadori, ficcome di fopra accennammo, gran tempo durò il dare alla plebe di zanto in tanto qualche congiario, ed ogni anno tante mifure di grano per tella, e vi fi aggiunfe anche il dono dell'olio, e della carne. All'incontro condonò Alessandro alie Provincie, e a i mercatanti quella contribuzione, che avea titolo di regalo, ma era forzata, folita a pagarsi all'entrare del nuovo Principo, chiamata l' Oro coronario. Per altro non lascio Lampridio (a) di osservare, che que- (a) Lameriflo Principe non ommetteva diligenza alcuna, per ammassar pecu- dius in dies nia, e per custodirla ancora; ma non ne cercò mai egli per vie il- xandro. lecite, nè con aggravio indebito d'altrui. Mai non diede per danari le gindicature, solendo dire: Chi compera, bisogna che venda. Io mai non soffriro questi mercatanti di cariche, e se li permettessi, non potrei poi ragionevolmente gastigarli. Mi vergognerei di punire un uomo, che ha comperato, s'egli poi vende. Ma non donava oro, ne argento a commedianti, carrozzieri, e ad altri, che davano divertimento al Pubblico , 'ancorchè fi dilettasse non poco degli spettacoli. Diceva . che costoro andavano trattati come i famigli , cioè. con paghe tenui. E tuttocche egli avesse un gran rispetto per la fua falla Religione, pure non offeriva a i Templi Pagani più di quattro o cinque libre d'argento, e mai nulla d'oro, con ripetere un verso di Persio, indicante, che gli Dii non aveano bisogno d'oro, ne servir esso per fare star bene gli Dii, ma si bene i loro ministri, Dissi con Lampridio, che questo Augusto sapea ben Tom.II.

cullodire il danaro. Ciò non vuol dire, ch'egli a gulsa degli avari il covalse. Solamente fignifica, ch'egli non fel lafciava ufcir delle mani per ispese di vanità, di gola, o di usfuria. Che per altro egli largamente spendeva, e tutto in opere lodevoli, cioè, in fabbriche, ed altre imprese di utile, o di ornamento alla Città di Roma, e per far guadagnare gli operai, e il basso popolo.

Islitui scuole di Rettorica, Gramatica, Medicina, Aruspicina, Matematica, Architettura, e di Macchine, con falari fiffi a i maestri, e vitto a i discepoli figliuoli di poveri, purche liberi. Si stefe anche la fua liberalità a gli Oratori nelle Provincie . A molte Città deformate da i tremuoti, rilasciò parte del danaro delle gabelle, acciocche rimettessero in piedi gli edifizi pubblici, e privati. A chi trovava de'tesori li lasciava godere. Solamente se erano di molto valore, ne faceva dar qualche parte a i fuoi ufiziali, Fece fabbricar de' pubblici granai per cadaun Rione di Roma, acciocchè chi n' era fenza, potesse quivi rinserrare i suoi grani. Diede compimento alle Terme magnitiche, cioè, a i bagni di Caracalla, e ne fabbrico ancora delle fontuole, che portarono il fuo nome. 'Aggiunse in oltre vari altri bagni a que' Rioni di Roma , che n' erano privi. Altri edifizi fece in quella Città, e a Baja, con rifarcire i ponti fabbricati da Trajano, con riflorar anche molte antiche memorie di Roma, e adornar quella Città di affaillimi colossi, o sia di statue, sopra l'usata misura, spezialmente per gli più rinomati Imperadori, colle loro iscrizioni, e con colonne di bronzo, dove erano descritte le loro imprese. Fabbricò eziandio molte case bellissime, e le donò a quegli amici suoi, che erano in concetto di maggior probità. Non invidiava, non uccellava le ricchezze altrui, come ufarono i cattivi Principi; all'incontro flendeva la mano in ajuto de'poveri; e massimamente le rugiade della sta benelicenza si spandevano sopra i Nobili caduti in povertà non per loro colpa, e in povertà non finta, con donare ad essi delle terre, de' fervi, degli animali, e degli utenfigli contadinefchi; diede anche tre congiari al popolo, e fece tre donativi alle milizie. Il danaro, che si ricavava dal dazio delle meretrici , de' ruffiani , e d'altre peggiori pelli , ficcome pecunia infame , non volle , che paffaffe nell'erario suo, o pure del Pubblico, ma che s'impiegalle nel mantenimento del teatro, del circo, e dell'anfiteatro. Sua intenzione era parimente di proibire un detestabil vizio, che dalla sporca gentilità si permetteva al pari di quel delle pubbliche donne; ma vi trovò tali difficultà, che gli convenne defistere, e Dio riferbara alla fanta Religione di Crifto una tal vittoria. Conuttocciò fece confifer i beni alle donne infami (a), delle quali trovò (a) Lampta un infanito numero in Roma Pagana, piena di lordure, e mando dius in Alein effito tutta la gran ciurma de nefandi garzoni, parte de quali sando. pel viaggio naufragando peri,

Anno di Cristo convilli. Indizione vi. di Urbano Papa 7. di Albesand Bo Imperadore 7.

Confoli ( MODESTO, e PROBO.

E conghietture del Cardinal Noris (b) feguitate da' fusseguenti (b) Noris E4
Scrittori, sono, che questi Consoli portattero i nomi di Tiberio pist. Consul. Manlio Modefto, e Servio (non Sergio) Calpurnio Probo, perchè un' Iscrizione del Grutero (c) rammemora il Consolato di Marco Aci- (c) Gruterus lio Faustino, e Triario Rusino, spettante all'anno di Cristo 210. poi Inscription. quello di Tiberio Manilio ..... e Servio Calpurnio ..... poi quel p. 300. n. 1. to di Alessandro Augusto, appartenente all'anno 229, e poi quello di Lucio Virio Agricola, e Sesto Catio Clementino nell'anno 230. Ma non resta a tal conghiettura quieta la niente nostra per la tanta distanza de' Consoli dell' anno 210. all' anno presente 228. potendo nel tempo di mezzo, ed in altro anno, che nel corrente. effere stati Consoli que' due Tiberio Manilio , e Servio Calpurnio , per le rivoluzioni succedute allora. Però più sicuro partito ho io creduto il mettere folamente i lor cognomi, de'quali niun può dubitare. Difficil cosa è, per non dire di più, il mettere a i lor siti gli avvenimenti di quelli tempi , perciocchè o ci mancano le storie, o son confust, e dubbiosi i lor testi. Sia a me dunque lecito di riferirne qui alcuni di molta importanza, che certamente dovettero accadere prima dell'anno feguente 229, quando fia fuor di dubbio, che Dione Istorico (d) terminasse la storia sua in esso (d) Die 180. anno 220. Quantunque regnasse un si buon Imperadore, pure avvenne, che per una cagione affai lieve inforse una rissa fra il Popolo di Roma, e i Pretoriani, voglio dire i foldati delle guardie. Crebbe tanto questo suoco, che, prese l'armi, per tre di si combattè aspramente fra loro, colla mortalità d'assaissime persone dall'un canto, e dall'altro. Per la fua gran copia era in istato il popolo di opprimere i foldati , ma avendo coftoro cominciato ad attacgar il fuoco alle case, esso popolo per timore, sche tutta la Citcidente succedesse l'altro della morte di Domizio Ulpiano, insigne

scanáro . codem .

giurisconfulto di quelli tempi , e celebre nella Storia delle Leggi-Egli ficcome il più dotto, e faggio de'Senatori d'allora, era come (a) Lampri- Capo del Configlio Cefareo (a), e più di lui, che d'altri si ferviva dius in Ale- l'Augusto Alessandro nel governo degli stati, facendo egli la funzione di fegretario de' memoriali, e delle lettere. Arrivò anche ad ef-(b) Dio lib. fere Prefetto del Pretorio (b), dopo aver fatto ammazzare ( probabilmente con procello, e condanna giudiciaria ) Flaviano, e Crefto Prefetti, per succedere loro in quella carica. Certamente dagli antichi Storici vien molto efaltato il fapere, la prudenza, e lo zelo d'Ulpiano; e sappiamo, ch'egli correlle non pochi abusi introdotti da Elagabalo; ma forfe colla fua gran dottrina egli fapeva accoppiar l'ambizione, ed altri vizi, credendoli ancora, ch'egli odialle di molto i Cristiani. O sia dunque, che la morte data a i suddetti due Presetti irritasse sorte gli animi de' Pretoriani, o pure che il loro sdegno provenisse dall'aver egli voluto riformare la scaduta lor disciplina, e trattarli con asprezza: certo è, che essi Pretoriant fi follevarono un giorno contra di lui, e dimandarono la fua morte ad Alessandro Augusto, che lungi dall' acconsentire alla loro dimanda, colla stessa fua porpora coprì, e disese più d'una volta Ulpiano. Ma quello nulla giovo. Una notte l'affalirono, ed egli scappo al palazzo, implorando la protezion dell' Imperadore, e dell' Augufla Mammea fua madre: il che non ritenne gl'infuriati foldati dallo fcannare su gli occhi dello stesso Augusto il misero Ulpiano. Ci viene bensi dicendo Lampridio, che Alessandro si sece rispettar dalle sue milizie; e pure noi non sentiamo, ch' egli facesse altro rischtimento per così grave infulto fatto alla fua dignità, che di gasti-(c) Dio 1.80. gare Epagato, flato la principal cagione della morte d' Ulpiano (c). Convenue ancora camminar in ciò con gran riguardo, cioè, mandarlo prima per Presetto in Egitto, e poi in Candia, dove su condennato, e spogliato della vita: non essendosi attentata la Corte di punirlo in Roma per timore disuna nuova fedizione. Non fi fa bene (d) Zosimus il netto, e i motivi di quel torbido; e Zosimo (d) scrive, che ne

Histor. Ub. I. parlavano differentemente gli Scrittori di questi tempi.

Abbiamo nondimeno da quello medelimo Storico, che i Pretoriani per timor della pena proclamarono Imperadore un Antonino. il quale destramenre si ritirà, non volendo servir di giuoco alla lor pazza ribellione, nè più fi lasciò vedere. Parla lo stello Zosimo an-

che di un Urano schiavo, il quale proclamato Augusto; su Ben toflo preso, e condotto ad Alessandro colla porpora, che gli aveano mello indollo. Di un Urano appunto, che ulurpo l'Imperio in Edeli fa nell'Osroene, e fu abbattuto da Alessandro, favella Giorgio Sincello (a) : ficcome ancora Vittore di un Taurino ( lo stesso forse che (a) Syncel. Urano ) il quale acclamato da' foldati Imperadore (b), per orrore Histor. di ciò si precipitò nell' Eusrate. Oscuri fatti son questi. Tuttavia, Viltar in che varie ribellioni si sacessero, tutte nondimeno di poca durata, Buviario, e tutte verifimilmente per colpa de' foli Pretoriani, e degli altri foldati, che fotto Caracalla, ed Elagabalo fi erano troppo male avvezzati, e per poco infolentivano, ne fiamo afficurati da Dione (c), (c) Dio 1.80. Aggingne egli slesso, che essendo inforta la guerra in Mesopotamia per le conquiste fatte da Artaserse Re de i Perliani contra de'Parti (del che parlerò andando innanzi) molti dell'Armata Romana. ch'era in quelle parti, desertando passavano a i Persiani, e più furono gli altri, che non voleano combattere, e giunfero ad ammazzare Flavio Eracleone lor Generale : tanto grande era divenuta la loro effeminatezza, sbrigliatezza, ed impunità. Trovali ancora nelle monete di quell' anno (d) fatta menzione di una vittoria , fenza (d) Mediobche se ne sappia il perche, e senza che Alessandro prendesse il ti- in Numism. tolo d'Imperadore. Intanto non lasciava esso Augusto le applicazio-Imperni al governo de' popoli con prudenza superiore alla sua età (c) (e) Lampri-Si ridusse nondimeno a non ammettere alcuno a ragionamenti di dius in Alefamiliarità, e confidenza, fe non v'era presente il Presetto del Pre-xandro. torio, ed altri de' fuoi ministri. E ciò avvenne, perche un Vetronio Turino, con cui egli trattava afsai alla domestica, parlava di lui. come se fosse suo favorito, vantandosi di ottener tutto quanto voleva da lui. Paísò più oltre, perchè cominciò a far bottera di queflo fuo mentito favore, e per le grazie fatte dall'Imperadore estgeva de'buoni regali da i corrivi, facendole credere impetrate da le, contuttocchè ne pure ne avelse detta una parola. Informato di ciò Alessandro, e che costui vendendo il sumo, screditava lostesfo Augullo, quali che fosse un ragazzo, e uno scioccherello, che fi lasciasse da lui menare pel nasos volle prima chiarirsi della verità del fatto, mandando fotto mano persona a raccomandarsi a Turino, per impetrar una grazia di molta importanza. Promife Turino d'affiltere, e dopo avergliela fatta faper buona col mostrare la difficultà, e d'aver parlato più volte, finalmente dappoicche fa spedita la grazia, in presenza di testimoni, si spacciò mezzano di csa, e volle un groso pagamento, ancorche ne pure una sillaba a-

velse

vesse detto di ciò all'Imperadore. Allora Alessandro il sece accusare, e convinto fu attaccato ad un palo con paglia umida, e legne verdi intorno, che il foffocarono col fumo, gridando intanto il banditore: Col fumo è punito, chi vendeva il fumo. Ciò avvenne, prima che fosse ucciso Ulpiano. Veggonsi molti savi decreti di questo Principe nel Corpo delle Leggi Romane, Costituì egli de i corpi di cadauna arte con dar loro de i difenfori . Proibi l'andar gli uomini, e le donne al medesimo bagno. Aveva anche formato il difegno, che ogni Ordine di Cittadini avesse l'abito suo particolare, acciocchè si dillinguesse dagli altri, e spezialmente si riconoscessero gli schiavi, Ulpiano il distornò da quella risoluzione, perchè ne sarebbono inforte molte dispute fra le persone, e gli schiavi si sarebbono avveduti d'essere in troppo maggior numero, che la gente libera. Lamentandosi il popolo, che la carne di bue, e di porco era troppo cara, in vece di calarne il prezzo, ordinò che non si ammazzaffero vitelli, vacche, porchetti, e troje gravide; e in meno di due anni la carne fuddetta venne a collare un folo quarto di quello, che si vendeva in addietro,

> Anno di CRISTO CCXXIX. Indizione VII. di URBANO Papa 8. di ALESSANDRO Imperadore 8.

MARCO AURELIO SEVERO ALESSANDRO PER I terza volta, ( Dione Cassio per la seconda.

O stesso Dione, che terminò in questi tempi la sua storia, confessa, che Alessandro Augusto lui volle per collega nel suo Confolato, effendo egli stato Confole sustituito in alcuno degli anni pre-(a) Reland. cedenti. Però fembra scorretta una Legge riferita dal Relando (a), ficcome ancora un' Iscrizione pubblicata dal Panvinio (b), e dal Grutero (c), ed un'altra dal Doni, dove in vece di Dione si legge (c) Gruterus Dionysio, quando a Dione non fosse stato sustituito un Console ap-Infer.p.1079. pellato Dionifio, il che non par da oredere. Ne'Fasti ancora del Cuspiniano si legge Dionysio. Racconta il medesimo Dione (d), d' aver avuto negli anni addietro il governo dell' Affrica da Alessandro Augusto, e poi quello della Dalmazia, e successivamente quello dell'alta Pannonia, dove con vigore cercò di rimettere ful pie de dell'antica disciplina quelle milizie. Venuto poscia a Roma

(b) Panyin, (d) Dio 1.80.

nell' anno precedente, gl' infolenti Pretoriani, ficcome aveano fatto ad Ulpiano, accufarono anche lui, perchè paventavano, ch'egli volesse rimettere fra loro stessi la militar disciplina. Alessandro, che ben conosceva il merito di Dione, in vece di fargli del male, per dar gusto a quei scellerati, il disegnò Console per l'anno prefente in fua compagnia. Ma perciocche dubitò, che i Pretoriani al vederlo in quella dignità, facessero maggior tumulto, e l'uccidessero, credette meglio, che Dione stesse per qualche tempo suori di Roma in quelle vicinanze. Portolli poi Alessandro nella Campania, e colà fu a trovarlo Dione, e stette qualche giorno con lui alla vista de' foldati, che non dissero una parola. Ed egli allora ottenne licenza di potersi ritirare a Nicea di Bitinia patria sua, per quivi patfare quel che gli restava di vita, trovandosi già vecchio, e mal fano, e probabilmente colla paura in corpo di non finir male, come era succeduto ad Ulpiano. Che a lui nel Consolato succedesse Marco Antonio Gordiano in questo medesimo anno, si ricava da Capitolino (a) colà, dove scrive, essere stato il più (a) Capitol. vecchio de' Gordiani Confole in compagnia di Aleffandro Augusto, in Cordiano. e ch'egli di poi fu mandato Proconfole al governo dell' Affrica, con tal piacere d'esso Augusto, che con sua lettera ringraziò molto il Senato di sì fatta elezione, flante l'essere Gordiano uomo nobile, magnanimo, eloquente, giusto, continente, e dabbene. Se ne ricordi il lettore , perchè a suo tempo vedremo il medesimo Gordiano portare il titolo di Augusto.

Fu appunto una delle belle doti dell' Imperadore Alessandro quella di scegliere, e di volere, che si scegliessero per le cariche, e pel governo delle Provincie coloro, ne'quali concorreva più abilità a governar altri, e maggior probità (b). Nulla si dava al sa- (b) Lamprivore, nulla alle raccomandazioni, molto meno al danaro. Gli eu- dius in Alenuchi, i quali erano stati in addietro potentissimi in Corte, e ve xandro. nivano chiamati da lui una terga specie del genere umano, tutti furono rimoffi dal di lui fervigio, ed appena si contentò egli, che di alcuni pochi si servisse l'Imperadrice, ed in usizi bassi, e con abito denotante la bafsezza del loro flato, togliendo con ciò tanti disordini cagionati per lo passato dalla soverchia autorità, che godeano, o faceano credere di godere. Alessandro col parer del Senato eleggeva i Confoli, i Prefetti del Pretorio, ed altri Magistrati, lasciando l'elezion degli altri al Senato medefimo. Diceva egli; meglio effere per lo più il dare gli ufizi a thi non li ricerca, che a chi

tante premure usa per ouenerli. Niun Senatore miovo creava egli;

zaudro.

se persone di credito prima non rendevano buona testimonianza del merito suo, e non veniva approvato da' Senatori suoi Configlieri. E guai, se trovava, che l'avessero in ciò ingannato: colui era cacciato dal Senato, e i suoi fautori gastigati. Una rarissima, ed ammirabil maniera ebbe ancora nell' elezion de' Presidenti delle Provincie, e d'altri Magistrati meno importanti. Prima di conserir que! posti, faceva esporre in pubblico i nomi de proposti per esti, esortando ognuno a scoprire, se costoro avessero commesso qualche delitto, purchè ne potessero dar le pruove; poichè nello stesso tempo proibiva fotto pena della vita l'accufare fenza poter provare l'ac-(a) Lampri- cusa. Lampridio (a) Storico Pagano attesta, aver egli appreso quedius in Ale- flo rito da i Cristiani ; che esaminavano diligentemente prima chi s'avea da ammettere al Sacerdozio. E folea dire Alessandro, parergli strano, come nen si usasse la diligenza medesima; allorche si voleva eleggere, chi dovea avere in mano i beni di fortuna, e le vite de i Popoli, quando ciò si praticava da i suddetti Cristiani per l'elezione de Sacerdoti. Avrebbe egli desiderato, che ogni Governator delle Provincie avesse saputo esercitar il suo utizio senza bisogno d' Assessore, tuttavia soffri sempre Puso di tali Assessori, e diede anche loro buoni falari. Provvedeva egli in oltre le persone, nel mandarle a i governi, di danaro, fervi, mule, cavalli, e d'altre robe necessarie, donandole poi a' medesimi, se con lode esercitavano i loro impieghi. Se male, voleva, che rendessero quattro volte più di quello, che avea loro fomministrato. In somma la vita di questo Augusto, tanto più mirabile, quanto che egli era afsai giovane, farebbe un bellissimo modello per qualunque Principe, che amasse la vera gloria, ed imparar volesse il meglio degli esempli altrui, con leggere le vite di que Principi buoni, ed uo-

mini illustri, de quali forse niuna età, e nazione è stata priva. Anno di CRISTO CCXXX. Indizione VIIII di Ponziano Papa 1. di ALESSANDRO Imperadore 9.

Confoli ( LUCIO VIRIO AGRICOLA; ( SESTO CATIO CLEMENTINO:

(b) Thefaur. IL fecondo Console in qualche testo è chiamato Clemente (b); Nov. Instr. I e in un'Iscrizione riserita dal Cupero, Clemenziano. Se que-8.357. 0.2. sla è legittima, può essa prevalere a gli antichi Codici, Credesi,

che in questi tempi Santo Urbano. Papa gloriofamente compiesse i fuoi giorni con ricevere la corona dei Martirio : Ebbe per inccelfore Ponziano. Tempo è ora di parlare di una strepitosa rivoluzioni di cofe accaduta in Oriente. La Perfia conquistata alcuni secoli prima da Alessandro il Grande duro per qualche tempo sono il dominio de i Re della Siria, o fia della Soria, fuecessori del Macedone . Arface famolo Re de Parti-loro la tolfe circa ducento cinquant'anni prima dell' Era Cristiana, e continuò ivi a signoreggiare la schiatta degli Arfacidi sino ad Artabano Re di quelle contrade, e regnante a tempi dell' Augusto Alesfandro (a). Contra di trade, e remaine atempr dei ranguno ratemanto (a). Contra di Artabano fi ribello un sono di ballo affare, un di gran corage fresci gio , chiamato Artafesse, discendente dagli antichi Pertanti, il quas Againest. le mesa in armi la Nazione ina, e collegato con altri popoli vie & alti. cini, tre volte diede battaglia ad Artabano, ed altrettante ancora lo fconfise ed in fine gli levò la vita. Abbattuto dunque il Regno de' Parti priorno la Corona in capo ad Arraferie Pertiano, e rinovo la potenza di quella Nazione , la quale troveremo, andando innanzi, terribile a i Romani, poi foggiogata dagli Arabi, e di tal possanza anche oggidi dopo incredibili peripezie, che sa paura al potentiffimo Sultano del Turchi; e più che paura ha fatto pochi anni fono al Mogol grande Imperadore dell' Indie Orientali. Mife (b) il sittoriolo Artaferle l'alsedio alla fortezza d'A-(b) Die ia tra, ma perditavi indarno molta gente passo nella Media , e ne Excerptis conquisto la maggior parte. Rivolle por le sue forze contro l'Ar Valesianis. menia; dove quel Popolo affilito da i Medi; e da i liglinoli d'Artabano colà rifugiati, il cofirinfe con fuo poco guilo a battere la ritirata Pretende il Padre Pagi (e), che nell'anno di Crifto 226, (c) Pagina Artaferse sulle rovine del Regno de' Parti piantasse il trono de Crit. Buon. Persiani ; citando in prova di cio lo Storico Agatia , e che nel segiteme anno, o pure nel 228. egli incomincialle la guerra contra de' Romani. Non è Agatia uno Scrittore ficuro per tempi si lontani da lui. Abbiamo di certo da Dione (d), che nell' anno 229; (d) Dio la grande apprentione recava Artalerle a i Romani ; con minacciare Excerpt, 16. d'affalir la Mesopotamia; e la stessa Soria, pretendendo di volere ricuperar tutto quanto appartenne una volta a i Re di Persia (e) (c) Herodial'Imperio de quali arrivava fino al Mediterraneo, e all' Egeo. Vuo- (f) Blanchtle il suddetto Pagi, che nell'anno precedente l' Augusto Alessan nins ad Adro, per frenare quello minacciolo torrente, fi portalle coll' efer- vaftaf. Bicito ad Antiochia. Monfignor Branchini (f.) differifce la di lui ani bliorhecar. data al prefente anno, e il Tillemont (g) lino all' anno 232. A (g) Tille-Tom.IL

me des Emper.

mism. Imp (b) Herodias aus lib. 6.

me sembra più probabile, che in quest'anno Alessandro si mettel-(a) Medio- le in viaggio, giacche abbiamo una moneta (a) spettante all' anbarb. in Nu- no IX. della di lui Podestà Tribunizia, dove si legge PROFE-CTIO AVGVSTI.

> Scrive Erodiano (b), che arrivato Alessandro all' anno tredicesimo del suo Imperio ( numero senza fallo scorretto ) si svegliò la guerra co i Pertiani , ed avere esso Augusto sulle prime creduto bene di scrivere lettere ad Artaserse, per esortario a desistere

dalle novità, e a contentarfi del fuo, perche non gli andrebbe cosi ben fatta, volendo combattere co i Romani, come gli era accaduto con altri Popoli, ricordandogli le imprefe di Augusto, Trajano, Lucio Vero, e Settimio Severo in quelle parti. Si rife l'orgoglioso Artaserse di quelle lettere, e la risposta che diede, su coll'entrare armato nella Mesopotamia, e dar principio ad assedi, e saccheggi del Paese Romano . Venute quelle nuove a Roma , benche Alessandro sosse allevato nella pace, pure per parere ancora de' suoi Consiglieri su creduta necessaria la di lui presenza 'alle frontiere della Soria. Gran leva dunque di gente si sece per l' Itàlia, e per tutte l'altre Provincie; e formato un poderolissimo esercito co'l'unione de' Pretoriani, ed altri foldati di Roma, fi congedò Alessandro dal Senato, ed imprese il viaggio alla volta di Lo vante. Attella il medefimo Erodiano, che niuno vi fu de' Senatozi, e de'Cittadini Romani, che potesse ritener le lagrime al vedere allontanarsi da loro un Principe si buono, si moderato, si amato ed adorato da tutti. Fece il viaggio per terra coll' Armata, e data nell' Illirico la revilla a quelle Legioni, feco le prefe. Passato poscia lo stretto della Tracia, continuò il suo viaggio sino ad Antiochia Capitale della Soria, dove attefe a far i preparativi necessari per così pericolofa guerra'. Racconta Lampridio (c) la bella maniera tenuta da lui nella marcia dell' efercito fuo . Prima di muoversi di Roma, sece attaccare ne' pubblici suoghi in iscritto la disposizione del viaggio, indicando il giorno della partenza, e di mano in mano alsegnando i luoghi , dove P Armata dovea far alto nelle notti, o prendere il ripolo d'un giorno. Mandati innanzi tali avvifi, fi trovava da per tutto preparata la tappa, cioè, la provvisione de viveri; nè vi fu verso, ch'egli volesse mai mutare alcuna delle polate prescritte; per paura che i suot ufiziali non facelsero delle marcie, per guadagnar danaro. Non altro cibo prendeva egli, che l'ufato dagli altri foldati, pranzando,

e cenando colla tenda aperta, affinche ognuno il potesse vedere de

(c) Lampridius in Alemanare .

Gran cura si prendeva egli, perche nulla mancasse di vettovaglia, d'armi, d'abiti, di felle, e d'altri arnefi alle foldatefche; ed in tutto efigeva la pulizia; di mantera che il conceptva in mirar quesle truppe si ben guernite un'alta idea del Nome Romano. Più d' ogni altra cofa poi gli flava a cuore la disciplina militare, e che niun danno fosse inferito agli abitanti, e alle campagne, per dove passava l'Armata. Visitava egli in persona le tende, ne permetteva', che nella marcia alcuno, anche degli ufiziali, non che de' foldati, uscisse di cammino. Se taluno trasgrediva P ordine , le baflonate, o altre convenevoli pene erano in pronto . E a i principali dell'efercito, che avefsero mancato in questo, e danneggiato il paele, faceva una fevera correzione, con intonar loro la Maffima imparata da Crifliani, cioc, con dire: Avreste voi caro, che gli altri facessero alle terre vostre quel, che voi fate alle loro? Perche un foldato maltrattò una povera vecchia, il cassò, e il diede per ischiavo ad essa donna, acciocche col meltiere di falegname, ch'el gli efercitava , la mantenesse? Ed avendo fatta doglianza di ciò gli altri foldati, fece lor conofcere la giuffizia di quefto gaffigo che servi a tener gli altri in freno. Per così bei regolamenti, e col tenere si forte in briglia le milizie, da per tutto dove queste passavano, si dicea, che non già de soldati, ma de i Senatori erano in viaggio, ed ognano in vece di fuggirli, gli amava, vedendo tanta modestia, e si bell' ordine in gente non avvezza, se non a far del male; con benedire Alessandro, come se sosse stato un Dio.

Veramente Zofmo (a) ferive, che i foldati eramo malconten(a) Zefimus
ti di Alciandro per quello rigore di difeiplina, e veciremo in il Alti di Alciandro per quello rigore di difeiplina, e veciremo in il Alti di Alciandro per quello rigore di difeiplina, e veciremo in il Alti di Alciandro per quello rigore
to esta con la considera di considera di

feiplina, e che il fupplicio di coloro dovea infegnare agli altri . Grande fehiamazzo allora inforfe, ed egil più franco che mai ricordò loro, dover effi alzar le grida contra del Perfiani, e non con-

tra il proprio Imperadore, che cavava il fangue da i Popoli, per vetti-

vestire, midrire, ed arricchir le milizie. Li minacciò ancora, le non dismettevano, di cassarli tutti, e che forse non si contenterebbe di questo, rimproverando loro, che dimenticavano d'essere Cittadini Romani. Più forte cominciarono essi allora a gridare, ed a muovere l'armi, come minacciandolo. Ma egli, nen istate, soggiunse, a bravare. L' armi vostre han da essere contro i nemici di Roma; Ne vi avvisafte di farmi paura. Quand'anche uccidefte un pat mio , alla Repubblica non mancherà un nuovo Augusto , per governar lei, e punire voi altri . E perciocchè non si quetavano , con gran voce grido: Cittadini Romani, deponete l' armi, e andasevene con Dio. Allora ( e par cola da non credere ) tutti polate l'armi , le calacche militari, e le insegne, fi ritirarono, Gli altri soldati, e il popolo raccolfero quell'arini , e bandiere , e portarono tutto al Palazzo. Da li poi ad un mese, pregato rende loro l'armi, con far nondimeno morire i lor Tribuni, per negligenza de'quali erano caduti in tanta effeminatezza que' foldati . Quella Legione di poi si segnalo sopra l'altre nella guerra contro i Persiani . Formò Alessandro di sci legioni una Falange di trenta mila combattenti: il che ci fa intendere, che allora ogni legione era composta di cinque mila armati. Altre guardie ancora aveva con gli fcudi intesliati d'oro, e d'argento. A tutti questi dopo la guerra di Perfia fu data maggior paga, che agli altri foldati.

Anno di Cristo coxxxi. Indizione sx. di Ponziano Papa 2. di Alessand no Imperadore 10.

#### Confoli ( POMPEJANO, e PELIGNIANO:

NOn int son io attentato a chiamare il primo di quelli ConNosi Civica Pompejano, perchè quel Civica viene da una sola
licrizione del Gudio, le cui merci sono a me sospene. Nell'anno 205, era situo Console Civica Pompejano. Un altro ne troveremo all'anno 241. Ma certo non è, che ancor questo Pompejano solie appellato Civica. Il secondo Console vien chiamato da
Cassodoro, dal Panvinio, e da altri Feliciano; ima più e ficurò
il cognome di Peligniano. L'Augusto Alessandro prima di mettra
il cognome di Peligniano. L'Augusto Alessandro prima di mettra
in compana, volte tentar di nuovo, se colle buone si poten sienes
ti con la consultata del Persano Artasses (e gli spedi nuovi Ambasciati, sufingandosi, che la prefunza sua solienta da si poderoso
tri, sufingandosi, che la prefunza sua solienta da si poderoso

escrito, avesse da ispirare al Barbaro pensieri più ragionevoli. Se ne tornarono effi fenza rifoluzione alcuna. All'incontro inviò Artaferse ad Alessandro quattrocento de' suoi , tutti d'alta statura, con vesti fregiate d'oro, ed archi sfarzosi, credendo con tal comparsa di atterrire i Romani . Confifte la loro ambafciata in comandare orgogliosamente all' Imperador de' Romani di ulcir quanto prima di tutta la Sorla, e di ogni altra Provincia di là dal mare, perchè tutto quel paese apparteneva a i Persiani, come antica dipendenza della loro Corona. Da così infolente comando irritato Alessandro, col parere del fuo Configlio ordino, che stutti quegli Ambafciadori, spogliati de' loro arnesi, sossero relegati nella Frigia, con dar loro campagne da coltivare. Ne volle fargli uccidere, perche un'iniquità farebbe flata il punir colla morte gente non presa in battaglia, e che eseguiva gli ordini del suo Re : quasi che non sosse anche un' iniquità, e un violare il diritto delle genti, quel privarli di libettà, e il non lasciarli ritornare al loro Signore. Si venne dunque all'armi. Se crediamo ad Erodiano (a), tre Corpi fece (a) Iden 18. Alessandro delle sue genti, come gli su suggerito da' suoi Generali, e da chi meglio fapeva il mellier della guerra ; perch' egli nulla mai facea di fua tella nelle spedizioni militari (b), ma voleva pri- (b) Lampima udire il sentimento de'più vecchi, e sperimentati nell'arte del- dius in Alela milizia. Uno ne spinse nella Media per via dell'Armenia; un altro nel paese de Parti , e riferbo per se il terzo , per condurlo egli stesso. Ma o perchè Alessandro sosse di sua natura e per l' educazione alquanto timido, o perchè l'Augusta Mammea sua madre noi volesse vedere esposto a i pericoli, o perchè succederono diserzioni, e sumulti in Soria, egli non s'inoltro punto contro i nemici; e cagion fu, che il secondo corpo su dissatto da i Persiani con vittoria nondimeno, che costò loro ben caro; e che il primo; dopo aver ben reliftito alle forze de' Perliani, nel ritornare in Armenia, per gli difagi periffe. Aggiugne io slesso Erodiano, che il Corpo di riferva d'Alesfandro per le malattie calò di molto, e su a rilchio di lasciarvi la vita il suddetto Imperadore per una grave infermità, che il forprese. Ma perchè la grande Armata de' Persiani notabilmente anch' effa si siminui, cesso di poi la guerra, e per tre o quattro anni slettero que' barbari in pace. Così Erodiano: Non così Lampridio, il quale più che al racconto di quello Storico. prestando sede a ciò, che tanti altri aveano scritto de fatti di questo Imperadore da lui ben esaminati , gli attribuisce un'insigne vittoria riportata contra de'Persiani. E maggiormente lo proya, coll' month.

aver veduto gli atti del Senato, e la relazione dell'avvenimento gloriofo fatta dal medefimo Alcflandro al Senato, dopo il fuo ritorno a Roma nel di 23. di Settembre. Non fi può si facilmente credere , che le parole di Alessandro fossero foli vanti, e menzogne, si perchè non fu egli di carattere milantatore, si perchè poco farebbe occorfo per ismentirle. Disse dunque Alessandro di avere feonfiito i Perfiani , nell' Armata de quali bella , e terribil mostra faceano settecento elefanti colle loro torri guernite d'arcieri, Trecento di questi effere stati presi, ducento morti, e dieciotto venivano condotti a Roma. V'erano mille earri falcati. Cento e venti mila cavalli fi contavano parimente nell' efercito nemico; diect mila d'effi rimafero ful campo ; gli altri fi falvarono colla fuga : Molti erano stati i Persiani presi , e poscia venduti per ischiavi . S'erano ricuperate le Città perdute della Mesopotamia; Artaserse colla perdita delle bandiere avea prefa la fuga. I Soldati Romani se ne ritornavano ben ricchi , nè sentivano più le fatiche della guerra dopo si felice vittoria. A questa relazione tennero dietro le acclamazioni del Senato. Aggiugne Lampridio, che in quella calda azione Alessandro correva per le file della fua Armata, animando i foldati , lodando chi meglio combatteva , combattendo anch' egli, e trovandosi esposto alle freccie nemiche. Dopo si segnalata vittoria se ne torno Alessandro ad Antiochia, per ivi pasfare, come io vo credendo, il verno colla fua Armata. E che in quell'anno esso Augusto siaccasse le corna al superbo Artalerse, e non già nel precedente, come volle il P. Pagi, e non nel feguente, come pensò il Tillemont: bastantemente si raccoglie dalle monete (a) rapportate dal Mezzabarba, correndo la di lui Tribunizia Podestà X. cioc, nell'anno presente, perchè ivi si vede menzionata VICTO RIA AVGVSTI. Solamente non fi fa intendere, come Aleffandro non prendesse il titolo d'Imperadore per questa vittoria. Forse Pimpedi la fua modellia. Dal Senato ancora fu acclamato Perfice. Massimo : e pure questo suo titolo non s'incontra nelle Medaglie? Ha poi un bel dire Erodiano, che i Persiani da se stessi desisterono dalla guerra; perchè fe così felicemente, com'egli vuole, folsero proceduti i loro affari , e le Armate Romane sossero rimasse disfatte, inverifimil cofa è, come i medefimi non avellero profeguita la vittoria, ed occupata a i Romani la Mesopotamia.

(a) Mediobarbus in Numifm, Imper-

Anno

Anno di CRISTO CCEXXII. Indizione x. di Ponziano Papa 3. di ALESSANDRO Imperadore II.

Confoli (LUPO, e MASSIMO.

Bhiamo anche da Erodiano (a), che l'Imperadore Alessandro (a) Herodid-A si-fermò molto tempo in Antiochia: il che ci serve di fonda- ous lib.6. mento per credere, che vi passasse il verno insieme coll'esercito distribuito in que quartieri. Lungo tempo si esiggeva a ricondurre per terra le legioni destinate per l'Europa: pero sembra verifimile, che succedeise in quell' anno il suo arrivo a Roma nel tempo assegnato da Lampridio (b), cioè, nel dl 25. di Settembre, in cui (b) Lampriegli comparve in Senato a rendere como della fua spedizione. Fe- xandro. ce la fua entrata da trionfante , corteggiato da tutto il Senato, e dall' Ordine Equeltre, fra i planfi, e l'indicibil allegrezza di putto il Popolo. Non entrò sul cocchio, come fi costumava ne' trionfi; ma bensl a piedi , venendogli dietro il carro trionfale tirato da quattro elefanti. A piedi ancora andò al Palazzo, e tanta era la folla, che appena in quattr' ore potè compiere il viaggio, tutti gridando intanto: Se salvo è A'essandro, salva è Roma. Nel di seguente si secero le corse de cavalli, e i giuochi scenici, dopo de quali toccò un congiario al Popolo. Allora fu, che si cominciarono a vedere prefio i Romani degli Schiavi Perfiani; ma non fofferendo al-Iora la superbia de i Re di Persia, che alcuno de' suoi sudditi reflasse in ischiavità, su pregato Alessandro di rimetterli in libertà col pagamento del rifcatto : ed egli non mancò di far loro quella grazia, con rendere a i padroni il danaro pagato in comperarli, o pure col metterlo nell' erario, se non erano venduti. Questi serviadunque , e gli elefanti condotti , fempre più ci vengono ad afficurare, che l'Augusto Alessandro non vinto, ma vincitore ritorno dalla guerra di Persia. Seguita a dire Lampridio, che anche nella Mauritania Tingitana felicemente procederono gli affari della guerra per la buona condotta di Furio Celfo .. Similmente nell' Illirico Vario Macrino parente d' ciso Alessandro riporto de' vantaggi contro i nemici del Popolo Romano, e nell'Armenia Giunio Palmato diede anch' egli qualche buona lezione a i Persiani . Da tutti que' luoghi probabilmente in questi tempi giunsero a Roma le laureate lettere d'avviso di que' prosperosi avvenimenti, le quali

lette in Senato, e al Popolo, rallegrarono ognuno, ed efaltarono fempre più il nome, e la gloria dell'Augusto Alessandro.

Anno di CRISTO CCXXIII. Indizione xt, di PONZIANO Papa 4. di ALESSANDRO Imperadore 12.

Confoit ( MASSING, c PATERNO.

(a) Thefaur.

Nov. Infer.

Paterno, ha Paterio. Così ancora egli è chiamato in alcune
paga 54.n.i. Leggi raccolte dal Relando (b). Però quantunque io abbia rito.

(b) Reland.

The faure of the page 10 page

per la feconda yolda, ma ciò meglio therà all'anno feguente. Ilti-(c) Lompri. uti (c) in quelti tempi il Augulto Alefsandro in onore di Mammea dius in dile Imperatrice fua madre un Collegio di fanciulli, e un altro di fansandro.

ciulle, con chiamarli Mammeani, e Mammeane, ficcome Antonino Pio avea dato il nome di Faustiniane alle fanciulle istituite in onore di Faustina sua moglie. Parimente attese a premiare chiunque s'era fegnalato nel governo civile, e militare della Repubblica; À i Senatori più meritevoli accordò gli Ornamenti Confolari, con aggiugnere de i Sacerdozi, e de i poderi a quei, ch'erano poverta o vecchi. Agli amici dono i prigionieri di varie nazioni, ritenendo folamente i nobili fra effi, che furono arrolati nella milizia. Le terre prese a i nemici donò egli a i Capitani, e soldati posti alle guardie de'confini, con permettere, che passassero ancora in dominio de'loro eredi, purche anch'essi sacessero il mestier de'soldati; non volendo, che que'beni reflassero in proprietà di persona alcuna pris vata, con dire, che que tali con più attenzione militarebbono ; ove fi trattaffe di difendere le Tenute concedute loro con questo patto. Ed ecco, le non il principio, almeno un fegno afsai chiaro di quei, che poscia surono chiamati benefizi, cioè stabili dati da godere a i foldati con obbligo di militare in favor del donante con rifervarfene i Principi il diretto dominio. Passò, dico, quelto nome anche nella Chiefa, dispensarrice di si fatti beni a chi si consacra alla Mitizia Ecclefiaftica. Oitre alle terre dono a i medefimi foldati deglit animali, e de i fervi, acciocchè potessero coltivarle, e non le lasciassero abbandonate all'invason de nemici : il che riputava egli gran vergogna della Repubblica. Mentre fi godeva tanta felicità in Roma, ecco muove spiacevoli dalle Contrade Germaniche (a); (a) Lampete cioè, avere i Germani palsato il Reno, mettere in conqualso la Gal- dius in Alelia in quelle parti con potenti Armate, saccheggiar borghi, e came xandro. pagne, e far paura alle stelse Città. Se crediamo ad Erodiano (b) Histor Liv. tin quando Alessandro dimorava in Antiochia, cominciò quella brutta danza, e portatine colà gli avvisi colla giunta d'aver essi Germa- nus ho. ni passato non solo il Reno, ma anche il Danubio, ed elscre in grave rischio le continanti Provincie dell'Illirico, e l'Italia stessa, Per quello si affrettò egli di lasciar la Soría, e di volgere i passi e l'armi colà, dove il chiamava il bisogno. Se vero fosse il racconto d' Erodiano, converrebbe dire, che Alessandro si fermasse un anno di più in Antiochia; o pure ch'egli un anno dopo quel, che abbiam Supposto, imprendesse la guerra co i Persiani. Ma non è si facilmente da acquetarfi in ciò a quello Storico Greco, da che gli viene a fronte Lampridio, certo inferiore a lui di tempo, ma più di lui informato degli affari di Roma. Secondo Erodiano, l'Augusto Alessandro marciò a dirittura dalla Sorfa in Germania, nè più ritornò a Roma; laddove Lampridio, citando gli atti del Senato, ci afficura esser egli dall' Oriente rivenuto a Roma, ed aver ottenuto il trionfo, e che quivi si godeva una mirabil quiete, quando sopraggiunse la novità de' Germani. Se quella giugnesse nell' anno presente, o pure nel susseguente, non so dirlo. Caso che nel prefente, attese Alessandro a far de i preparamenti, per andar in persona a dimandar conto a i Germani de i danni inferiti alle Contrade Romane.

Anno di CRESTO CCXXXIV. Indizione XII. di PONZIANO Papa g. di ALESSANDRO Imperadore 13.

Confoli MASSIMO per la feconda volta. ( GAJO CELIO URBANO.

là ardeva la guerra tanto a i confini della Gallia , quanto a guei della Pannonia con terrore non lieve dell' Italia stessa . Però in quest'anno l'Augusto Alessandro messo insieme un potente esercito s'inviò alla volta della Gallia, dove maggiore era il pericolo (c). Conduceva egli seco un gran corpo di Mori, e di Arcieri (c) Herodiapresi dalla Provincia dell'Osroena, o pure desertori Parti , guada- nus thidem , gnati con buono stipendio. Di costoro pensava egli di valersi con vantaggio in quella nuova guerra, perchè tal forta di gente faettava Tom.II.

più lontano che i Germani, e coglieva più facilmente nel berfaglio de'loro corpi . Si parti Alessandro da Roma , quantunque il Senato, e i migliori mal volentieri vedendolo disposto alla parten-(a) Lomes, za fi studiassero di ritenerlo (a): tanto era l'amore, che gli perin Alexan- tayano, tanta la prenium, che non fi esponesse a pericolo alcuno. e a i dubbioli successi della guerra. Ma egli avea fisso il chiodo di andare, perchè non potea sofferire, che dopo aver vinto i Perfiani, venissero ad insultare l'Imperio Romano i Germani, gente, che altri Imperadori da meno di se aveano saputo mettere in dovere. Seco andò Mammea sua madre; e se crediamo a Lampridio tutti i Senatori Paccompagnarono per tento cinquanta miglia. Nel fare a gran giornate il luo viaggio, incontrandoli con una donna della razza de' Druidi Sacerdoti- della Gallia, questa gli dise: Va pure, ma non isperar victoria; e fidati poco de suoi soldati. Egli non l'afcoltò , o pur non se ne mise pentiero , perchè sprezzava la morte, E Lampridio aggiugne, che avendogli predetto un celebre flrologo , ch' egli dovea morire per mano di un Barbaro, se

mus lib. 6.

ne railegro, credendo di aver da morire in qualche battaglia, e di far quel fine gloriofo, ch' era toccato ad altri Generali famoli. (b) Herodia- Arrivato alle rive del Reno (b) , quivi si fermò a disporre tutto l'occorrente, per portare la guerra addosso a i Germani s ed intanto fece fabbricar un ponte fu quel fiume, acciocche vi potesse transitar tutta l'Armata. Vuole Erodiano, Scrittore, che solamente ci descrive Alessandro per un Imperador timoroso, e privo di coraggio, ch'egli tentalse prima, se potea colle buone intavolar pace co i Germani; e loro a questo fine inviò suoi Ambasciatori, con elibire gran copia di danaro, alsai confapevole della forza, che ha l'oro fra que'Popoli. Forse che se avesse tenuta questa via non gli farebbe mancata la pace. Ma Lampridio nulla parla di ciò e nè meno di vari combattimenti accennati dal fuddetto Erodiano, ne' quali scrive, che bene spesso i Germani comparvero non men forti de i Romani. Certo è, che abbiam vestigio d' alcuna bella militare impresa da lui fatta in essa guerra, ancorchè il numerolo, e prode efercito suo promettesse di molto in si fatta spedizione.

Anna

Anno di Cristo cexxxv. Indizione xiit. di Antero Papa 1. di Massimino Imperadore 1.

## Confoli ( SEVERO, e QUINZIANO.

Etro non abbiam di certo di questi Consoli, che il loro co-A gnome, e il fecondo vien anche chiamato Quintiliano. Ho io prodotta un'Iscrizione (a), dove ci comparisce Gneo Pinario Se- (a) Thesans. vero Confole, ma fenza poter dire, fe appartenga all' anno prefen- Nov. Infer. te. Il Panvinio (b) avea citata un' Iscrizione, posta per la faiute pag 358.n.s. di Lucio Ragonio Urinazio Larcio Quinziano Confole, credendo, (b) Panvin. che ivi si parlasse del secondo Contole. Un'altra (c) a lui pure (c) Thesaur. fpettante ho dato io, ma con farmi a credere, che quello Quin- Nov. Infergiano molto prima dell' anno presente fosse sullituito nel Consola- p. 359. n. s. to. In un altro Marmo (d) rapportato anche nella mia Raccolta , (d) Thefane. s'incontra Tito Cefernio Macedone Quinziano Confole; ma fenza che ism p. 318. resti alcun lume, se appartenga ali' anno presente. Una grande 10-4fcossa ebbe in quest' anno il Romano Imperio per la morte del buon Imperadore Aleffandro, tolto di vita dagli empi, ed iniqui fuoi foldati. Non fe ne la bene il luogo, e la maniera. Lampridio (e) ne fu anch'egli allo scuro, mentre scrive, che l'Augusto gio- (e) Lame. vane trovandoli nella gran Bretagna, da noi chiamata Inghilterra in Alexanfu uccifo, e che altri scrissero essere ciò avvenuto nella Gallia in dro. un villaggio appeliato Sicila , nel diffretto di Magonza , come (f) EuGs. vuole Eulebio (f), o pure in quel di Treveri . Espone bensi E- in Chronico. rodiano (g) con varie particolarità quello avvenimento, ma le cir-(g' Herodiacostanze da lui narrate non hanno affai del verifimile, Secondo lui, sus lib. 6. Massimina; ufigiale, che avea la cura d'insegnar l' arte militare a i foldati di nuova leva, per la maggior parte preli dalla Pannonia, era amato non poco da effe milizie ( Sparlavano coftoro di Aleffandro, come di un Principe troppo timorofo, che non lasciava fare alcuna bella imprefa contra de nemici, e stava tuttavia fotto l'ali della madre, donna, fecondo essi, intenta solamente ad ammaffar danaro, e che colla fua parfimonia rendeva odiofo a tutti il figliuolo ; effere perciò da eleggersi per Imperadore un uomo forte, e pratico della guerra, e che meglio premiaffe i foldati . Lamentavansi eglino in fatti anche di Alellandro, perche non profondeva fopra di loro i tefori , ficcome aveano praticato Caracalla ; ed Elagabalo , scialacquatori delle pubbliche sostanze, per gua-

dagnarfi l'affetto delle milizie; e per quello sclamavano contro di Mammea, attribuendo ad avarizia di lei ciò, che si negava alla loro infaziabile avidità. Posti dunque gli occhi sopra Massimino, all' improvviso il vestirono di porpora, e l' acclamarono Imperadore. Fosse egli, o non sosse consapevole del toro disegno; almen finfe di refiftere ; ma minacciato colle spade , accettò come forzato l' Augustal Dignità. Promesso di poi un grosso denativo, e di raddoppiar loro la provianda, concerto fubito la maniera di opprimere Alessandro. Avvisato questi di si pericolosa novnà, tremando, e piagnendo, e fimile ad un furiofo, ufci dalla tenda, e raccomandoffi a' fuoi foldati, con promettere quanto volessero, purchè il difendellero. Con grandi acclamazioni promifero elli di farlo. Passata la notte, eccoti l'avviso, che vengono i soldati di Masfimino; e di nuovo Alessandro uscito in pubblico, implorò l'ajuto de' fuoi, i quali replicarono le promelle ; ma all' arrivo delle truppe di Massimino, lasciatisi sovvertire da lui, il riconobbero anch'essi per Imperadore . Ciò satto , diede Massinino ordine a i Tribuni, e Centurioni di levar la vita ad Alelfandro, a Mammea fua madre, è a chiunque si volesse opporre. Fu il barbaro comandamento immediatamente efeguito, ed a riferva di chi cra fuggito, tutti rimafero vittima delle foro spade. Così Erodiano.

Ma non-è probabile, che Massimino sosse proclamato Imperadore, perchè le la , ch'egli studio in tutte le forme di comparire innocente della morte d'Alessandro ; no che Alessandro sapesse l'esaltazion di Massimino, nè che dopo tal notizia passasse anche una potte, prima d' essere ucciso, perchè o egli farebbe fuggito, o avendo tante persone, che l'amavano, non è da credere, che tutti l'avessero abbandonato. Ha ben più apparenza di verità ciò, che scrivono Lampridio (a), e Capitolino (b); cioè, dius in Ale- che molti de' soldati, massimamente della Gallia ; erano disgustati (b) Copiebl. di Alessandro, perch' egli avendoli trovati mal avvezzati sotto Ein Maximi-lagabalo, voleva rimetterli con vigore nell'antica disciplina. E

che segretamente intelifi con Massimino, molti d'essi inviari alla tenda di Alessandro nel dopo pranso, allorche y' era poca gente, ed egli dormiva, il trucidalsero colla madre. Comunque ciò accadesse, fuor di dubbio è, che il buono, ma infelice Imperadore per mano di que' ficarj, e con intelligenza; e per comando di Massimino , uomo ingratissimo a i tanti benefizi , che avea da lui ricevuto , terminò i fuoi giorni . S' è difoutato da vari letterati , cioè , dal Padre Pagi , dal Tillemont ,

dall' Abate Vignoli, da Monfignor del Torre, e dal Padre Valfecchi Abate Benedettino, intorno alla di lui età, intorno alla durazion del suo Imperio, e al giorno della sua morte. Credesi con più probabilità, ch'egli fosse ucciso, non nel Marzo, ma nella State dell' anno presente, in età di ventisei anni, e di alquanti mesi, e non già di 20 anni , mesi 3., e giorni 7, come ha il testo, che si tiene per iscorretto di Lampridio e dopo tredici anni, ed alquanti giorni, o pur mesi d'Imperio. A me non convien d'entrare in si sas te dispute, bastando al Lettore d'intendere cio, che più importa al filo della Storia. Intanto le mirabili cofe da noi adite di quello novello Alessandro, tanto più degne di stupore, e di lode, quanto che operate da un si giovinetto Augusto, in cui lo stello Erodiano, che pur gli è poco favorevole, altro non seppe trovar di dijetto, se non la troppa dipendenza da sua madre, ci han già fatto detestare l'efecrabil azione di Massimino, o pure di que barbari soldati: che gli tolfero la vita contra totte le leggi umane, e divine, e ci danno a conoscere qual grave perdita secero in lui il Senato, e Popolo Romano, e tutte le Provincie del Romano Imperio. Un fulmine, che scoppiasse contra d'ognuno , parve l'avviso della sua morte. Se ne mostro dolente in apparenza fin lo stesso Massimino, e volle, che nella Gallia gli fosse alzato un magnifico monumento (a). Più (a) Lengte riguardevole fu l'altro, che il Senato gli fece fabbricare in Roma, dius in Ales dove furono portate le fue ceneri, e dove non mancarono nè a lui ne a Mammea fua madre gli onori divini coll' allegno d' alcunt Sacerdoti; e gran tempo durò in Roma la festa nel di natalizio di lui, e di sua madre. Gli stessi soldati, e sin quelli, ch'egli avea callati in Soria, tagliarono pofcia a pezzi quegli affaffini, che s' erano bagnate le mani nel di lui fangue: fegno, che non l'aveano abbandonato, come vuole Erodiano, ma che improvvisa dovette essere l'uccisione di lui. Fu da molti scritta la vita di questo infigne Augusto; e Lampridio cita quella di Settimio, Acolio, ed Encolpo, che oggidì perdute servirono a lui di scorta", per tramandarci le notizie, che abbiamo d'etfo Imperadore. Veritimilmente, se non si fossero perduti tanti libri della storia nobilissima di Dione Caffio, schben presso Sitilino egli poco parla delle azioni d'Alesfandro, noi avremmo qualche altro lume del fuo governo; governo incomparabile , perchè oltre all'ester egli stato di gran mente, e di ottima intenzione, volle sempre nel suo configlio i più laggi, i più giusti, e difinteressati Senatori, e Giurisconsulti, che allora fi troyaffero, Ma a questo adorabil Regnante, degno di lunghiffi-

ghissima vita, succedette Massimino di carattere tutto contrario, dedito folamente alla crudeltà, e fnorche da i foldati, universalmente odiato, ed abborrito; qual manigoldo del migliore di tutti i Principi. Da che costui, tolto di mezzo il buon Alessandro, su proclamato Imperadore, partecipò al Senato l'elezione fua, Bisogno approvarla, perchè non fi potea di meno, avendo egli dalla fua le forze maggiori del Romano Imperio, Non fappiamo, fe da fe o pure se per decreto del Senato, egli prendesse la Podesia Tribunizia, e il titolo di Padre della Patria, che non fu mai si indegnamente impiegato, che quella fiata. E se immenso su il dolore de, Romani, e degli altri Popoli, perchè privati d'un ottimo Augusto, quello molto più crebbe, perchè un uomo pellimo a lui fuccedeva, il quale dal fecolo d'oro fece in breve paffare ad un fecolo di ferro P'Imperio Romano. Ma l'ambizione, che cotanto l'accieco, ficcome vedremo, ebbe dopo tre anni il meritato fupplicio. Chi folse Maffimino, e quale nella privata fortuna, mi riferbo io di espora do all'anno seguente. Nel presente trovandosi San Pongiano Papa in esilio (a) per la Fede di Gesù Cristo; gloriosamente compie il ad Anaftaf. fino Pontificato, ed in vece fina fu eletto Amero, e posto nella Ses The Boundary of the State of dia di San Pietro. the car's first a stall to all the sylvential

(a) Blanchin, Bibliotheca it louds market - I drive

Anno di CRISTO COXXXVI. Indizione XIV. di Fabiano Papa I.

di M ASSIMINO Imperadore 2.

Confoli ( GAJO GIULTO MASSIMINO AUGUSTO,

Faft. Conf.

L nome di Giulio dato da i compilatori de Fasti ad Affricano, dipende da una conghiettura del Panvinio (b), senza che se ne in Fast.Conf. vegga prova alcuna ; e però non mi fon io attentato a darglielo ; ficcome cola dubbiola, In vece di Maffimino, noi troviamo Maffimo (c) in vary Fasti ; il che potrebbe far dubitare , se Massimino prendesse il Confolato, Ma essendo stati foliti i novelli Augusti nel primo nuovo anno a prenderlo, ed efsendovi altri lumi, ragionevolmente possiam credere, che Massimino procedelle Console nell'anno prefente, Poco più di un mele tenne Santo Anuro Papa il Ponti-(d) Blanch ficato Romano, e diede fine alla fua vita col Martirio (d). Succe-Anaftas, dette a lui nell'Apollolica Sede Fabiano. Andiamo ora a vedere, chi fosse colui, che coll'enorme delitto della morte data al buon

Alek

Alessandro Augusto, si apri la strada al Trono Cefarco, Gajo Giulio Vero Massimino (che così egli si sece chiamare) era di nazione barbara (a), perche figlio di Micea, o Micea, Uomo Goto, e di (a) Capitol, Ababa, o Abala, Donna Alana, Nacque in un villaggio a i confini in Maximidella. Tracia, e però veniva confiderato come Trace d'origine. Di- no feniori. cono, che solse terribile d'aspetto; che la sua statura eccedesse otto piedi, che la fua forza fofse prodigiofa; che in un fol patto mangiale fe quaranta ed anche felsanta libre di carne: il che fe fia da credere, lascero giudicame agli altri . Essendo egli in sun gioventu pallore di professione, lo sceglievano gli altri per loro capo a fine. d'opporfi a i ladri. Conosciuto costui da Severo Augusto, allorche era nella Tracia, per uomo di firaordinaria robuflezza, fu arrolato, nella cavalleria, poscia nelle guardie del Corpo, e promoso di poia varie cariche militari, spezialmente sotto Caracalla, nelle quali fi acquistò niolto credito, perchè infaticabile, perchè non mangiava addolso a i foldati, anzi ricompeniandoli, è gran cura prendendo di loro, si facea amare da tutti. Per odio che portava a Macrino. siccome distruttore della casa di Severo, si ritirò al sito paese, e con difficultà tornò alla milizia fotto l'impuro Elagabalo, creato Tribuno, ma fenza comparire per tre anni a falutarlo, nè a baciargli. le mani. Morto Elagabalo, venne a Roma, accolto con grande allegrezza da Alessandro Augusto, da lui sodato al Senato, e creato, Tribuno della legione quarta composta di giovani di nuova leva, acciocche loro integnalse la milizia. Chi per la sua sorza il chiamaya Ercole, chi Anteo, chi Milone Crotoniate, Achille &c. In quello concetto era Maffimino, quando l'enza ne pur esere Senatore, usurpò il trono de' Cesari, in età d'anni sessantadue, se si ha da credere alla Cronica Alessandrina (b), e a Zonara (c). Aveva (b) Chronic, egli un figliuolo giovinetto, per nome Gajo Giulio Vero Massimo, Alexandrin. come s' ha dalle Medaglie (d). Massimino ancor egli è chiamato in Annalib. da alcuni Storici , giovane di rara bellezzà , d'alta statura , e più (d) Mesiob. pulito del padre rozzo ; e barbaro , ma creduto più superbo di ce Numilm, lui stesso, benchè Capitolino (e), che ciò scrive, dica altrove, ch' Ingerator. egli era di un natural buono, e che Alessandro Augusto gli avreb. (e) Capitole be data in meglie Teoelia sua forella, se non sosse stato ritenuto no juniore. da i barbari collumi del di lui padre Mallimino, Scrive il fuddetto Capitolino, che gli fu da esso suo padre conserito il titolo d' Imperadore, Nelle Iscrizioni, e Medaglie, che restano di lui, il troviamo ornato folamente del titolo di Cesare, e di Principe della Giovensi. Però è da dire, che quello Storico s'inganna, o pur,

(a) Pagius, come vuole il Pagi (a), Imperadori erano anche chiamati allora i to Cris. Bar. Cefari.

Creato Imperadore Mallimino, ficcome non gli era ignoto d'elfere mirato di mal occhio da chi confiderava nella vilta de i di lutnatali troppo avvilita l'Imperial. Dignità, e teneva per vittima delle di lui ambiziose voglie l'ucciso Augusto: si rivolte ad alsodar, se

so feniore. pus lib. 7.

potea, col terrore il luo trono, giacchè coll'amore non fapea sperar-(b) Capitol. lo (b). Tofto dunque fotto vari preteils congedo gli amici, e conin Maximi- fighteri d' Alefsandro eletti già dal Senato, col rimandar parte d' Herodia- essi a Roma, e con privar gli altri delle lor cariche. Era la sua mira di far alto, e balso, fenza dipendere da alcuno, per poter più liberamente efercitar la fua tirannia. Tutta la fervitù, e i cortigiani del passato governo mandò con Dio; mo tissimi ancora ne tece uccidere, non d'altro colpevoli, che di mottracli affitti per la mor-

(c) Eufes, te del loro buon padrone. Tiente Eufebio (c), che in odio appunto Hist. Eccles. di Alessandro, nella cui Corte si trovavano assaissimi Cristiani, egli lib. 6. 6.28. movelse una tiera pefecuzione contro la Chiefa, per cui crebbe in

ibidem .

terra, e in cielo il numero de Santi Martiri. Tremavano già i Ro-(d) Capitol. mani per le frequenti nuove (d), che andavano arrivando della di lui crodeltà, mentre chi faceva crocifiggere, chi dar in preda alle. fiere, chi chiudere vivo nelle bestie uccise, chi lasciar la vita sotto le bastonate. Altro nome già non gli si dava, che di Ciclope, di Busiride, di Falari &c. Cacciossi perciò coll' andar innanzi tal timore nel Senato, e Popolo Romano, che o pubblicamente, o privatamente ognun facea de i voti, affinchè Maffimino mai non ve-(e) Herodia- desse Roma. Fosse la verità, o pure una finzione (e), si scopri una trama ordita contro di lui da Magno, Uomo Confolare, e di gran nobiltà. Dicono, ch'egli avendo prima guadagnati molti utiziali, e le guardie del ponte di harche fatto ful Reno, allorche Mallimino era passato di là, avesse disegnato di sar rompere lo stelso ponte, acciocche Massimino restatse fra le branche de Germani, e nello stelso tempo pensasse di sar proclamare se stelso Imperadore. Tutti coloro, che furono fospetti di tal cospirazione, perderono la vita fenz'altro esame, o processo, di modo che non si potè mai venire in chiaro, se sosse vera, o falsa, e molti la crederono un'invenzione di Massimino, per liberarsi da chi non gli era in grazia. Si fa conto, che quattro mila persone rimasero per tal cagione private di vita. Dopo quella tragedia, il corpo de' Soldati Osroeni, che era all'Armata, fiocome gente perfuafa, che il tanto amato da loro Alessandro Augusto fosse perito per ordine del crudel Massimino,

qus ib.

G ris

fi rivoltarono contra di lui ; e trovato per accidente Tito Quartino (a) già flato Confole, ed amico di Ajessandro, ma congedato (a) Capitol. dal campo, con tutto il suo gridare, e resistere, chiamatolo Impera- in Maximidore, il vestirono di porpora, Ma da li a poco quelli su alsassinato no feniori. da Macedonio suo amico, che era stato promotor della sedizione, o cod-lis. per rabbia d'essere stato posposto a lui, o per isperanza di qualche gran ricompensa da Massimino, a cui ne portò il capo. La ricompensa su, che Massimino allora il ringrazio, ma poco di poi il sece ammazzare, come autor della ribellione, e traditor dell'amico. Non s'accorda con questi Scrittori Trebellio Pollione (b), mentre scrive, che questo Tuo era Tribuno de' Mori, e che imperò sei me lius Pollio fr. contraddicendo a se stesso per aver detto prima, ch' egli fra pochi giorni fu uccifo. Secondo quello Autore, era fua moglie Calpurnia della pobil famiglia de' Cenforini , cioè de' Pisoni , sacerdotessa, che per l'infigne sua callità su adorata da i Romani . Gran tempo stette la di lei tlatua in luogo, ben improprio, perchè nel

Tempio di Venere.

All' anno prefente mi fia permelso di riferire la guerra fatta da Massimino a i Germani, quantunque si possa dubitare, che appartenga al precedente. Un poderolissimo esercito avea condotto seco Alessandro Augusto in quella spedizione, perchè oltre a molte legioni di Soldati Occidentali, s'era fludiato, ficcome ho detto, di avere gran copia di Osroeni, Armeni, Parti, e Mori; e credevafi, che il maggior nerbo dell'Armata confiftesse in colloro, per far quella guerra, perchè erano sutti gente sperta nel saettare: mestier poco praticato da i Germani. Massimino a tanti combattenti ne aggiunfe degli altri, e in persona attese ad esercitarii tutti, e disciplinarli, Ardeva egli di yoglia di far delle grandi prodezze, acciocché venisse ad intendere il Mondo l'importante vantaggio di avere un Imperador bellicolo, e dimenticalse, s'era possibile, il fuo timido predecessore. Quindi passato il Reno, diede addosso a i Barbari. Niun d'essi sulle prime osò di venirgli a fronte; tutti si ritirarono ne' boschi, e nelle paludi, con fare di poi il meglio che poteano la guerra con infidie. Diversi combattimenti seguirono in quelle selve, e paludi. Tanta era la temerità di Massimino, che al pari d'ogni foldato entrava anch'egli nelle mischie, e menava le mani. Ma corfe una volta pericolo della vita, perchè inviluppato. col cavallo nel fango di una palude, fu attorniato da'nemici ; e fe non erano i fiioi , che accoriero in ajuto , fi vedeva il fine della in Maximi-

fina tirannia. Scrisse egli poscia al Senato (c) d'elsere entrato nel no sentore. Tom.II.

i loro villaggi tutti fabbricati di legno, e col condur via un im-

aus Lib. 7.

Imper.

nus ibid.

menfo bottino di best'ami, e d'altre robe, che unte lascio a i solda (a) Herodian ti. Erodiano (a) aggiugne aver egli dato il guallo a i raccolti già maturi di quelle contrade: il che fa intendere aver egli guerrege giato nel Gingno, e Lugiio. Mando anche Mallimino a Roma dipinte in alcune tavole le bartaglie da lui fatte in quelle parti, acciocche anche gl'ignoranti legge l'ero quivi i trofei del fuo valore e Per tali vittorie fu non meno a hii, che al tiglio Cefare, dato il titolo di (b) Mediob. Germanico : e quelto fi legge nelle-monete battute (b) correndo la in Numifm. Tribunizia Podestà seconda di lui, cioè, nest' anno presente, col motto di VICTORIA GERMANICA, Giacche non fi trovavano più (c) Herodianemici da combattere, e fi accoltava il verno (e) coll' Armata paísò nella Pannonia, e prese il suo alloggio nella Città di Sirmio, Capitale di quelle contrade i meditando maggiori imprese nell'anno vegnente contra de Sarmati. Minacciava egli di voler fottomettere al Romano Imperio tutte le Nazioni Germaniche; e fatto verifimilmente l'avrebbe : tanta era la fua bravura, e l'indefesso operare nel mestier dell'armi, s'egli nello stello tempo non avelle fatta a i sudditi suoi una guerra anche, più cruda che a i barbari

> Anno di Cristo coxxxvii. Indizione xv. di FABIANO Papa 2. di Massimino Imperadore 3.

fless: del che parleremo all' anno seguente .

## Confoli (PERPETUO, e CORNELIANO;

L. feriptions p. 151. 8

(d) Panyin. TN due Iscrizioni riserite dal Panvinio (d) fi trova un Lucio O-Fast. Conf. I vinio Rustico Corneliano Console disegnato, e un Publio Tizio Perpesuo Consolare della Toscana, e dell'Umbria. Perciò i più han credu-(e) Reland to, che tali follero i prenomi e nomi di quelli Confoli. Perche non è esente da dubbi si fatta partita, ho creduto meglio di star (f) Gruserus col Relando (e), che folamente accenna i loro cognomi. Quali imprese in quest anno facesse Matsimino ; dopo aver svernato nella 158. Sponius Pannomia, resta a noi molto scuro. Trovanti nondimeno tscrizioni (f) a lui poste nel sussegnente anno dalle Provincie, che conti-Infantus marono ad ubbidirlo, nelle quali è chiamato Dacico Maffimo, Sarmarico Maffemo, ed Imperadore fin feue volte: tutti indizi di battaglie

glie date, e di vittorie riportate contra de Sarmati, e Daci, Capitolino (4) auesta anch' egui, che Massimino ebbe moltissime guera (1) Capitoli re dalle quali ritorno tempre vincitore, e con gran copia di pri- in Maxim. gionieri, e di bottino, Nulladimeno ha ciera di una Rodomoniata, feniore. l'aver egli scritto al Senato: Tante effere state le guerre da lui fatte in poco tempo, quante mai altri ne faceffe in vita fua; tanta la preda, che avea superata la speranza d'ognuno : santi i prigionsett i che non bastava il Paese Romano a sostenerli rutti. Dissi, che intanto egli peggio trattava li fudditi fuoi. Abbifognava di danaro, per fosteper quel diluvio d'armati; e per cavarne da tutti i lati, fi concedeva ad ogruno licenza d'accusare (b). Stavano sempre aperti gli (b) Herodia orecchi di Massimino alle spie, e a qualunque giulta, o calunniosa nus lib.7. relazione, ballando che compariile l'accufa, perchè ne fuccede le tollo la carcerazion delle persone, senza distinzione alcuna di grado, o di età. Laonde notte e di si vedevano da ogni parte anche più lontana del Romano Imperio condotti fopra carrette in Panno nia uomini incatenati di qualfiyoglia dignità civile, o militare; cominciando da coloro, che erano Itati Consoli (c); e tutti poi o in- (c) Capitol. nocenti, o rei venivano condennati alla morte, o all'efilio col con ibiden. tifco de' loro beni, e colla rovina delle lor famiglie. Gran difavventura, o almen gran pericolo, e batticuore era allora l'elfere rioco, coll'esempio di tanti e tanti, i quali di ricchissimi ch' erano, erano ridotti a limolinar il pane. Ne qui termino l'infaziabil crudeltà, e avidità del tiranno. Mise anche le mani sopra tutte le rendite proprie della Città, dellinate per mantenimento della pubblica annona, per ajuto della povera plebe, per le fette, e per gli giuochi allora ufati. Passò in plere a spogliare i Templi di tutte le statue, e d'ogni altro ornamento d'oro, d'argenio, o di rame : che tutto portato alle zecche, fi convertiva in moneta. Per tanti spogli, e violenze veggendoli i popoli si conculcati, e tenagliati dal proprio Principe, non li può dire, come toffero malcontenti, ed amareggiatis ma le lor doglianze confiftevano in fole parale, in maledizioni, in implorar l'ajuto de fordi Numi offesi, a riferva d'alcuni, che non potendo sofferire gl'insulti satti a i lor Templi, nel difenderli si lasciarono più tosto scannar presto gli Altari. Ne mormoravano forte fin gli steffi soldati perchè tutto di veniva rimproverata loro da i parenti, ed amici, che per colpa d'essi tante iniquità erano commelle da Mallimino, Sotto quell'anno la corrente de' moderni Storici mette la follevazion dell' Affrica contra dell'indegno Maffimino, e l'affunzione al Trono Augustale de i due Gordiani, e la

lor caduta con altri accidenti; ma con rellare involti in molte te nebre i fatti d'allora. Quanto a me credo tutto ciò avvenuto solamente nell'anno feguente ; siccome dirò : e che Massimino passaffe il presente in sar guerra a i Daci, e Sarmatt, e svernalse di poi quietamente nella Pannonia.

> Anno di CRISTO CEXXXVIII. Indizione I. di FABIANO Papa 3. di Massimino imperadore 4. de' due GORDIANI Imperadori I.

di PUPIENO, e BALBINO Imperadori 1, di GORDIANO III. Imperadore 1.

## Confoli ( Pro, e Ponziano.

(a) Parius Relandus Seampa, & alii.

GRan lite è qui fra gl' Illustratori (a) de Fasti in assegnare i prenomi, e nomi di questi Consoli. Il primo vien chiamato non Pio, ma Ulpio in alcune leggi, e da Cenforino; altri gli danno il nome di Annio Pio, ed altri di Marco Ulpio Crinito . Il fecondo vien creduto Procolo Ponziano, ovveto Ponziano Procolo, perche in alcuni Fasti in vece di Ponziano si trova Procolo. Il nodo è tut-(a) Thefant, tavia qual era prima. Ho io prodotto altrove due Iscrizioni (b). che parlano di due Confoli Procoli co i lor prenomi, e nomi, ma

Nov. Infer. P. 360. Capitol. in foniore , & in

fenza poter attellare, fe al prefente anno alcuna d'esse appartenga-Penso bensi, che solamente in questo accadessero le novità dell' (c) Herod.l.7. Affrica (c). Le continue condanne, ed effortioni, che facea nelle Provincie Affricane il Proccuratore del Fisco, per ben somminifirar della pecunia a Maffimino ( che quella era la via di guada gnarsi merito presso di lui ) cagion surono, che alcuni nobili giovani, capo de quali fu un Maurizio nella Città di Tisdoro, raunata una gran frotta di loro fervi, e contadini coll'armi fotto, andarone a trovar collui, per pagare una condanna. Il pagamento fu che l'ammazzarono, Fecero bensì i foldati della gnardia molta reft slenza, ma surono messi in suga. Fatto il colpo, allora meglio che prima conobbero il proprio pericolo, e però penfarono ad un colpo maggiore . Sapendo in quanto odio de popoli folle Maffinino, mossero atlai gente a sedizione, e por li portarono a trovare Marco Antonio Gordiano Proconfole di quella contrada, e per quanta oppolizione, e ripugnanza egli mostrasse s'acclamarono Impera-

dore Augusto, e il vestirono di porpora, minacciandogli la morte, fe non accettava. Era Gordiano un venerabil vecchio di ottanta anni, ornato di tutte le luminose virtù. Mezio Marullo suo padre tirava l'origine da i Gracchi , Ulpia Gordiana fua madre da Trajano Imperadore. Pareva ereditario in cafa di lui il Confolato, avendolo avuto il padre, l'avolo, e il bifavolo, oltre ad altri dalla parte di fue moglie. Stato era anch'egli Console due volte, l'una con Caracalla Imperadore nell' anno di Crifto 213, e nell' anno 229. con Aleffandro Imperadore. Pochi si contavano, che gli andafsero avanti in abbondanza di comodi, e' di facoltà . Da giovinetto si applico a far de Poemi, e spezialmente mile in versi, e in profa le azioni degl'Imperadori Antonini, de' quali era innamorato La Pretura, e l'altre pubbliche cariche da lui furono fostenute con tal magnificenza di giuochi, e d'altri pubblici follazzi, che fi tirò dietro in Roma, e per le Provincie l'amore, e il plauso di tutti i Popoli. Ma spezialmente divenuto Proconsole dell' Assrica, a tal segno si diede a conoscere la di lui giustizia, moderazione, e prudenza, che que' Popoli il riguardavano come lor padre, nè mai cotanto amore aveano portato ad alcuno de' fuoi antecessori . Gli davano il nome di Catone, di Scipione, e d'altri infigni Romani, Ura il buon vecchio, ancorche contra fua voglia, e per non poter di meno, avelle accettate le Imperiali Inlegne, pure confiderando, che sbrigata era la fua vita fotto il crudel Maffimino, a cui non parrebbe mai innocente un tal fatto; altro ripiego non feppe trovare, che quello di cercare di assodarsi il meglio che poteva sui trono ; giacche troppo pericolo era il difcenderne . Dichiarato dunque Augusto Marco Antonio Gordiano suo figlinolo, che da alcuni vien creduso chiamato Marco Amonino, s' inviò a Cartagine, dove fu folenhemente riconosciuto Imperadore. Fra le ragioni, che muovono me a credere succeduta in quell'anno la di lui afunzione al trono, a me par decisiva quella di Erodiano (a), che asserisce (a) Herodiaaccaduta tal novità, serminato l' anno terzo dell' Imperio di Maffimi aus lib.7. nos il che solamente accadde nel presente anno. Fu ben di parere il Padre Pagi (b), che tal frale s'abbia da intendere, mentre correva il terzo anno di Massimino ; ma conveniva recar esempli crit. Baron. chiari comprovanti il suo assunto e il che egli non ha fatto. Secondo la comune fignificazione Erodiano parla di un terzo anno finito. e non già cominciato, o corrente. Furono dagli, Affricani abbattute le flatue di Massimino, ed alzate quelle de' due Gordiani Augulli; i quali futono, e fon tuttavia chiamati Gordiani Affrica-

(a) Capitol. no leniore . mus 1.2

ibidem.

ni . Spedirono effi immediatamente a Roma un' ambafciata . Non fo se fra gli Ambafeiatori fi trovasse Valeriane, uno del primari Senatori, che su poi Imperadore, o pure s'egli su quello, che accolfe in Roma quegli Ambalciadori, Elponevano elli quanto era fuoceduto, e pregavano il Senato di confermar la loro elezione (a): in Maximi- Nel Tempio de' Caltori raunato il Senato nel di 27 di Maggio furono lette le lettere de Gordiani da Giunio Sillano Confole y fuiti-Herodia- suito infieme con Gallicano nel presente anno, e non già nel precedente, a i due Confoli ordinari. Con fonore acclamazioni riconosciuti surono Imperadori essi due Gordiani; è dichiarato nemico pubblico Massimino col figlinolo, Prima nondimeno di divolgar le lettere , e di tener la fuddetta affemblea , finto fu che veniffero spéditi da Massimino alcuni sgherri a Vitaliano Presento del Pretorio, uomo crudelissimo, con lettere, ed ordine di dirgli a bocca in segreto cose d'importanza. Ammessi costoro nei di jui gabinetto , mentr'egli offervava i figilli delle lettere , l'ammazzarollo , con far poi credere a i soldati, ciò essere stato comandamento di Masfimino, solito a far di questi servigi a suoi Ministri Renduto poi pubblico il decreto del Senato, e sparsa voce fra il popolo, che Mallimino era flato ucciso, e che i Gordiani prometteano un gran congiario alla plebe, e un funtuofo donativo a i foldati : fi levò esto popolo a rumore abbatte le statue, e le immagini di Massimino , e fcaricò il fuo furore addoffo a vari fuoi utiziali ; ed amici, e spezialmente insieri contro le spie, e gli accusatori, che si haldanzofamente efercitavano in addietro l'infame lor meltiere; Molti innocenti ancora vi perirono; e perchè Sabino Prefetto di Roma volle mettervi freno, restò anch'egli ucciso. Diede poscia il Senato încumbenza a venti Senatori, già stati Consoli, di andar a disendere i confini dell'Italia contro gli sforzi, che potesse far Massimb no. Scriffero a tutte le Provincie, anche fuori d'Italia, esortande ognuno di prender l'armi in favor de' Gordiani , è contra di Maf fimino. I più ubbidirono; altri per paura se ne guardarono, ed uccifero, o mandarono a Maffimino i Meffi del Senato.

Appena la novità dell' Affrica accadde, che per corrieri esprefsi ne su portato il doloroso avviso a Massimino (b) Sopraggiunsi por l'altra di quanto era accaduto in Roma. Allora ufci così fattamente in ismanie quel siero Augusto; con dar del capo nelle pare ti, gittarfi in terra, firacciarfi le vesti, imbrandire la spada, come fe volcle uccidere il Senato: che non più uomo, ma un forfennato, una bestia parea. Se non usciva di la suo sigliuolo, su cre-

duto,

duto, che gli avrebbe cavato gli occhi, tanto era infuriato anche contra di lui, perchè ful principio del fuo governo volle mandarlo a Roma, ed egli-per l'amore, che portava al padre, non si seppe mai flaccare da lui . Se foffe ito , diceva Maffimino , non farebbe avvenue quel, che ora intendiamo . Aflogata poi col vino la conceputa rabbia, nel di feguente aringò i foldati (a), vomitando quan- (a) Herodiate ingiturie mai seppe contra de Gordiani , e del Senato Romano; nus lib.7. ed ordino la marcia dell' efercito verso l' Italia con tal fretta, che appena diede un fol di di tempo per prepararli al viaggio. Oltre alia poderola Armata de Romani , seco ancora menò assaislime schiere di Tedeschi prefi al suo tervigio, e mandò innanzi le Coorti della Pannonia, Marciavano tutti , quando arrivarono dall' Affrica nuove di gran confolazione per Massimino. Era suo Proccuratore nella Numidia Capelliano dell' Ordine Senatorio. Gli venne ordine fuor di tempo dal vecchio Gordiano di dimettere la carica. Irritato coflui pensò tofto a vendicarfene. Aveva egli sotto il suo comando un corpo di brave soldatesche assai pratiche del loro melliere, perchè affinate nella guerra continuamente fatta co i Barbari di quelle contrade. Con quella gente accresciuta da un possente rinforzo di Numidi, tutti spertissimi arcieri, s'inviò alla volta di Cartagine : Grande fu lo fpavento non men de' Gordiani , che di quel popolo : perchè non aveano truppe regolate da opporre. Tuttavia diede all'armi quella gran Città, ed uscirono a folla i cittadiri, per allalire i nemici, avendo alla lor tella Gordiano minore Augullo, Si venne ad un' aspra battaglia, in cui quantunque i Cartagineli foffero di lunga mano fuperiori di numero a inemici pure per la poca loro perizia ne combattimenti, furono fconfitti con grave Joro firage. Vi peri lo fleffo Gordiano Secondo in età di quarantafei anni e fra la moititudine de cadaveri il fuo non fi potè poi rinvenire. Ciò intefo dal veechio Gordiano fuo padre, per disperazione e per non cadere in man de nemici, secondo Capitolino (b), fi firangolo, dando fine anch'egli alla vita, e all' Im- (b) Guirol. perio. Vuole frediano (c), ch' egli morille prima del figliuolo ; in Gordiana ma prù probabile fembra fu quello punto il racconto di Capitolino, feniore. Entrato in Cartagine Capelliano, con gran macello di gente, spo. (c). Hered glio i Templi e fece un mondo di mali anche in altre Città, All' ilibem. avviso di così inaspettata mutazion di cose Massimino, ch' era in viaggio, fi rincorò forte. Chiunque poi ben prenderà il filo di tali avvenimenti, conofcera effere guallo il testo di Capitolino dove scrive, che quelli due Gordiani tennero l'Imperio un anno, e sel

mest. Se Massimino appena udita la loro esaltazione si mise in viaggio per venire in Italia, e prima di giugnere ad Aquileja ne intele la for caduta : come può mai stare , che si hungamente (a) Panvin regnaffero i Gordiani e Però faggiamente il Panvinio (a), ed altriin F.ft. Conf. han tenuto, che il loro Imperio non duraffe più d'un mele, e fet di; ed altri han creditto due mesi, e qualche giorno.

Allorche si seppe in Roma l'infelice morte de i due Gordiani, incredibit fu l'agitazion degli animi, e lo fravento d'ognuno

al vederfi tolti coloro, ne' quali era ripofta la comune speranza e al prevedere gil immensi mali, che si poteano aspettare da Massiinino. Principe di fua natura si fanguinario, e tanto più, perchè irritato dalla ribellione di Roma, Era fatte il primo pallo, conven-(b) Herodia- ne fare 'il fecondo, per difenderfi fino all'ultimo (b), Raunaso dunque il Senato nel Tempio di Giove Capitolino a porte chiufe ; o pure in quello della Concordia eleffe due movi Imperadori, cioè, Marco Clodio Pupieno Maffimo, e Desimo Celio Balbino, Senatori di gran credito, ed abilità. Il primo, cioè, Massimo, chiamato Pupieno da altri, perche avea tutti e due questi cognomi, era di balfa nascita; ma il merito acquistato da lui col valore, e colla prudenza nel meltier della guerra, l'avez fatto falire di grado in grado fino a quel di Generale, esercitando il quale nell' Illirico, e nella Genmanja, «juanto s'era renduto formidabile a i Sarmati, e Germania altretranto s' era fatto amar da i foldati. Alzato al posto di Senato re, fu Pretore, Confole, poi Proconfole nella Bieinia, nella Grecia, e nella Gallia Narbonele ; e finalmente era flato Prefetto di Roma: personaggio savio, attivo, e severo non poco, anzi cre duto di genio alpro, e rigorofo efattore del giulto , Balbino all'incontro discendeva da famiglia antica, e nobilissima; era stato due volte Confole; avea governato con lode varie Provincie; amato da ograno pel fuo natural buono, per la fua affabilità, e pel buon uso delle molte sue ricchezze ( c). Erano allora Consoli sustituiti Claudio Giuliano, e Celfo Eliano, il Confolato de' quali feconde me appartiene all'anno presente, e non già al precedente, come altri ha creduto. Un altro errore è corfo nella Vita di questi due (d) Idem in Imperadori descritta da Capitolino (d). Sul principio di essa si legge, che la loro elezione fegui Septimo Kalendas Junii, cioè, nel di 26. di Maggio , mentre fi faceano i Giuschi Apollinari, Nor abbiam veduto di fopra dirfi da lui , che i Gordiani furono confermati Augusti dal Senato Romano nel di 27. di Maggio di quest'anno, ed etlendo succeduta nel medesimo anno la morte de'Gordia

aus lib. 7. Capitol in Maximin. &

feniori .

pi, all'innalzamento di Pupieno Massimo, e di Celio Balbino, perchè la nuova ne fu portata a Massimino durante il suo viaggio, e prima ch'egli entrasse in Italia : per conseguente è sallato il tello di Capitolino. Oltre a ciò ha offervato il Padre Pagi (a), che i (a) Pagino Giuochi Apollinari si celebravano Septimo Idus Julii , e però si dee Cru. Bar. credere, che Capitolino afferifle eletti questi due novelli Augusti nel 4d Annum di 9. di Luglio, non già dell' anno antecedente, come fi figurò esso Padre Pagi, ma bensi nel presente. Proposta di poi al popolo la loro elezione, grande apprensione ebbe la plebe del genio severo di Pupieno Massimo; e però coll'armi, e con le grida si opposero. Trovato fu il ripiego di quetarli con crear Celare Marco Antonio Gordiano, che alcuni dicono nipote del vecchio Gordiano, e figliuolo del fecondo, ed altri nato da una figliuola del primo Gordiano. Erodiano è di quest' ultimo parere. L' età di questo terzo Gordiano, il quale si trovava allora in Roma, e su accolto con giulive acclamazioni, restò dubbiosa anche presso gli antichi. La più verifimile opinione è, ch'egli fosse in età di circa dodici anni.

Non si perdè tempo in Roma ad unir quante milizie si potè, per marciar contra di Massimino (b); e Pupieno Massimo Augusto, in Maximo, siccome persona di sperimentata buona condotta nel comando dell' B Balbin. armi, su prescetto per capo dell' Armata. Ma prima di muoversi, convenne foddisfare alla superstizion de'Romani, presso i quali non folevano andare alla guerra gl'Imperadori , se prima non aveano dato al popolo un combattimento di gladiatori, acciocchè i foldati si avvezzallero al sangue, o si ottenesse il savore della Dea Nemesi. Questo su fatto, siccome ancora altri giuochi ne'teatri, e nel Circo. Dopo di che Pupieno Massimo s' inviò contra di Massimino, e si fermò a Ravenna, per far quivi maggior massa di gente, e preparamenti per reliftere al Ciclope (c): così egli nominava Mallimi-Fanenti per reutere ai Octope (e): cosi egit florinava mantini fidem...

10 (d). Mandò ancora il Senato per tutte le Provincie, e Città, (d) Hirodiache aveano alzata bandiera contra del Tiranno, Perfonaggi Confo nus lib.7. lari, ed altri già flati Pretori, Questori, Edili &c. con ordine di fortificar le Città capaci di difesa, di provvederle d'armi, e vettovaglie, e d'introdurvi tutto il grano delle campagne, acciocche mancasse la sussistenza all'arrivo di Massimino. Allorche pervenne ad esso Massimino la nuova de i novelli due Imperadori eletti, conobbe chiaro, che l'odio del Popolo Romano era irreconciliabile contra di lui, e però doversi riporre tutte le sue speranze nella forza. Sollecitata dunque più che mai la marcia del suo esercito, che tuttavia era suori dell'Italia, giunse ad Emona Città dell'Istria, e Tom, II.

RHE 416.7.

la trovò abbandonata da quegli abitanti. Il non aver effi lasciata ivi vettovaglia alcuna, diede da mormorare a i di lui foldati, i quali dopo tante marcie sforzate, e patimenti del viaggio, s' erano lufingati di trovar le tavole imband te, anzi le delizie a i confini dell'Italia. Il peggio fu, che continuato il viaggio ebbero avvifo, qualmente Aquileja, Città allora alsai valta, ricca, e popolata, ed una delle più riguardevoli del Romano Imperio, avea chiufe le porte, e s'era accinta alla difefa. Prima d'imprendere l'afsedio di quella Cirtà, mando Maffimino utiziali a parlare a quel popolo. per esortarlo alla pace: al qual fine turono adoperate promese, e parole le più belle del Mondo. Ma dentro v'erano Menofilo, e Crispino, Uomini Contolari, che meglio seppero parlare, e ritenere il vacillante popolo dall' aprir le porte al nemico, con avere spezialmente finto, che Apollo Beleno, singolarmente ivi onorato. avelse per mezzo degli Aruspici predetto, che Massimino resterelibe vinto. Furono d'avviso il Padre Pagi, che questo assedio si fa-(a) Herodia- celse in tempo di verno; e il Cardinal Noris cita Erodiano (a) là

dove serive, che il fiume Lisonzo era grosso per le nevi delle montagne, le quali dopo un lungo verno fi disfacevano, deducendo da ciò, che l'assedio si facesse nel principio del mese di Marzo, Ma le nevi dell'alte montagne più tardi si disfanno, 'e tanto più dovettero tardare dopo un lungo verno; e però nè pure al Giugno, e Luglio non disconviene l'essere tuttavia ricchi d'acque i fiumi. Paísò Maffimmo coll'Armata quel fiume, valendofi di botti vote. o pur di que'vasi, ne'quali si portano l'uve alle Città; e poi strinse d'assedio Aquileja.

Mentre quelle cofe fuccedeano, un lagrimevol accidente oc-(b) Idem il. corfe in Roma diffusamente narrato da Erodiano (b). Due soldati Pretoriani di que' pochi che reflavano in Roma, moffi da curiofità d'intendere ciò, che si trattava nel Senato, entrarono dentro, e s' inoltrarono fino all' altare della Vittoria. Gallicano, che poco fa era stato Console ( non so se diverso da i due sustituiti sopranominati, o pure l'un d'essi), e Mecenate, uno de Senatori, piantati nel petto di que'due foldati i lor pugnali, li stefero morti a terra. Fuggirono gli altri Pretoriani al quartiere, e quivi rinferrati aspettavano il tempo di vendicarsi. Uscito Gallicano commosse il popolo, e i gladiatori all'armi contra de'Pretoriani: laonde tutti in folla corfero al Castello Pretorio, credendosi di poterlo superare, e d'ingojar i Pretoriani . Ma furono ben ricevuti dalle lor freccie, e picche, in maniera tale, che vegnendo la sera, se ne tornarono

confusamente entro la Città, riportando folamente delle ferite da quel conflitto. Allora spalancate le porte del Pretorio, ne uscirono i foldati, e diedero addosso a quella difordinata moltitudine, con farne grande ftrage, e massimamente de'gladiatori. Irritato sempre più il Popolo Romano per quella grave percossa, cercò ajuto, e continuò per più giorni a far guerra al Pretorio, non fapendo fofferire, che nn mucchio di foldati tanto inferiori di numero facelle si lunga relistenza. Tolfero anche gli acquidotti al Pretorio; ma allora que' foldati mossi dalla disperazione tornarono suori, e colle spade alle reni inseguirono il popolo fin dentro la Città, con ucciderne molti. Trovandosi ivi con isvantaggio, perche dalle finestre, e da i tetti fioccavano i fassi, e le tegole, s'avvisarono di mettere. il fuoco a varie case. Per disayventura s'andò si fattamente dilatando l'incendio, che non poca parte della Città ne rimafe disfatta; ed unitali co' foldati tutta la feccia de'cattivi, diede un fiero faccheggio alle case de' benestanti. Non v'era giorno, che Balbino Augusto, rimasto al governo di Roma, non mandasse fuori qualch' editto, per quetare, se mai era possibile si gran turbolenza, e pacificare il popolo co i Pretoriani; ma nè gli uni, nè gli altri l'ubbidivano. E benchè in persona molte volte si ssorzasse di sermar quel furore, nulla ottenne, anzi gli fu gittato un falfo; ed altri fcrifse, che gli arrivò una baltonata addosto. L'unico mezzo (a) per (a) Capitol. isimorzar quell'izza, su di condurre in pubblico il giovinetto Gor in Maxim. diano Cesare, alla cui vista tanto il popolo, che i soldati ( perchè & Balbina. era amato da ognuno ) si placarono, e formarono una specie di concordia, o per dir meglio di tregua, perchè vera pace non fu;

Avea ben Massimino cominciato l'assedio d'Aquileja, perchè glipareva troppo disonore il continuar il viaggio verso Roma, lasciando indietro disubbidiente la prima Città d'Italia, ch'egli incontrava, e Ciuà di tanto riguardo (b). Ma ebbe ben tofto ad arrabbia- (b) Herod, L7 re al vedere la valorola difesa de Cittadini si uomini, che donne, Capitol. e fanciulli, i quali con bitumi accesi accoglievano chiunque veniva Maximino all'affalto, bruciavano le macchine nemiche, e magagnavano con-feniore, tinuamente con fassi, e suoco i più arditi del campo nemico. Però quanto più cresceva il coraggio a gli all'ediati, sino a farsi dalle mura le più grandi beffe di Massimino, tanto più calava l'animo a gli affedianti. Poteano ben quanto voleano i due Maffimini montati a cavallo girar per le schiere, animando ciascuno alla bravura, e a gli affalti: tutto era indarno. Allora l'iniquo Massimino, giacchè non potea infierir contro gli Aquilejeli, sfogò il fuo sedgno con-

tra

tra d'alcuni de' propri Capitani , imputando loro di mantener intelligenza co' nemici, e di non far molto, perchè nulla intendeano di fare, e li fece morire. Quella ingiuttizia alieno da lui l'animo di moltiffimi soldati. S'aggiunse, che mancava la vettovaglia al campo per gli uomini, e cavalli, dappoicche Pupieno Mallino avea fatto ridurre nelle Città forti tutti i viveri, e vietatone per mare, e pe'tiumi il trasporto. Bestemmiava per questi patimenti la sua Armata, ed erano anche tutti melli, e scorati per le nuove, probabilmente da Pupieno Mallino fatte spargere, che tutto il Popolo Romano era in armi, tutte le Provincie Romane, e fino i Barbari congiurati contra di Massimino, Pertanto una brigata di soldati, solita ad aver quartiere vicino a Roma nel Monte Albano, e che militava allora nel campo di Massimino , ricordevole delle mogli, e de' figliuoli lasciati nella stessa Roma, determino di finir la tragedia. Verso il mezzodi tutti attruppati andarono al padiglione di Massia mino, ed essendo d'accordo colle guardie, levarono dalle bandiere le immagini di lui Ufciti Maffimino, e il figliuolo per placarli, rimafero tagliati a pezzi, correndo il quarto anno del loro Imperio. Lo stello trattamento fu fatto al Prefetto del Pretorio, e a qualunque altro de'confidenti de' Maffimini. Furono i lor cadaveri lasciati a i cani; le sole teste inviate per alcuni corridori a Roma . Dispiacque forte la morte di questi due tiranni a i soldati della Pannonia, e della Tracia; ma il fatto era fatto. Tratto allora l'esercito di entrare amichievolmente in Aquileja; ma quel popolo non amando ofpiti tali, folamente dalle mura gli andava fomministrando de viveri, e seguitò a tener chiuse le porte. Intanto i corridori destinati a portar le teste de tiranni a Roma, passarono in barca le paludi formate dall' Adige, dal Po, e da altri fiumi da Altino fino a Rayenna, e chiamate Sette Mari, e con altro nome la Padula. Trovato in Ravenna Pupieno Massimo Augusto, che ivi attendeva ad ingrossarsi di gente, recarono a lui, e a tutti i Ravegnani un immenso giubilo coll'inaspettata felicissima nuova d' essere liberato il Romano Imperio da i due formidabili tiranni . Allora Pupieno Massimo volò ad Aquileja, ricevuto da quella Città con indicibil plaulo. Concorfero a lui Ambascerie dalle Città vicine, tutte per · congratularli , e l' Armata stella di Massimino in abito di pace , e con corone d'alloro in capo, moltro di accomodarti alla prefente fortuna, prorompendo in liete acclamazioni; ma internamente covando del veleno, per vederfi affuggettata ad un Imperadore eletto dal Senato, e non da loro, Fece Pupieno Massimo una bella

bella aringa a costoro con promessa di un grosso regalo, e diviso quell'efercito, mandò ogni legione alla fua Provincia; e pochi di fermatoli in Aquileja, con varie schiere, colla guardia de Germani, ne' quali più confidava, fi rimife in viaggio, e tornofsene a Roma

Fu cosi follecito per le poste il viaggio di coloro, che portavano le teste de i due Massimini, che da Aquileja in quattro di giunsero a Roma (a). Perch' era giorno di giuochi , si trovavano allora al (d) Capitol. teatro Bulbino Augusto, il giovane Gordiano Cesare, e il popolo; in Maximed appena comparvero que' Mesti, che il popolo grido: Massimino seniore. è uccijo . Verificatoli il fatto, ebbero tutti ad impazzir per la gioja. Tollo si rauno il Senato, surono satte le acclamazioni agl' Imperadori ; determinato , che Pupieno Massimo , e Balbino Augusti tofsero Confoli nel resto dell'anno , e che in luogo di Massimino folse suffituito Gordiano Cesare , Riconosce lo stesso Padre Pagi (b), voler dire queste parole, che Massimino avea prima della ri- (b) Pagius bellione disegnato se stello Console per l'anno venturo 239., e che Critic. Bar. venuta la nuova di fua morte, il Senato difegnò Confole per effo ad An. 239. anno Gordiano Terzo . Adunque egli dovea riconoscere ancora . che non era per anche nata la ribellione de i Gordiani Affricani nel principio dell' anno prefente, in cui si soleano disegnare i Confoli per l'anno proffimo; ne doversi riferire al precedente anno l' esaltazione, e morte d'essi due Gordiani, e la creazione di Pupieno Massimo, e di Balbino. Tutte queste scene nel solo presente anno avvennero; e chi in oltre ben tifletterà a i frettolofi passi di Massimino, troverà confermata la medefima verità a Arrivato vicino a Roma Pupieno Maffimo, ebbe l'incontro di Balbino, di Gordiano Terzo, e del Senato, e Popolo Romano, e gran festa su fatta; ma in faccia a i foldati altro non fi leggeva, che malinconfa; e per altro verso cominciò ad apparire nebbia di dissensione fra gli stessi Regnanti. Cioè, quantunque i due Augusti attendessero con somma moderazione, e zelo al buon governo si civile, che militare, pure fra loro si scorgeva della gelosia, e poco buona armonia a Balbine sprezzava Pupieno Massimo, perchè bassamente nato; e Massimo non istimava l'altro, perchè non era suo pari nel valore dell' armi . Di quella discordia avvedutisi gl'infelloniti soldati , spezialmente i Pretoriani, conobbero, che non era tanto difficile l'atterrar due Imperadori da loro mal volutí, perchè alzati fenza di loro al Tro- (c) Capitol.
no, e perchè fempre erano in sospetto di effere degradati, come in Maxim. avvenne a' tempi di Severo Augusto (c). Ora allorche si celebra- & Balbine.

(a) Herodia vano i giuochi scenici , o pure , come vuole Erodiano (a) i capitolini, furiofamente vennero i Pretoriani al palazzo. Pupieno Maffimo, che fu il prinio ad accorgerfi di quello nuvolo minacciolo, mandò, e di poi andò anche in persona a Balbino, perchè si facessero venire in ajuto loro i Soldati Germeni . Qui salto di nuovo in campo la gelosia. Balbino per sospetto, che l'altro li chiamasse, per farsi solo Imperadore, non acconsenti, e vennero a parole fra loro: quando ecco forzate le porte, e le guardie, arrivar loro addosso i Pretoriani, spogliarli, e menarli suori con istrappar loro la barba, batterli, e caricarli d'ingiurie. Volevano condurli al loro quartiere, per quivi finirli; ma inteso, che i Germani prendevano l'armi per foccorrerli , in mezzo alla firada li fvenarono amendue ( non ne fappiamo nè il giorno, nè il mese ), e preso feco il giovinetto Gordiano Terzo, acclamato Imperadore da essi, andarono a rinferrarfi nella Fortezza Pretoria . E tal fu l' infelico fine di questi due Augusti, degni certamente per le belle doti loro di miglior fortuna, colla morte de' quali Erodiano termina la Storia fua Rimasto Gordiano III. Cesare dopo tante tragiche scene, folo, ed amato non men dal Popolo, che da i foldati, tuttocchè (b) Herod.ib. secondo Erodiano (b) egli non avesse che tredici anni di età, su

fecondo Erodiano (b) egli non avesse che tredici anni di età, riconosciuto da tutti Imperadore Romano.

Anno di Cristo coxxxix, Indizione ii. di Fabiano Papa 4. di Go'rdiano III. Imperadore 2.

Confoli ( MARCO ANTONIO GORDIANO AUGUSTO, MANIO ACILIO AVIOLA,

(c) Tafgar. N uri Iferizione riferita dal Doni, e da me (c), apparifee, che wor, Igfra. La fir il preusome, e nome del fecondo Confole, cioè, di Avia-p-361. n. l. Già dicemmo, che Gordiano III. era flato nell' anno precedente difegnato Confole. Portava egli to flesso nome dell' avolo, e del padre Augulli, cioè, Marco Antonio Gordiano; perchè nato da una figliuola di Gordiano I. fu verifimilmente adottato da lui, o pure da Gordiano II. fuo zio materno, benché Delippo, e un altro antico Storico il facciano figliuolo di Gordiano II. Il che fe fofencia.

(d) Capitol. le, laterobe lato tolatelle legito latane, pertue per attentato in Gordiani con Capitolino (d), il fecondo de Gordiani non ebbe mai moglie lelli, gittima, e fe la paffava con ventidue concubino. Il yedere, che fua

madre tuttavía vivente dopo l' efaltazion del figliuolo , non vien nominata da alcuno Augusta, potrebbe servire, per farla credere di baffa sfera, e non forella, ma concubina di Gordiano II. Queflo Principe vi fu alcun degli antichi (a), che il pretefe nomina- (a) Lampi to Anionino, opinione, che pare confermata da qualche Marmo; in Elagabas ma il più ficuro fuo nome è quello di Antonio. Era questo giovi- lo. netto Principe bello di aspetto, d'umore allegro, affabil con tutti, amabilifimo; avea fludiato lettere; tante in fomma erano le fue belle doti, che faceano a gara il Senato, il Popolo, e i Soldati ad amarlo, dandogli il titolo di lor figliuolo, e chiamandolo la lor gioja, la loro delizia. Altro non gli mancava, per ben governare l'Imperio, che l'età, e la sperienza degli affari ; poiché per la buona volontà non la cedeva ad alcuno. Creato dunque ch' egli fu Augusto cessarono tutti i tumulti, e le brighe di Roma, si pacificarono i foldati col popolo, e cominciò ognuno a goder del ripolo, e de i sollazzi, sludiandosi di dimenticare i tanti affanni patiti dopo la morte del buon Imperadore Alessandro . Racconta il fuddetto Capitolino (b), che tolto di vita il crudo Massimino, (b) Capitol. i Parti e cioè, i Persiani minacciavano guerra in Oriente; e che in Maximo i Carpi, e gli Sciti l'aveano già mossa contro le due Mesie, Pro- & Balbino. vincie dell' Imperio Romano, con farvi gran danno. Perciò nel precedente anno era già flabilito, che Pupieno Massimo andrebbe in Levante, per opporfi a i tentativi de' Perfiani , e che Balbino con altra Armata passerebbe al Danubio, per far fronte a i Barbari . con lasciare il giovane Gordiano al governo di Roma . Ma Iddio altramente dispose, e convien pensare, che non sosse grande nè il pericolo , nè il bisogno , perchè in quest'anno si gode buona pace in Roma, nè si fa, che l' Imperio Romano patisse fcossa, o molestia alcuna in quelle contrade. Che quello novello Augusto Gordiano per maggiormente procacciarsi l'amore del popolo, e delle milizie, usalle loro un gran regalo, come si praticava da i nuovi Principi, fi ricava dalle monete (c) d'allora, nel. (c) Mediol. le quali è mentovata la prima liberalità di quello Augusto.

Anno di Cristo coxe. Indizione 111. di Fabiano Papa 5. di Gordiano III. Imperadore 3.

Confoli (SABINO per la seconda volta,

Uesto Sabino Console verisimilmente è quello, che dopo la morte de i due Gordiani propose in Senato di eleggere Imperadori Pupieno Massimo, e Balbino, ed appresso su creato Prefetto di Roma. Quando ciò si ammettesse, dicendo Capi-(a) Capitol. tolino (a), ch'egli era della famiglia degli Ulpi, la stessa, che in Maximo, quella di Trajano, converrebbe chiamarlo Ulpio Vettio Sabino, Go-& Balbino devasi in Roma un' invidiabil tranquillità , quando vennero nuove (b) Idem in dall'Affrica (b), che s'era fatta ivi un' unione di malcontenti . e ribelli contra dell' Augusto Gordiano, e capo d'essi era un certo Gordiano Ш. Sabiniano. Colà inviò Gordiano un rinforzo di gente, con cui il Governatore della Mauritania dianzi affediato da i congiurati , talmente ristrinfe coloro, che gli obbligò a venire a Cartagine, a dargli legato il lor condottiere Sabiniano, e a chiedere perdono : il che loro conceduto, si queto tutto il rumore. Ma il testo di Capitolino alquanto confuso non ci lascia ben discernere, come pas-(c) Zofimus fasse quella faccenda, nè s'accorda con Zosimo (c), il quale pretende, che il Popolo di Cartagine avelle proclamato Imperadore lo stesso Sabiniano, senza che altro si sappia di lui. Da una legge di Gordiano si ricava, che in questi tempi era Presetto del Pretorio un Domizio .

> Anno di Cristo cerli. Indizione iv, di Fabiano Papa 6. di Gordiano III. Imperadore 4.

( MARCO ANTONIO GORDIANO AUGUSTO per la seconda Consoli ( volta , ( CIVICA POMPEJANO.

7d) ReinsSe non mi ritenesse un' Iscrizione Greca rapportata dal Reinsfine (d), e presa da quelle del Ligorio, in cui si legge Console con
fine Inferior.
Gordiano Augusto Pompejano Civica, io non gli darei il nome di
Ginica, nè mi siderei di un'altra del Gudio, dove questo Console
è apè ap-

è appellato Civica Pompeiano. Posto nondimeno ch'egli usasse quefli due cognomi, almen certo farà, che fu perfonaggio diverso da Pompejano veduto da noi Console nell'anno 231, perche qui non vien chiamato Confole per la seconda volta. Guasto sarà il testo di (a) Copitoli Capitolino (a), dove ha il nome di Papiniano, avendo noi troppe in Gordiano testimonianze di Leggi, e di Marmi, che Pompejano su il suo co- III. gnome. Abbiam gia veduto di sopra, come Arsaferse avea ristabilità la Monarchia de Persiani. Dopo la guerra a lui fatta da Aleilandro Augusto stettero per qualche tempo quieti que'popoli; ma defunto Arraserse, divenne Sapore suo figliuolo successore non men de i Regni, che dell'ambizione del padre. La Melopotamia posseduta da i Romani, licrome fottopolla una volta al Dominio Perfiano. tofto fu l'oggetto delle superbe sue mire. Eutichio (b) il loda per (b) Eutyla sua giustizia; ma Agatia (c) cel descrive tutto il rovescio, no- chius Annalo mo crudele, fanguinario, implacabile, e di maniere affatto tiranni- Ecclef. che. Entrò collui con formidabil efercito su i principi del suo governo nella Mesopotamia; prese Carre ed altre Città circonvicine. e mise l'assedio a quella di Nisibi . Fabbricato quivi un Castello alto presso le mura di quella Città, continuamente infestava quegli abitanti, i quali erano già vicini a renderli, quando gli convenne per urgente bisogno ritornar coll'armata nelle sue contrade, S'accordò co'Cittadini di Nilibi, che le promettelsero di lasciar in piedi quel Castello fino il suo ritorno, egli se ne andrebbe. Ma non si tollo su partito, che i Nisibini con sosse, e muro nuovo chiusero quel Castello nella Città: Tornato poi Sapore, e rinovato l'assedio con impadronirsi di Nisibi , siera strage sece di parte di quel popolo, e il resto conduse in ischiavitù con immenso bottino. I progressi di questo serocissimo Re secero paura sino all'Italia. Applicoffi perciò con tutto vigore il Senato Romano ad ammassar gente e danaro per reprimere il boriofo nemico, e fu determinato. che il giovane Imperador Gordiano in persona andrebbe a comandarl'Armata, o per dir meglio ad apprendere il mellier della guerra (d). Intanto si pensò ad accasarlo, ancorchè secondo i conti di E- (d) Capitol. rodiano, non fosse giunto per anche all'età di dieciotto anni. La ibidem. madre fua da noi poco conofciuta, probabilmente fu quella, che gli trovò la moglie, cioè, Furia Tranquillina Sabina, così appellatà (e) Medios. nelle Medaglie (e), e in alcune Iscrizioni (f), ma Sabina in altre, in Numism. Era essa figliuola di Missico, nomo di competente nobiltà, ed al- Imperatlora solamente noto pel suo sapere, per la sua eloquenza, e pruden- Nov. Injuip. za, e non per impiego alcuno. Altro non fappiamo d'essa Tran-pog. 151,

Tom.II.

c) Agathias Hift. lib.4.

quillina, se non che portò il titolo d' Augusta, senza apparire, che da lei nascelse prole aicuna. Fu bensi celebre Mistreo suo padre. perchè divenuto suocero dell' Imperadore, e creato Presetto del Pretorio. Ne tardo egli a valerli della fua autorità, per dar festo alla Corte , e mettere ful buon cammino l' Augusto suo genero . Fin qui era flato il giovane Gordiano fotto il governo della fua madre, che poco avvertita il lasciava aggirate a lor talento dagli Eunuchi della Corte. Costoro l'allevayano in divertimenti fanciulleschi, e in bagattelle, e insieme d'accordo vendevano la giustizia, e i posti. Proponeva Mauro, uno d'essi qualche risoluzione in lode, o in bialimo di taluno. Sopra ciò chiedeva Gordiano il lor parere a Gaudiano, Reverendo, e Montano, ed approvando quelli la propofizion dell'altro, tutto fi facea. Per contiglio d'effe avea creato Felice Prefetto del Pretorio, e data la quarta legione a Sarapammone, uomini indegni di si fatte cariche. L'erario del Principe caduto nelle griffe di queste arpie si trovava affatto senza fangue. Venne a tempo il faggio Militeo, per liberar da peste sì (a) Capitol. abbominevole l'Augusto suo genero. Abbiamo da Capitolino (a) en Gordiano una lettera da lui (critta ad elso Gordiano, in cui fi rallegra di

111.

aver medicate quelle piaghe, e di aver Gordiano allontanati da fe tali ministri conginrati contro l'onore di lui, e contro il pubblico bene. E Gordiano in altra lettera riconosce d'aver operato in addietro cofe, che non erano da fare, dicendo fra l'altre cofe, di conoscere oramai ; quanto sia infelice il Principe posto in mano di genie, la quale gli taccia il vero, e l'inganni col falso, Però da li innanzi Gordiano volea faper tutto ; e ficcome Principe di buon intendimento, e di miglior volontà, non lascio indietro disordine alcuno conosciuto, a cui non rimedialse, valendosi in tutto de' configli del favio suo suocero, a cui dava il titolo di padre. Per tale, e per tutore della Repubblica voleva, che fosse riconosciuto anche dal Senato; e pubblicamente protestava, che quel di bene che si faceva, tutto si doveva attribuire a quel Ministro d'onore, ch'era toccato a lui per fuocero. In quella maniera non parve. più governo di un giovane il suo, e andò sempre crescendo l'amore del pubblico verso d'elso Augusto. Un gran tremuoto in questi tempi si sece udire, per cui traballarono varie Città, e si aprirono voragini con inghiottir gli abitatori.

Anno di CRISTO CCXLII. Indizione V. di FABIANO Papa 7. di GORDIANO III. Imperadore 5.

Confoli (GAJO VETTIO ATTICO, GAJO ASINIO PRETEXTATO:

Ajo Aufidio Attico fi trova nominato il primo Confole in un' G Iscrizione del Grutero (a). Più ne ressano, dove è nominato (a) Gruterus Vettio, e non Aufidio, e così pure si legge in un Marmo riserito Infeription. nella mia Raccolta (b). Però è scorretta quella Iscrizione, o pur 1.409.11.7. egli porto amendue que'nomi. Gran tempo era, che non si praticava in Roma la cerimonia d'aprire, e chiudere le porte del Tem- p.261. n.3. pio di Giano, allorche si dava principio, o fine alle guerre (c). Gordiano già risoluto di passare in Levante, per opporre le Forze Ro, in Gordiano mane a quelle de' Perliani, le sece spalancare sul principio di quest' III. anno in fegno di guerra. Venuta poi la primavera, provveduto d'una fiorita Armata, e di afsai danaro, imprese il viaggio per terra alla volta di Bilanzio, per di là traghettare in Alia. Palsato per la Mesia, trovò nella Tracia molti nemici del Romano Imperio, verismilmente Sarmati, Alani, o altra simil gente barbara: tutti o li sterminò, o li sece ritirar colla suga a i lor paesi. Seco era Missiseo suo suocero, Presetto del Pretorio, e suo braccio diritto. La provvidenza, e l'indefessa vigilanza di questo ufizial comandante si facea ammirar da tutti. Non v'era alcuna Città confiderabile ne confini dell'Imperio Romano, che non fosse provveduta di tanto grano, aceto, lardo, orzo, e paglia da poter mantenere per un anno l'Imperadore col suo esercito, se pure s'han così da interpretar le parole di Capitolino: il che a me par difficile a crederli. Altre aveano provvisione per due mesi, ed altre meno a proporzione delle lor forze. Essendo Prefetto del Pretorio, spessissimo visitava l'armi de'fuoi foldati; non permetteva, che i vecchi militafsero, nè che fi arrolassero fanciulir. Ovunque si accampava l'Armata, volea, che il campo fosse cinto di fosse, e di notte facea sovente la ronda. Questo suo zelo pel pubblico bene riportava in premio l'amore di tutti, ed era così amato, e rispettato dagli ufiziali subalterni, che niun d'essi osava di mancare al suo dovere. Dopo l'acquisto della Mesopotamia, Sapore Re di Persia più altero che mai era entrato colle fue armi nella Soria, e forfe gli farebbe riufcito agevole di H 2°

conquistarla interamente, se non sosse giunto l'Augusto Gordiano a reprimere un si potente avversario- Secondo le parole di Capitolino, sembra, che Antiochia sosse caduta in potere del Re barbaros e ne fa dubitare anche una lettera feritta dal medefimo Gordiano al Senato; ma potrebbe essere, che quella gran Città solamente fosse assediata da i Persiani, e ridotta agli estremi . Certo è almeno, che arrivato colà Gordiano, la liberò dalle lor mani. Seguirono vari combattimenti; in tutti cantarono la vittoria i Romani. Tal terrore mifero questi fortunati successi in cuor di Sapore, e de Persiani, che il più frettolosamente che poterono, si ritirarono di la dall'Eufrate; Ed esser può che succedesse allora quanto racconta (a) Petrus Pietro Patrizio (a) ne'fran menti delle Ambafcerie, cioè, che avendo Sapore pallato l'Eufra:e, fi abbracciavano l'un l'altro i di lui de Legatio- foldati: tanta era la lor gioja d'avere scappato il gran pericolo, in

Patricius

Spade Romane. Dovette egli paffar quel fiume verso Edella posta di là , e pero mandò Messi alla Guarnigion Romana di quella Città, offerendo loro un groffo regalo della fua moneta, fe il volevano lasciar passare, fingendo d'andare al suo pacse non per paura, ma per folennizzarvi una festa. Non sapendo probabilmente que foldati, che Gordiano avesse data a i Persiani la mala ventura, o pure per la gola del regalo, il lasciarono passare senza molestia alcuna. Il resto delle imprese di Gordiano, lo riferirò all' anno seguente, perchè non ci colla, fe nel presente, o nel susseguente egli ripiglialse la fortezza di Carre, e vittoriofo arrivalle fino alla Città di Nifibi . Città della Mesopotamia , la quale ritornò anch' effa fotto l'Aquile Romane. Bafterà per ora di dire con Capito-

(b) Capitol. lino (b) tale essere stata la paura del Re Persiano, che senza farsi in Gordiano pregare, abbandonò tutte le Città tolte a i Romani, con ritirarne i fuoi prefidi, confegnandole a i cittadini, fenza ufar faccheggi o far loro altro danno.

> Anno di Cristo cexetti. Indizione vidi FABIANO Papa 8. di GORDIANO III. Imperadore 6.

Confoli ( ARRIANO, e PAPO.

Nell'anno precedente, o in questo l'Augusto Gordiano fini di rimettere fotto il comando fuo, e della Repubblica Romana le Città perdute della Soria, e Mesopotamia (a). Ed allor- (a) Castroli che fu a Nisibi, scrisse al Senato, ragguagliandolo de suoi prospe- in Garaiana rosi avvenimenti, e che sperava di far una visita al Re Sapore nel. III. la slessa di lui Capitale, cioè, in Ctelifonte; che perciò fosse lor cura di far de fagrifizi, e delle processioni, di raccomandar lui agli Dii, e di ringraziar Misteo Presetto, e padre suo, perche dalla buona, e saggia condotta di lui egli riconosceva tutta la selicità di quell'imprela. Perciò dal Senato fu decretato il trionfo a Gordiano, e ch'egli entrasse in Roma con cocchio tirato dagli elesanti, e potesse entrarvi anche Missieo in carrozza trionsale tirata da cavalli, a cui fu in oltre fatto incidere in marmo l' elogio fuo . Ma eccoti ammalarfi Mifiteo per una difenteria , e venir men la sua vita. Fu creduto da i più, che Filippo, il qual su di poi Imperadore, ed avea gran paura della severità di Missieo, gli affrettaffe la morte, coll'aver guadagnati i Medici, che l'affiftevano, e fattagli dare una medicina contraria al di lui bilogno. Lascio Mifitto erede di tutto il suo la Repubblica Romana, e se ne morì, e con lui venne anche a morire la fortuna del genero Augusto, perchè rimafe fenza guida, ed appoggio. In luogo fuo fu creato Prefetto del Pretorio il fuddetto Marco Giulio Filippo, il quale poco tardò ad aprirsi la strada al Trono Imperiale colla più detellabil ingratitudine, ficcome vedremo all' anno feguente. In questi tempi fiori Plotino infigne Filosofo Platonico, di cui restano molte Opere, e la sua Vita compilata da Porfirio (b), cioè, da un altro celebre Filosofo, seguace anch'esso di Platone. Si mise Plotino nell'esercito di Gordiano, allorche fu per entrar nelle terre di Plotini. Persia, condotto dal desiderio di conserire i sentimenti suoi co i Filosofi Persiani, ed era allora in cià di trentanove anni.

Anno di Cristo cerliv. Indizione vita di Fabiano Papa 9. di Filippo Imperadore 1.

Confoli ( PELLEGRIND, ed EMILIANO!

TRovandofi all'anno 249. Marce Emiliane Confole per la ficonda volte, verifimi Colà è, che egli fielli procedefie Confole per la prima nell'anno prefente. Alla imoderata ambirione di Marce Giulto Filippo parve poco la dignità di Prefetto del Pretorio i I finoi voli tendevano all'Imperio, e l'arte, con cui egli vi artivò.

(a) Capitol, fu la seguente (a), Mentre si trovava il Romano Esercito fra Nisiin Gordiano bi, e Carre, in procinto d'entrar nelle terre de Persiani, segretamente fece andar innanzi le navi , che portavano i viveri delli-Hift.Li.c.18. nati all'Armata, affinche mancando la sussillenza, nascesse qualche ledizione contra del Principe, ficcome in fatti avvenne. St trovavano i foldati in luoghi privi d'ogni fussidio per la bocca; molti d'essi erano anche stati guadagnati, ed istruiti da Filippo; e però comincio a trapelare, e poscia a prendere sempre più piede la mormorazione contra di Gordiano, con dire, che flava male l'Imperio, e l'Efercito in mano di un giovinetto inesperto, e doversi provvedere di un Imperadore, che avelle telta, e braccio. Pallarono i sediziosi fino a chiedere, che Filippo sosse posto sui trono. Per quanta relistenza faceisero gli amici di Gordiano, convenne cedere al ripiego proposto dagli altri, cioè, che Filippo anch'egli fosse dichiarato Augusto, e regnasse come tutore di Gordiano. Cost fu fatto. Resta qui molto scura la Storia. Fuor che Capitolino, niun altro Scrittore fa menzione di quella affociazion dell' Imperio. (b) Reland. Si trovano leggi date (b) ful principio di quest'anno da Gordiano Fast. Conf. folo. Una di Filippo solo data nel di 14. di Marzo si vede . E pur ne comparifee un' altra del medelimo Gordiano folo nel di 25.

(c) Dodwel- d' Aprile, la cui data dal Doduello (e) è creduta guafta. Pretende

Lus in Anna- il Padre Pagi (d) ciò succeduto, perchè non andavano insieme d' (d) Pagius accordo Gordiano, e Filippo, e cadaun comandava, e facea leggi in Cris. Bar. da fe : il che par difficile da credere , perchè tutti e due si trovavano nel medefimo efercito, e bifognava, che l'infelice Gordiano stesse di sotto, Capitolino poi li contraddice, scrivendo, che Filippo dopo aver tolto di vita Gordiano, notificò al Senato con fue lettere la di lui morte, come succeduta per malattia, ed insieme l'elezion di se satta da i soldati; e che il Senato da queste lettere ingannato il riconobbe per Imperadore. Se prima egli fu dato collega a Gordiano nella Dignità Imperiale, come non iscriffe allora al Senato per ottenerne l'approvazione? Si può perciò dubitare del racconto di Capitolino, ed anche di altre particolarità, ch'egli aggiugne. Cioè, che non potendo Gordiano sofferire d'essere trattato

con tanta alterigia dal nuovo fuo collega Filippo, uomo vilmente (e) Capitol, nato dalla peffima gente degli Arabi (e), e falito colle sue surberie tanto alto, quando esso Gordiano era di nobilissima Schiatta Ro-Aurelius mana, nipote d'Imperadori , ed Imperadore prima di lui : mon-Viltor in E- to un di sul Tribunale ; affistito da Merio Gordiano suo parente Zosimus is, creato Presetto del Pretorio, e sece un aringa a i soldati, speran-

do d'indurli a deporlo, con rapprefentar loro la stonrachevole ingratitudine di cossui. Furono gittate al vento le di lui parole, perchè prevaleva la fazion di Filippo. Fece filanza, che foile uguale: fra loro l'autorità; ma ne pur quello ottenne. Si ridusse a chiedere di usar solamente il titolo di Cesare; poi di essere Presetto del Pretorio; e in fine di calcare almeno il potto d'uno de' Generali, purchè fosse salva la sua vita. Pareva, che Filippo si mostrasse inclinato a quell'ultimo partito, ma riflettendo, che un di o l'aitro potrebbe riforgere l'amore portato dal Senato, e Popolo Romano, anzi da tutto l'Imperio a quello giovane Principe, e che i foldati ora adirati contro di lui per la fame, non istarebbono sempre del medelimo umore : fece venire alla prefenza fua il mifero giovane, spogliarlo, ed ucciderlo. Certamente non s'accorda questo racconto di Capitolino coll'amore, ch'egli dice portato da tutti, e da i foldati medefimi a Gordiano. E se Filippo era già Imperadore, perchè non provvide tolto alla fame dell'Armata? Più perciò verifimile fembra, che Filippo folle non Imperadore, ma bénsi tutore di Gordiano in luogo di Militeo, e ch'egli di poi barbaramente all' improvviso il privatle di vita. Giuliano Apostata presso Ammiano. Marcellino (a) in una fua aringa scrive, che avendo Gordiano data (a) Ammiapresso Resena Città dell'Ofroena una rotta al Re Persiano, se ne nus lib. 13. tornava vistoriolo, quando su oppresso da Filippo Prefetto del Pre cap- 54torio. Non dice da Filippo già creato Imperadore . Anche Zofie (b) Zestimut mo (b) Iasciò scritto, che trovandosi Gordiano fra Nisibi, e Carre, lib.1.cap.19. Filippo fraudolentemente lafeiò alfamare l'efercito, con difegno d' abbattere Gordiano, quaficche per colpa di lui avvenisse quel difordine, e di falir egli poscia sul trono: il che gli venne satto con reflare scannato l'infelice Gordiano. Sembra più verifimile il racconto di questi ultimi Scrittori . Pare , che la di lui morte accadesse verso il principio di Marzo, correndo il sesto anno del suo Imperio. Una, o due Medaglie (e) parlano della di lui Tribunizia (c) Occo. & Podestà VII. il che secondo i conti del Pagi (d) basta a far credere, ch'egli toccasse l'anno settimo dell'Imperio. Ma quelle posso- Numism. no essere state battute, prima che si sapesse la di lui morte in Eu-Imperator. ropa; però il punto non è chiaro , ficcome ancora resta dubbiosa in Crit, Bur. la di lui età, che alcuni fanno di diecinnove anni, ed altri finodi ventitrè. Fu poi onorevolmente seppellito nel luogo della sua morie il di lui corpo. Eufebio (e) ferive, che quello fin portato à (e) Eufebias Roma . Accordogli il Senato gli onori divini . Lo slesso Filippo in Chronic, per farsi credere innocente del sanguo di hui, l'onorava sempre coli

titolo

\$ib, 6. c. 36.

tiolo di Divo. Coloro, che l'uccifero, tutti pai, per atteflato di Capitolino, peritono di mala morte, e vedremo a fuo tempo, che non ando efente da i galtighi di Dio l'infedele, ed ingrato Filippo. Fioritono fotto Gordiano, Cenforino, che ferifise del giorno natalizio, ed Erodiano Storico, della cui floria mi fono fervot en addietro, oltre ad altri Scrittori, de quali fon perite le memoriea. Di Filippo, che fuccedette nel Romano Imperio, mi riferbo di partare all'anno feguente.

Anno di Cristo cerry. Indizione viii, di Fabiano Papa 10. di Filippo Imperadore 2.

Confoli ( MARCO GIULIO FILIPPO AUGUSTO,

(a) Fabren. I vien chiamato in una Iscrizion del Fabrenti (a) Gajo Messio Aquillio Fabio Tiziano. Il Relando (b), e il Padre Stampa (c) tidan-Infeription. pag. 119. (6) Reland. dofi di un'Iscrizione del Gudio gli danno il nome di Giunio Didiano, o sia Tiziano. Per me non oserei sabbricare co i materiali Faft. Conf. (c) Stampa a noi lasciati dal Gudio. Trovasi ancora in un ligrizione del Grutero (d) Fabio Tiziano Confole. A cagion di tale incertezza ho io in Faft. (d) Gritterus posto il solo cognome, Da che nell'anno precedente dopo l'assassinio fatto a Gordiano (e non prima, come fembra più probabile), Infer. p.407. Marco Giulio Filippo fu proclamato Imperadore Augusto dall' Armata Romana, fignificò egli con sue lettere al Senato di Roma l' assunzione sua al trono, con fingere morto di malattia Gordiano.

(e) Capitol. (e). Il Senato già avvezzo a cedere alla forza, ed usurpazione de soldati chinò il capo, ed accettollo. Era sua moglie Marcia Ota-111. (f) Pail- cilia Severa, così nominata nelle Medaglie (f), a cui fu dato il Lant, & Me- titolo d'Augusta. Aveva egli anche un figliuolo, che, secondo Audiobarb. in relio Vittore (g), era chiamato Gajo Giulio Saturnino, ma nelle I-Numifmat. ferizioni, e nelle Medaglie comparifee col folo nome paterno di Gajo (g) Aurelius Giulio Filippo, dichiarato immantenente Cesare dal padre. Eusebio Victor in Cefariense (h), seguitato poi da San Girolamo, da San Giovan-Breviario . (h) Eufeb. ni Grisoltomo, da Paolo Orosio, e da altri, scrisse, essere fama, Hiftor. Eccl. che amendue i Filippi, padre, e figliuolo, fossero Cristiani, e i

primi Augusti, che professassero la Fede di Gesu Cristo. In proya di che narra, che venuto l'Imperador Filippo ad Antiochia per la ·la Festa di Pasqua, volendo egli intervenire la notte avanti alle saere funzioni della Chiefa colla moglie Otacilia, San Babila Vescovo di quella Città, consapevole dell'eccesso commelso contra del fuo legittimo Principe, animofamente li rispinse, protestando che non entrerebbono in Chiefa, se non saceano la consessione de' lor falli, e non prendeano luogo fra i pubblici penitenti: il che da loro fu con fomma umiltà eleguito. Ma l'autorità per altro grande d'Eusebio, e degli Autori sopraccitati non ha ottenuto da i Critici degli ultimi tempi, che se gli creda in questo. Pare, che sin Zonara (a) ne dubitalse a i suoi di. Il tradimento fotto da Filippo a Gor. (a) Zonarat. diano, non convien mai ad un Cristiano. Perciò giudiziosamente il in Annalib. Cardinal Baronio (b) coll'autorità d'Origene ofservo, ch' egli al- (b) Baronius meno ne' principi del suo Imperio non potè prosessar la Religion di Annal. Ec-Crifto, Oltre di che Lattanzio contemporaneo d'Eusebio, Sulpicio clesiastic. Severo, Teodoreto, ed altri hanno riconosciuto, che Costantino il Grande fu il primo, che abbraccialse la Fede Cristiana. Quel si, che ragionevolmente si può credere, e l'afferma anche S, Dionisso Vescovo d'Alessandria, surono i due Filippi molto savorevoli a i Cristiani, e crebbe di molto sotto di loro la Chiesa di Dio, E chi fa, che l'Augusta Otacilia non sosse quella, che nudrisse nel marito si buon cuore verso la santa Religion de Cristiani? L'perita la Vita de i due Filippi, che verifimilmente fu feritta da alcuno degli Scrittori della Storia Augusta; laonde poco abbiamo di lui, per meglio conoscere il sistema delle sue operazioni, Ora noi sappiamo da Zofimo (c), che Filippo sece pace con Sapore Re della Persia ; ed è (c) Zosimus priyo di verifimile ciò, che narra Giovanni Zonara (d), cioè, ch'egli lib. 1.cap 19. comperò quella pace con cedere al Re Persiano la Mesopotamia (d) Zonaras e l'Armenia; ma che mormorando non poco i Romani di quello, egli poi disese, e conservò quelle Provincie, Sapore già vinto da Gordiano vedea minacciata fin la fua Capitale, ne è credibile, che in un trattato riportalse cotali vantaggi, Che quella pace efigelse qualche tempo per conchiuderla, si può giustamente immaginare; e però fembra conchiufa in quello, e non già nell'antecedente anno. Quando poi fosse da credere il fatto attribuito a S. Babila Vescovo d'Antiochia, ed accaduto nel tempo della Pasqua, la quale neil' antecedente anno cadde nel di 14. d'Aprile, si avrebbe assai argomento di credere , che Filippo dalle vicinanze di Ctefifonte non potesse arrivare a quel tempo in Antiochia, e sarebbe da riferire all'anno prefente il suo arrivo ad essa Città. Ma quel satto per le cofe dette ha ciera di favoia, Che poi Filippo mossosi dal-Tom.H.

·la Soria arrivaise nell' anno precedente a Roma; se lo persuale il (a) Pagius in P. Pagi (a), ma fenza pruove ficure. Le monete rapportate dal Cris. Baior. Mezz. harba (b) fembrano piuttofto indicare, ch' egli vi giugnesse (b) Mediob nell' anno prefente, fotto il quale appunto altro non fo fo riferire, in Numijm. fe non la iuddetta pace, e l' aver Filippo fatto il viaggio alsai lungo dalla Sorla a Roma.

> Anno di Cristo cexevi. Indizione ix. di FABIANO Papa II. di FILIPPO Imperadore 3.

## Confoli (PRESENTE, ed ALBINO.

A che fu giunto Filippo a Roma , ben fapendo altro non (c) Zofimus meritar le azioni fue, che l'odio univerfale (c), fi fludio in tutte le forme di guadagnar l'affezione delle Milizie, e del Senato. 61. cap.19. (d) Mediob. Nelle Monete (d) dell' anno precedente fi parla della fua liberalia. e Zosimo attesta, ch' egli con gran profusione d' oro 'rallegrò l' avidità de' foldati. Al Senato Romano parlo con fomma benignità, promettendo gran cofe; e certo quel poco, che rella di notizie a iui spettanti, ci rappresenta ben questo Principe ambizioso, ed anche superbo, ma non già crudele: Parlava egli sempre di Gordiano con ohore, ne alcun oltraggio mai fece alle di lui flatue, c memorie. Solamente abbiamo da Capitolino (), che la magnilica casa di Gneo Pompeo possedita da i Gordiani, su occupata sotto Filippo dal Fisco Imperiale. Tuttavia non fidandosi de Romani, i principali impieghi conferiva egli a i propri parenti. Per quello diede il comando dell'Armi in Soria a Prisco fuo fratello , e quelto della Mesia, e Macedonia a Severiano padre di sua moglie: persone poco arte a sarsi ubbidire, e rispettare; il che influi col tem-(f) Mediob. po alla di lui rovina. Credettero il Mezzabarba (f), e il Bianchini (g), the Filippo in quell'anno rompelse la pace co' Perfiant, e'non (g) Blanchin, deponesse l'armi, se non dapporcche la Mesopotamia, e l'Armenia ad Anaftas. furono redituite al Romano Imperio. Ma siccome vedemino, quefla partita è presa di peso da Zonara, Storico di poca esattezza. Era la potenza de Perfiani tale da pon lafciarfi far paura da grof-

se Armate, non che dalle poche milizie, che furono lasciate allora

tenga all'anno presente, o pure al seguente, si è il movimento de'. . . . (a) Carpi popoli barbari forse della Sarmazia (a) . Costoro, fatta un'ir- (a) Zosimus ruzione ne' luoghi vicini al Danubio, portavano la desolazione in 41. 11920. quelle parti. Filippo, per farli credito co' Romani., in persona paíso colà con un buon efercito, e venuto con que' barbari alle mani, li sconfisse. Ritiraronsi molti d'essi in un castello, a cui su pollo l'affedio. Ma raccolte di nuovo le lor forze, tentarono un altro combattimento ; che non fu per loro più felice del primo per l'empito de' Mori militanti nell'Armata Romana . Però fecero illanza di pace, e lega; al che avendo, lenza farsi molto pregare, acconfentito Filippo, reflituita la quiete a quelle Provincie, se no ritornò tofto a Roma. Alcune Medaglie portate dal Mezzabarba (b) (b) Medich fotto il presente anno, parlano di un' Allocuzione satta da Filippo in Numism, all' esercito, e di una sua Vittoria, che ragionevolmente si può ri- Imperferire alla suddetta impresa. Ma io non me ne afficuro, perchè ini un' l'icrizione del Fabretti (c) spettante all'anno seguente, Filippo (e) Fabrettua Augusto è chiamato Proconfole: titolo dato agl' Imperadori , allor- Inferipr. p.

chè erano in qualche spedizion militare . 687.

Anno di CRISTO CCXLVII, Indizione x; di FABIANO Papa 12, di F. I. I P P O Imperadore 4. di FILIPPO juniore Imperadore 1. a di ma

Confoli MARCO GIULIO FILIPPO AUGUSTO per la feconda volta. ( MARCO GIULIO FILIPPO CESARE,

L giovane Filippo, figliuolo di Filippo Augusto, che procedette Confole col Padre in quell' anno, non era che Cefare nelle car iende di Gennajo, Fu di parere il Padre Pagi (d), ch'egli di poi (d) Pagiusio in questo medelimo anno sosse dichiarato collega dell' Imperio da Cris. Baron. ello suo padre, cioc, Imperadore Augusto, Molta oscurità s'incontra nella Storia di questi tempi, e crescono: ancora per cagione di Marmi finti, e di Medaglie falle, o non affai attentamente lette, Se noi prestatsimo fede ad una Iscrizione del Gudio rapportata anche dal Relando (e), il giovane Filippo nè pure nell'anno leguente era (e) Relando fregiato del titolo d'Imperadore, ufando il folo di Cefare, leggene Faft, Conf. dole ivi : IMP. CAES. PHILIPPO III. ET IVLIO PHILIPPO CAESARE II. COS. Ma cento volte ripetero, che le merci del Gudio non ci possono servire per iscorra sicura all'erudizione. Lo Spon

eus Inferi-

[a] Spon Mi. Spon (a), il Bellorio, e il Fabretti (b) ci han fatto vedere un defiglian. Eru- creto emanato in favore de foldati dell'Armata navale del Mileno, ansia p. 144 in cui Filippo il padre vien detto IMP. CAESAR M. IVLIVS PHILIPPUS PIVS FELIX AVG. PONT. MAX. TRIB. POT. ption. p. 687. HII. CONSVL. III. DESIG. P. P. PROCONSVL. E il fiel uolo IMP. CAESAR. M. IVLIVS PHILIPPVS PIVS FELIX AUG. PONT, MAX. TRIB. POT. IIII. COS. DESIGNAT, P. P. Più fotto 6 legge iMP. M. IVLIO PHILIPPO COS. DES. III. ET IMP, M. TVLIO FHILIPPO COS. II, DES. COS. Sarebbe da desiderare, che avessimo più l'erizioni de i due Filippi, per confrontarle insieme, ed afficurarci, che niun inganno s'incontri nelle memorie antiche, o credute antiche. Da quello monumento, fatto mentre correa la quarta Tribunizia Podestà di Filippo seniore cioè. nell'anno presente, deducono alcuni, che il giovane Filippo, subito che fu creato Cefare, ottenne dal padre la Podestà Iribunizia nell'anno 244., e ch'egli nel presente su promosso al sommo grado d'Imperadore Augusto. Ma il padre Harduino avrebbe trovato da dire contra di tal decreto, perchè secondo lui non si comunicava ad altri, ed era ritenuto per se dall' Imperador seniore il grado di Pontefice Maffimo, che pur qui fi mira goduto anche da Filippo juniore. Potrebbe parimente comparir della confusione nell' appellar esso Filippo COS. II. DES. COS. benche fia certo, ch'egli fu Confole per la prima volta in quest' anno, e disegnato Confole per la feconda nel feguente. Certamente può crederfi non affai efattamente copiato quel decreto, e tanto più perchè con ello convien confrontarne un altro simile, che si legge nella mia Raccol-(c) Thefaur, ta (c), ed appartiene all'anno seguente. Quivi anche il giovane Nov. Infer. Filippo fi trova appellato Augusto, ciò servendo a farci riconoscere

pog-363. n.1. per falfa l' Iscrizione del Gudio. Similmente Filippo juniore porta il titolo di Pontefice Massimo al pari del padre; e però cade a terra la regola propotta dal Padre Harduino. Quivi in oltre si da al medefimo Filippo juniore la seconda Tribunizia Podestà, e per confeguente l'ottenne egli nell'anno presente, allorche fu promosso alla Dignità Imperatoria, e non già allorchè venne creato Cefare, come voleva il Padre Pagi . Con tal notizia s' accordano ancora varie monete rapportate dal Goltzio, e indarno credute falfe da esso, perche discordi dalla sua opinione. Un riguardevol punto di Storia è l'effersi sotto i Filippi Augusti celebrato I anno millefimo della creduta fondazion di Roma, ma fenza che apparifea chiaro, fe a quest'anno, o pure al feguente si deb

ba riferire la gran festa, di cui fanno menzione gli Storici antichi . Io ne parlerò al feguente anno . Abbiamo da Aurelio Vitto- (a) Aurelius re (a) ; che Filippo sece fare di là dal Tevere un lago , perchè Vider in quel paese penuriava troppo d'acqua. Ciò verismilmente succedet Bresiario te in questi tempi.

Anno di CRISTO CCXLVIII. Indizione XI.

di FABIANO Papa 13.

di FILIPPO Imperadore 5.

di FILIPPO juniore Imperadore 24

( MARCO GIULIO FILIPPO feniore AUGUSTO per la terza volta,

(MARCO GIULIO FILIPPO juniore AUGUSTO per la seconda.

D'Ue fon l'Epoche della fondazion di Roma; l'una di Marco Varrone, fecondo la quale nell'anno precedente correva l'anno millesimo d'essa sondazione; l'altra de'Fasti Capitolini; e secondo quella cominciava a correre nel presente anno esso millesimo a Il giorno natalizio di Roma comunemente fi credeva il di ar. Aprile. Fuor di dubbio è, che quello millelimo s'incontrò fotto l'Imperio de i due Filippi Augusti, e su con somma magnificenza di gluochi, e follazzi folennizzato. Stimarono il Cardinal Noris Epift. Con-(b), e il Padre Pagi (c) cominciato questo miliesimo nell' Aprile del fulari precedente anno; il Petavio (d), il Mezzabarba (e), il Tillemont (f), Crit. Bar. il Bianchini (g), e il Relando (h) riferirono ello millelimo all'ant (d) Petavius no presente. Si credono alcuni di poter conciliare insieme queste de Dostrina due opinioni, con dire, ma fenza pruova, che effendo durata la for Tempor. lennità dal di 21. Aprile dell' anno precedente fino al di 211 d'ef. in Numifm. so mese del presente anno, si verifica, che in amendue i suddetti Imperator, anni fi celebro l'anno millefimo della fondazion di Roma. Con- (f) Tilletuttocció se noi miriam le monete (i) rapportate da vari Scrittori, moni, Mem. ci sembrerà accolarsi più al vero l'opinione di chi mette il prin- (e) Blanco. cipio d'effo millesimo nell'anno presente; perciocchè i Giuochi Se-nius ad Acolari , e il Secolo Millenario son quivi enunziati colla Tribunizia nastas. Bi-Podestà V. di Filippo Seniore, cominciata nel Marzo di quest'an bliothecar. no, e mentr'egli esercitava il Terzo Consolato, che parimente fi- (h) Reland. gnifica l'anno prefente. Niuna memoria di ciò fi trova nelle mo- (i) Mediet nete battute, correndo la quarta Tribunizia Podellà di Filippo, barb. eb. 2000

in Gordiano III.

E però quando non fi provi , che tutte le felle allora fatte fi ridullero a i foli ultimi giorni d'esso anno millesimo, a noi resta giullo motivo di credere cominciato ello anno nell' Aprile del pre-(a) Zofimus lente. Abbiamo da Zofimo (a) la descrizion de' giuschi secolaris. Hift.Li.c.5. e da Capitolino (b) la notizia degli animali forestieri, che compar-(b) Copisol. vero ne' combattimenti fatti allora nell' Anfiteatro, e nel Circo: cioè, elefanti XXXII, alci X. tigri X. leoni mansueti LX. un cavallo marino, un rinoceronte, X. lioni bianchi, X. cametopardali, X. alini felvatici , XL. cavalli fieri , ed innumerabili altri diversi animali . Servi questa gran folla di tiere a i divertimenti del Popolo Romano, oltre a i giuochi circenfi, ed oltre a mille paja di gladiatori mantenuti dal Fisco. Eusebio (c) anch' egli racconta,

in Chronic.

che in quella folennità furono uccife innumerabili bellie nel Circo Magno, e che nel Campo Marzio per t.e di, e tre notti fi fecero i giuochi teatrali . Aggingne di poi , che in ello anno milletimo brucio in Roma il teatro di Pompeo, e l'editizio chiamato Cento colonne, funtuofo portico di quella incomparabil Città, In Roma Pagana , anzi dovunque dominava la falla Religion degli Dii vi-(d) Aurelius ziofi (d), fi lasciava da molti secoli il passaporto a quell'infame vizio, per cui Sodoma, e Gomorra periiono. V'erano abbomine-

Victor in Breviar.

c Poriar

25 -- 45

yoli scuole di quello, e il Fisco ne ricavava un tributo. Avea tentato, ficcome già offervammo, anche il buon Imperadore Aleffandro di rimediare a quella infamia. Non meno di lui fece coposcere l'Augusto Filippo il suo buon genio, perchè con editto pubblico-vieto quella nefanda lufsuria. E contuttocchè Aurelio Victore confessi l'obbrobriosa corruzion de' Romani Gentili , con aggiugnere, che la proibizione in vece di estinguere tal pestilenza, maggiormente l'attizzo, dovuta nondimeno è la fua lode a questo Imperadore, secome quegli, che dal canto suo non lasciò di perseguitare il vizio, ancorche gli mancassero poi le sorze, e il tempo per isradicarlo.

Anno di CRISTO CONLIX. Indizione XII. di Fabiano Papa 14. di FILIPPO Imperadore 6.

di Filippo juniore Imperadore 3. di DECIO Imperadore 1.

> Confoli MARCO EMILIANO per la feconda volta; GIUNIO AQUILINO.

Cominciarono a sconcertarsi, se non nell'anno antecedente, cer-to nel presente gli affari di Filippo Imperadore, non già per colpa di lui, perch'era buon uomo, ne facea male ad alcuno; e però fu creduto da alcuni, che fosse Cristiano; ma per le gravi imposte, motivo sempre di doglianze a i popoli, e perchè i Governatori, ed utiziali da lui polli nelle Provincie o non fapeano governare, o troppo voleano governare: perlocche erano odiati da i soldati, e da i popoli. Essendo Governatore della Soria Prisco fratello di Filippo Augusto, e rendutosi egli oramai insostribile, si sece in quelle parti una sedizione (a), e su proclamato Imperadore (a) Zosimus un certo Papiano, di cui peri tofto la memoria, perchè fu uccifo. Li. c.20. Fa menzione Aurelio Vittore (b) fotto l'Imperio di Decio fuccessor (b) Aurelius di Filippo di un Jotapiano, che aspirò all'Imperio in quelle parti, Villor in per effere, diceva egli, parente di Alessandro. Verisimilmente co. Breviar. flui è il medefimo, che pre lo Zofimo porta il nome di Papiano, e come un fungo fece la comparsa d'Imperadore sotto Filippo. Ne' medefimi tempi nella Melia; e Pannonia, Provincie governate allora da Severiano suocero di Filippo; succedette un'altra sedizione, per cui alquanti di que' popoli, e foldati acclamarono Imperadore un certo Marino Centurione, o qualche cosa di più in quelle Armate, che si crede chiamato in alcune Medaglie (c) ( se di ficura (c) Galerius antichità non fo ) Publio Carvilio Marino . Portate quelle nuove a & Mediob. Roma, alteroffi forte l' Augusto Filippo, si pel timore, che l'in- Numifinat. cendio crescesse, e sì perchè amava la quiete per se stesso, e la la- Imperat. sciava godere a gli altri. Andossene al Senato per pregarlo d'aiuto in si gravi congiunture, e disse ancora, se dispiaceva il sno go verno, d'essere pronto a deporre l'Augusto suo Ministero. Parevano legate le lingue di cadaun Senatore; ma in fine Decio un d'effi : per nobiltà di fatigue, e per molte belle doti, personaggio affai riguardevole, fi alzò, e diffe; che non v'era motivo di tremare per The displaced to the quel-

oth.

quelle novità, perchè fatte da persone mancanti di nobiltà, di seguito, e di mezzi per foltenetti; e che percio avelle un po di pazienza, perchè non tarderebbono a svanire que' fantasmi d' Imperadori . Così fu: anche a Marino s'intefe fra poco tolta la vita. Ma non cellando in Filippo la paura d'altri fimili sconcerti, perchè sapea quanto mal animo nudriffero i foldati verso de loro ufiziali. gli cadde in mente di spedir nella Mesia, e Pannonia per Governatore un uomo di vaglia, e mise gli occhi addosso al suddetto Decio. Questi si scusò per quanto potè, ma coranto Filippo il pregò, e

L. L. cap.21.

quali lo sforzò, che, benchè contra fua voglia, accetto quell'impiego, (a) Zofimus & andò (a). All'arrivo fuo rimafero ben confuse, e surbate quelle milizie, giudicando non per altro ellere flato mandato Decio colà, che per dare un esemplar gastigo a chi avea avuta mano nella ribellione. Furono a configlio, e tanto per esentarfi dal di lui rigore, quanto per precautarfi all'avvenire, determinarono di crear Imperadore il medefimo Decio, in cui riconoscevano tutte le doti convenevoli per si eccelsa Dignità. Se senza saputa di lui, Dio lo sa. Presentatisi dunque all'improvviso a Decio, con alte voci l'acclamarono Imperadore, e gli misero addosso la Porpora. Non maneo egli di fare ogni possibili resistenza a questa novità, parlando, per quanto fi crede, di cuore, a tine di scuotere quella nobilissima si, ma pericolofa foma; nulladimeno per le minaccie de' foldati, che mifero mano alle spade, gli convenne quetarsi. Per attellato di Zonara (b), scrisse Decio delle lettere segrete a

(b) Zonaras

in Annalib. Filippo, adducendo in fua fcufa la violenza a lui fatta, ed afficurandolo, che verrebbe a Roma, e deporrebbe la Porpora. Ma Filippo Augusto, punto non si tido di queste parole, credute da lui trappole, perchè perfuafo, che Decio avelle tramata d'accordo la ribellione, ed esaltazione sua (c). Raunata percio una poderosa Armata, ancorchè la fua età, e la poca fanità potessero disfuadergli l'andare, pure lasciato il figliuolo Angusto al governo di Roma, s'inviò in persona contra di Decio, il quale colle fue foldatesche s'era già messo in viaggio alla volta dell'Italia. Reflarono in Roma tanti Pretoriani, (d) Europ. che bastassero alla disesa del figlio (d). Incontraronfi le due nemiche Armate nelle campagne di Verona; superiore era di numero, e di forze quella di Frlippo: ciò non offante il valore, e la buona condotta di Decio secero piegar la vittoria in suo savore. Zosimo, e Zonara scrivono, che nel calore di quella battaglia restò ucci-(e) Eusebius so Filippo, Eutropio, Aurelio Vittore, ed Eusebio (e) il fanno

trucidato in Verona, mettendo forse la Città per denotare il ter-

(c) Aurelius Villar in Breviario .

Histor. Rom.

ritorio. Fu inviata la di lui tella a Roma, dove i foldati non tardarono ad uccider anche il giovinetto Filippo Augusto, il quaie per testimonianza d'Aurelio Vittore, si trovava allora in età di dod ci anni, di naturale si severo, e malinconico, che dopo i primi suoi cinque anni per qualunque spettacolo, o facezia non su mai yeduto ridere; e perche ne giuochi fecolari avea offervato il Padre line peradore shardellatamente ridere, con volto corrucciofo il guato. Spropolitato racconto è quello della Cronica Alelfandrina (a), do- (a) Cironia ve si narra, che il giovane Filippo, rappresentato vivente anche con Paschale fotto Gallo, e Volutiano, con felicità fece molte guerre; finche Iom. Il. Hicombattendo contra a i Gepidi cadde da cavallo, e si ruppe una flor. Eyzant. costa: laonde portato a Roma, quivi terminò i suoi di in età di quarantacinque anni, Ma jo ho offervato altrove (b), che abbiam (b) Antiquit. quella Cronica di mano di Andrea Darmario Greco Impollore a Itali Ioma 3, Forse in vece di Filippo, si dee scrivere Decio juniore, benche ne pur ciò si accordi colla vera Storia, Si accorda bensi colla verità quanto è ivi scritto intorno all'avere Filippo Seniore istituite alcune Compagnie di giovani scelti per le guardie del Corpo . Nell' Iscrizione da me pubblicata (c), di cui feci menzione di sopra, si (c) Thesauce vede, ch' erano dieci Coorti appellate Filippiane, L' anno, in cui Nov. Infer. resto abbreviata la vita a questi due Imperadori, è senza sallo il Pag. 361. presente: il mese, e il giorno sono incerti. Si può stare all' opinione del Padre Pagi (d), che mette la lor morte circa il mese di Luglio, giacche abbiamo una legge di Filippo, data nel di 17. Crit. Baron, di Giugno fotto questi Consoli, e un'altra di Decio suo successiore. data nel di 19. di Quobre parimente nel presente anno, Parlerò di esso Decio nell'anno seguente, Ne si dec tacere, che regnando i due Filippi Augusti (e), si suscitò in Alessandria, probabilme te nell'anno precedente, una persecuzione contra de' Crisliani, mossa non già per ordine, o editto alcuno d'essi Imperadori, ma per la malignità di que' Cittadini Pagani, facili a i tumulti , e che miravano sempre di mal occhio i seguaci di Gesù Cristo. Ne sa menzione S. Dionifio Vescovo celebre di quella gran Città, che fioriva in questi tempi, siccome ancora siori Origene, Scrittore di gran nome, ma non egualmente glorioso nella Chiesa di Dio. In quest' anno ancora, ovvero nel precedente fu creato Vescoyo di Cartagine l'infigne Martire, e Scrittore facto S, Cipriano,

(e) Eufeb. Hift. Ecclef. lib. 6. 6. 410

Vidor in

Anno di Cristo cci. Indizione xiii. di CORNELIO Papa I. di DECIO Imperadore 2.

( GAJO MESSIO QUINTO TRAJANO DECIO AUGUSTO per Confoli ( la feconda volta, (MASSIMO GRATO.

E se di Volusiano, già scritte da Trebellio Politone, la Storia di questi tempi resta troppo smunta, ed involta in molte tenebre; di maniera che si stenta a distinguere le persone, e i fatti d'allora . Decio, che dopo la caduta de i due Filippi rello folo Imperadore, fi trova ne' Marmi, e nelle Monete appellato Gajo Meffio Quin-(a) Zofimus to Trajano Decio. Zolimo (a) Storico Pagano, e nemico dichiaralib.1. cap. 11. to de Cristiani, cel rappresenta personaggio di molta nobiltà, ed

ornato di tutte le virtù. Tale principalmente dovette sembrare a Jui, perchè trovò in quello Augullo un fiero perfecutore della Religion di Crifto. Era egli nato nel Borgo di Bubalia, o Budalia del territorio di Sirmio nella Pannonia inferiore, il qual luogo ci difficulta il credere tanta nobiltà, quanta gliene dà Zolimo. Secondo Aurelio Vittore (b) potea egli allora esfere in età di qua-(b) Aurelius rantasette anni. Anche Eutropio (c), Pagano al pari di Zosimo, cel descrive per uomo ornato di tutte le virtù, mansueto, placido,

Bregiar. (c) Eutrop. che vivea fenza fallo, che nell'armi era bravillimo. Quali onorein Epitome . voli impieghi avesse egli prima esercitati, nol dice la Storia. Certo è, ch'egli era dell'Ordine Senatorio. Benchè poi non si sappia con evidenza, pure si tien comunemente, che moglie di Decio fosse Erennia Etruscilla Augusta, di cui resta memoria nelle Meda-

(d) Mediob. glie (d); e il nome di un figliuolo di Decio serve a confermarlos in Numifm. imperciocchè il primogenito fuo portava il nome di Quinto Eren-Imperator . nio Etrufeo Meffio Decio, e questi fu dal Padre Augusto nell'anno precedente fregiato col titolo di Cefare. Un altro suo figliuolo per nome Gajo Valence Hostiliano Messio Quimo Decio consegui anch'esso

il Nome, e la Dignita Cefarea. Che Decio avelle due altri figliuoli appellati Etrusco, e Trajano, l' hanno creduto alcuni, ma senza prove valevoli a riportare il comune assenso. Ora Decio Imperadore, secondo lo slile de' nuovi Imperadori, prese il Consolato nelle prime calende di Gennajo dell' Imperio fuo . Perch' egli fi troya in alcune antiche memorie chiamato CONSVL, II, perciò lì cresi crede, che in alcuno de' precedenti anni egli fosse stato Console fustituito, Se alcuna riguardevol impresa, se verun utile regolamento facelle quello novello Augulto ne primi tempi del fuo governo, non y ha Storia, non v' ha Licrizione, od altra Memoria, che ce l'infegni. Quel folo detestabil fatto spettante all'anno presente, di cui s'hanno parecchi infigni contemporanei tellimoni nella Storia Ecclefiastica, su la fiera persecuzione da lui mossa contra del Cristianesimo, per la quale stranamente resto sconvolta la Chiefa di Dio, ed innumerabili Cristiani lasciarono gloriosamente la vi-

ta ne' tormenti, e sotto le scuri,

Correvano già trentotto anni dopo la morte di Severo Imperadore, che i Crilliani universalmente godevano pace, ancorchè non mancassero de' mali Ministri, e Governatori, che or quà, or là intierisero contra di chi professava la Legge di Cristo. Alcuni degli stessi Imperadori erano stati savorevoti a questa santa Religione, con elsersi perciò diffusa, e mirabilmente moltiplicata per la Terra la Semente Evangelica, e il numero de' Fedeli divenuto innumerabile; quando l'Imperador Decio, quel descritto si placido da Aurelio Vittore, prese a perseguitar apertamente chiunque nemico si scopriva degl' Idoli , e adorava il vero Creatore , e Salvatore del Mondo, con editti crudeli, che furono sparsi per tutto l'Imperio Romano, e più barbaramente eseguiti, dove maggior copia di Fedeli si trovava. Altro io non dirò di quello gran flagello della Chiesa di Dio, per cui nelle antiche Storie, e Memorie de' Cristiani Decio si acquisto il nome d'uno de' più cattivi Principi di Roma, Son da vedere intorno a ciò l'Opere di S. Cipriano allora vivente, Eufebio Cefarienfe, Lattanzio, Orosio, gli Annali del Baronio, gli Atti de' Bollandisti , e le Memorie del Tillemont. Quel folo, che a me conviene di ricordar quì, si è, essere stato uno de primi a far prova della crudeltà di Decio S. Fabiano Papa, il quale nell'anno presente, con ricevere la corona del Martirio palsò a miglior vita. Suo successore nella Sedia di S. Pietro, ma dopo molte difficultà, fu Cornelio, uno de' più infigni Pontefici della Chiefa di Dio. Intanto Decio fen venne a Roma, doye altro non si sa, ch' egli facesse, se non un Bagno, di cui parla Eutropio (a). Ma s'egli mosse guerra al Popolo Cri- (a) Eutropi stiano, Dio permise, che ne pur egli godesse pel poco tempo, Epitom.Hist che visse, e regno, pace nell'Imperio, Sotto di lui comincio a Roma rinvigorirli la potenza de' Barbari , e a renderli familiari nel Romano Imperio la sedizione, e rivoluzion degli Stati. Giordano

I zed by Google

(a) Jordan. Storico (a), corrottamente appellato Giornande, benche Scrittore; de Rebus Ge- a cui non mancano favole, pure si può credere, che ci abbia eicis cap. 18. confervata qualche verità in un racconto spettante a questi tempi. Scrive egli adunque, che Cniva Re de i Goti, avendo divifa l' Armata fua in due corpi, spinse il minore contro la Mesia Romana; ed egli coll' altro, confiftente in fettanta mila combattenti andò per alsediare Euflesio, chiamato Novi, Città della Mesia alle rive del Danubio. Ne fu respinto da Gallo comandante dell'Armi Romane. Paísò a Nicopoli, Città fabbricata da Trajano presso quel fiume, e sopravvenendo Decio Imperadore, anche di là su costretto a ritirarli. Forse nell'anno precedente, trovandosi Decio Augusto in quelle parti, succedette questa irruzion de' Goti; o pure, se su nel presente, parrebbe, che Giordano col nome di Decio Imperadore fignificar volesse Decio Cefare di lui figlinolo, il quale verifimilmente fu lasciato, o mandato dal padre, per opporsi a i tentativi di que Barbari, Passo Cniva il Monte Emo, con disegno d'assediar Filippopoli, Città della Tracia, che alcuni credono fabbricata da Filippo Imperadore, ma che più anticamente portò queflo nome. Per soccorrere quella Città, anche Decio passò l'Emo, e venne a postarsi a Berea. Cniva all'improvviso gli piombò addosso, e gli diede tale spelazzata, che Decio suggendo si ricove-

rò in Italia, rellando al comando di quell'armi Gallo, il quale fi (h) Madist, ludidò di riparar le perdite fatte da i Romani. In alcane Medale Namifine, glie rapportate dal Mezzafiurba (b) fotto quell'anno, ti trova DAguerra fia quella, e nè pure fe al prefente anno, o al precedente suparatensano nuelle Medaglie.

Anna

Anno di CRISTO CCLL Indizione XIV.

di CORNELIO Papa 2. di Decio Imperadore 3.

di TREBONIANO GALLO Imperadore 1;

di Hostiliano Decio Imperadore 1.

(GAJO MESSIO QUINTO TRAJANO DECIO Augusto per la terza volta, Quinto Herennio Etrusco Decio Ce-

Non so ben dire, se nel precedente, o nel presente anno i Goti, senza dubbio quegli ssessi, che da Zosimo (a) son chia- (a) Zosimus mati Sciti, o vogliam dire Tartari, assediassero la Città di Filip- Li. c.a.; popoli nella Tracia. Quel, che è certo, per testimonianza non men d'esso Zosimo, che di Giordano (b), s'impadronirono que'barba- (b) Jordani d'ello Zolimo, che di Giordano (0), 5 impauromitoro que balone de Rebus Ge-ri dopo lungo affedio di quella Città; e se scrive il vero Ammia-ticis cap. 18. no (c), vi passarono a sil di spada cento mila persone. Zosimo, (c) Ammiae Gordiano non parlano se non di una gran copia di prigioni fat- nus Marselta nell' acquifto d'effa Città. O sia che Lucio Prisco ( forse fra- linus Hift. tello del già Filippo Imperadore ) fosse Governatore di Filippopoli, lib. 31. o pure, ch'egli solle Presidente della Macedonia, nella qual Provincia si stesero i rapaci vincitori Goti noi abbiamo da Giordano. e da Aurelio Vittore (d), che costtii unitosi con essi Goti prese il (d) Aurelius titolo d'Imperadore, volgendo l'armi contra de i Deej. E tembra, Palor in E-che San Cipriano (e) avesse conoscenza di lui. Ma costui dichia. Zonatza la rato pubblico nemico dal Senato Romano , sette poco ad essere Annalibus. ucciso. Noi qui certamente ci troviamo in solte nebbie di Storia, (e) Cristia. essendovi altri, che credono preso questo titolo da Prisco solamen. te dopo la morte de medefimi Deci , e reflando una gran confu-fione nell'assegnare i Successori , e i Tiranni inforti dopo di loro. Intanto non si mette in dubbie il funesto sine de i Deci, benche le circostanze del medefimo sieno varie, e discordi presso gli antichi Scrittori . I fortunati progressi adunque de i Goti , e l'innalzamento, se pure è vero, di Prisco, secero, che Decio seniore giudicò necessaria la sua presenza nella Mesia, e Macedonia, per diberar da i Barbari quelle Provincie. Se in quelle parti non era giù il figliuolo Erennio Estufco Decio, feco andò nel prefente; e (f) Mediotrovandofi qualche Medaglia (f), in cui esso si vede appellato bath. in Nu-

Augu- mifm, ben.

Augulto, credefi, che in tal congiunnura egli fosse dichiarato Imperadore, e collega nell' Impero dai padre. Marciacono i due Augusti Deci contra de Goti con efercito poderoso e seconda (a) Zanara (a) gl' incalarono si valorosamente, che li lecero ritirati. Annetth nel loro Paeste. Alcuni vogliono (b), che Decio gl'infiguise (b) Auratius di là dal Danubio; ma più verilimise sembra, che di qua da Europius. esso finme eggi venise con loro alle mani. In quel conditto il (c) Jointus giovane Decio, per quanto s'ha da Giordano (c), traitito dalle de Rebusta. Encele gotiche peri i il che diffanimo l'Efercito Romano (d). Ma titis saj 18; il'svecchio Decio sece lor coraggio con dire, che la perdita di na Egisma. disperata la si spine contra de Barbasse, cercando o morte, o vendetta. Trovò appunto la morte, circondato, ed oppreso da'

(c) Zofimus

nemici.

Ma Zofimo (e) ci vorrebbe far credere, che Gallo Generale de medefimi Deci per ingordigia dell' Imperio, fegretamente le l'intendefie co i Goti, e per mezzo loro arrivalise ad atterrar quelli due Regoanti. Per configlio d'elso Gallo, dice elso Zyimo, fi mifero effi Gott in battaglia dietro ad una paiade; ed aliorche Decto ebbe pofte in fuga, e feconitet le due prime loro febiere, volendo dar addofso alla terza, s' inoltro col inglitudo nella palude, dove amendue impantanati, ed efpofti alle freccie de Barbari, infleme col loro feguito peritono: Secondo Vittore, e Zonara, ne por furnos trovati, non che feppelliti i, loro calaveri, e ciò e-prefiamente vien confermato da Lattanzio (f) nel fino trattato delle morita del Refiero del Cortamente.

(f) Labour de l'entre de l'entre

Eufrisia de Cesquetta et Cesta Uritto: gattigo toccato anche prima; e di Cesta Cantona, che aperamente volle muover Orstianicor-guerra ad una Religione Santa, che Dio volea al loro dispetto Minin.c.14.

Hieronymus piantuta, e distatata fulla Terra; il la logo della morte de i due De-Commente.

ti Zechar Grande in una fua Orazione prefio Eufebio fembra tenerlo morto resp-14.

Melia, ed altri nella Tracia. Danno il nome di Abirto, o Abrita Melia, ed altri nella Tracia.

to a quel fijo ; e Giordano: attella, che tottavia rollava un huoge chiamato Altare di Decio, dore egli fagrificò, prima di far quella giornata. Ma niuno ora fa additate in qual Provincia, e Tespitorio fofse tal luogo. Si difputa ancora intorno al tempo, in cui peri-

perirono i due Deci. V ha (a) chi crede ciò succeduto circa il (a) Blanchia: mese di Giugno (b); ed altri negli ultimi due mesi dell'anno pre- ad Ametas. fente. Abbiamo da Trebellio Pollione (c), che essendo Consoli i (b) Pagius due Decj ( adunque nell' anno corrente ) vennero al Senato Ro- Crit. Baron. due Deej (adunque nell'anno corrente ) vennero al Senato Ro- (c) Trebeta mano lettere, ed ordini di Decio di eleggere un Cenfore, ufizio tius Politio da gran tempo dismesso in Roma: Il Pretore , giaechè amendue int alerian. i Consoli, cioc, i due Augusti Deci erano astenti; nel di 27, d' Ottobre propose l'affare, e di comune consentimento su eletto Cenfore per la fua rara probità Valeriano ; il qual poi divenne Imperadore . Trovavasi questi coll' Imperadore all' Armata nella Tracia, o nella Mesia, come io credo, e non già in Roma, come, pensò il Padre Pagi , Informato Decio del Senatusconfeito , fes ce chiamar Valeriano, ed in piena Assemblea il dichiaro Censore; con ispiegare la di lui autorità, che era amplissima. Cioè, poteva egli determinare, chi dovea aver luogo in Senato; ridurre all'antico flato l'Ordine Equeftre ; modificare , o confermare i tributi ; e i dazi i far nuove leggi; riformar le milizie; e giudicar tutte le cause de' Palatini, de' Giudici, e de i Presetti, a riserva de' Confoli ordinari, del Presetto di Roma, e del Re delle cose sacre; e della primaria Vergine Vestale, se pur essa conservava illesa la pudicizia. Ma Valeriano, alzatofi in piedi, prego l'Augusto Des cio d'averlo per iscusato, se non poteva accettar questo carico y perchè quello apparteneva a chi godeva il grado d'Imperadore . ed erano venuti tempi, ne' quali niuna persona privata potea promettersi tal forza da sarsi ubbidire : e così andò in nulla il difegno. Ma se nel di 27. di Ottobre Decio tintavia regnava , e se noi vedremo. Gallo suo successore Augusto nelle calende seguenti di Gennajo: vegniamo infieme a scorgere, che nel Novembre o Dicembre di quest'anno doventero i due Deci perdere la vita, e l'Imperio Quel che succedesse dopo la lor morte, sarà accennato all' anno feguente.

----

the state of the state of

I WILL GOLD TO BE . TO SEE TO SEED IN .

Anno

Breviario .

1 741

Anno di CRISTO CCLII. Indizione xv.

di CORNELIO Papa 3. di Lucio Papa 1.

di TREBONIANO GALLO Imperadore 2; di HOSTILIANO DECIO Imperadore 2.

di VOLUSIANO GALLO Imperadore 1.

( GAJO TREBONIANO GALLO AUGUSTO per la fe-Confoli ( conda volta,

GAJO VIBIO VOLUSIANO CESARE.

Ivolgata la morte de i due Deci, le Armate della Mesia, e della Tracia poco stettero a proclamar Imperadore Gajo Treboniano Gallo lor Generale, a cui forse indebitamente su attribuito (a) Zosimus da Zosimo (a) il tradimento fatto a i due Deci. Aurelio Vittore (b) scrive, effere stato il traditore un Bruto. Di che paese fosse il suddetto Treboniano Galio, nol sappiamo, se non che al dir di Vittore sembra nato nell' Isola delle Gerbe sulle coste dell' Affrica. Perch'egli, avendo preso secondo lo stile degli altri nuovi

(c) Reland. Augusti il Consolato in quell'anno (c), si trova in un' Iscrizione, e in alcuni Falti Conjole per la seconda volta, da ciò si argomenta effer egli stato Console sustituito in alcuno degli anni addietro. Il grado di Generale dell'armi, che dicemmo fotlenuto da lui, gli facilitò quello d'Imperadore. Aveva egli un figliuolo appellato Gajo Vibio Gallo Volufiano , cui diede immediatamente il trtolo di Cefare. Ma affinche non nascelle, o già nato si smorzaise il sospetto, ch'egli avesse tenuta mano all'obbrobriosa morte de i Deci, fi moltro amantiffimo della lor memoria, parlandone fempre con lode, e riverenza; volle ancora, o pure acconfenti, che amendue fossero tecondo la stojta perfuasione del Gentilesimo deificati. Vi restava un altro figliuolo di Decio seniore, cioè, Gajo Valente Hostiliano Messio Quinto Decio, già dichiarato Cesare dal padre. Gallo non tanto per farfi fempre più credere ben affetto alla memoria d'elso Decio, quanto per timore, che quelto di lui figliuolo spalleggiato da i soldati , potesse prorompere in qualche fedizione, spontaneamente il dichtaro Augusto, e collega suo nell' Imperio, aspettando più proprio tempo, per liberarsi da lui. Disegno ancora se stesso Console col figliuolo Volusiano per l'anno prefente. Di tutto quello accaduto nell'anno addietro,

spedi egli l'avviso a Roma, e il Senato niuna difficultà mostrò ad approvatio.

Noi troviam circa questi tempi vari altri Imperadori, o Tiranni, fenza poterne ben chiaramente dillinguere i'innalzamento, e i luoghi, dove fecero la loro breve comparia, e caddero. Di un Giulio Valente, che ufurpò la Porpora Imperiale, parla Aurelio Vitture, con dire, appena partito da Roma Decio, che coflui occupò il trono, e fu in breve punita la fua temerità colla morte. Ma Trebellio Pollione (a), the merita qui maggior fede, afferifce, the (a) Trebelcollui per pochi giorni fece la figura d'Imperadore, non in Roma, tius Pollioo in Italia, ma nell'Illirico, e quivi fu uccifo. E forse il movi- in Triginta mento suo accadde, dappoichè i due Decj aveano cessato di vivere. Tyrannis Vedesi tuttavia una Medaglia (b) selicemente, se pur è vero, dis (b) Mediob. Sotierrata, in cui vien satta menzione di Marco Ausidio Perpenna in Namismo Liciniano Imperadore Augusto, consuso da Vittore ora con Valente, Imperator. ed ora con Hostiliano. Il Padre Pagi (c) è di parere, che costui, (c) Pagint vivente Decio, formalle la fua cospirazione, e preso il nome d'Au- in Cittia gusto nelle Gallie, quivi da esto Decio restasse sossocio, scrivendo Baron. Lutropia (d), ch' effo Decio prima di portar l'armi contra de' Go- (d) Eutrop. ti, effine una guerra civile inforta nelle Gallie. E plaufibile la di in Epizome. lui conghiettura, ma non esente da dubbj . Torniamo ora a Treboniano Gallo riconosciuto Imperadore anche dal Senato Romano. Le prime sue occupazioni surono quelle di stabilir pace co i Goti, comperandola nondimeno con vergognose condizioni (e); perchè (e) Zosimus non solamente permise loro di tornarsene alle lor contrade di là Li.c. 44. dal Danubio con tutto il bottino fatto fulle Terre Romane, e fenza prenderfi cura di rifcattare , o far rilafciare gran copia di Romani anche nobili fatti prigioni nella prefa di Filippopoli ; ma eziandio si obbligo di pagar da li innanzi un certo tributo annuale a que'Barbari, affinché non inquietassero l'Imperio Romano. Non fu però Gallo il primo ad avvilir la Maesta Romana con simili patti. L' esempio gliene avea dato Domiziano, e probabilmente altri debili Augusti aveano fatto lo stesto. Dopo di che, come s'egli avesse con tali prodezze meritato il trionfo, fe ne venne probabilmente nella primavera di quest'anno a Roma tutto spirante gloria d'ed affai contento di se stello. Forse perchè i Sacerdoti Pagani , o il Senato zelante della confervazione de' fuoi falfi Dii , fecero nuove islanze anche a Gallo, certo è, che la persecuzion del Gristiani, alquanto ralentata, e fors' anche ceffata negli ultimi meli dell' anno precedente, e ne' primi del corrente, si rinovello; e per tutte le Tom.II.

Provincie fi autée ad inferire contro i Crifiani , che ricusavamo di fagriticare aggi jabboriti Numi della Gentilià. Son qui da ve(s. 5s. 6c. dere le nobilifiane Lettere, e gli Opuscoli di S. Cipriano (a) e di 
scarcia di S. Cornello Papa, il quata ultimo per cagione di tal perfecuzione si 
scarcia di Particolo di Companio della 
scarcia di Particolo di Companio della 
scarcia di Particolo di Particolo di Companio della 
scarcia di Particolo di Particolo

9 Montello Papa, il qual uttimo per cagione di tal perfecuzione lu mandato in elilio, e poi coronato col Martirio. Al governo della dischicia Romana fit fultitutio Lucio Papa, il quale dovette anch' cegli da li a qualche tempo foferire l'eficio. Ma Iddio non cetò di fiagellar con nuovi galtighi questi Principi nemici del Popolo suo ecitto, cominiciando con una delle più terribiti, e lunghe petitienze riche mai passeggiafiero fulta Terra. Si ando esti altendendo a 191, poco a poco per tutte le Provincie del Romano Imperio (3), facendo da ner tutto una fiera strase. Se crediano ad Aurelio Virace.

dimento levare dal Mondo, fingendo verifimilmente, che fosse morto di pesse. Dopo la cui morte egli dichiato. Augusto di fuo sigliuolo Gallo Volusiano, il quale nelle Iscrizioni (e) è chiamato. Gajo Vibio Affinio Gallo Volumiano Volusiano.

(e) Thefaur. Wov. Infer. psg. 353.

Anno di Cristo ccetti. Indizione 1.

di Lucio Papa 2. di Tregoniano Gallo Imperadore 3.

di Gallo Volusiano Imperadore 3.

di EMILIANO Imperadore i.

di Valeriano Imperadore i.

di Gallieno Imperadore 1.

( GAJO VIBIO VOLUSIANO GALLO AUGUSTO per la fe-Confoli ( conda volta, ( Massimo .

IL fecondo Confole vien chiamato da alcuni Marco Valerio Maflimo. Perchè non ne ho veduto linora le prove, io m'attengo
fi) Auralius à chi folamente l'appella Maffimo (f). Sembra, che il governo di
Vidor:
Galla Augufio foste alfai dolce, e ch'egli ufando maniere popolari,
yncellus, e placide, ii fludiaffe di farfi amare da ognuno, fuorché da i Cridatt. diani. Ma l'efferti tanto egli, che il figliuolo, dati al luffo, e al-

le delizie (a), li faceva disprezzar dalla gente; e la loro negli- (a) Zosimus genza, o poca applicazione al governo incoraggi di molto i Bar- High Lia-16. bari, per allalire, e malmenare le Provincie del Romano Imperio. Finalmente l'ira di Dio stava addosso ad un Principe, che mossa avea anch' esso guerra a i Cristiani, i quali pure erano i migliori de' sudditi suoi . Durando dunque l' orrido flagello della pelle, s'aggiunse a i mali l'irruzione degli Sciti, cioè, de' Goti. Carpi, Borani, o fieno Burgondi, e d'altre Nazioni Tartare nella Mesia, Tracia, Macedonia, e Grecia fino al Mare Adriatico. Inesplicabili furono i saccheggi da lor satti; le Città non sortificate', ed alcune ancora delle forti , fi viddero soccombere al loro furore; ed intanto Gallo in Roma si dava bel tempo. Comandava in questi tempi l'Armi Romane nella Pannonia Marco Giulio Emiliano, Aurelio Vittore (b) gli da il nome di Emilio Emiliano, Que- (b) Aurelius fli, secondocchè racconta Zosimo, animati i suoi soldati, diede ad- Vistor in dosso agli Sciti, e gli riusci di scontiggerli, e d'incalzarli fin dentro i loro paeli. Quella vittoria cagion fu, che l'efercito suo il proclamo Imperadore. Giordano (c) folamente scrive, che Emiliano, considerati i gravissimi danni recati allora da i Barbari alle Ter- de Rebus Gere Romane, e la trascuratezza di Gallo, e di Volusiano Augusti. ticis cap. 19. fece conoscere alle sue milizie la necessità di aver un Imperadore Brevist. di petto da opporre all'infolenza de' Goti ; dal che venne ( per Aurel-Villor fuggestione certo di lui ) che quell' Armata si accordò a crearlo ibid. Imperadore. Ch' egli ripulfaffe, o avesse già ripulfati i Barbari, o pure ch'egli facesse qualche tregua con loro, si potrebbe argomentar dal sapere, ch'egli s'incammino a gran giornate verso l' Italia , fenza far caso d'essi, Ma sorse ciò avvenne, perchè secono (d) Zosimit. do Zosimo (d) que Barbari, rivolte le loro scorrerie verso l'Asia, arrivarono ad Efefo, e defertarono poi tutti la Cappadocia, Allora fu che si sveglio Gallo, e raunate quelle sorze, che potè nell'angustia del tempo, marciò contra di Emiliano, non solamente entrato nell' Italia, ma anche giunto nell' Umbria. Furono a fronte le due Armate a Terni, secondo l'asserzione di Vittore (e), e di Eutropio (e) Auretius (f), o pure al Foro di Flaminio, Città da gran tempo distrute Vidor ib. ta, e posta allora a i confini di Foligno, come s' ha da Eusebio (f) Eutrop. (g). Ma le soldatesche di Gallo snervate dalle delizie di Roma i ibidem. non poteano competere con quelle di Emiliano, il quale ebbe anche l'avvertenza di fubornarie con far correre fegretamente fra lo- in Chronico.

privati di vita.

ro la promessa di un gran regalo. Il perchè i due Imperadori Treboniano Gallo, e Volufiano Gallo furono da i lor propri foldati Chronogr. 84

Credesi, che Gallo sosse allora in età di quarantasette anni; e gran disputa è intorno alla durata del suo Imperio. Fu d' av-(a) Title viso il Tillemont (a), che verso il mese di Maggio, Gallo sosse

mont, Mem. uccifo. Amendue si viddero poi nell' anno seguente aggregati al des Emper. numero degli Dii da Valeriano Augusto, ch'era loro amico sedele, ma non avea già l'autorità di fare de'veri Dii. Rimallo vincitore Emiliano, e rinforzato anche dall'Armata di Gallo, che si uni al-

la fua, altro non gli reflava per effere affodato ful Trono Imperiale, che l'approvazion del Senato. Questa l'ottenne senza diffi-(b) Zonaras cultà, perchè niuno ofava di negarla; ed egli (b) promife di scacin Annalib. ciare i Barbari dalla Mesia, e di sar guerra a i Persiani, che met-

(c) Aurelius tevano a facco la Mesopotamia. Si sa (c), che Emiliano era Moro Vittor in di Nazione, e nato di bassa famiglia ; ma il suo valore gli avea Episome . spianata la strada a i posti più sublimi. Se si dee credere ad una (d) Angel- Moneta di lui rapportata dall' Angelloni (d), egli fu due volte

lonius Hift. Console. Potrebbe essere, che in uno degli anni addietro fosse sta-August. to Confole fustituito, e che dopo la morte di Volusiano Augusto Confole nell' anno prefente, avesse preso il Consolato. Ma nulla di ciò apparendo in tante altre Medaglie, che restano di esso E-

(e) Mediob. miliano (e), si può dubitar della legittimità di questa. Ebbero poin Numifm. co effetto le promese del novello Imperadore , perchè poco stet-Imperator. te a scoppiar contra di lui un fulmine, che si andava fabbricando nella Rezia, e nel Norico. In quelle Provincie Publio Licinio Valeriano era dietro a far gran massa di gente da tutte le parti con difegno di venire in soccorso di Gallo e di Volusiano: quand'ecco gjugnerii l'avviso d'essere questi stati uccisi, e che regnava il nemico loro Emiliano. O fia che Valeriano fdegnafse di fottometterfi all'usurpator dell'Imperio, o che i foldati suoi ne concepissero anch'essi dell'abborrimento, andò a terminar la saccenda nell' esfere Valeriano acclamato Imperadore (f) dal medefimo efercito

(f) Aurelius suo, benchè Zosimo (g) sembri avere creduto, che solamente do-Villor, & po la morte di Emiliano, egli per consentimento di tutti fosse alii . (g) Zofimus alzato al trono. Allora dunque ch'egli fi trovò ben in forze, calò in Italia, e prese il cammino alla volta di Roma. Già correva il terzo mele, che Emiliano fignoreggiava, ma in maniera tale, che se Zonara (h) dice il vero, fin gli slessi soldati suoi il (h) Zonaras

riputavano indegno di regnare. Perciò uscito anch' egli in campagna, per andare ad affrontarsi con Valeriano, allorchè su nelle vicinanze di Spoleti ( verifimilmente verso il mese d' Agosto ) su quivi da' suoi propri soldati svenato. La morte sua consermo Va-

61.6.28.

ibidem .

leriano fenza spargimento di fangue nel pieno possesso della Dignità Imperiale. Che Valeriano, riconosciuto da tutti Imperadore, desse di poi in quell'anno il titolo di Augusto a Publio Licinio Gallieno fuo figliuol primogenito, e il creafse collega nell' Imperio, lo scorgeremo dagli atti dell'anno seguente. Credesi, che Origene, celebre, ma combattuto Scrittore della Chiefa di Dio , terminaf- (a) Pagiusi. fe (a) anch' egli i fuoi giorni nell' anno presente.

in Cris. Bar.

Anno di Cristo ccliv. Indizione 11. di Stefano Papa 1. di VALERIANO Imperadore 2. di GALLIENO Imperadore 2.

( PUBLIO LICINIO VALERIANO AUGUSTO per la Confoli ( feconda volta, ( PUBLIO LICINIO GALLIENO AUGUSTO,

C'Econdo la Cronica di Damafo, o fia fecondo Anastasio Bibliotes Cario (b), il Romano Pontefice San Lucio, richiamato dall'esi- (b) Anastalio, regnando Valeriano Augusto, coll'essere decapitato per la Fe-sius Bibliode di Gesù Criflo, compiè gloriofamente il corfo della fua vita . thec. E che ciò succedesse in quest'anno alli 3. di Marzo, su opinione di Monfig. Bianchini (c) laddoye il Padre Pagi (d) riferi la di lui (c) Blanch. morte all anno precedente. Quel che è certo, nella Cattedra di ad Anaftaf. San Pietro succedette Stefano; ma è ben difficile il provar conclu- Crit. Baron. dentemente, che in tale, e tal giorno succedesse l'elezion di questo, ad An. 2520 e d'altri antichi Romani Pontefici. Del rello il fare martirizzato San Lucio fotto di Valeriano nell'anno presente, non si accorda con quanto abbiamo da Eufebio Cefarienfe (e), cioè, avere San Dionifio Vescovo in questi tempi di Alessandria scritto ad Ermam-Histor. Esmone, che Valeriano si mostro si mansueto, e benigno verso de'Cri- des. Lz.c.10. fliani ne' principi, o fia ne' primi anni del fuo governo, che niuno de' precedenti Augusti, anche di quei, che furono creduti Cristiani ( cioè de' Filippi ) avea mai praticata tanta cortesia, e benevolenza verso i seguaci di Gesù Cristo, come egli sece. La sua stessa Corte era piena di Cristiani, e pareva una Chiesa di Dio. Come durque pretendere, ch'egli levasse la vita a San Lucio Papa in quefli principi del suo Regno? E questa su la ragione, per cui il Cardinal Baronio differi la di lui morte fino a i tempi della perfecuzione, succeduta solamente nel quinto anno del di lui Imperio. Sa-

rebbe pertanto da vedere, se San Lucio, riconosciuto Martire anche vivente da Eusebio, tale fosse stato, perche sostenne l'esitio, ed altri strapazzi per la Fede di Cristo, senza poi lasciare il capo fotto la spada de persecutori, Quanto ho poi ricordato della benignità di Valeriano verso de' Cristiani , ci sa per tempo conoscere la bellezza, e dirittura dell'animo suo, e la probità de' suoi cottumi. Abbiamo anche veduto di fopra, come egli era flato fcelto dal Se-(a) Trebel-nato Romano Cenfore (a), per essere in concetto del più savio, ed

lius Pollio onorato Senatore, che allora si trovasse in Roma. Contava egli fra Leriani . Chronogr.

in Pita Va-i suoi pregi la nobiltà del sangue, ma più una vita fin qui menata (b) Joannes con gran prudenza, e modeftia. Giovanni Malala (b) cel descrive Malala in per uomo di flatura corta, gracile, canuto, col nafo alquanto fchiacciato, con barba folia, pupille nere, occhi grandi, timido, e di molta parfimonia. Pare certamente, ch' egli avesse più di sessant' anni, allorchè fit acclamato Imperadore. Due mogli, per attellato di Trebellio Pollione, ebbe egli, amendue a noi ignote. La prima gli partori Gallieno suo collega, e successore i l'altra Vaieriano juniore. Era passato Valeriano Augusto lor padre per tutti i gradi delle dignità fino al Confolato, in cui si conosce sustituito in alcuno de' precedenti anni, giacche avendolo preso in quell'anno, come soleano fare tutti i novelli Augusti , vien registrato ne' Fasti Console per la seconda volta. Da che Valeriano su con gran plauso riconosciuto da tutti Imperadore, il Senato dichiaro Cesare il di (c) Eutrop. lui primogenito (c), cioè, Publio Licinio Gallieno. Ciò fu nell'anno Aurilius VI- precedente, dopo di che essendo di molto inoltrata la state, cioè, der in Epit, per quanto fi può conghietturare, passata la metà d'Agoslo, o sul principio di Settembre, il Tevere gonfio oltre mifura inondo la

Città di Roma: il che fu preso per un presagio di disgrazie. Ma non molto dovette flare l'Imperador Valeriano a dar anche il titolo di Augusto al figliuolo Gallieno, ancorche Zosimo ciò riferisca (d) Mediob, più tardi; perchè di tante monete (d), che reltano di lui, egli si in Numifin trova chiamato solamente Imperadore Augusto, e non mai Cefare. Passarono dunque a Roma i due novelli Augusti, accolti con istra-

Imp.

ibidem .

ordinaria gioja dal Senato, e Popolo Romano, perche Valeriano (e) Trebel- era riputato il più meritevole di tutti di quella eccelfa dignità (e): lius Pollio e se si sosse data al Mondo tutto la facoltà di eleggere un buon Imperadore , farebbe ognuno concorfo ad eleggere quelto . Era pertanto grande la speranza, e l'aspettazione di tutti, che Valeriano avelse da rimettere in fiore l'Imperio Romano. Come ciò si yerificasse, l' andremo a poco a poco yedendo, Entrarono Con-

soli nelle calende di Gennaio i due Augusti; ma ciò, che operasses ro nell'anno presente, à nostra notizia non è finqui pervenuto.

> Anno di CRISTO CCLV. Indizione III. di Stefano Papa 2. di VALEBIANO Imperadore 3.

di GALLIENO Imperadore 3.

( PUBLIO LICINIO VALERIANO AUGUSTO per la terza PUBLIO LICINIO GALLIENO AUGUSTO per la fe-( conda.

CErto è, che in Valeriano Augusto concorrevano moltissime di quelle belle doti, e qualità, che possono rendere gloriosi i Regnanti, come la prudenza, l'alfabilità, la gravità, e la lontananza dalla superbia, e dal fasto. Il desiderio suo di accertar rielle buone risoluzioni, di rimediare a i disordini , e di giovare al pubblico , per quanto era in sua mano, gli rendea cari tutti gli avvisi di chiunque fuggeriva avvertimenti, e regole di buon governo. Resta tuttavia una fua lettera (a) scritta a Balifta, forse Presetto del Pres (a) Idem in torio, che gli aveva infinuato delle buone mallime intorno al non Triginta permettere utiziali inutili, e foldati nelle guardie, che non fossero Tyrannis uomini sperimentati nel mestier della guerra. Raro giudizio ancora traspariva dalle elezioni ch'egli faceva degli uliziali della milizia; e tutti coloro, che noi andremo vedendo ribeliarli a Gallieno fuo figliuolo, e furono in concetto di perfonaggi dotati di molto valore, e merito, erano creature di lui. Così Aureliano, e Probo. che riuscirono di poi infigui Imperadori , da lui riconobbero il principio dell'alta loro fortuna. Secondo il Catalogo dei Bucherio (b), Lolliano fu da lui creato Presetto di Roma nell'anno pre- (b) Cuspicedente ; Valerio Massimo nel presente. Contuttocciò mancava di nia us Bumolto a Valeriano, per diventre un eccellente Imperadore. Egli non avea petto, nè quella forza di mente, e di coraggio, che serve a i Principi grandi , per operare intrepidamente gran cose ne' propri Regni, e per mettere il cervello a partito a i nemici de' suoi Regni (e). La prudenza sua scompagnata da questo vigo- (c) Zossimus de tuoi Regni (e). La prudenza ma icompagnata da quento vigo-): . . cap. ; 6. re, il rendeva diffidente, e troppo guardingo, per timor fempre di Aurelius Vinon errare. L'inoltrata fua età contribuiva non poco ad indebolir flor in Epit, ancor l'animo suo. Contuttocciò s'applicò egli bravamente a gli

affari; ed in vero fotto di lui egregiamente procedeva il governo civile de popoli. Ma fi cominciarono a scatenar disattri da ogni parte. Durava tuttavia la pelle; le Nazioni German che verio il iceno facevano frequenti fcorrerie nella Gallia; le Scauche, patfato il Danubio andavano defolando la Tracia, Mefia, e Macedonia; e i Persiani dal canto loro non cessavano d'insestar la Mesopotamia, e la Soría. Mancano a noi storie, che mestano per ordine, e riferifcano a i lor anni propri que' fatti . Troviamo anche nelle Me-(a) Medio- daglie di quell'anno (a) meniovata una Viuoria degli Augusti, ma barbus in senza che apparisca, in qual paese, e contra chi fosse riportata. Numifm. Im una lettera (b) scritta da Valeriano Augusto a Cejonio Albino b) Popileus Presetto di Roma nell'anno seguente, e in alcuni altri di poi, en Aurelian, egli chiama Aureliano, che su di poi Imperadore, Liberatore dell' Illirica, e Rifforatore delle Gallie. Potrebbe effere, che questi nell' anno presente delle qualche buona percossa a i Goti, che maimepavano l'Illirico, ovvero a i Germani, che sconciamente infella-(c) L.11. de vano le Galliche Contrade. Abbiamo ancora nel Codice (c) un Fideicomnif. Rescritto satto in quest' anno dagl' Imperadori Valeriano, e Gallie-

no, e da Valeriano Nobilissimo Cesare. Chi sia questo Valeriano

Cefare, s'è disputato fra gli Eruditi, e rella tuttavia indecisa la

Tit. 4. C. de Transaction.

in Critica Baron.

in duobus

(e) Trebellius Pollio Gallienis .

Nov. Infer. p. 360. n. 5.

lite. I più l'hanno creduto Publio Licinio Valeriano, secondoge-(d) Pagius nito di Valeriano Augusto; ma il Padre Pagi (d) pretende, ch' egli fosse Publio Licinio Cornelio Salonino Valeriano, figliuolo di Gallieno Augusto, e nipote di Valeriano seniore Augusto, il quale si sa di certo, che ebbe titolo di Cesare, e di Principe della Giovenia. Certamente a' tempi ancora di Trebellio Pollione (e), punto controverso era , se Valeriano secondogenito di Valeriano seniore avesse avuto il titolo di Cesare, ed anche d' Augusto; nè le Medaglie decidono questo punto. Esse bensi, e in molta copia, ci afficurano; che Salonino Valeriano figliuolo di Gallieno fu ornato del Titolo Cesareo. Ma una nobile Iscrizione da me pub-(1) Thefant. blicata (f), e spettante all'anno 259, può qui togliere ogni dubbio, veggendosi ivi registrati Valeriano, e Gallieno Augusti; ed insieme con loro Publio Cornelio Salonino Valeriano Nobilissimo Cefare. Se Valeriano fratello di Gallieno fosse stato Celare allora, di lui ancora si sarebbe fatta menzione. Tale era bensi Salonino .

Mediob. E però le Medaglie (g), che parlano di Valeriano Cefare, e sono attribuite al figlio fecondogenito di Valeriano Augusto, abliam giusto motivo di credere, che appartengano a Salonino Valeriano Cesare, figlio di Gallieno. Di qui finalmente apprendiamo, che la dignità di chi era folamente Cefare, e non Imperadore Augusto, portava feco molta autorità, da che il nome loro si comincia a veder negli Editti.

> Anno di CRISTO CCLVI. Indizione IV. di STEFANO Papa 3. di VALERIANO Imperadore 4. di GALLIENO Imperadore 4.

## Confoli ( MASSIMO, e GLABRIONE;

7' Ha chi dà il nome di Valerio al primo di quelli Confoli; cicè, a Massimo, senza che se ne veggano buone pruove. Il medefimo ancora vien detto Confole per la seconda volta, qualicche egli itello fosse, che era stato promosto al Consolato neil'anno 253. o pure ch'egli fosse quel Massimo, che nel precedente anno esercitò la carica di Presetto di Roma. Perchè qui si lavora solamente di conghietture, amo io meglio di mettere il folo suo certo cognome, che di proporlo con nomi dubbioli. Grà diffi non effere agevol cofa lo sbrogliare i tempi, e le avventure di questi Imperadori per penuria di Memorie. Però camminando a tentone l' Occone, e il Mezzabarba (a), rapportano all'anno presente alcune (a) Occo, & Medaglie, dove fi parla di una Vittoria Germanica; e pure in niu-Mediobarb. na d'elle troviamo la Tribunizia Podestà terza, o quarta di Vale-Imperatore riano, che gi afficuri dell'anno prefente. Tuttavia effendorene una di Gallieno Augusto, in cui si legge la di lui Tribunizia Podestà quarta, e la stella Vinoria Germanica, bastante fondamento ci refla di credere vittoriofe in quell' anno l'Armi Romane contra de' Germani. E probabilmente il giovane Gallieno Augusto quegli su , ch'ebbe l'onore di tal vittoria. Nel rovescio di una Medaglia di Valeriano suo padre, attribuita dal Mezzabarba all'anuo presente si legge: GALLIENVS CVM EXERCITY SVQ. In un'aitra ad ello Galijeno è dato in quelli medefimi tempi il titolo di Germanico, Aurelio Vittore (b), ed Eutropio (c) scrivono, che Gallie: 6) Autelius no ne' primi anni del fuo Imperio fece alcune imprefe con valore, Vidor in e fortuna nelle Gallie, da dove scacciò i Germani. Abbiamo paris Episone. mente da Zolimo (d), che vedendo Valeriano desolato l'Oriente da in Breviar. i Barbari, determino di accorrere a quelle parti con un esercito, (d) Zofinue lasciando al figliuolo Gallieno la cura di opporsi agli altri Barbarii 11,6,30, che maltrattavano le Provincie Romane dell' Europa. Però Gal-Toun. II.

47.6.10.

lieno, ficcome quegli, che conosceva maggiore il bisogno contra de i Germani, popoli fieri, i quali calpellavano tutto di gli abitatori delle Gallie, passo in persona al Reno, dando ad altri Capitani ordine di opporfi a i Borani, Carpi, Goti, e Burgundi, che recavano continui travagli alla Tracia, e alla Melia. Pollatoli Gallieno alle ripe del Reno, talvolta impediva a i nemici il pallaggio, e se pur passavano, dava loro addosso. Ma non avea egli tali forze da poter fare lungo, e vigorofo contratto a que'nuvoli di gente. che da varie parti della Germania, allettati dalla gola del bottino. calavano alla diftruzion delle Gallie. Perciò ricorfe al ripiego di far lega con uno di que' Principi della Germania, lavorando, come si può credere, di regali, contanti, e di promesse per l'avvenire; ed effi da li innanzi quei furono, che impedirono a gli altri Germani il passare il Reno, e se pur passavano, tosto moveano le-

(a) Vopifeus ro guerra. Ed è da notare (a), che in quelli tempi si comincia ad in Aurelian. udire il nome de' Franchi, popolo della Germania anch' esso, che unito con altri infestava le terre de'Romani.

> Anno di CRISTO CCI.VII. Indizione v. di STEFANO Papa 4.

di Sisto Papa 1.

di VALERIANO Imperadore 7.

di GALLIENO Imperadore 5.

PUBLIC LICINIO VALERIANO AUGUSTO per la quarta volta,
PUBLIO LICINIO GALLIENO AUGUSTO per la

Fin qui potè lodarfi della manfuendine, e clemenza di Vale-riano Augusto il Popolo Cristiano, avendolo egli favorito, non che lasciato vivere in pace; ma in quest' anno si cangiò si fattamente il cuor d'elso Imperadore, che divenne perfecutor mor-(b) Bufs, tifero, e fiero degli adoratori di Gesù Crifto (b). Macriano, che 'High Exclass dal fango s'era alzato a i primi onori della Corte, e godeva spezial confidenza, e possesso nel cuor di Valeriano, quegli su, che per attestato di San Dionifio, Vescovo allora d'Alessandria, sovverti il Regnante, facendogli credere, che fra le tante difavventure, ond' era allora oppreiso l'Imperio Romano, conveniva valerfi della magía.

gia, e dell'invocazion de' Demoni : al che essendo troppo contraria la Religion de' Cristiani, bisognava sterminaria. Ne probabilmente dimenticò di attribuire ad elsa Religione la solla delle pubbliche difgrazie: che così erano solitì di fare i Pagani (a). Vedremo po-(a) Baron. fcia coftui afpirar all' Imperio, e ricevere da Dio per mano degli in Annalib. uomini il galligo delle fue iniquità. Ebbe dunque principio in quell' Crit. Bergh. anno la persecuzion di Valeriano, che andò poi crescendo, e sola l'ullene 1, mente cessò, allorche la mano di Dio si fece sentire anche sopra Alemotres quello crudel nemico del fuo nome, con reflar egli prigion de'Per- des Emper-Gani. Intorno a ciò è da vedere la Storia Eccleliastica (b) ; nè al-(b) Anastas. tro ora ne diro io, se non che Santo Stefano Romano Pontefice Barourus; nell'anno prefente gloriofamente follenne la morte, confessando la l'agius: Fede di Gesù Cristo, ed ebbe per successore Sisto nel Pontificato. Blanchinius Furono anche in pericolo, e perciò si ritirarono, due infigni Cam- & alii. pioni della Chiefa di Dio, cioè, i Santi Dionifio Vescovo di Afesfandria, e Cipriano Vescovo di Cartagine, per tacere degli altri. Si moltiplicavano intanto le guerre, e da ogni parte si trovava angulliato da i Barbari nemici il Romano Imperio. Era già qualche sempo, che Sapore Re del Perliani non lasciava passar anno; che non iscorrelle coll'esercito suo a danni della Mesopotamia, e della Sorla. Maggiori ancora furono i rumori, e danni, che fi fentirono dalla parte della Tracia, e della Melia, perchè i Goti con altre Nazioni abitanti di là dal Danubio vi faceano delle frequenti incurlioni, Zosimo (c) arriva a dire, che i Borani, i Goti, i Car- (c) Zosimus pi, i Burgundi, non lasciarono parte dell'Illirico, dove non fa- Historico; cellero delle scorrerie, e saccheggi, e che giunsero fino in Italia. fenza trovarvi chi loro facesse resistenza. Comandava allora l'Armi Romane nella Tracia (d) Marco Ulpio Crinito, uomo di gran va. (d) Popifcus glia, creduto della Cafa di Trajano Imperadore, e già stato Con- in Ancelian fole nell'anno 238. Quali imprese egli sacesse per reprimere la petulanza di que Barbari, nol fappiamo. Tale nondimeno era il di lui credito, che fu creduto inclinar Valeriano a dargli il titolo di Cesare : cosa nondimeno poco verisimile per le conseguenze. che ne poteano avvenire in danno de' propri figliuoli , e nipoti . Giunio Donato fu Prefetto di Roma in quest'anno.

M 2

Anna

Anno di Cristo cclviii. Indizione vi. di Sisto Papa 2. di Valeriano Imperadore 6. di Gallieno Imperadore 6.

## Consoli (MEMMIO TOSCO, e BASSO. C'Empre più s'inaspriva la persecuzione mossa da Valeriano Augu-

Ilo contra de i feguaci di Gesù Crifto ; e però in quest' anno

fu nobilitata la Chiefa dal Martirio di San Sifto Sommo Pontefice, e del suo giorioso Diacono San Lorenzo. Vidde anche l'Affrica morir nella confessione della vera Fede l'immortal Vescovo di Cartagine San Cipriano, oltre a tanti Martiri, che si possono leggere nella Storia Ecclefiastica. Accadde, che Ulpio Crinito Governatore (a) Popifeus della Tracia, e di tutto l'Illirico (a) si ammalò in tempo appunto, in Aureliane che le continue vessazioni date da i Goti, e dall'altre barbare Nazioni a quelle Contrade, maggiormente efiggevano l'affittenza di un bravo Generale. Valeriano Imperadore, verifimilmente ne' primi mesi di quest'anno spedi colà per Vicario, o Luogotenente di sai Lucio Domizio Aureliano, che su col tempo Imperadore. Ci ha conservata Vopisco la lettera scrittagli dal medesimo Augusto, piena di stima del valore, e della saviezza d'esso Aureliano, col registro delle Truppe, che doveano militare fotto di lui, fra le quali si può credere; che si contassero alcune compagnie di Gente Germanica; perchè i lor Capitani fi veggono chiamati Hartomondo, Ilaldegaste, Hildemondo, e Cariovisco. I Franzesi moderni si figurano, che questi sossero della Nazion Franca, conquistatrice di poi delle Gallie, qualicche nomi tali non convenillero anche ad altre Nazioni Germaniche. In esta lettera Valeriano promette il Consolato ad Aureliano , e ad Ulpio Crinito pel di 22. di Maggio dell' anno seguente. E perchè di grandi spese doveano fare i nuovi Confoli, prendendo quell' infigne dignità, con fare i giuochi eircensi, e dar de i magnifici conviti a i Senatori, e Cavalieri Romani; e la povertà di Aureliano disegnato Console non era atta a si groffe spese: Valeriano ordino, che l'erario pubblico gli fomministrasse tutto il danaro, e gli utensili occorrenti, assinche egli non comparisse da meno degli altri. Andò Aureliano al comando dell' armi in quelle parti, e con tal follecitudine, e bravura diede la caccia a i Barbari, e con vari combattimenti gli atterri, che chi non reflè

reftò vittima delle Spade Romane, fi ritirò di là dal Danubio, restando con ciò libera la Tracia, e l'Illirico da quella mala gente. A si liete nuove dovette ben esultare il cuore di Valeriano, e del Senato, e Popolo Romano; ma probabilmente a surbar questa gioja giunsero altri corrieri dall'Oriente coll'avviso di funestissimi guai. Sapore Re della Persia, se crediamo ad Eusebio (a), in quest'an- (a) Eusebius no venne più furiofamente di prima a faccheggiar la Soria . Po- in Chronic. trebbe nondimeno essere, che al precedente anno appartenessero le disavventure di quelle contrade. Trebellio Pollione (b) ci da fonda- (b) Trebelli mento di credere, ch'egli occupasse, e spogliasse anche la nobilis- lius Pollio mento di credere, en egli occapani, e possibili di la la constitución a. E. in fatti Giovanni Malala (e) Storico An-in Trigina, tiocheno ferive, che un certo Mariade, uno de Magistrati d' An-cep. I. tiochia, cacciato per le ruberie, ch'egli faceva al Pubblico, ando (c) Joannes a trovare il Re di Persia, e si esibi di fargli prendere a man salva Malala ia la Patria fua. Non lascio il Re cader in terra una si bella offerta, Chronogra e messo in ordine l'elercito, per la via di Calcide s'inviò colà. Per testimonianza di Ammiano (d), e di Egesippo (e) se ne stava (d) Ammiaun di il Popolo d'Antiochia, fiecome gente perduta dietro a i fol- nus L:3. c.s. Jazzi, con gran seste, ed attenzione mirando un istrione, e sua mo- (e) Hegysipglie, che colle loro buffonerie cavavano il rifo da tutti i quando ef- pus L3. c. s. la dopo una girata d'occhi disse ad alta voce: Marito, ò io sogno, o vengono i Persiant. Rivolse ognuno gli occhi alla montagna, e viddero in fatti calar l'Elercito Perliano. Tutti allora a gambe, e a studiarsi di salvar quello che poteano. Entrati nella Città, che niuna difela fece, i Persiani, dopo la strage di molti Cittadini, mifero a facco tutta quella ricca Città ; poscia ad essa, e a' circonvicini kuoghi dato il fuoco, fe ne andarono carichi di bottino. Volle il Re Sapore prima di partirli far godere il premio dovuto al traditore Mariade, con ordinare che fosse bruciato vivo, come s' ha da Ammiano, o decapitato, come scrive Malala.

Trebellio Pollione (f) racconta, che un Ciriade ricco, e no- (f) Trebellio bile, avendo svaligiato il padre, si ritirò in Persia, e mosse il Re lius Pollio Sapore, ed Odenato Re della Fenicia contra de' Romani; e che a. Ibidem. vendo Sapore prefa Antiochia, e Cefarea, collui si sece proclamar Cefare, e prese di poi anche il nome d'Angusto, ed empie di terrore tutto l'Oriente. Ma non andò molto, che fu uccifo a tradimento da' suoi stessi soldati, in tempo appunto che Valeriano Auguilo era in viaggio per far guerra a i Persiani. Troppo verifimil lembra che quello Ciriade lo slesso sia che Mariade, mentovato da Giovanni Malala; e che o l'uno, o l'altro di quegli Storici abbia al-

(a) Urfinus terate le circottanze del fatto, Fulvio Orfino (a), e il Mezzabarba

in Nunifm (b) portano una Medaglia di quello Ciriade. Quanto a me, allor-(b) Mediot che miro una, o due Medaglie di simili estimeri Tiranni, lempre in Numilim, tremo per panra, che qualche Impollore abbia burlato chi fi af-Imperator. fanna per formar raccolta di Medaglie. Zonara (c) fa accaduta la (c) Zoparas difgrazia di Antiochia dopo la prigionia di Valeriano Imperadore; ma come abbiam veduto, Trebellio Pollione ce la rappresenta succeduta prima ch'egli arrivasse in Oriente; e così pare da credere, perche appunto Valeriano (i mife nell' anno prefente in campagna per tagliar il corfo a i progressi de Persiani nella Soria, Ammiano, che riferifce cotal fatto fotto Gallieno, non difcorda punto, perchè Gallieno fu Imperadore col padre. Di queste sciagure adunque accadute in Oriente informato Valeriano Augusto non penò a giudicar necessaria la sua presenza in quelle parti, e perciò raunato un gran corpo di Armata, molle da Roma, per andar a paffare, fecondo l'uso d'allora, il mare a Bisanzio. Ch' egli si trovalle in quel-(d) Vopifens la Città nell'anno presente, si ha con sicurezza da Vopisco (d), in Aurelian nel rapportare, ch'egli fa un atto pubblico quivi fatto. Cioè, ellen-

do affilo nelle Terme di Bifanzio I Imperador Valeriano alla prefenza dell'efercito, e degli utiziali del Palazzo , fedendo alla deftra fua Memmio Fosco ( vuol dire Tosco ) Console ordinario di quest' anno, Bebio Macro Presetto del Pretorio, e Quinto Ancario Presidente dell'Oriente, ed essendo assist dalla sinistra Avulnio, o sia Amulio, o pure Anolino Saturnino Duce posto a i confini della Scitia, Murenzio dell'inato Governator dell'Egitto, ed altri de' primari ufiziali: l'Imperadore a nome della Repubblica ringrazio Aureliano, perchè avesse liberate da i Goti le Provincie Romane di quelle parti, e il regalò di quattro corone murali, di cinque vallari, di due navali, di due civiche, di dieci aste pure, di quattro bandiere di due colori, di quattro tonache ducali rosse, di due mantelli proconfolari, di una pretella, di una tonaca paimata, di una toga dipinta &c. Il difegnò ancora Confole fuftituito per l'anno feguente, con promessa di scrivere al Senato, che gli desse il ballone, e i Fasci Consolari . Per tanta benignità anche Aureliano rende umili grazie al generofo Augusto: dopo di che levatosi in piedi Ulpio Crinito Duce dell'Illirico, e della Tracia, destinato Confole in compagnia di elso Aureliano per l' anno feguente, venue dicendo, che trovandoli egli fenza fuccessione, adottava per suo sigliuolo il fuddetto Aureliano, ficcome persona meritevole d'ogni onore per la fua prudenza, e valore, con fare islanza, che il atto

fuo fosse approvato , e corroborato dall' Imperadore presente: siccome fu fatto. Se ne ricordino i lettori, perchè vedranno a fuo tempo esso Aureliano alzato alla Dignità Imperiale: Da Bisanzio paíso por l'Augusto Valeriano ad Antiochia, ma fenza che apparifea, s'egli vi arrivalse nel prefente anno, o pure nel feguente. Intanto i Persiani dopo il gran slagello recato ad Antiochia (a) , (2) Euses.in passarono Cilicia, e Cappadocia, dando il sacco a tutto quel paese, Chronic. Aggiugne Gievanni Malala (b), che le loro scorrerie si stesero per (b) Joannes Aggiugne Gievanni Malala (p), cue le loro leoritate la laciando paele, Malala in tutto l'Oriente fino alla Città di Emefa, non vi lafciando paele, Malala in Chronogr. che non devastassero, e bruciassero. Altri malanni ebbe l'Imperio Romano ancora dalla parte del Ponto Eufino, o fià del Mar nero, de' quali parleremo all'anno seguente. Sotto i Consoli di quest'anno riferisce Trebellio Pollione (c) la ribellione di Decimo Lelio In- (c) Trebelgenuo, Generale dell' Armt della Mesia, e Pannonia, che su acciamato Imperadore da quell'Efercito, e poscia abbattuto da Gallieno. Tyrana. Tuttavia e difficile il credere accaduta nell'anno presente cotal fol- cap. 3. levazione, perchè Valeriano Imperadore passo in vicinanza di quelle parti, nè in tempo tale costiti avrebbe avuto tanto ardire; e pare, che Gallieno, reguando il padre, non si sosse per anche abbandonato a i piaceri, come vien supposto da chi racconta queflo fatto

Anno di CRISTO CCLIX. Indizione VII. di Dionisio Papa 1. di VALERIANO Imperadore 7. di GALLIENO Imperadore 7.

Confoli ( EMILIANO, e BASSO .

ZOsimo (d) dopo avere scritto, che i Borani, Goti, Carpi, e (d) Zosimus Burgundi, Popoli tutti da lui chiamati Sciti, portarono il la casta terrore, e la defolazione per ogni parte d'Italia, e dell' Illirico aggiugne, che rivolfero i difegni, e passi anche verso l' Asia . Probabilmente ciò avvenne, dappoiche il valor d' Aureliano gli ebbe fatti sloggiare dalle Provincie Europee. Mancavano legni a cofloro per palsar forfe dalla Taurica Cherfonefo . o fia dalla Crimea, nelle Tetre dell' Afia, ma ne furono provveduti dagli abitanti di que pacfi, o per timore, o per danari . Arrivarono alla Città di Pitiunte, polla alla ripa del Mar Nero, e si provarono d' impadronirfene. Ma Successiano, che comandava in quelle parti l'Armi

l'Armi Romane, li ricevè così bravamente, che li fece ritirare in fretta non senza mortalità di molti d'essi. Avvenne, che Valeria» no già pervenuto ad Antiochia, conoscendo il valore di Successiano; il volle prello di se, e chiamatolo, il creò Presetto del Pretorio in luogo di Bebio Macro, o pure unitamente con lui, con ordinargii di riftorar le rovine della Città d'Antiochia, Cosi Zofimo, da cui veggiamo arteflata l'occupazion d' effa Città fatta da i Persiani, non già dopo la prigionia dell'Imperador Valeriano, ma innanzi. Dovette la partenza di questo prode Capitano animar gli Sciti, cioc, i Tartari suddetti ad altre imprese; e però passarono in Colco, e senza poter prendere il ricco Tempio di Diana in Fasi, tirarono diritto a Pitiunte, e se ne impadronirono. Di là s'inoltrarono a Trabifonda Città grande, e piena di Popolo, provveduta di buon presidio di soldati, e vi misero l'assedio. Si trascurati surono non meno i cittadini, che la guarnigione, che lasciarono entrarvi una notte i Barbari. Gran bottino vi fu fatto, gran copia di prigioni, diroccati i templi, e le case: tutta la Città, e i luoghi circonvigini rimafero un teatro di miferie, e rovine, Secondo Zolimo (a)

41.6.33.

aveano coftoro confumata quali tutta la State, prima d'occupar Tra-Lifonda; ed occupata che l'ebbero, fecero delle scorrerie per tutto il paele intorno, e finalmente carichi d'immensa preda se ne tote narono fulle navi ai loro paese, come si può credere, accostandosi il verno. Valeriano Augusto, per quanto vedremo, seguitando Zofimo, era tuttavia in Soria, e vel troveremo anche nell' anno appresso; e per confeguente non si può abbracciar l'opinione del Pa-(b) Pagius in dre Pagi (b), e d'altri, che mettono fotto quest' anno la cattività

Crit. Baron. del medelimo Imperadore; ma convien riferirla all'anno feguente, Cornelio Secolare fu in quell' anno Prefetto di Roma. Ed ivi dopo molti mesi di Sede vacante a cagion della persecuzione, che tuttavía durava, fu eletto Sommo Pontefice Dionifio. Non v' ha memoria, se in quest'anno Ulpio Crinito, ed Aureliano prendessero il Consolato ioro promesso nell'antecedente da Valeriano Augusto. Ma all'anno 271, troveremo ello Aureliano Console per la seconda volta; e quando ciò sia certo, puossi inserirne, che nell'anno prefente egli procedeile Confole sullituito in luogo di Gallieno, e Va-

(c) Popifcus biriano (c), che doveano precedere nel Confolato. Hanno dispuin Aurelian, tato gli Ernditi, per indovinar, chi fossero questo Gallieno, e queflo Valeriano, destinati anch' essi Consoli neil'anno presente. Veg-(d) Parius gali il Pagi (d). Refla tuttavia dubbiofa una tal quillione.

ibidem.

Anno

Anno di CRISTO CCEX, Indizione VIII.

- di Dionisto Papa 2. . di VALERTANO Imperadore 8.
  - di GALLIENO Imperadore . 8.

PUBLIO CORNELIO SECOLARE per la seconda vol-Consoli ( ta.

( GIUNIO DONATO per la seconda.

L prenome, e nome di quelli due Consoli, non ben ficuri in addietro vengono oggidi chiaramente confermati da una nobile Iscrizione efistente nel Museo del Campidoglio, che si legge nella mia Raccolta (a). Le ricchezze portate al loro paese dagli (a) Thesaure Sciti, cioè, da i Tartari, faccheggiatori di Trabilonda ful Mar Nov. Infer. Nero, fecero invegliar altri circonvicini Barbari a concorrere a p. 364. 7.1. cost lucroso mestiere (b). Si diedero tosto a preparar navi, obbli- (b) Zossene gando gli Schiavi Criffiani a fabbricarne; por fenz' aspettare il fi- Li. 6.34. ne del verno, e senza volersi valer di que Legni, per la Mesia inferiore passando, ebbero maniera di valicar lo Stretto di Bisanzio, e di giugnere a Calcedone, Città, che andò tutta a facco. Di là si trasserirono a Nicomedia di Bitinia, Città vasta, e piena di popolo, abbondante in ricchezze, e in ogni copia di beni . Ancorchè ne fostero fuggiti i cittadini, portando quel meglio, che poterono con loro e si grande nondimeno fu la preda ivi fatta, che ne supivano i Barbari stessi. Le Città di Nicea, di Cio, di Apamea, e di Prusa incorsero nella medesima infelicità; e perchè coloro non poterono mettere il piede in quella di Cizico, fe ne tornarono indietro, e diedero alle tiamme Nicomedia, e Nicea, Dimorava tuttavia l'Augusto Valeriano in Antiochia , quando gli vennero si funelle nuove della Bitinia. Credevali , ch' egli spedirebbe colà alcuno de' Generali con un corpo di gente; ma perchè cra Signore affai diffidente, altro non fece, che inviar Felice alla difesa di Bisanzio. Ed egli poi se n' andò colla sua Armata nella Cappadocia. Trovò guallata da' Perfiani anche quella Provincia; da i Perliani dico, i quali aveano ancora fatta rivoltare l' Armenía, e creato ivi un Re da loro dipendente, flando più che mai orgogliosi in campagna contra de' Romani. Ma giunto era il temche Dio voleva umiliare, ed infieme punire Valeriano, crudel persecutore de servi suoi, e reo di tante morti date a si gran copia d'illustri Campioni della Fede di Cristo. Quando egli pur Tom, IL

60 - By

(a) Aurelius Vittor: Eurropius: Zonaras: Acathias . & alii . (b) Trefellius Pollio Hiftor, Ecel. \$16.7. c. 33. (d) Irebellins Pollio in Trigint. Tyrannic. 11. (c) Zonaras. (f) Zosimus

pensava d' andare ,a mettersi a fronte de' Persiani , ecco la peste entrar nel di lui esercito, e farne un orribile scempio. Cio non oflante più Storici (a) scrivono, che sece guerra a' Persiani nella Melopotamia; e che in una battaglia per tradimento di un fuo Generale, come scrive Trebellio Pollione (b), egli su vinto. Que-Ito Generale vien creduto, Macriano; e S. Dionilio Vescovo d' Alessandria presto Eusebio (c), scrive, che costui dopo avere illigato Valeriano a perfeguitar i Cristiani, e dopo avere ottenuto il supremo comando dell'Armata, come s' ha da una lettera (d) séritin Valeriano ta da Valeriano al Senato, tradi lui slesso in fine. Noi vedremo, che collui aspirava all' Imperio e e senza la rovina di Valeriano non poteva falire sul Trono. Zonara (e) pretende, che Valeriano in quello infelice combattimento rellafse prefo. Ma Zofimo (f) senza far menzione alcuna di battiglia; e solamente notando, che rimafe disfatto l'Efercito Romano dalla peste, seguita a dire, che Valeriano, uomo non avvezzo alle peripezie della guerra, cadde in disperazione, ne altro scampo seppe immaginare, che quello di guadagnar col danaro il temuto Re Sapore, cioè, di comperar lib. 1.cap. 35. la pace da i Perliani ? Spedi per quello Ambalciatori con grande offerta d'oro; ma Sapore li rimando indietro feuza nulla accettare, solamente rispondendo, che se Valeriano volesse venire ad abboccarsi con lui, si tratterebbono meglio i loro affari. Oui mancò la prudenza a Valeriano, perchè tidatoli della parola del Re barbaro, ando con poco feguito a trovarlo, e fu immediatamente

ibidem .

Legationibe Tom. I. Hift. Byzantin. (i) Trebellius Pollio in Valerian. Lattantiusde Mortibus Perfecutor. Orazion. Conftantin. Orofius t. 7.

& alii.

ritennto prigione. Altri (g) furono di parere, che trovandoli Valeriano in Edelsa, ed elsendo affamato P efereito, i foldati si solia Historia, levarono minacciando la vita di lui ; -e ch' egli se ne suggi nel (h) Petrus Campo Persiano, dove reslo imprigionato. Questo racconto ha ben Patricius de ciera di favola.

Certo è intanto, che Valerio Imperadore de Romani tadde nelle mani di Sapore, superbissimo Re de' Persiani, e secondo tutte le apparenze, per frode o di Macriano suo Generale, o pur de' Perfiani steffi ; come ha Zosimo, e sembra anche infinuare Pietro Patrizio (h) 'ne' frammenti delle Ambascerie. Sappiamo altresi per atteflato di vari antichi Scrittori (i), che dall' alta Dignità Imperiale egli si vidde ridotto alla condizione di un vilissimo schiavo sot-Eusebius in to la tirannia del Re nemico, che il menava da per tutto come un trofeo delle fue vittorie, vellito della porpora per fua maggior consuspone, e carico nello stesso tempo di catene. Allorche il Tiranno volca falire a cavallo, obbligava lo schiavo Augusto a chinarsi cola

le mani in terra, e a fervirgli di scabello, con aggiugner anche un insolente riso, dicendo, che questo era un vero trionfare, e non già il dipignere nelle muraglie, e nelle tavole i Re vinti, come faceano i Romani. In fomma nulla lascio egli indictro per avvilire, per quanto potea, la maestà del Nome Romano enè vi su obbrobrio ed ignominia, che non fi sacelse patire a quello insclice Regnante, la " cui caduta, e il vergognoso stato sembro poscia a chi visse lungi da que tempi degno non poco di compassione Ma S. Dionisio, Vescovo allora di Alessandria, Lattanzio, Costantino il Grande, Paolo Orofio, ed altri, hanno riconofciuta nell' ingiusta crudeltà del Re Sapore la condotta giultiffima della Provvidenza di Dio contra di un Principe, che s'era messo in pensiero d'estinguere la Santa Religion de' Cristiani, e sopra tanti innocenti servi del vero Dio avea storato il fuo furore. Quel , che dovette oltre a tante miferie, ed ignominie maggiormente lacerare il cuore di Valeriano, si può credere, che fosse il vedere, che aveva un figliuolo Imperadore, un nipote Cesare, e tanti grandi uomini da lui sollevati a i primi posti, ed onori: e pure niun d'essi alzò mai un dito, per liberarlo colla forza, o per rifcattario coll oro da quella vergognofa fchiavitù. Anzi dovette ben giugnergil all'oreochio (a), che l'infame fuo (a) Trebelfigliuolo Gallieno non folamente niun penfiero si prendeva di lui , lius Pollio mai non ispedir a Sapore per trattare della di lui liberazione : ma in Gallieno lasciava anche trasparire il contento suo per quella disavventura . che l'avea liberato da un padre, riguardato da lui come troppo rigorofo. A chi con dispiacere gli parlava di questa funestissima scena, mostrava egli di consolarsi con dir di sapere, che suo padre era uomo mortale, ed effere ben grande la di lui sciagura, ma che finalmente v'era incorso colla gloria d'esser uom coraggioso. Ed ecco come l'ambizione fregolata avea estinto nel cuor di Gallieno tutti i doveri della gratitudine filiale, ed ogni riguardo all' onore dell'. Imperio Romano troppo svergognato nella persona di Valeriano dal Re altero di Perha. Maggiormente poi dovea rifaltare l'abbominevol fua non curanza delle sventure del padre, all'osservare. come tanto il Popolo Romano, che le milizie deploravano concordemente la miferabil forte di un Augusto divenuto schiavo. Fino i Popoli Battriani, Iberi, Albani, e Taurofciti, quantunque non sossero sudditi del Romano Imperio, si condolfero tanto di duello tinistro caso, che non vollero ricever le lettere, colle quali Sapore lor notificava la fua vittoria, e scrissero a i Generali Romani. elibendofi pronti a prestar loro ajuto, per liberare dalla schiavitù

(a) Trebel·leciano (a). Rapporta anche Trebellio Pollione le lettere feritte lus Pollio (de pur non for cofe finte ) al Re Sapore da Bafero Re del Carlo Falini, da Arabada Re del Idar Arbeira, de au necro Belfolo (che io credo nome guallo, nelle quali parlano in favore di Valeriano, ed caltano il Poter del Romani. Ma chi più era tentuoca soracciarli pel prigioniero Augulto, cicè (Gallieno fia figliudo, quegli cra, che then degli attri penlava al liberario, o rificattrio. E por vi Valeriano, 'Pogojiato dell' Happerior, in un abilio di miferre, constinuo a vivere alcuni anni ancora nella fua fehiavità, da cui finatione la more il il libero. L'Autore della Cronica Alestano tente la more il libero. L'Autore della Cronica Alestano tente la more il accia di con Alestano verifimi femia, sche morifici di morte naturale. E morto che fuz tria. I me. I, per ordine di Sapore venne feorticato (c). Concia la fua pelle.

ein. Tom. I. per ordine di Sapore venne feorticato (c). Concia la fua pellelifit. Byzara per maggior vergogna del Nome Romano, fu polla in un Tempio, (c) Estata per maggior vergogna del Nome Romano, fu polla in un Tempio, Patticias de la moltrafa a tutti gli Ambafeiandri vegnentida Roma, persa-Legalonis. cordar toro di non fidarfi molto della foro potenzar. Il dirit da Atallantus gatati (d), che Valerfano fu fororicato vivo, fi prio celegat tra le de Montasi Rovole. Ho io poi rapportata a quell'anno la cattività di quello la finanzia del Pattiforo, con Cegittus l'opinione del Pattiforo, del Pattiforo, del Tillemont, e d'altri, perche quella capvien più ci filo delle arioni di lui, a noi conferenze da Trabellità Polisio-

(e) Pagius ne, e da Zofimo. Il Padre Pagi (e), che mette la di lui cadura in Giù. Bus, nell' anno precedente, nitura valevol prova addure da potere sbat-sid An. 259: tere l'altra opinione, che il fa prigioniere nell'anno prefente, come feorgerà chimnque fappia farne l'efame.

Anno di Cristo celli. Indizione ix. di Dionisio Papa 3.

di GALLIEN O Imperadore 9.

(PUBLIO LICINIO GALLIENO AUGUSTO PER la seconda
Confoli vesta,
(LUCIO PETRONIO TAURO VOLUSIANO.

Dopo le disaventure del padre , che non su più contato per limperadore, rellà foto al governo del Romano Imperio il Non Inferio il tui ligituolo Publio Lisimo Gallieno. In alcune Herizioni da me Non Inferio rapportate (f) egli è ancora chiamato Publio Lisimo Egnazio Galfigliatoria lieno. Il Rienicio (g) avendo trovato quello Egnazio qui i avvi-legizioni.

30, ch'egli fosse un fratello del medesimo Gallieno Augusto, est positioni del proposition.

opinione fua si troyava seguita dal Tillemont (a). Ma egli aleri (a) Tilles non fu che lo Rello Imperadore Gallieno. Da Cornelia Salonina mont, Memi Augusta ebbe Gallieno due tiglinoli, cioè, Publio Licinio Cornelio es Emper Salonino Valeriano, a cui abbiam già veduto, che non si tardo a concedere il titolo di Cesare. Trovanti molte Medaglie (b) col no- (b) Medioli me fuo. L'altro fu Quinto Giulio Salonino Gallieno, che in alcune in Numifia. rare Medaglie s'incontra onorato anch' esso col titolo di Cesare, Imperatore Vopisco (c) pella vita d' Aureliano riserisce una lettera scritta (c) Vopiscus ad Amonino, Gallo Confole, fenza che noi fappiamo, in qual an in Aurelian. no cada il Confolato di coftui. Dice d'effere flato ripreso da esso Confole in una lettera familiare, per aver mandato ad educare Galliero suo figliuolo presso di Postumo , pinttosto che presso di Aureliano S'è disputato, chi sia questo Gallieno mandato nella Gallia ed appoggiato alla direzione di Postumo Governatore di que'Paesi, Il Tillemont (d) parve sospettare in un luogo, benchè (d) Tilleposcia sia di diverso parere in un altro, che questi solle lo stello mont, ibidi primogenito suo, cioc, Gallieno ora Imperadore, ma questo Gallieno è detto Puer da Valeriano, età che non conviene all'Augusto Gallieno, che in que' tempi avea già de tigliuoli. Patve al Conte Mezzabarba (e), che fosse mandato cola Quinto Giulio Salonino Gallieno, da noi già detto secondogenito dell' Imperador Gallieno, barb. 16. quando Valeriano il chiama suo figliuolo, e non già nipete. Finalmente stimò il Padre Pagi (f), che questi fosse Licinio Salonino Valeriano primogenno di Gallieno . Trebellio Pollione (g) il Crit. Bar. chiama Salonino Galtieno. Lascero io, che altri decida cotal con- tius Polito troversia, per cui non si possono recare se non conghietture ; e pas in Salonine. ferò innanzi.

Non mancavano all'Imperador Gailieno delle buone doti: Per conto dell'ingegno molti si lasciava addietro. Avea studiata l'Eloquenza, e la Poesía; faceva anche de versi tollerabili; moltrava genio alla filosofia Platonica; e tale flima ebbe di Plotino eccellente Macstro di quella scuola, vivente allora, oche gli era venuto il capriccio (h) di rifabbricate una Città nella Campania ; per ivi (h) Porphyfondare una Repubblica di Platonici; ma ne fu distornato da' fuoi rius in Vita Cortigiani . Pareva avere del coraggio, e della prontezza (i); ma Plotini . folamente ciò fi verificava, quando era in collera, o fi fentiva it- lius Pollio ritato dallo sprezzo altrui. La sua magnificenza, e liberalità, se vo- in duobus cliam credere a Zonara (k), era qual si conveniva ad un Imperado Gallienis. re, amando egli di far del bene a sutti , e di non rifiutar grazie a (k) Zonasas chiunque ne chiedeva. Aggiugne, ch' egli inclinava alla clemen- in Annalib.

za, non avendo fatto morire, chi contra di lui s'era rivoltato. Anche Ammiano Marcellino fembra concorde con lui fu quello punto. Tuttavia un rittatto ben diverso di lui sece Trebellio Pollione, è la sua crudeltà starà poco a darci negli occhi. Del pari vedremo, che ando col progretto del tempo svanendo quella parte di buono; che in lui si trovava, con lasciarii egli prendere la mano dall'eccessivo amor de i divertimenti, e de piaceri illeciti e col divenir neghittofo, e sprezzato: cose tutte, che si tirarono addietro de gravissimi sconcerti, e surono quasi la rovina della Repubblica Romana. Non li dee già tacere, che quello Principe debolissimo, riconosciuta per ingiullissuna la liera persecuzione mossa dal padre contra de' Caittiani (a) rettitui ful principio del suo governo la pace High. Eules, alla Chiefa, vietando il recar ulteriori moleftie a i professori della Lib.7. cap. 13. Legge di Criflo, Ma non cesso per quello l'ira di Dio, che voleva Annali Ec- puntti i Romani Gentili, per aver attizzata la crudeltà di Valeriaelessatie. ad no contra de suoi servi; e però s'affolio ogni forta di disgrazie sopra l'Imperio Romano, regnante Gallieno. La peste più che mai Pagius in vigorofa feguito a mietere le vite degli uomini i trempoti rovesciarono le Città; da ogni parte i Barbari continuarono a spogliare, ad hunc An. e lacerar le Contrade Romane. Il maggiore de guat nondimeno fu, che nel cuore del Romano Imperio inforfero di mano in mano vari ulurphiori, e tiranni, l'infolenza de'quali non fi pote reprimere fenza lo spargimento d'infinito fanque.

hunc Ann.

(b) Zosimus ne gli alfari dell' Oriente (b); e corsa questa voce per tutto l'Im-Li. cap. 7 ... perio e fra i Barbari, si spalancarono le porte alle sedizioni, alle rapine, e ad ogni più funella novità, quali che folle rimatta vedova abbandonata la Repubblica Romana, e si riputasse uomo da nulla il di lui figliuolo Gallieno Augusto. Trovavati questi altora all' Armata del Reno , per opporti a i tentativi de' fempre inquieti Germani. Racconta Zofimo, che gli Sciti, cioè i Tartari abitanti di là dal Dambio, unite inliene varie loro Nazioni, divifero in due sorpi l'immensa lor moltitudine ? Coll' uno entrarono furiosi nell' Illizico, faccheggiando, e devastando le Città, e campagne; e coll altro vennero fino in Italia, ardendo di voglia di dare il faeco alia slessa Città di Roma, ne cui resori speravano di saziare la loro avidità. In fatti giunlero fino in quelle vicinanze. Il Senato allora per rimediare a si gran pericolo, rauno quanti foldati potè, diede l'armi a i più gagliardi della plebe, in maniera tale che mile in piedi un esercito più copioso che quello de' Barbari : il che basto per fai

Per la prigionia di Valeriano reflarono in una fomma confusio-

retrocedere quegli affaffini. Se ne tornarono effi al paele loro, ma con lafciar la desolazione dovunque passarono e Incredibili mali altresì recarono gli altri all'Illirico, dove nello flesso tempo fi provò il loro flagello, e quel della pelle. Forfe la pelle medelima fu quelta) che cacciò di là quelle barbariche locuste. Io non so dire, se possa elsere succeduto in guesti tempi ciò, che vien narrato da Zonara (a); cioè; che riufci a Gallieno con soli diecimila soldati suoi di (a) Zonaras sconliggere presto a Milano trecento mila Bachari bravura, di cui in Annalib. non intendo io d'essere mallevadore. Veramente Zosimo attella. ch'egli dalla Gallia calò in Italia, per iscacciarne gli Sciti; ma Zonara scrive; essere stati Alamanni que' Barbari-, a' quali diede la rotta, Gli antichi Scrittori facilmente confondono i nomi delle Nazioni Barbariche. Enfebio (b), ed Orofio (c) in fatti scrivono, che (b) Enfebius circa questi tempi gli Alamanni, dopo aver saccheggiate le Gallie, in Chronic. vennero a dare il malanno all'Italia. Anche i Sarusati, se pur non (c) Orosius fono parte anch'essi degli Sciti mentovati da Zosimo portarono Parmi fore contro l'Illirico nell'anno prefente. Avea in quelle parti il comando dell'Armi Romane Regilliano (d), tiomo di gran valore. Da una lettera a lui scritta da Claudio, che su poi Impes lius Pollio in radore, fi raccoglie, aver egli data una gran rotta a i Sarmati Teigini. Typresso Scupi, Città della Mesia superiore, oggidi Uscubi nella Ser- rann.c.9. via. Abbinno da Trebellio (e), che essendo Consolis Fosco (cioè, (e) Idem e.8 Tofco) e Bajjo nell'anno 258, e fapendo le Legioni della Mesia, quanto folse immerfo Gallieno nelle crapole, e nella lufsuria, e che v'era bisogno di un coraggioso Generale contra de Sarmati già incamminati-alla-for volta, proclamarono Imperadore-Ingenuo Governator della Pannonia. Ma o il tello di Trebellio fi dee credere guafto, o pur egli s'inganno in riferire la ribellion d'Ingenuo prima delle sventure di Valeriano Augusto; e dobbiamo attenerci qui ad Aurelio Vittore (f) vil quale chiaramente scrive, avere la cate (f) Aurelius tività di Valeriano data ansa all' ambizion d'Ingenuo per ribellarsi. Vistor in Lo sesso vien confermato da Zonara (g); e però all'anno presente (g) Zonarar dee appartenere quel fatto. Ne su partata la mova a Gallieno Au- ibidem. gusto, che a gran giornate passò colà con un esercito, dove erano molti Mori. Aureolo Capitano della fua Cavalleria diede una rotta ad Ingenuo, per la quale disperato fi uccife. Può nondimeno dubitarli, se in persona vi andasse Gallieno. Abbiamo (h) una sua let- (h) Trebeltera scritta a Calere Veriano suo Generale in quelle parti, dove con lius Pollio futore inudito gli 'ordina di procedere contra d'Ingenuo, e de'finoi ibidem. feguaci fenza mifericordia alcuna, con uccidere, e tagliare a pez-

zi chiunque de'foldati, o di que' popoli avea avuta mano in quella follevazione; e che quanto più farebbe di vendetta, tanto più gusto a lui darebbe. V' ha chi dice, che Ingenuo, presa la Città di Murfa, o di Sirmio, dove egli rifedeva, col pugnale si levasse la vita , per non venire in man del crudo Gallieno . Che o nell'anno precedente, o pur nel presente si rivoltassero Postumo nella Gattia, Macriano in Oriente, Valente nell' Acaja, Regilliano nella Melia; Aureolo nell'Illirico, è flato parere di vari moderni Storici. Mancano a noi lumi, per diftinguer bene i fiti, e tempi della Storia, per quel che riguarda i Tiranni allora inforti nel Romano Impe-. rio; ne ho io voglia di presentar a i Lettori le dispute de i Letterati intorno a questi punti. Però chieggo licenza di parlas d'esti Tiranni negli anni feguenti , perchè non è facile l'allegnar i veri tempi de' fatti d' allora.

> Anno di CRISTO CCLEII. Indizione w di Dionisio Papa 4.

di G A L L I E N O Imperadore 10.

PUBLIO LICINIO GALLIENO AUGUSTO per la quinta volta. FAUSTINO.

(a) Medio. UN di coloro, che alzata bandiera contra di Gallieno Augusto, fi fecero proclamar Imperadori, fu Marco Fulvio Macriano (a) in Numifm. da noi più volte nominato di fopra, personaggio nato ballamente, Trebellius ma che falendo per vari gradi militari acquillo il credito d'ellere Pollio ibid, il più valorofo, e prudente Generale; che fi avelle allora l' Imperio Romano. Arrivò costui si avanti, che Valeriano Augusto,

1.7. 6.10.

ficcome già accennai, non avea persona più contidente di lui, e (b) Eufebius da lui appunto fu mosso a perseguitare i Cristiani (b). Perchè ave-Hist. Eccles va imparata la Magia da i Maghi Egiziani; ha sospettato raluno, ch'egli fosse di quella stessa pazione. A lui diede Valeriano il comando dell' Armata, allorche infelicemente prefe a far guerra a i Perfiani, e per opinione d'alcuni tradito fu da lui. Tradi egli aucora il di lui figliuolo Gallieno . Imperocche dopo la prigionia (c) Tubel- di Valeriano, giacche nulla era stimato Gallieno, i soldati della

lius Pollio in Triginta Tyrannis \$ap. [ ],

Soria cominciarono, fecondocche scrive Trebellio Politone (60); a trattare di voler un Principe atto a sostenere l'Imperio. Eurono a configlio su questo Macriano, e Servio Anicio Balista, che era Rato Prefetto del Pretorio fotto Valeriano, ed efercitava allora la carica anch' egli di Generale. Fu d'avviso Bainta, che niun solle più atto di Macriano al comando dell'armi, e al governo dell'Imperio Romano. Se ne scuso Macriano con dire d'esser vecchio, e 20ppo; ma perchè avea due suoi figliuoli giovani, già Tribuni, e di Suppolar bravura, cioè, Quinto Fulvio Macroano, e Gneo Fulvio Quie. to, su conchiuso, che il braccio di questi due figliuoli supplirebbe all'età del padre ; e però Macriano venne acclamato Imperadore Augusto, ed egli appresso promose alla medesima dignità i due Suoi figli . Di tutti e tre rella memoria nelle antiche Medaglie (a) . (a) Go'esius Trebellio Pollione (b) vuol, che Macriano usurpasse l'Imperio, ef- & Mesiobe Tendo Confoli Gallieno, e Volufiano, cioè, nell' anno precedente Numifrat. 261. Al Padre Pagi (c) parve quello un errore o dello Storico, Imperat. o del Teflo, perche fecondo lui nell'anno 259, accadde la difgra-lius Pollio zia di Valeriano, nè tanto potè reflar l'Armata di Sorla senza Ca- in Gallieno. po. Ma siccome abbiam detto, che non regge l'opinione del Pa- (c) Pagins in gi intorno all' anno della cattività di Valeriano, così nè pur fussi. Baron. de il negar qui sede a Trebellio, Già s'è detto, che Valeriano cadde in man de Pertiani nell'anno 260. Che poi non fuceedesse sì tofto l'usurpazione da Macriano fatta dell'Imperio, si può ricavar da Zonara (d). Scrive questo Autore, che dopo la sventura di Va- (d) Zonaras leriano, i Persiani senza paura d'alcuno portarano l'armi vincitrici in Annalis. per la Sorla, per la Cilicia, e Cappadocia: il che vien confermato da Eusebio Cesariense (e). Presero la nobilissima Città d'Antiochia (e) Eusebine Capitale della Sorla; poi Tarfo infigne Città della Cilicia. Quin- in Chronic. di misero l'assedio a Cesarea di Cappadocia, la qual si crede, che contenelle allora quattrocento mila anime. Gran difesa su fattà da que' cittadini, essendo lor Capitano Demostere, uomo di gran cuore; e forse l'avrebbono scappata, se un certo Medico fatto prigione, per non poter reggere a i tormenti, non avelle rivelato a i nemici un fito, per cui entrati una notte fecero una strage immensa di que'cittadini. Demostene lor Capitano, essendovi ordine di prenderlo vivo, falito a cavallo ed imbrandito lo flocco, fi cacciò per mezzo a i Persiani, ed atterratine non pochi, ebbe la fortuna di salvarsi. Gran quantità di prigioni su satta da i Barbari nella presa di quella Città, e turti appena provveduti di tanto cibo. che ballaffe a tenerli in vita, e fenza poter bere acqua, fe non una volta il giorno, come si sa colle bestie. Finalmente i Romani sugziti elessero per lor Capitano un Callisto (il Tillemont (f.) sospet. mont, Mem. ta, che Zonara voglia dire Balista ) il quale trovando sbandati i des Empera Tom.II.

Persiani, diede loro assai busse in vari incontri, prese anche le concubine del Re Sapore con delle grandi ricchezze. Per quelle percoffe si affretto Sapore a ricondursi ne fuoi passi, seco menando l' infelice Valeriano. Ora cotali imprese richieggono del tempo; ne si vede, che Macriano se n'impacciasse punto; e però fondatamente si puo credere, ch'eslo Macriano solamente neli'anno 261. sie come attella Zonara, folse acclamato Imperadore. Credeli ch'egli regnasse in Egitto; ma se ciò è vero, non dovette ivi piantare li fua Signoria fenza spargimento di fangue, facendo menzione S.Dienifio Vescovo Aleslandrino presso Eusebio (a) di un'atroce guerra Hift. Ecclef. civile, che circa questi tempi afflise la Città d' Alessandria, ful-

Lib.7. c. 12.

feguita poi da una terribil pelle. Che il dominio di Macriano fi stendesse quali per tutta l'Asia, abbiamo motivo di crederlo senza difficultà; ed ivi egli comandò per più d'un anno.

Pensava probabilmente Macriano d'incamminarli alla volta di

(b) Trebel- Roma, e di passare le stresso di Bisanzio colla sua Armata (b); ma lius Pollio in perchè ben prevedeva, che Publio Valeria Valente, creato Procon-Trigint. Tyfole dell' Acaja da Gallieno, nomo d'alto affare e fus particolar rann. c.18. nemico, gli avrebbe fatta oppolizion nel palsaggio, mando un per-

(c) Medios. fonaggio di gran credito, cioc, Lucio Calpurnio Pifone Frugi (c), per in Numifin ammazzarlo. Se n'accorfe Valence, e non fapendo come meglio Imperates fottrarfi a i pericoli, fi fece proclamar Augusto (4), e regno qual-(d) Aurelius Victor in Epitome .

che tempo nell'Acaja, e Macedonia. Non ando più imanzi. Pifone, ma ritiratoli nella Tessaglia e giacchò veder tanti che usurpavano l'Imperio, ne volle anch'egli la fua parte, con prendere il titolo d'Imperadore, e di Teffalico in quella Contrada. Ma spedita una man di foldati da Valente, levo di vita Pisone; e Valente stesso su anch'egli da li a poco ucciso da'suoi soldati. V' ha delle inverifimiglianze in quelli racconti ; ma più ancora inverifimile a (e) Trebel- me sembra il dirsi da Trebellio Pollione (e), che sepurasi in Ro-

ma la morte di questi due personaggi, nel di 25. di Giugno il Semato decretò gli onori divini a Pisone, con dire, che non si potes trovar nomo migliore, e più coltante di lui. Come mai quello, fe è vero, ch'egli usurpasse l'Imperio contra di Galliene Padrone di Roma? Nello flesso decreto diffe il Confole di confidare, che Gallieno, Valeriano, e Salonino fieno nostri Imperadori: intorno alle quali parole ban disputato più Letterati, per determinate, chi fosfero Valeriano, e Salonino, e fe miti godefsero allora il titolo d' Imperadori : il che è difficile da flabilire per vari metivi. Ora

Macriano . melsa infieme un'Armata di quarantacinque mila com-

Lius Pollio ibid. c.20.

battenti e lasciato Quieto Augusto suo secondo figlinolo assistito da Balista al governo della Soria, marcio verso l'Europa, e passò il mare a Bifanzio. Ma fofte nell' Illirico, o pure nelle estremità della Tracia, gli venne a fronte Marco Acilio Aureolo con altro più poderolo efercito, per dargli battaglia, e fegui ancora qualche menar di spade (a) Trattandosi d'altri Romani, nosi voleva (a) Zoneras Aureolo lascior la briglia a fuoi , sperando che que di Macriano ver- in Annalib. rebbono dalla fua parte, perche avea fatta la chiamata e e forfe guadaguato alcuno de contrari afiziali. Ma quei non si moyevano. Per avventura venne ad imbrogliarli, e a chinar la bandiera uno degli Alfieri di Macriano: non vi volle di più perche gli altri Alfieri credendo ciò fatto non per azzardo, ma per ordine de' Capitani , abbatlarono anch' effi le infegne, e andarono in numero di trentannila ad unirfi con Aureolo (b), acclamando l'Imperador Gallieno, (b) Tebel-Accordofi di por Macriano, che anche gli altri rellati con luti ti-lius Pollio subavano, li prege di non voler dare fe flesso, e il figlio Quinto in Triginta Fulvio Macriano in mano d'Aureolo . Il compiacquero elli con am-fyrannis mazzar hir, è il figliuolo; e cio fatto passarono anch' elli nell'Armata d'Aureolo. Trebellio Poltione dà la gloria di quelto fatto a Domiziano valorofo Capitano d'esso Aureolo, facend ei credere che Aureolo non v'intervenisse in persona. Da S. Dionisio Alessandrino (e) si ricava, che la caduta di Macriano, per cui resto l'Im-(c) Eujehius peraelor Gallieno libero da un nimico, che gli facea gran ribrez-Hift Ecclef: zo, accadde nell' anno nono dell' Imperio d'elso Gallieno, e però 17.6.23. nel presente, Si vuol qui aggiugnere, che restò tuttavia padrone di quafi tutte le Provincie Orientali Greo Fulvio Ouieto dichiarato. come già diffi, Augusto da Macriano suo padre. Stavagli a' sfanchi Balista, personaggio di gran senno, e di sperimentato valore, Ma giunta la muova, che il di lui padre le fratello erano stati vinti, e tolti dal Mondo, cominciarono le Città dell' Oriente l'una dopo l'altra a ritirarii dall' ubbidienza di Quieto'. Zonara (d) pre (d) Zonaras tende che Odenato da Palmira, di cui parleremo fra poco, quegli ibiden . folse, che assediato Quieto nella Città di Emesa, l'uccidesse, Trebellio Pollione (e) sembra più tosto attribuire la di lui morte a l (e) Treb elsoldati che Aureolo avea spedito per prenderlo vivo. Quanto alius Pollio Balista, o egli se ne suggi, o per mezzo di qualche accordo ebbe ibid. c. 17. la facoltà di ritirarli. Anch'egli, scrivono, che prendesse di poi il titolo d'Imperatore Asgufto în qualche parte dell'Oriente, e fi man (e) Mettos, tenne fino all'anno 264. În fatti v ha qualche Medaglia (f), che in Numijes, eel rappresenta Augusto. Ma io torno a desiderare i, che le Me Laper,

Lius Pollin

in Trigint.

Tyrann.

cap. 90

daglie di tanti Tiranni vivuti in quelli tempi, fieno tutte legittime, e vere perchè non son mancati di coloro che per farsi ben pagare da i dilettanti di si fatte anticaglie, han faputo formar di pianta Monete fimili alle antiche; col mutar le loro Iscrizioni. Trebellio Politione confessa ingermamente di non sapere, se Balista prendesse si, o no la porpora; ed ellervi Scrittori, che allerifeono ellerli egli ritirato ad una vita privata. Quel che è certo, egli fu di poi, uccifo, chi dice per ordine di Odenato, e chi da i foldati di Aureolo, con riferire la di lui morte all'anno 264º circoffanze tutte dubbiose; e che non si possono chiarire. Noi sappiamo ancora, che dopo la morte d'Ingenuo Tiranno, Quinto Nonio Regilliano nell'Illirico (a) si sollevò, e prese il titolo d'Imperadore Augusto. Costui, siccome di fopra accennai, fece di molte prodezze contra del Sarmati, e ricuperò l'Illirico, che per la dappocaggine di Gallieno era quafi tituo perduto. Ciò dovette avvenire, prima di ufurpar l'Imperio; ma in qual tempo egli l'ulurpalle, not polliamo determinare; e noi vedremo fra poco, che anche Auresto prefe il sicolo d'Augusto nel medefino Hirico. Per quel , che ferive Trebellio; fu un accidente, che costut sosse promosso all'Imperial Dignità da i soldati, i quali scherzando sul nome di Regilliano, trovarono che Dio gli avea dato questo nome, acciocebe divenisse Re, e per questo Pacciamarono Augusto. Ma que medesimi soldati di poi per timore della crudeltà di Gallieno, già provata nella ribellione d'Ingenuo, e per le premure di que popoli, che non voleano quel pelo addollo, diedero ad ello Regilliano la morte.

> Anno di CRISTO CCLAIR. Indizione XI. di DIONISTO Papa 5. di GALLIENO Imperadore 11.

Confoli ( ALBINO per la feconda volta, MASSIMINO DESTRO.

CRedel, che il primo Confole folfe nominato Marce, o Manie
C Nummis Albina, perchè « ha un' Iferizione Romana, dove egli è chiamato Conful ordinarius tierum. Che così folfe, può dare
(b) Aput fi. Ma nell' antico Catalogo ( b) del Prefetti di Roma poi trovira
Bubricion, mo" che Nummis albino e ginto Prefetto di Roma nell'anno
Eccount. 261., e feguito ad efectiva quella carica nell'anno feguene.

Anno feguene.

trodotto il dare ad un folo quelle due dignità nel medefimo anno perciò può reflar sospetto, che fossero due persone diverse; se non che andando ignanzi cominceremo a proyare, chi effendo Prefetto di Roma efercitò nello stello tempo il Confolato, Circa quelli tempi Germani penetrarono colle loro scorrerie fino in Ispagna. Aurelio Vittore (a), ed Eutropio (b) scriveño, che i Franchi, popoli allora (a) Aurelius della Germania, quei furono, che entrati nelle Gallie, vi fecero Epitome. immensie saecheggi, e di la passarono nella Spagna Tarragonese, do (b) Europe ve presere per sorza, e saccheggiarono la Capitale di quel Pacse, in Breviar. cioè Tarragona; e trovata copia di navi, andarono infino a vifitar l'Affrica . Paolo Orosio (e) attesta anch' egli la desolazione lasciata (c) Paulus da costoro nella Spagna, con aggingnere, che ne restavano anche a Orosius. i fuoi tempi le funelle memorie, e che duro per dodici anni la Hyt. L.7. persecuzione da loro recata a quelle Contrade. Fu di parere il Valesio (d), che costoro non per le Galile, ma per l'Oceano passesse (d) Valesius ro in Ispagna, come pol fecero i Normanni nel secolo nono a ed Ret. France. Eumene (e) porge buon fondamento a quella opinione, che fembra (e) Eumenes più verifimile, che non è il creduto loro passaggio per le Gallie. Pancerelca A quelle calamità son da aggingnere l'altre narrate tutte in un sia- Conffantid. to (f) da Aurelio Vittore, da Eutropio, e da Orolio; ancorche (f) Aurelius non se ne sappia il tempo preciso. Cioè, che la Dacia, di cui l'etter inte. quella, che oggi è Transilvania, era anticamente una parte, e tutto in Breviario. quanto il Paele conquiftato una volta da Trajano, venne in potere Orofius the de' Barbaris Secondo Eutropio, i Quadi, e i Sarmati devaltarono la Pannônia - Eulebio (g) ferive che l'occuparono . Orribili anco- (g) Eules. ra furono i danni recatt dagli Sciti, cioc, da I Goti, alle Provincie In Chronica dell' Europa, e dell' Alia, colle quali continavano. Trebellio Pollio-

ne (h) racconta, che colloro s'impossessarono della Tracia, devasta- (h) Trebelrono la Macedonia, e vennero ad afsediar Tefsalonica, oggidi Sa-lius Pollio lonichi . Fu loro data battaglia nell' Acaja da Macriano General de' in Gallieno Romani, diverso da colui, che abbiam veduto di sopra, e il cui vero nome probabilmente era Marziane, di cui parleremo più abbaflo. Sconfitti se n'andarono i Barbari. L'altro esetcito di essi Gosi passato nell' Asia, pervenne sino ad Eseso, dove dato prima il facco al celebre, e ricchiffimo Tempio di Diana, poscia lo consegnarono alle fiamme. Lo Storico Giordano (i) non lasciò indietro (i) Jordanus questa partita, con dire, che i Goti condotti da Respa, Veduco, de Rebus Cen Turo, e Varo lor Capitani, vi faccheggiarono varie Città, incendiarono il Tempio di Diana Efelina, e nella Bitinia spogliarono, e diroccarono la bella Città di Galcedonia. Garichi di bottino nel ri-

fuddetti Barbari.

torpare a cafa, devaltarono Tioja, ed Ilio, lasciarono i segni della loro fierezza nella Tracia, e prefero la Città d'Anchialo posta alle radici del Monte Emo, dove li fermarono molu di per que bagni caldi, che quivi si trovavano Dopoodi che se ne tornar mo a i lor paeli. Ma non li contentarono di quello que Barbari d'Un si gultofo meiliere li feco altre volte ritornare a i danni deile Provincie Romane · Crede il Padre Pagi (a) che l'igruzione fuddet ta de' Goti appartenga all'anno precedente, perchè fi figurava celebrati allora i decennali di Gallieno. Ma chi riferifee a quell'anno else selle, vi unifce ancora i pianti deil' Alia per cagfon de

In qual anno Postumo Governator delle Gallie si rivoltasse con-

(a) Pagius Crit. Baron. (b) Mediab. in Numilia. Imperator.

tra di Gallieno Augulto, e prende'le il titolo d'Imperadore, è tuttavia in difputa, no fo son qui per entrare in si satte liti di Critica, che il Lettore non aspetta da me. Certo è, che almen qualche tempo prima dell'anno prefente egli ufupo l'Imperio in quelle parti; (c) Tubel- Per quanto credono gli Eruditi di ricavar dallo Medaglie (b), era il fuo nome Marco Caffio Latieno Postamo, benche Trebellio Pollione (c) il chiami Postumio . In una Iscrizione (d) da me data alla luce, non Latieno, ma Latino si vede appellato. Quelli era bassa-(d) Thefaur, mente nato, ma giunto ad effere uno de più eccellenti Capitani che si avesse Roma allora, nomo di singolar prudenza, e gcavità; p. 360. n. 5. che con tutta la fua severità intendeva l'arte di farsi amare da i popolf, e da i soldati. Valeriano Augusto, che sapea ben discernere i meriti delle persone, gli avea dato il governo delle Galtie, acciocchè il suo valore servisse a rintuzzar l'orgoglio de Franchi, e d'altre Nazioni Germaniche Trasregiane già usate a molestar le Provincia cie Romane. Tal credito s'era egli acquistato, ch' esto Valeriano gl'inviò suo nipote Salonino, non so se il primo, o se il secondo figliuolo di Gallieno, acceocche l'illusife nell'asti convenienti ad un Principe, e ad un Guerriero. Ma se Postumo era dotato di tanti bei pregli non si troyava giù in lui l'importantissimo della fedeltà, Il faperfi nelle Gallie la vita luffuriofa, e fcandalofa, che menava Gallieno in Roma, cagionò in que' popoli un tal disprezzo di que flo Principe, ajutato probabilmente anche dalle fegrete infinuazioni d'effo Pollumo, che penfarono a provvederfi d'un Imperadore;

> in cui concorre le il valore e il fenno, per difendersi da i nemici Germani. Avea Postumo, per relazione di Zonara (e) sconsitto un

foldati il bottino fatto (f) Silvano Capitan delle guardie del gio

(f) Zosimus corpo di que Barbari passati di qua dal Reno de distribuito a f

vinet-

vinetto Salonino Cesare , l'obbligo ad inviar quella preda al Prins cipe : ji che si forte amareggio i foldati, mal foddisfatti per altro, poiche for non piaceva di tlar fotto il comando di un fanciullo, cioc, d'esto Salonino che alzato rumore proclamarono Imperadore Postumo. Il che fatto, marciarono tutti a Colonia, dove dimorava ello Salonino, gridando di voler nelle mani il Principe, e Silvano, ed affediarono quella Città Bifogno darli, e Pollumo di fece morire amendue, aggingnendo quell'altra vaccia alla violata fede contra del fuo Sovrano. Non vi fu popolo alcuno delle Galile ; che nol riconofceile volentieri per Imperadore; e pare ; che anche le Spagne, e l'Inghilterra fi fottomettellero al di lui Imperios e tolta a felloula, era egli ben degno di Teggere popoli (a) Nello spazio (a) Trebels di sette anni, che Posttimo regno, anche nelle Gallie regno la fe- lius Pollio di lette anni, che l'ottunto regno, ancoe nene Game regno di Trigint, iligità; tanta era la fua moderazione, e giullizia, tanto il fuo valore, Tyrann cre per cui ridulle i Germani a contenerli ne i lor limiti, e fabbrico & A. anelle alcune Castella nel Joro paese. Egli-si trova nelle Medaglie (b) ( fe pur tutte fon vere ) appellato Confine per la guarta volta, (b) Mediok. Avea un tigliuolo Cnomato Gajo, Giunio Cassio Postumo, a cni die in Munisma de il titolo di Cesare, e poi quello d' Augusta Fu Postumo il phi Imperatore potente, e terribil atverfario, che fi avelle Galileno, non tanto per la fua buona tella , quanto per hamore, che gli portavano i popoli delle Gallie, e per lo grande fquarcio, ch'egli avea fatto dell' Imperio Romano.

a. Sal Gallieno Augusto ( io non so dire in qual anno ) con buon eservito marcio un persona contra de Postumos. Teodoto era il Generale della fua Armata Polero Passedio ad una Città dove s'erarinchiulio Pollumo; ma nel fare Gallieno la rouda iatorno a quella Città, fu ferito da una facita, e doverte cellare per quello l'affedio. Se poi Trebellio Pollione (e) tien qualche ordine he fuol rac- (c) Trebelcontit circa quelli tempi, o pur nel anco precedente di medelimo lius Pollio Gallieno, conducendo seco due bravi Capitani, cioc Aurelio, e in Gallienos Clautio" (il qual fir poscit Imperadore l'torno di nuovo a far guerra a Pollumo. Fu allora, che Pollumo dichiaro Imperadere Auguflo , e Collega fuo, Marco Aurelio Piavvonio Vinorino, aomo di grande abilità nel mellier della guerra, benche perduto dietro le femmine, per potere più facilmente opporfi agli sforzi di Gallieno. Seguirono vari combattimenti, o scaramuccie, e in una battaglia rello anche scontitto. Postumo; ma fenza apparire, che per questo finiltro colpo peggiorafiero gli attari di lui, e ne profittafiero quei di Gallieno. Parimente intomo a quelli tempi un orribil difayven-· tura

veva esere venuo alle mani il Popolo di quella Città colla guarpigione è prevalendo la forza de foldatta rello sagliata a pezzi quella Cittadinanza, in maniera che tune le veschie famiglie vi perirono, a riferva di coloro, che o per la mercanira, o per la milizia ne erano lontani, Gallieno adunque sbrigato che fu dalla guerra di Postumo, puso alla volta di Bisanzio, dove non isperava di entrare se non colla forza. Ma avendo capitolato quel Presidio, Ventrò; e poi fenza ofservar la parola, e il giuramento, fece uccidere tutti quanti que soldati, che vi si trovarono Di là poi frettolosamente, e gloriolo per quel macello, some fe avelse riportata qualche gran vittoria, len venne a Roma, dove celebro con grande, e difulata pompa il decennio compiuto del fuo Imperio. Secondo il Padre Pagi (a) quella folennità si sece nel precedente anno, secondo altri nel prefente, perche in quello terminava elso decennio. e si faceano i voti pubblici per la conservazione dell'Imperadore (b) Mediob. per un altro decennio. Le Medaglie (b) ne parlano , ma fenza n Numifon chiarirne il tempo. Racconta lo fleiso Trebellio (c), che Gallieno correggiato da untio il Senato, dall' Ordine Equeltre, e dalle Milizie vestite di bianco, preceduto dal popolo, e fin da i servi, e dalle donne, che portavano rorcie, è lampadi accele, procellionalmente si portò al Campidoglio. Cento buoi colle corna dorate, e con gualdrappe di feta ( cola preziola in que tempi ) e ducento hianche agnelle, indavano innanzi, per servire a i lagrifici. Vi ini tervennero ancora dieci elefanti che fi trovavano allora in Roma, e mille e ducento gladiatori superbamente vestiti. Vereno carrette, che menavano ogni forta di bulloni, ed ificioni; ed altre, nelle quali si rappresentavano le forze de Ciclops, Per tutte in fomma le firade altro non fi vedeva , che giuochi , e le acclamazioni da per tutto andavano al Cielo. Compariyano in fine centinaja di persone fintamente vestite, chi alla Gotica, chi alla Sarmatica, ed altre con abiti da Franchi, e da Perliani, Con questa vana pompa, o fia con quella mascherata, si credeva l'inetto Principe d'imporre al Popolo Romano, il quale in mezzo a gli applauli fi burlava di lui , mostrandosi savorevole , chi a Postumo , chi a Regilliano, il qual non dovea peranche elsere flato uccifo; ed altri ad Emiliano, e a Saturnino, che già fi dicevano anch'elli rivoltati. I più nondimeno compiangevano la prigionia di Valeriano, a cui nulla pensava l'ingrato figliuolo. Accadde, che conducendosi

fra la surba de finti Persiani anche il Re di Persia, come prigio-

(a) Pagius in ad An. 162. (c) Trebel-

in Callieno.

piere ( cofa che moveva il rifo a tutti ) alcuni buffoni si cacciarono fra que' Persiani, guatando attentamente ognun d'essi in viso. Interrogati, che cercalsero con tanta premura, risposero: Cerchiamo il Padre del Principe. Gallieno, che mai non si risentiva all'udir parlare dell'infelice suo padre, e solamente mutava discorso con dire agli aslanti : Cofa di buono avremo al pranzo? che follarri abbiam da godere oggis Vi sard egli spasso domani al Teatro, al Circo? avvertito della sacezia di que buffoni, allora prese fuoco; e fattili imprigionare, li condanno ad essere bruciati vivi; sentenza, e spettacolo, che amareggiò fommamente il popolo, e talmente se ne dolfero i foldati, che ne fecero a suo tempo aspra vendetta.

> Anno di CRISTO CCLXIV. Indizione XII. di Dionisio Papa 6. di GALLIENO Imperadore 12,

( PUBLIO LICINIO GALLIENO AUGUSTO per la fe-Consoli ( sta volta, SATURNINO.

HO io prodotta un'Iscrizione (a) posta a Lucio Albinio Saturni (a) Thesaur. In o Console, ma senza poter determinare, se ivi si parli di Sa-Nov. Infer. turnino Confole di quest'anno, S'è satta poco sa menzione di Sa- P. 365. turnino, personaggio anch' esso usurpator dell' Imperio, in questi calamitofi tempi di Roma, Quel poco, che ne fappiamo, l'abbiamo dal solo Trebellio Pollione (b), il quale non seppe ne pur egli dir- (b) Trebelci altro, se non che era nomo di prudenza singolare, di vita ama? lius Pollio bile, e che avea riportato più vittorie contra de' Barbari; ma fenza in Triginta poter assegnare ne il tempo, ne il paese, dove l'Armata posta sotto 197anna il suo comando gli diede la Porpora Imperiale. Probabilmente egli comandava a i confini della Scitia. Ma perchè parve nell'andar innanzi troppo fevero, que medelimi, che gli aveano dato l'Imperio, quello insieme colla vita gli tolsero. Maraviglia è , conie quello Storico, ed altri si vicini a questi tempi, si poco sapessero di que gli avvenimenti. Per quel , che riguarda Emiliano mentovato anchi esso poco fa da Trebellio Pollione, non è peranche stabilita la serie de' suoi Nomi, perchè le poche Medaglie, che s' hanno di lui, lasciano dubbi d'impostura, Vien creduto non diverso da quell'Emiliano, che per attestato di San Dionisio Alessandrino (c), perse di Restes guito malamente i Crisliani in Egitto. Era egli Generale dell'Ar- 116.7.6.11. Tom.II.

(a) Trebel- ini Romane in quelle stesse Provincie (a), quando inforta una bri-Lius Pollio in Trigitate Tyran. c. 21.

ga, per avere un foldato battuto un fervo, a cui era fcappato detto, effere migliori le scarpe sue, che quelle de foldati : la Plebe Alessandrica, solita per ogni bagattella a muoversi, e a sar sedizione, s'accruppò, e con armi, e fassi andò insuriata à trovar Emiliano, regalandolo ancora d'alcune sa'sate. Dicono, ch' egli non trovalle altro fcampo, che quello di farsi dichiarar Imperadore, per poter comandare a bacchetta, e farli più rispettare. Per quel tempo, ch'egli regnò, tenne con vigore l'Imperio, e visitò la Tebaide, e tutto l'Egitto, mettendo buon ordine dappertutto. Ma spedito colà da, Gallieno un efercito forto il comando di Tesdoro, Emiliano nel punto che li preparava a far una spedizione contro a gl'Indiani, fu preso, e strangolato in prigione. Voleva poi Gallieno crear Teodoro Proconsole dell' I gitto, acciocche godesse più autorità, e balia; ma ne fu ritenuto da i Sacerdoti, perche v'era una predizione, che allora l'Egitto tornerebbe in libertà, quando v'entraTero i Fasci Consolari, che si davano a i Proconsoli, e la Pretesta de'Romani. Trebellio Pollione cita per tellimonio di ciò Cicerone, e Procolo Grammatico. Il tempo, in cui Emiliano ufurpo la Porpora, e perde la vita, indarno si va ora cercando. Lo stesso Pollione nel precedente anno parlo di Aureolo, come di persona già ribellata contra di Gallieno Augusto. Per questa ragione metto io fulla fcena coflui nell' anno 'prefente', benchè trovi qui imbrogliati (b) Idem ib. non poco i conti di quello Ittorico (b). Sembra, ch'egli proponga la di lui ribellione avvenuta non molto dopo la cattività di Vale-

& in Gall.

riano Imperadore; e perciocchè di poi li vede, ch'egli combattè in favor di Gallieno contra di Macriano, ed anzi poco fa in compagnia del medelimo Gallieno l'abbiam veduto far guerra a Pollumo: non sr può già facilmente credere, che così presto egli si rivoltasse. Pollione l'acconcia, con dire, che Gallieno fece pace con Aureolo, e di lui si servi poscia contra di Postomo. Altri sono stati d'avvifo, che il prendesse per collega nell'Imperio, per abbattere col braccio di lui gli altri Tiranni: tutte cose improbabili presso chi (c) Zosimus sa le gelosie, e le diffidenze de i Dominanti . Zosimo (c) riserisce la rivolta d'esso Aureolo all'anno 267, ed in ciò è seguito da Zo-(d) Zonaras nara (d). Quella pare la più verifimil opinione. Nelle Medaglie

in Annalib. (e), che restano d'eso Tiranno, si vede, ch'egli era appellato (e) Mediob. Manio ( e non già Marco ) Acilio Aureolo. Il governo dell'Illirico fu a lui conferito da Gallieno, ma egli guadagnati gli animi de foldati, si fece acclamar Imperadore. Se dice il vero il sopraccitato Trebellio Pollione (a), nell'anno precedente Odenato Re de' (a) Trebelli Palmireni ottenne l'Imperio di tutto l'Oriente. Riferbo io le no- lius Pollio tizie di quello infigne perfonaggio all'anno feguente.

Anno di CRISTO CCLEV. Indizione XIII. di Dionisio Papa 7. di GALLIENO Imperadore 12.

(PUBLIO LICINIO VALERIANO per la seconda volta, LUCIO CESONIO LUCELIO MACRO RUFE NIANO.

IL primo Console, cioè Valeriano, comunemente vien creduto il fratello di Gallieno Augusto, con opinione, ch' egli nell'anno 259. fosse slato Console sustituito. Tempo è oramai di parlare di Odenato, il cui nome si rende ben celebre per le imprese da lui fatte in servigio dell'Imperio Romano in Oriente. Egli (b) era nato in (b) Agathias Palmira, Città nobile della Fenicia, non lungi dall'Eufrate, delle lib.4 Hift. cui rovine ed antichità han rapportato molte notizie in questi ultimi tempi i Viaggiatori Inglesi. Ch'egli fosse solamente Cittadino, e Decurione in quella Città, lo scrive Eusebio (c). Ciò vien anche (c) Eusebius confermato da Zolimo (d), il quale nondimeno aggiugne, aver egli la Chronica avuto deile milizie proprie: il che sembra indicare, ch'egli fosse (d) Zosimus uno de' Principi de' Saraceni abitanti verso l' Eufrate, e Collegati de'Romani, siccome ancora su di parere Procopio (e). Fece Dio pius de Bello nascere in questi tempi un uomo tale , per umiliar l'orgoglio di Perfetto 11. Sapore Re della Persia, che dopo la gran vergogna inferita a i Romani, col fare suo schiavo il soro Imperador Valeriano, pareva in istato di assorbir tutte le Provincie Romane dell' Oriente, Avea Odenato (f) in sua gioventù satto il noviziato della guerra nella (f) Trebelcaccia delle fiere, prendendo lioni, pardi, orfi, ed altri animali fel- lius Pollio vatici, ed indurando il corpo a i venti, e alle pioggie. Veditto che Trigint. Tyrann. c. 14. egli ebbe divenuto formidabile a tutto l' Oriente il Re Sapore per le vittorie guadagnate sopra i Romani, abbiamo da Pietro Patrizio (g), che per comperarsi la buona grazia di quel Regnante; gl'inviò molti camelli carichi di prezioli regali , con lettera di tutta sommessione, e rispetto. All'alterigia di Sapore, (male ordinario de i gran Tiranni dell'Oriente ) parve un'infolenza l'atto d' Bygantin. Odenato, che essendo persona privata, avesse osato di scrivergli,

(g) Petrus Patricius de Legationib. Tom 1. Hift.

(c) Proco-

fenza prefentarli egli in persona al soglio suo. Il perchè stracciò quella lettera, fece gittar nel fiame que' prefenti, e diffe a i Meffi, ch'egli saprebbe ben infegnar le creanze al loro Signore, e come un par suo dovea trattare con chi era suo padrone, e che sterminerebbe lui colla fua famiglia, e patria, Contuttocciò s' egli bramava un gastigo men rigoroso, venisse a prostrarsi a i suoi piedi colle mani legate. Fu allora, che Odenato non fapendo digerir tanta boria, nè sollerar le mal meritate minaccie del barbaro Regnan-(a) Zonaras te, si gittò affatto nel partito de'Romani. Zonara (a) scrive, esser

in Annalib egli stato quello , che nella Mesopotamia assediò in Emesa Quieto

figliuolo di Macriano Tiranno, ed il fece necidere. Da lui pari-(b) Trebel- mente (b) tolta fu la vita a Balifta ufurpatore anch' effo dell' Im-Lius Pollio perio in Oriente . Appreffo moffe una fiera guerra al Re di Persia : ricuperò Nisibi, e Carre, e tutta la Melopotamia. S'era egli dato il vanto di voler anche cavar dalle mani de' Persiani il prigionier Valeriano e perciocche mostrava in tutto dipendenza da Gallieno Augusto, ed ubbidienza a gli ordini, che venivano da ini, fu creato Governatore, e Generale dell'Oriente da elso Imperado-

re. Avvennero questi fatti negli anni addietro.

Che Odenato anche prima di quest'anno entrato nelle terre de' Persiani, grande strage facesse di loro, ed arrivalse sino a Ctelisonte; Capitale allora di quella Monarchia, si può raccogliere da Zosimo (c) Zosimus (c), e da Trebellio Pollione (d): Ma verso questi tempi egli di nuolib.1. cap-19. vo più potente, e rifoluto che mai, tornò addoso a i Persiant, e tius Pollio mile l'alsedio a Etclifonte. Mohi combattimenti, faccheggi di tutto in Gallieno, quel paefe, e macello incredibile della nemica gente, fu ivi fatto.

Ma perchè tutti i Satrapi della Persia si unirono per la comune & in Triais c. 1 4.

ginta Tyran-difesa, non potê sar crollare a i suoi voleri, quella Metropoli. Portate intanto a Gallieno le muove, qualmente Odenato, dopo aver liberata da' Persiani la Mesopotamia, era giunto sotto Ctesisonte, avea melso in fuga il Re Sapore, presi molti di que' Satrapi, e fatta strage di que' Barbari: per configlio di Valeriano suo fratello, e di Lucilio fuo parente, che abbiam veduto Confoli ordinari nell' anno presente, a motivo di maggiormente attaccare Odenato a gl' interessi del Romano Imperio, gli diede il titolo d' Augusto, dichiarandolo suo collega, ed ordinando, che si battessero monete in onore di lui, delle quali alcune ancora ne restano (e). A molti dovette parere strana una tal risoluzione, perchè restava giuflificatamente in mano ad Odenato, Principe straniero, tutto l'

Oriente; e pure, se dice il vero Trebellio Pollione, il Senato, e

(c) Coltgius & Mediob. Numilim. Imperator.

tutto il Popolo Romano fommamente lodarono quello fatto, probabilmente sperando, che andasse a terra l'inetto Gallieno, e che quello valorolo Fenicio avelle poi da rimettere in buon festo il troppo sfasciato Imperio Romano. E ciò basti per ora di Odenato. Benchè non si sappia il tempo preciso, in cui anche Trebelliano non volle essere da meno di tanti altri usurpatori dell'Imperiò (a), (a) Trebelo pure ne parleremo qui. Solamente noi sappiamo, che costui, nomi- lius Pollio nato Gajo Annio Trebelliano in qualche Medaglia (b) ( se pur son legit- in Gallieno; time le Medaglie di lui ) trovando nell' Ilauria quel popolo mal- & in Trigint. time le medaglie di un j trovando nen alcuna que popolo inti Tyran.c.14: contento di Gallieno, e bramolo di un condottiere, prefe il tis (b) Coltrius; tolo d'Imperadore, e nella Rocca d'Isaura si fabbricò un palazzo. & Mediob. Fra que' luoghi streiti del Monie Tauro si mantenne egli per qual Numismate che Iempo; ma speditogli contro da Gailieno, Causisoleo Egiziano, Imperatori fratello di quel Teodoto, chè avea preso Emiliano Tiranno dell'Egitto, ebbe maniera di tirarlo a campagna aperta, di dargli battaglia, di sconliggerlo, e di levargli la vita. Ma que' popoli per paura de gastighi continuarono nella lor ribelilone, e libertà , nè si poterono per gran tempo, e forse mai più, rimettere all'ubbidienza della Repubblica Romana. Ne pure all'Affrica mancarono i suoi difastri (c). Quivi per cura di Vibio Passieno Proconfole, e di Fahio Pomponiano General dell' armi a i confini della Libia , fu creato lius Pollio Imperadore un Tito Cornelio Celfo semplice Tribuno, e vestito col- in Triginto la Porpora Imperiale da una Galliena cugina del medefimo Gallie-Tyrana. no Augusto. Ma non passarono sette di , che cestui su neciso , il suo corpo dato a i cani, ed impiecata l'effigie sua per opera del Popolo di Sicca, il quale s'era mantenuto fedele a Gallieno, Abropeno u siccia (d) comprovante, ch' effo Gallieno fece in (d) parietic puell' auno rifabbricar le mura di Verona; perlocchè quella Città in Faft. Conf. prese il titolo di Galleniana. Il lavoro su cominciato a di 3. d'A. Masseus Peprile, e terminato nel di 4. di Dicembre . Dovea servire quella ron. illustrati Città d'antemurale agl'infulti de' Germani. A'tempi del gran Pompeo era essa divenuta Colonia de' Romani (e) ; ma scaduta per le (é) Incertus peo era ella divenuta colonia pe Rolliani (e) ; ina leaduta per la la Panegeri, quetre, trovò miracolofamente un rifloratore in quello si difatten confiantia.

to, e scioperato Augusto,

Аппо

Anno di Cristo ccexvi. Indizione xiv. di Dionisio Papa 8.

di Galliero Imperadore 14.

Publio Licinio Gallieno Augusto per la seconda

iius Pollio

PEr gli nuovi Tiranni , che ogni di faltavano fuori , conquaffato era l'Imperio Romano; ma poco parea, che se ne afflig-(a) Trebel- gelle la tella leggiera di Galijeno Imperadore (a). Quando gli giugneva la nuova, che l'Egitto efa perduto: È che ? diceva egli : in Gallieno. non potremo noi vivere senza il lino d' Egitto? Veniva un altro a dirgli le orribili scorrerie fatte dagli Sciti nell' Afia, e i tremuoti, che aveano in quelle parti diroccate le Città; rifpondeva: Non potremo noi far senza le loro spume di nitro , per lavarci? Udita la perdita delle Gallie, se ne rise, dicendo : Sto a vedere, che la Repubblica sia sbrigata, se non verran più le tele di Arras. Così queflo Imperadore con aria di Filosofo, ma con vera dappocaggine, e stoltizia di Principe. E intanto le applicazioni sue più serie erano dietro alla cucina, e alle tavole, per mangiar bene, e ber meglio, è a foddisfar le sfrenate voglie della libidine fua ; e a far comparfe di luffo difufato ; fenza prenderfi penfiero del pubblico governo; e senza mettersi affanno di tante ribellioni, e disastri, che fioccavano da tutte le bande ful Romano Imperio, Abbiamo (b) Aurelius da Aurelio Vittore (b), ch'egli oltre alla moglie Salonina Augusta, teneva varie concubine, fra le quali la principale fu Pipa, figliuola del Re de' Marcomanni, per ottenere la quale cedette ad ello Re una parte della Pannonia superiore. E questa sua trascuraggine ap-

Victor in Episonie.

punto era quella, che animava or quello, or quello ad aizar bandiera contra di lui, e ad usurpare il nome d'Imperadore. Trovò egli nondimeno un ingegnoso spediente, per mettere freno all'e-(e) Aurelius faltazione di nuovi Augusti (c); e su quello di proibir da li innanzi, che i Senatori avessero impieghi nella Milizia, e si trovassero nelle Armate, perchè diffidava di chiunque era in credito, e poteva aspirare all' Imperio, o muover altri a liberarsi da lui. Uso fu degli altri Augusti di condur sempre seco ne viaggi, e nelle guerre un numero scelto di Senatori, che formavano il loro Configlio, e mantenevano ne Popoli , e nelle Soldatesche il rispetto doyuto al Senato, e comandavano bene spesso le Armate. Tutto

Villor thid.

il contrario fece Gallieno. E di qui poi venne, che avvezzatifi i Senatori a godersi in pace i lor posti, e beni, e a risparmiar le fatiche, i pericoli, e le fedizioni della milizia, più non cercarono di far caffare quella legge di Gallieno : perlocche fempre più venne calando la loro stima, ed autorità, e crebbe l'insolenza di

Intorno a questi tempi pare , che succedesse nelle Gallie il fine di Postumo, stato per più anni Tiranno, o sia Imperadore in

chi comandava, e maneggiava le armi:

quelle parti, dove ancora avea preso il quarto Consolato. Scrivono (a), ch'egli mantenne sempre que Popoli in islato selice, merce (a) Trabeldel fuo fenno e valore; ed era anche univerfalmente amato, e ri- tius Pollio spettato. Tuttavia si sollevò contra di lui Lució Eliano, che prese in Iriginia il titolo d' Imperadore in Magonza. Eutropio (b) scrive, che avendo Tyrannis Postumo presa quella Città, per non aver voluto abbandonare il fac (b) Europi co a i foldati, colloro l'uccifero infieme col giovane Pollumo fuo fi- in Biccier. gliuolo . Ho io con Aurelio Vittore appellato Eliano, l'emulo che si rivoltò contro di lui ; ma questi infallibilmente non è se non quel personaggio, che da Trebellio Pollione (c) vien chiamato (c) Trebel-Lolliano; e tale ancora fi trova il fuo nome presso d' Eutropio lius Pollis Postumo, secondo il suddetto Pollione, per maneggi segreti d'esso ibid.c.4. Lolliano perdè la vita; ed è certo, che questi sopravvisse a Postumo. Dicono, ch'egli fu accettato per Imperadore da una parte delle Gallie; che fece di gran bene alle Città di quelle contrade; e che rifabbrico vari luoghi di là del Reno Ma che? Vittorino, figliuolo di Vittoria, già preso per collega dell' Imperio da Postumo, gli fece guerra; e peggiore gliela fecero i fnot foldati, perchè annojati dalle troppe fatiche, alle quali continuamente gli obbligava , gli tolfero la vita. Trovausi Medaglie (d), dove egli è chiamato (d) Medios. Lucio Eliano, ed Aulo Pomponio Eliano; altre se ne rapportano col in Numisma. nome di Spurio Servillio Lolliano. O l' une , o l'altre sono mere Imperator . imposture, quando ancora non sieno tutte. Sicche Marco Aurelio Viuorino reflo folo possessor delle Gallie . Ma costui (e) con tutte (e) Trebelle belle doti d'uomo grave, clemente, economo, ed efattor della lius Pallio disciplina militare, portava nell'ossa un vizio, che denigrava tut- ibid. c. 5. te le sue virtà, cioè, una sfrenata libidine, per cui niun rispetto portava a i talami de fuoi foldati. Ne riportò anche il castigo (f). Troyandoli egli in Colonia, un Cancelliere dell' efercito ir-

ritato contra di lui per la violenza ufata a fua moglie , essendofi (f) Aurelius congiurato con altri , l'uccifero . Il fanciullo Vittorino di lui figliuo . Vidor in lo, su allora dichiarato Cesare da Vittoria, o sia Vittorina, avola Epitome.

Numi(m. Imperator.

fua paterna; ma nella stessa maniera che il padre, su anch' egif animazzato da i medefimi foldati. Così Trebellio Pollione, il quale, fe son vere le medaglie riferite dal Goltzio, e dal Mezzabar-(a) Colinius, ba (a), mal informato si scuopre di quegli asiari . In esse medaglie veggiamo appellato quello fanciullo Gajo Piavio Vittorino, e non gia col folo titolo di Cesare, ma bensi d'Imperadore Augusto. Se fosse vero il racconto di Pollione, non vi rello tempo da battere monete in onore di quello picciolo Augusto . Il punto sta , che samo ben sicuri d'essere quelle monete fattura indubitata dell'. Antichità: Certamente è lecito il dubitarne. Dopo i due Vittorini , l'Imperio delle Gallie fu da quelle milizie conferito ad un

in Breviar. (c) Trebel-Lius Pollio in Trigint. Tyrann. cap. 7.

(b) Europ. Mario, già stato fabbro serrajo. Eutropio (b) mette l'esaltazion di costui fra Lolliano, e Vittorino, Trebellio Pollione (c) dopo Vittorino. Era costui salito in alto ne' posti militari per l' estrema sua forza, di cui alcune pruove rapporta Pollione. Ma un foldato, già di lui garzone nella bottega del fuo meltiero, vedendoli sprezzato da lui o prima, o dopo l'usurpato Imperio, due, o tre giorni dopo la di lui promozione, col ferro lo Refe morto a terra, dicendo nel medefimo tempo: Questa è la spada, che su di sua man sabbricasti. Allora Vittoria, madre del vecchio Vittorino, che volea pur confervare l'acquitlata fua autorità nelle Gallie, a forza di danaro indusse i soldati a proclamar Imperadore, forse nell'anno feguente, Tetrico, fuo parente, Senatore Romano, e Governatore dell' Aquitania, Provincia delle Gallie. Questi nelle medaglie (d) Coligius (d) si trova nominato Publio Piveso, o secondo un' Iscrizione, Pefuvio Tetrico, con apparenza, che alcuna d' esse memorie patisca eccezione. Dicono, ch'egli era anche stato Console, e che portatagli questa lieta nuova a Bordeos, quivi prese la Porpora. Suo

figliuolo Gajo Pacuvio Piveso Tetrico, ancorchè allora fanciullo, su creato Cefare dalla fuddetta Vittoria, la quale appresso ( non si sa in qual anno) terminò i suoi giorni, ajutata, per quanto ne corse la voce, dal medefimo Tetrico, al quale piaceva di comandare, e non d'essere comandato da lei. Continuò di poi Tetrico la sua Signoría non folamente nelle Gallie, ma anche nelle Spagne, finò a' tempi di Aureliano Augusto, siccome allora diremo. Fu di pa-(e) Pagius rere il Pagi (e) che Postumo regnasse nelle Gallie sino all'anno se Citi. Baron. condo di Claudio Imperadore. Non mancano ragioni ad altri per crederlo ucciso sotto Galsieno. La lite non è per anche decisa; nè

certo si può ben chiarire il tempo di tante rivoluzioni succedute

in quelle contrade.

Anno

Anno di Gristo ccenvit, Indizione xv. di DIONISTO Papa q. 10 700 di GALLIENO Imperadore 15.

- - 64

Tom.II.

## Confoli ( PATERNO, ed ARCESILAO?

In qui il valoroso Odenato da Palmira, dichiarato Augusto in Oriente, mostrava bensi unione con Gallieno Imperadore, ma verifimilmente fi facea conoscere per solo Padrone delle Provincie Romane dell'Afia, Seguitava egli a far vigorofamente guerra a i Persiani , quando su uccito. Si disputa tuttavia intorno al tempo ; al luogo, e all'necifore. Chi crede fucceduta la di lui morte nell'anno precedente, chi nel presente. Certo è, che circa questi tempi i Gati, o fieno gli Sciti fecero un' friuzione nell' Afia (a); e giunfero fino ad Eracles, faccheggiando tutto il paefe. Secondo fius Pollio Sincello (b) Odenato prese la risoluzione di portar l'armi contra di in Gallieno. Spicello (a) Cuman pres. colloro, e giunto ad Eraclea, vi fu ferito, e morto. Zofimo (c) (b) Syncetlus in Hift. all' incontro ferive, ch'egli foggiornava in Emela, dove celebrare (e) Zofimus do un non so qual natalizio, a tradimento resto privato di vita . Li. cap.30. N'ha chi ff fa ucciso (d) da un altro Odenato suo nipote, chi da Meo- (d) Zonaras nio suo cugino; e sospettò anche taluno, che Zenobia sua moglie tenesse mano al misfatto, per gelosia di veder ameposto a propri sigliuoli Erode nato da una prima moglie ad esso Odenato, e da dui creato Augusto. Certo è, che quello Erode, nominato anche Erodiano in qualche medaglia, della cui legittimità non so se posfram dubitate, perdè anch egli la vita col padre. Era giovane por tato al luffo, alla magnificenza, a i piaceri, e il padre gli lafciawa far futto. E questo infelice tine ebbe Odenato, Principe de'più glorioli del Levante, perchè gran flagello de Perfiani, e perchè conservo all'Imperio Romano se pericolanti Provincie dell' Alia Arrivò. Trebellio Pollione (e) a dire , che Dio veramente si mo- (e) Trebel-Arò irato contra del Popolo Romano., perchè toltogli Valeriano lius Pollio Augusto, non gli conservo Odenato. Egli intanto il mette fra' Ti- in Triginta ranni, ma con ingiuria al vero, e contraddicendo a se slesso (f). Tyrannis Quanto a Meonto; che lo stesso Politione ci rappresenta come d'accordo con Zenobia, per togliere la vità a Odenato, dicono, che cap. 16. fit con confenso di lei proclamato Imperadore; ma non ando molto, che i foldati naufeati per la di lui sporca lussuria, gli levaro no insieme coll'Imperio la vita. Lascio Odenaro dopo di se tre figliuoli , cioè , Heremiano ; Timolao , ed Uhaballato , che prefero il

titolo

(a) Goltzius. & Mediob. Numifmat. Imperator.

titolo d'Augusti, e si trovano mentovati nelle Medaglie (a). Ma perciocchè erano in età non ancor capace di governo, Seuimia Zenobia lor madre Augusta prese essa le redini a nome de' sigliuoit, siccome donna virile, e sece di poi varie gloriose imprese, del che parleremo andando innanzi,

Disfi, che gli Sciti, o vogliam dire i Goti, aveano portata

la defolazione in varie Provincie dell' Afia, e maffimamente della (b) Trebel- Carpadocia (b). Ora fi vuol aggiugnere, che costoro, udito, che hius Pollio loro si apprellava colle sue armi Odenato Augusto, non vollero già in Gallieno. aspetiarlo, e si affrettarono, per tornarsene a i loro paesi coll'immenfo bottino fatto. Nondimeno ful Mar Nero ne perirono non pochi, perche affaliti dalle Truppe, e Navi Romane. Ma non pafsò gran tempo, che entrati per le bocche del Danubio nelle Terre dell'Imperio, vi fecero un Mondo di mali. Sulle rive del Mar Nero fu data loro una rotta dalla Guarnigione Romana di Bifanzio, ma senza che tessassero per questo dal bottinare in quelle parti. Nè da lor soli vennero cotanti affanni. Anche gli Eruli passati dalla Palude Meotide nel Mar Nero con cinquecento vele fotto il comando di Naulobat lero Capitano , per mare vennero fino a Bifanzio, é a Crisopoli. In una battaglia loro data resto superiore l'Esercito Romano; e però tumultuosamente si ritirarono (c). Ma lius Pollio: ecco tornar di miovo i Gott, che son chiamati Sciti da altri, i quali andati alla ricca Città di Cizico, la spogliarono. Indi si poitarono alle Ifole di Lenno, e di Sucro nell'Arcinelago, ed arrivati fino all'infigne Città di Atene, la bruciarono, con far lo stelso barbaro trattamento a Corinto, Sparta, Argo, e a quali tutta l'Acaja, senza trovar persona, che osasse di loro opporsi. Tuttavia messissi gli Atenicsi in una imboscata, con aver per loro Capitano Dexippo Islorico, ne fecero un gran macello. ( Si vedrà qui fotto all'anno 269. un'altra presa di Atene, e forse solamente a que tempi è da riserire la disgrazia di quella Città). E purè non firit la faccenda, che scorrendo per l'Epiro, per l'Acarnania, e per la Beozia, recarono anche a quelle parti de i gran malanni. Zopara (d) sembra riferir questo flagello a i tempi di Claudio successor di Gallieno. Mentre si siero temporale spremeva da ognit banda le grida de i popoli afflitti, non pote di meno, che non fi svegliasse l'Imperador Gallieno, e non si movesse da Roma, per ac-

correre al foccorfo delle malconcie Provincie. Arrivato, ch'egli fu nell' Illirico, non pochi di que' Barbari caddero fotto le Spade Romane: honde gli altri prefero la fuga pel Monte Gessace . Mar-

(c) Tribel-Syncellus: Zonaras .

the Plantin " (d) Zonaras

**SERVICE** 

niano; ed Eraeliano fuoi Capitani con altre prodezze liberarono in fine da que' Barbari le Provincie dell'Imperio. Ebbe parte in tali imprese anche Claudio, che su di poi Imperadore; e i due primi Generali divifando fra loro, come si potesse sollevar la Repubblica dall' inetto, e crudel governo di Gallieno; mifero per tempo gli occhi fopra di esso Claudio, per adornarlo della Porpora Impeziale. Diede probabilmente la spinta a questi lor disegni l'estere a mio credere succeduto in questi tempi ciò, che narra. Trebellio Politione (a) con dire, che quando si credeva, che Gallieno fosse (a) Trebelito coll'esercito per cacciare i Barbari, egli fi fermò ad Atene lius Pollio per la vanità di prendere la Cittadinanza di quell' illustre Città , in Gallieno, di esercitar ivi la carica di Arconte, cioè, del Magistrato Supremo, di effere arrollato fra i Giudici dell' Areopago, e di affiftere a tutti i loro sagrifizi, con vitupero della Dignità Imperiale . Poco fa ho detto poterfi dubitare, che non accadelle verso questi tempi la presa, e l'incendio d'Atene. Viene maggiormente confermato quello dubbio dall' andasa colà di Gallieno. Quella ridicola gloria, guesta trascuratezza de' pubblici alfari nel bisogno; in cui si trovavano allora le Provincie Romane, sece perdere a i soldati la pazienza, e il rispetto verso di un Principe si disattento, e elle, e trattar fra loro di eleggere un degno Imperador di Roma, Lo seppe Gallieno, cercò di placarli, e non potendo, ne sece uccidere qualche migliajo: risoluzione, che indusse anche i Generali a desiderar, e proccurare la di lui rovina, come vedremo all'anno feguente.

Anno di Cristo celiviii, Indizione i, di Dionisio Papa 10. di Gallieno II. Imperadore i,

Confoli ( PATERNO per la seconda volta,

Non si crede, che questo Paterne Console foste quello stesse, che nell'anno precedente esercità il Consolato ordinario, perche non solevano le persone private goder quell'insigne dignità due anni di sila, come talor faccano gli Augusti. Paternio Volustano bensi, stato Persento di Roma nell'anno precedente, continuò in quella carica anche nel presente, Abbiam parlato di sopra di Mario Acillo Aurelo, Generale della Cavalleria Romana mell' littireo, unono di gran valore nell'armi, Ribellosti anch'egli al pari di tanti

Birthelly Google

## ANNALI D'ITALIA: F24 .

altri contro al disprezzato Gallieno; e chi si attiene la Trebellio (a) Trebel-Politione (a), mette la di lui rivolta fino nell' anno 261. Ma di tius Pollio gean lunga maggior apparenza di verità ha il racconto di Zofimo in Galtieno. (b), feguitato da Zonara (c), che riferifee nell'anno precedente. l'aver egli preso il titolo d'Imperadore. Allorche Gallieno si tro-(c) Zonaras vava nella Mefia, o pur nella Grecia, per timore, che Postumo in Annalib Imperadore, o fia Tiranno nelle Gallie, o pur chi era fucceditto

a hui, non profittaffe della di lui lontananza, ordinò ad Aureolo di venir colle sue milizie a Milano, e di sar abortire i disegni di chi governava le Gallie. Venne Aureolo : e meclio chiarito del discredito, in cui era Gallieno ; e che le Gallie per la morte di Pollumo, e per le mutazioni feguite, in vece di dar gelosia all' Italia, pareano disposte ad esfere vinte : credette esfere questo fi tempo di falire ful trono. Ne pervennero gli avvisi a Gallieno s che conofciuta la gravità del pericolo, a gran giornate fe ne tornò in Italia, e a dirittura marciò contra di Aureolo (d) . Avendolo sconlitto, e serito in un fatto d'armi, l'obbligò a ritirarsi a (d) Aurelius Milano, Città, che appresso su da lui assediata (e). Accadde in

Victor in Epitome. ibidem .

occasion di quella battaglia, che l'Imperadrice Cornelia Salonina (c) Zonaras corfe pericolo d'effere prefa da'nemici; perchè avendo effi offervato, come poes guardia fi faceva nel Campo di Galifeno, arravarono fino al Padigitone di lui, dove dimorava elfa Imperadrice. Trovavali ivi per avventura un soldato y il quale era dietro a cir cire una fua vettev Cottui al comparir de nemier , dato di piglio allo scudo, e allo slocco, con tal serocia due ne percosse, che gli altri giudicarono meglio di retrocedere. Intanto venne a rinforzare l'esercito di Gallieno . Marziano Generale , ch' egli avea lasciato nella Mesia, o nella Tracia contra de' Goti Eracliano Presetto del Pretorio vi giunfe anch' egli con della cavallería. Zonara il chiama pon Eracliano, ma Aureliano, il quale fu poi Imperadore.

Ora questi Generali in vece di condurre a fine l' alsedio di Milano, piuttoflo andavano concertando di levar-dal Mondo, il malvo-(f) Trebel- huo Gallieno (f). Ne diede Marziano P incumbenza a Cecrope, o lius Pollio fia Cecropio Capitano de' Dalmatini, nomo coraggioso, che ardiibidem . tamente prese l'impegno, con lusingarsi di poter egli essere assun-

to all'Imperio. Ma qui, secondo il solito, discordano fra loro gli (g) Aurel Scrittori, Aurelio Vittore (g) scrive, che Aureolo vedendosi a mai Victor ibid. partito, ebbe maniera di contraffare una lettera, o carta, come scritta da Gallieno", in cui erano notati i principali ufiziali dell' Armata, ch'egli intendeva di voler far morire quali suoi traditori.

Quella carm trovata dagl' intereffati ; li sprono a rimediare al proprio pericolo colla morte di Gallieno. Marziano, ed Eracliano fitrong i principali de'congiurati : ma non niega Trebellio Pollione (a), che anche Claudio non tenesse mano a questo trattato. Seino bra nondimeno più verifimile il dirfi da Zonara (b), che avendo lius Pollio molto prima quegli uliziali tramata la congiura contra di Gallieno; in Claudio. ed essendo traspirata questa mena ; eglino si affrettarono ad ese (b) Zonaras guirla; e la maniera fu la seguente. Una notte mentre Gallieno in Annalis. cenava co pure fe n'era ito a dormire, Eracliano e Cecrope comparvero affantati a dirgli, che Aureolo con tutte le fue forze faceva una fortita. Gallieno spaventato si sa tosto armare; e montato a cavallo, esce della tenda, movendo all'armi, le soldatesche. In quella confusione, ed oscurità Cecrope se gli appressò, e l'uccise. Altri vogliono, che un dardo feagliato, non fi sa da chi, gli levalle la vita; ed altri; ch' egli folle morto in letto. Non merita certo fede il dirfi da Aurelio Vittore (e), che Gallieno ferito invialle (c) Autelius prima di morire le Infegne Imperiali a Claudio foggiornante al-Villor in Elora in Pavia. Comunque sia se quello uniferabil fine ebbe la vita pilone. di Galliano se perciocche la muova d'effer flato di poi eletto Imperadore Claudio (d), si seppe in Roma nel di 24. di Marzo, da (d) Trebelciò con ficurezza raccogliamo, che la morte di ello dovette fuccedere lius Pollio alquatti giorni prima . Parimente fappianto , che Valeriano di lui ibidem. fratello, il spuale da alcuni fit credino, ma con poco fondamento, brnath del titolo di Cefare; ed anche di Augusto; e il giovane Gallieno di hu figliuolo; già dichiarato Cefare, reflarono involti in quello naufragio; ed ammarrati nelle vicinanze di Milano V' ha chi li tiene privati di vita in Roma. In fomma noi troviamo firapazzata di molto in quelli tempi la Storia Italiana, fenza fapere a chi attenerci fenza pericolo di errare. Aurelio Vittore (e) aggiti- (e) Aurelius gne, che portata la nuova dell'uccifo Gallieno a Roma, ri Popolo Villor ibi fi slego con infinite imprecazioni contra di lui e il Senato scaricò l'odio suo contra de suoi ministri, e parenti, facendogli precipitar giù per le Scale Gemonie . Claudio succeduto nell'Imperio , ordinò di poi, che non si recasse molestra agli altri , che aveano schivato il primo furore della burafca: E per far conofcere e dar ad intendere, ch'egli non s'era mischiato nella morte di Gallieno (mandò ildi lui corpo, per quanto fi crede, a Roma, e comando, che un si feraditato Augusto fosse messo nel numero degli Dii: il che si de duce da qualche rara medaglia, dove gli è dato il titolo di Divo-Ma fiamo noi ben certi, che antiche fieno e legittime tutte le me-

Dopo la Tragedia di questo Imperadore, i foldati, che l'aveano

odiato vivo, moltrarono di compiagnerlo estinto, e ne facevatio elogi, con apparenza di formar una ledizione, non già per vendicarlo, ma con dilegno di dare un gran facco in tal congruntura a chi non fe l'aspettava (a). Per frenare la loro insolenza, Margiano, e gli altri Generali fi appigliarono al folito lenitivo della moneta. Pero loro promifero venti pezzi d'oro per tella, e non tardarono a sborfarli, perchè Gallieno avea lasciato un ricco tesoro. Ouetta rugiada finorzò tutto il loro fuoco, e concorfero anch'essi a dichiarar Gallie-

no un Tiranno, e ad accettar Claudio per Imperadore, Quanto a

(b) Golszins, & Mediob. Numifmat. Imperator, (c) Trebellius Pollio in Claudio.

(a) Trebel-

on Galliene.

Bus Pollio

quello Principe noi il trov amo nominato nelle Medaglie (b) Marco Aurelio Claudio, e non già Flavio, come l'intitola Trebellio Pollione; ed oggidi vien comunemente da noi conosciuto, e mentovato col nome di Claudio II., e più sovente di Claudio il Gotico, Il suddetto Trebellio (c), che fi sforzò di efaltarlo dappereutto, perchè scriveva a Costantino Augusto, la cui avola Claudia era stata figlia di Crispo fratello di esso Claudio, tuttavla non seppe trovare, che la nobiltà del fangue folle un pregio di Claudio. Era egli nato nell' Illirico, cioè, nella Dalmazia, o nella Dardania, Provincie d'el-

Le sue belle doti, le sue molte virtù per la scala de gradi militari il portarono in fine all' Imperio: S' egli avelle moglie non fi fa: certo non ebbe tigliuoli. Due erano i fuoi fratelli, cioè Quinullo, che succedette a lui nell'Imperio, e Crispo, dal quale poco sa dissi discendente per via d'una sua siglinola Cottantino il Grande. Cofantina ebbe anche nome una di lui forella . Sotto l'Imperador Decio cominciò egli la carriera de' fuoi onori, e creato Tribuno

fo Illirico nell'anno di Criflo 214. o nel 215. nel di 10. di Marzo,

antitions, du ebbe la guardia del passo delle Termopile, e sotto Valeriano il co-AC mando della quinta Legione nella Soria, con falario da Generale; poscia il Generalato dell'armi in tutto l'Illirico . Trebellio Pollione rapporta una lettera di Gallieno in cui moltra molto affanno dell'etles egli in cattivo concetto di Claudio, e la premura di placarlo: al qual fine spedi ancora molti regali. La vorità si è , che tutti gli Scrittori (d), e fin Zofmo, benchè nemico di Coffantino

(d) Idem ib. Aurel. Vill. Angulto, confessano, che in questo personaggio concorrevano il va-Entropius : lore, la prudenza, l'amore del pubblico bene, la moderazione, l' Zofinius . abborrimento al luíso, ed altre nobili qualità ; che fenza dubbio il rendevano degnissimo dell'Imperio; ed egli su di poj regi-

firato da ognuno fra i Principi buoni , e gloriofi della Repubblita Romann,

Ora dappoieche tolto fu di vita Gallieno, o fia, come vuol Trebellio (a), the Marziano; ed Eracliano Prefetto del Pretorio, avel. (a) Tubels. fero già fatto il concerto di alzar Claudio al Trono Imperiale o lius Pollio pure che tenuto il configlio da tutta l'ufizialità di confenso comune in Claudio I ognun concorresse nell'elezione di questo si degno suggetto certo c. ch'egli fu creato Imperadore con approvazione, e gioja univerfale, e mallimamente dell'efercito, perche tutti riconofcevano in fui abilità da poter rimettere in buono flato l'Imperio Romano lasciato in preda ad amici, e nemici dalla negligenza di Gallieno: Allorchè s'intefe in Roma l'assunzione di quello Principe, che non maneò di parteciparla tollo con fue lettere al Senato le acclamazioni fue: rono immenfe, il repitofa l'acclamazione del popolo. Gli atti d'effò Senato ci scuoptono i comuni desideri, e le comuni speranze, che il novello Augusto liberafse l'Italia da Aureoló, la Gallia: e la Spagra da Vittoria già madre di Vittorino, e da Terrico dichiarato girivi Imperadore (il che qualora fuffillelse, converrebbe differire fino all'anno seguente la rovina di Vittoria, e di Tetrico), e l'Oriente da Zenobia Regina de' Palmiteni: e Vedova di Odenato e la quale non volea più dipendere da i Romani Augusti e faceva da padrona nelle Provincie Orientali dell'Imperio. La prima applicazione dell' Augusto Claudio quella su di abbattere il tuttavia refissente Aureolo, con dichiararlo Tiramo, e nemico pubblico, Mando ben esso Aureolo Messi a Claudio, pregandolo di pace, ed esibendosi di far lega, o patti con lui; ma Claudio con gravità rispose, che qualle erano proposizioni da fare ad un Gallieno (simile ad Attreolo ne coffuni, e timido), e non già ad un par fuo, Secondo Trebellio Pollione (b), Aureolo în una hattagira datagir da Claudio ad un (b) Trebel-Imogo, che fu denominato il Ponte d'Aureolo, oggidi Pontirolo, il Pollio rimufe feonfitto, ed uccifo. Zofimo (c) all'incontro narra, ch'egli Tyrante. finamende, ma che i foldati già irritati contra di lui gli levarono cap. 10. la vita. Non conobbe Trebellio una vittoria riportata in quest'anno (c) Zosimus da Claudio Augusto contra degli Alamanni; ma ne parla bene Au lib. a relio Vittore (d). Colloro probabilmente chiamati in foccorso suo (d) Aurelius dal vivente Aureolo, erano calati fin presso al lago di Garda nel Vidor in Veronese. Claudio tal rotta diede soro, che appena la metà di Episone. si sterminata moltitudine si salvò colla suga. Trovanti Medaglie (e), (e) Medios. nelle quali è appellato Germanico, prima che Gotico; non perche in Numifri.

stright the

i Goti folsero popoli della Germania , come ha creditto taluno i Imperator.

(a) Eumenes una bensi per la vistoria da lui riportata degli Alamanni. Passò di inPanegyric, poi il novello Augulto a Roma (a), dove ristabili la disciplina, e il bijon governo, ch' egli trovò in uno flato deplorabile per la debolezza di Gallieno. Formò delle buone leggi, condenno vigorofa-Claudio, and mente i Magistrati, che vendevano a i più utierenti la giuttizia, e freno col terrore i cattivi. Uso era flato, anzi abuso, per attellato (b) Zonaras di Zonara (b), che alcuni de precedenti Imperadori donavano an-In Annalib. che i beni altrui; e fotto Gallieno spezialmente ciò s' era praticato: e lo flesso Claudio possedcya uno flabile a lui donato dal medelimo Augusto, appartenente ad una povera donna, Ricorse questa à Claudio, con dire nel memoriale, che un ufiziale della milizia ingiullamente possedeva un suo campo. Claudio accortos, che a luiandava la floccata, in vece di averielo a male, rispose: essere beni di dovere, che Claudio Imperadore ( obbligato a far giustizia a tutti) restituisse ciò, che Claudio ufiziale avea prejo, senza badar molto alle leggi del giulto. Sul fine di quelt anno fi crede, che dopo infigni fatiche per la Chiefa di Dio, terminalse i fuoi giorni Dionifig. Romano Pontefice,

> Anno di CRISTO CCLXIX. Indizione 11. di FELICE Papa 1. . di CLAUDIO II. Imperadore 2.

Confoli ( MARCO AURELIO CLAUDIO AUGUSTO

V'Ha una, o due Iscrizioni, nelle quali Claudio è chiamato Con-sole per la seconda volta. Non mi son lo arrischiato ad intitolarlo sale, perchè più fono i monumenti, ne quali egli si vede puramente appeliato Confole : Quello Paterno, fe a lui si applica (c) Thefaur. un' Ifcrizione da me pubblicata (c), dovette elsere chiamato Nonio Nov. Infer. Paterno, Era in quell' anno Prefetto di Roma (d) Flavio Antiochia-R40.366.n.t. no. Giacche andava ben la faccenda fotto un Imperadore si forerius de Cycl. ditato, come era Gallieno, aveano preso gusto alle ruberie, e a fi faccheggi delle Provincie Romane i Goti negli anni addietro i in quello invitarono al medelimo giueco altre Nazioni barbare, cioè, Offrogoti, Gepidi, Virtinght, Eruli, Peufini, Trumingi, ed altri di que' Settentrionali feroci Popoli, Nell' anno presente adunque si viddero comparir di nuovo colloro, compresi da molti antichi sotso il solo nome di Gosi, o Gotti, a desolar l'Imperio Romano.

Può dubitarsi di un errore nel testo di Zosimo (a), allorchè scrive (a) Zosimui che formarono una flotta di sei mila navi. Quand'anche non sos. Li. 6.42. fero che barche, il numero par troppo grande. Trebellio Pollione (b) non riferifce se non due mila navi di que' Barbari. E di più (b) Trebelnon ne conta Ammiano Marcellino (c) là dove fa menzione di in Claudio: questi fatti. Ma si Zosimo, che Pollione fanno ascendere il numero (c) Ammisdi coloro a trecento venti mila persone combattenti, senza contare nus Marceli servi, e le donne. La prima scarica del loro surore su contro la linus Hist. Città di Tomi vicina alle bocche del Danubio, da dove passarono lib. 31. a Marcianopoli Città della Melia. Da amendue respinti dopo vari combattimenti, fi rimifero ne i lor legni, e dal Mar Nero entrarono nello stretto di Bisanzio; dove la corrente rapida dell'acque, che urtava quelle navi le une contra dell'altre, ne fece perir non poche inlieme colla gente. E non mancarono quei di Bifanzio di far loro quanta guerra poterono, Dopo avere (d) inutilmente ten-(d) Zofimus tata la Città di Cizico, vennero nell' Arcipelago, e posero l'assedio ibidem a Salonichi, o sia Tessalonica, e a Cassandria. Aveano macchine Pollio ibid. proprie per prendere Città, e già parcano vicini ad impadronirsi Amnian. d'amendue, quando venne lor nuova, che Claudio Augusto s'ap- Marcellin.ib. pressava colle sue sorze. Certo è, che Claudio dimorante in Roma, Annalib. allorchè intefe quello gran diluvio di Barbari, prese la risoluzione di andar in persona ad incontrarli; e tuttocchè si disputasse da alcuni, fe fosse meglio il far guerra a Tetrico occupator della Gallia, e della Spagna, cioè, delle migliori forze dell'Imperio, che a i Goti, e agli altri Tartari, rispose: La guerra di Tetrico è mia propria, ma quella de Goti riguarda il Pubblico: e però volle anteporre il pubblico al privato bifogno. Zonara (e) in vece di Tetrico met (e) Zonaras te Poslumo, che era già secondo i nostri conti morto. Or mentre ibidem. egli attendeva a fare un possente armamento per quella impresa, spedi innanzi Quintillo suo fratello, e con esso lui Aureliano, al quale per la maggiore sperienza negli affari della guerra diede il prin-

L'arrivo di quelti due Generali con un poderofo corpo di gente quel fu, che perfuafe a i Goti di abbandonar l'alfedio di Salonichi, e di gittarfi alla Pelagonia, e Peonia, dove la Cavalleria de Dalmatini fi fegnalo con tagliare a perzi tre mila di coloro. Di la patfarano i Barbari nell'alta Mefa, dove comparve ancora l'Augulto Claudio colla fua Armata (f); e fi venne ad una giornata campale, (f) Trakte, che fi un pezzo dubbiola. Piegarono in fine i Romani, e fuggiros. Ilua Pellis no, o fecero vista di fuggire; ma ritornati all'improvvito per vie itàlico.

cipal comando delle milizie nella Tracia, a nell'Illirico.

Tom,II. R difa-

disastrose addosso a i Barbari, ne stesero morti sul campo cinquanta mila, riportando una nobilissima vittoria d'essi. Quei, che si talvarono colla fuga, voltarono verfo la Macedonia, ma affaliti di poi in un fito dalla Cavallería Romana, ed oppressi dalla fame, buona parte lasciarono ivi le lor ossa, e il resto veggendosi tagliata la strada, si ridusfero al Monte Emo, dove fra mille stenti cercarono di passare il verno. Ancor questi li vedremo sterminati nell'anno se-(a) Zonaras guente. Se è vero ciò, che racconta Zonara (a), convien credere. in Annalib. che una parte della lor flotta, e gente, flaccata dal groffo dell'Arma-

ta andasse a dare il guasto alla Testalia, ed Acaja. Vi secero grandanno, ma folamente alle campagne, perchè le Città erano ben munite, e in guardia, e seppero ben disendersi. Tuttavia riusci a t Barbari di prendere quella di Atene, dove raunati tutti i libri di quelle famole scuole, erano per farne un falò, se un d'essi più accorto degli altri non gli avelle trattenuti, dicendo, che perdendoli gli Ateniesi intorno a quelle bagatelle, non avrebbono badato al mestier della guerra, e più facile era il vincer esti, che altri popoli. Questa disavventura d'Atene verisimilmente non altra è, che la raccontata di fopra all'anno 267, Aggiungono gli Storici, che i Barbari fuddetti tornando a navigare, giunfero alle Ifole di Creta, e di Rodi, e fino in Cipri, ma fenza far impresa alcuna confiderabile; anzi a'laliti dalla peste, rimase estinto un buon numero di loro . Altre novità ebbe in questi tempi l'Oriente. Zenobia Regina de' Palmireni dominante nella Siria, scosso ogni rispetto, ed ogni

1.1.6.44.

suggezione al Romano Imperio, rivolse i pentieri ad aggrandire il (b) Zosimus suo dominio colla conquista dell' Egitto (b), mantenendo ivi a questo fine corrispondenza con Timagene Nobile di quel Paese. Spedi colà Zabda fuo Generale con un' Armata di fettanta mila perfone tra Palmirent, e Soriani, il quale, data battaglia a cinquanta mila Egiziani venutigli all'incontro, li sbaragliò : vittoria, che si tirò dietro l'ubbidienza di tutto quel ricco Paese, Zabda, lasciato in Aleflandria un prefidio di cinque mila armati, fe ne torno in Soria. Trovavali in quelle parti Probo, o sia Probato con una flotta per dar la caccia a i corfari. Questi udite le mutazioni dell' Egitto; verso là indirizzò le prore, ed ammassate quelle soldatesche, che potè si dell' Egitto, che della Libia, fcacciò la Guarnigion Palmirena da Alessandria, e fece tornar l'Egitto sotto il comando de' Romani. Ma non rallentò Zenobia gli sforzi suoi (c). Rispedi colà con nuovo esercito Zabda, e Timagene, che furono si bravamente

ricevuti, e combattuti da Probo, e da i popoli d'Egitto, che ne

(c) Trebel-Lius Pollio in Claudio.

andarono sconsitti, ed era terminata la scena, se Probo non aveste occupato un fito presso Babilonia d'Egitto, per tagliare il passo a due mila Palmireni. Ma Timagene, ch' era con loro, ficcome più pratico del paele, ellendoli impadronito della montagna, con tal forza piombò fopra gli Egiziani, che li mise in rotta. Probo per quello di fua mano fi diede la morte, e l'Egitto tornò in potere di Zenobia (a). Claudio Augusto, perchè impegnato nella guerra (a) Joannes de' Goti, non poteva attendere a questi affari, siccome ne pure al- Malala in le Gallie occupate da Tetrico (b), il quale in questi tempi tenne Chronogr. per sette meli assediata la Città di Autun , che non voleva ubbi- in Panegre dirlo, e colla forza in fine la fottomife. Al defunto Papa Dioni- conflant. fio succedette sul principio di quell' anno Felice nella Sedia di (c) Blanchin. San Pietro (c).

ad Anastas.

Anno di CRISTO CCLXX. Indizione III.

di FELICE Papa 2.

di CLAUDIO II. Imperadore 3. di QUINTILLO Imperadore 1.

di Aureliano Imperadore 1.

Confoli (ANTIOCO per la seconda volta,

L dirli da me Antioco Confole per la seconda volta, è fondato fopra un' Iscrizione da me data alla luce (d), e sopra i Fasti di (d) Thesaur. Teone, e di Eraclio, chiamati Fiorentini, ne' quali i Consoli di Nov. Infer. quell' anno son chiamati Antioco per la seconda volta, ed Orfito (e). Fu Pag. 366. nell'anno presente Presetto di Roma Flavio Antiochiano; il che basto (e) Cuspiniaai Mezzabarba (f), e al Padre Pagi (g), per dar quello nome Bucherius. al Console suddetto. Ma non ho io osato per questo di mutar il (f) Mediobnome a noi somministrato da i Fasti. Il resto de' Goti (h), che in Numisma avea passato il verno fra molti patimenti nel Monte Emo, e per Imperator: la pelle andava sempre più calando; venuta la primavera, tentò di Crit. Bar. aprirsi un cammino, per tornarsene al suo paese; ma essendo bloc (h) Trebelcati que'Barbari da vari corpi dell' Armata Romana, bifognò farsi lius Pollio largo colle spade. Alla Fanteria Romana toccò l'urto loro, urto in Claudio. cosi gagliardo, che le fece voltar le spalle, e ne restarono sul campo L. 1. cap. 45. due mila. Peggio anche andava, se non sopraggiugneva la cavalleria spedita da Claudio Augusto, che mise fine alla strage de' suoi.

Fu-

(a) Trebellius Pollio in Claudio

Furono poi cotanto incalzati i Goti dall' Efercito Romano, e ridotti anche a mal partito dalla pelle, che deposte l'armi dimandarono di renderti. Molti d'essi furono arrolati nelle legioni; ad altri su dato del terreno da coltivare; alcani pochi restarono in armi sin dopo la morte di Claudio, di maniera che di tanta gente, pochissimi furono coloro, che potessero riveder le proprie contrade. Rapporta Trebellio Pollione (a) una lettera di Claudio Augusto, scritta a Brocco Comandante dell'armi nell'Illirico, in cui dice di avere

Oratione I. (c) Golzzius, & Mediob. Numismat. Imperat-(d) Trebel-Lius Pollio in Triginta Tyrannis 64P. 25. (e) Trebel-Lius Pollio

in Cenforino,

& Tito .

annichilati trecento venti mila Goti, affondate due mila navi di effi, che i fiumi, e i lidi erano coperti di fcudi, fpade, e picciole lancie; grande il numero de'carriaggi, e delle donne prese. Per così memorabil vittoria a Claudio Imperadore fu conferito il titolo di (b) Julianus Gotico, o sia Gottico (b), che comparisce in varie monete di lui (c). Dal medefino Pollione (d) abbiamo, aver Claudio così ristretti gl' Ifauri da noi veduti ribellati fotto Gallieno, che già penfava d'averli colla corda al collo a' fuoi picdi, e di metterli poi nella Cilicia , per togliere loro la comodità di nuove ribellioni col vantaggio dell'aspre loro montagne. Ma coloro continuarono nella rivolta, non si sa se per oslinazione d'esti, ovvero per la morte sopraggiunta a Claudio. Nè pur sappiamo, se a quell' anno, o se all' antecedente appartenga la ribellione, ed cfaltazione di Censorino al Trono Imperiale, Coltui, se crediamo a Trebellio Pollione (e), il quale è folo a parlarne, due volte era flato Confole, due volte Presetto del Pretorio, tre Presetto di Roma, ed anche Proconsole, Console, Legato Pretorio &c. Vecchio era, e zoppo per una ferita a liti toccata nella guerra di Valeriano contra de' Persiani. Prese egli la Porpora Imperiale; non apparisce in qual anno; è ignoto in qual litogo, se non che quello Stoico nota, esser egli stato uccifo da' foldati medefimi, che l'aveano fatto Imperadore, dopo scue giorni d'Imperio, alla guisa appunto de' funghi, e che su sepellito preslo Bologna con un Epitalio , in cui li riserivano tutti i fuoi onori, conchiudendo, ch'egli era stato felice in tutto, fuor che nell'effere Imperadore. Però tener si può a mio credere per

(f) Mediob. in Numism. Malala in Chronogr.

battuta alla macchia una moneta riferita dal Mezzabarba (f), dove egli è chiamato Applo Claudio Cenforino, e coll' anno terzo (g) Trebel- dell'Imperio. I parenti di collui duravano a i tempi di Costanlius Pollio tino il Grande, e per odio verso Roma andarono ad abitar (g) nella Tracia, e nella Bitinia. Purche s'abbia a prellar sede a Giovanni Malala (h), che fra non poche verità a noi conservate ha mischiato molte savole, in questi tempi la Regina Zenobia occupò l'Arabia, flata fin qui ubbidiente a i Romani, con uccidere il foro Governatore Traffo ( forse Crasso , perchè questo non par Cognome Romano ) mentre l'Imperadore Claudio dimorava in Sirmio

Cinà della Pannonia.

Quivi appunto si trovava questo Augusto, quando egli termi- (a) Eufeb.ia no colla vita il suo corto, ma glorioso imperio (a). I Goti da lui Chronic, si felicemente vinti, fecero le lor vendette, coll' attaccar la peste Malala all'Armata Romana; e un malore si micidiale passò alla persona Chronogra del medesimo (b) Claudio Imperadore, e il rapi dal Mondo. S'è Zonaras in disputato intorno al mese, in cui egli mori (z). Dal Tillemont (d) (b) Trebelvien creduto morto nell' Aprile di quell' anno , e più verifimile a Lius Pollio me sembra la di lui opinione. Il Noris, e il Pagi, perchè si truo- in Claudio. va una legge (e) col nome di Claudio, data nel di 26. d' Ottobre (c) Petavius: dell'anno presente, la qual potrebbe esser failata, come sono tant' Norta: Paaltre, han tenuto, ch' egli circa il fine di quel mese cessisse di vivere. Certo è almeno presso gli Eruditi , che in quest anno succedet- mont, Mem. te la morte sua, compianta da tutti, e massimamente dal Senato Ro- des Empermano (f), il quale gli decretò un Scudo, o sia un Busto, e una (c) l.a. Tit, Statua d'oro, che surono messi per suo onore nella Curia del Cam- serf, rescript. pidoglio, e fecondo la folle superstizion de Pagani se ne sece un Dio. (1') Eutrope In quest' anno ancora dicde fine al suo vivere Plotino (g) famoso Aurel. Vitt. Filosofo Platonico, le cui Opere son giunte fino a i di nollri Chia- Pollio ramente scrive Trebellio Pollione (h), che dopo la morte di Claudio fu creato Imperadore Marto Aurelio Claudio Quintillo ( che così il tro- (g) Porphyviamo appellato nelle Medaglie (i), ) fratello dei medefimo defun- rius in Vica to Claudio, dimorante in Aquileia, e non gla vivente Claudio, Plotini. (h) Trebelcome ha creduto taluno. Quello Quinillo , che Eutropio (k) dice lius Pollio approvato dal Serrato, era ben conofciutó per nomo dabbene, e ibid. molto affabile, ma fecondo Zonara (1) peccava di femplicità, nè (i) Mediob. avea spalle per si gran sardello; e però non si fa, ch' egli sacesse imperator, azione, od impresa alcuna degna d'osservazione. Per sua disavvena (k) Europ. ra, avvenue, che Aureliano, il più accreditato utiziale, che fi tro- in Breviar. vaffe nell'Avmata acquartierata in Sirmio; fu proclamato quafi nel- (1) Zonaras lo stesso, tempo Imperadore con universal consentimento di que' sol- ibidem. dati (m). Portata quella nuova in Italia, grande strepito sece, con (m) Zosimus siderando ognuno le qualità eminenti di questo eletto, superiori sen- Zonaras ib. za paragone a quelle di Quiptiliano, e la forza dell' Armata, che (n) Jounnes 'accompagnava l'elezione tlessa, Da questa novità procedette la mor. Malala in Accompagnava i elezione itena, Da que la livina d'Aquiicja . V' ha Chonog. (n) chi il dice rapito da una malattia. Trebellio Pollione (o) con hius Pollio

altri in Gallieno.

(a) Aurelius altri (a) apertamente cel rappresenta ucciso da' soldati ; e Zosimo Fifter in (b) tiene, che conoscendosi evidente la di lui caduta, i suoi stessi Epitor.e . Europ. in parenti il configliarono a cedere con darfi la morte; al qual partito si appiglio con farsi tagliar le vene. Diccillette soli giorni d' (b) Zofinus Imperio a lui son dati dal suddetto Pollione, da Eutropio, Eusebio (c), e Zonara (d). Venti da Vopisco (e). Zolimo scrive, che (c) Eusebius egli regnò pochi mesi; e tante medaglie (f) restanti di lui pare (d) Zonaras che perfuadono, non effere flato si breve il fuo Regno. Intanto in Annalib. è fuor di dubbio, che Aureliano restè folo sul trono, ed approva-(e) Vopifeus to con gran plaulo dal Senato Romano, Noi il vedremo uno de' in Autilian. Diù glorioli, ed insieme aspri Imperadori; e di nomo tale avea in Numifin. ben bisogno allora la Romana Repubblica lacerata da' suoi stessi Imperator. figliuoli, e più encora malmenata dalle Potenze straniere. Ne tardo già Aureliano a mettere in efercizio il suo valore con belle

imprefe, le quali se foliero succedute tutte nell'anno prefente, coment, Memme penso il Tillemont (g): non al fine d'Ottobre, ma ail'Aprile mont, Memme penso il Tillemont (g): non al fine d'Ottobre, ma ail'Aprile se Emper.

(b) Pagies finizione all'Imperio dello stelso Aureliano. Ma il Padre Pagi (h) so citatione ne attribusice una parte all'anno seguente; e veraimente ci troviam qui sprovveduti di lumi, per all'egnare il preciso tempo di que fatti: stati nondimeno certi, de' quali mi riserbo ad esporre unitamente la serie nell'anno, che viene,

Anno di CRISTO CCLXXI. Indizione IV. di FELICE Papa 3. di AURELIANO Imperadore 2.

Confoli (LUCIO DONIZIO AURELIANO AUGUSTO,
Basso per la feconda volta.

TL Padre Pagi, il Relando, ed altri ci danno Aureliana Imperadore Confole per la feconda volta, ma con fondamenti poco fla-

. Siti a mio credere. Si fuppone, che Aureliano nell' anno 259.

fosse Console fustituito, e di questo niuna certezza apparisce. Sono
citate due l'Icrizioni; i' una Ligoriana, pubblicata dal Reinesso (i),

statistica e l'altra data alla suce dal Relando (k), e presa dal Gudio; cioè,
fius Infestit, che passissono varie eccezioni, è vengono da sonti,
pres 38s., che non possono servire a darci limpida, e sicura sa verità. All'
F.jh. Conformi contro tutti i Fasti Consolari antichi ci presentano fosto l'ammo corrente duratione Console, na fenza la nota del Consolato seconcorrente duratione Console, na fenza la nota del Consolato secon-

do:

edition.

do. Altrettanto troviamo nelle Iscrizioni di quello, e de'seguenti anni, tutte conformi in mettere questo pel primo Consolato d'Aureliano. Una anch'io ne ho prodotta (a) non diversa dall'altre. (a) Thesaux Pomponio Basso su creduto dal Panvinio (b) il secondo Console, Nov. Inser. perchè fotto Claudio si trova un riguardevol Senatore di questo P. 367. n. 1. nome: conghiettura troppo debole . Da i susseguenti Illustratori (b) Panvin. de' Fasti vien egli chiamato Numerio , o pur Marco Cejonio Virio in Fast. Conf. Basso; ma con aver succiato nomi tali dalle due suddette, non affatto ficure Ifcrizioni. Per altro fi trova un Cejonio Baffo (c), a (c) Vonifens cui Aureliano scrisse una lettera, ma senza segno, ch' egli sosse in Aureliani flato Console. Il perchè a maggior precauzione non l' ho io appellato se non col solo cognome di Basso. L' Imperador novello Aureliano nelle monete (d) parlanti di lui , vien chiamato Lucio (d) Mediobi Domizio Aureliano. Si può dubitare , che fia un fallo in alcune in Numifme l'essere chiamato Claudio Domizio Aureliano, e che in vece d'IMP. Imperatora CL. DOM. &c. s'abbia a leggere IMP. C. L. DOM., cioè, Cefare Lucio &c., come nell'altre . Il Cardinal Noris, e il Padre Pagi credettero, che la vera sua famiglia sosse la Valeria, perchè scrivendogli una lettera Claudio Imperadore, il chiama Valerio Aureliano, e nell' Iscrizione Ligoriana; che dissi pubblicata dal Reinesio, egli porta il medesimo nome. Ma, e se sosse guasto il testo di Vopisco (e)? Poiche quanto a quella Iscrizione , torno a (e) Popiscus dire, ch'essa è atta a decidere le controverse a Tanto nelle Me-ibid. daglie, che nelle antiche Iscrizioni, altro nome, siccome dissi, nou vien dato a quello Imperadore, che quello di Lucio Domizio Aureliano, e a quello conviene attenerli . E se altri (f) il(f) Stamos chiama Flavio Claudio Valerio, non c'è obbligazione di feguitarlo, ad Faft. Non ebbe difficultà Vopisco di confessare, che Aureliano sorti na- Conful. scita basta, ed oscura nella Città di Sirmio, ovvero nella Dacia Ripenfe . Ma fi fece egli largo colla fua prudenza , e valore nella milizia, e di grado in grado falendo, fempre più guadagno di plauso, e di credito. Bello era il suo aspetto, alta la statura, non ordinaria la robustezza. Nel bere, e mangiare, e in altri piaceri del corpo, in lui si osservava una gran moderazione (g). La(g) Vopikus fua severità, e il rigore nella militar disciplina quasi andava all'ibidi eccesso. Denunziato a lui un soldato, che avea commesso adulterio colla moglie del fuo albergatore, ordino che fi piegaffero due forti rami d'un albero, all'un de' quali fosse legato l'un piede del delinquente, e l'altro all'altro, e che poi fi lasciassero andare i rami. Lo spettacolo di quel misero spaccato in due parti, gran terterrore infuse negli altri. Ebbe principio la fortuna sua sotto Valeriano Augusto; Gallieno ne moltro altissima stima; e più di lui Claudio. In varie cariche militari riporto vittorie contra de'Franchi, de' Sarmati, de' Goti. Teneva mirabilmente in briglia le sue foldatesche, e ciò pon ostante sapea farti amare dalle medesime à Merita d'ellere qui rammentata una lettera di lui , scritta ad un suo Luogotenente, ove dice: Se vuoi essere Tribuno, anzi se t'è caro di vivere, tieni in dovere le mani de soldati. Niun d' essi rapisca i polli altrui, niuno tocchi le altrui pecore. Sia proibito il rubar l'uve, il far danno a i seminati, e l'esigere dalla gente olio, sale. e legna : dovendo ognuno contentarsi della provvisione del Principe .. S'hanno i soldati a rallegrar del bottino fatto sopra i nemici, e non già delle lagrime de Sudaiti Romani. Cadauno abbia l' armi sue ben terse, le spade ben aguzze, ed affilate, e le scarpe ben cucite. Mettano la paga nella tasca, e non già nell'osteria. Ognun porti la sua collana, il suo anello, il suo bracciale, e nol venda, o giuochi. Si governi, e freghi il cavallo, e il giumento per le bagaglie; e cost ancora il mulo comune della compagnia ; e non fi venda la biada lor destinata. L'uno all'aitro presti ajuto, come se fosse un Servo, Non. han da pagare il Medico. Non gestino il danaro in confultar indovini. Vivano castamente negli alloggi, e se attaccheran lite, loro non manchi un regalo di buone bastonate. Bene sarebbe, che alcun Generale, od Utiziale de'nostri tempi studiaste questa si lodevol lezione saputa da i Gentili, e talvolta ignorata da i Cristiani, Moglie di Aureliano Imperadore su Ulpia Severina, la quale non si sa, che procreasse altro, che una figliuòla, i cui discendenti viveano a' tempi di Vopisco.

(a) Zofimus

Ora da che fu creato Imperadore Aurdiano, fe dice il vero Zofino (a), egli fen venne a Roma, e dopo aver quivi bene afficurata la fisa atuorità, di colà molle, e per la via d'Aquileja pafsò
nella Pannonia, che era gravemente infeltata dagli Sciti; o ili da
i Goti. Mandò innami ordine, che fi ritiraffero nelle Città, e nel
tuoghi i viveri, e i foraggi, affinche la fame fofte la prima a fait
querra a i neutici. Comparvero, ciò non oflame, di quà dal Danubio i Barbari, e bifognò venire ad un fatto d'armi, Seruza fay,
perfi chi rellafse vincitore, la fera feparò le Armate; e fatta nottei nemici fi ritirariono di là dal tiume. La feguente mattità eccoi loro Ambafciadorti ad Aureliano, per trattar di pace. Se la concludefiero, nol dicce Zolimo; e fembra che no, perelicipariti o Aupeliano, e lafciato un buon corpo di gente in quelle parti, fa-

tono alcune migliaja di que'Barbari tagliate a pezzi. Il motivo, per cui si mise in viaggio Aureliano, su la minaccia de' popoli, che Nopisco (a) chiama Marcomanni, e Desippo (b) Storico Giutunghi, (a) Popiscus di calare in Italia: se pur de' medesimi satti, e popoli parlano i sud. in Aurelian. detti due Scrittori. Secondo Delippo, Aureliano portatoli al Danu- (b) Dexipbio contro a i Giutunghi Sciti, diede loro una fanguinofa rotta; e tion. Iom. I. passato anche il Danubio, su loro addosso, e ne sece un buon ma- Hist. Byzan. cello , talmente che i reflanti mandarono Deputati ad Aureliano per chiedere pace. Fece Aureliano metter in armi, e in ordinanza il fuo esercito, e per dare a que Barbari un'idea della grandezza Romana, vestito di porpora andò a sedere in un alto Trono in mezzo del campo, con tutti gli ufiziali a cavallo, divisi in più schiere intorno a lui, e colle bandiere, ed infegne, portanti l'Aquile d'oro, e le immagini del Principe poste in fila dietro al suo trono. Parlarono que Deputati con gran fermezza, chiedendo la pace, ma non da vinti; rammentando all'Imperadore, che erano giornaliere le fortune, e sfortune nelle guerre; ed efaltando la lor bravura, giunfero a dire d'aver quaranta mila Cavalieri della fola nazion de' Giurunghi, ed anche maggior numero di fanti, e d'essere nondimeno disposti alla pace, purchè loro si dessero i regali consueti, e quell'oro, ed argento che si praticava, prima d'aver rotta la pace. Aureliano con gravità loro rispose, che dopo aver eglino col muover guerra mancato a i trattati , non conveniva loro il dimandar grazie, e presenti; e toccare a lui, e non a loro, il darle condizioni della pace; che penfassero a quanto era avvenuto a i trecento mila Sciti, o Goti, che ultimamente aveano ofato di molestar le contrade dell'Europa, e dell'Afia; e che i Romani non farebbono: mai foddisfatti, se non passavano il Danubio, per punirli nel loro: Paefe. Gon quella disgustosa risposta surono rimandati quegli Ambasciatori. Per attellato del medelimo Desippo (c), Autore poco. (c) Dexiplontano da quelli tempi, anche i Vandali mossero guerra al Ro- pus ib, mano Imperio, gente anch' essi della Scitia, o sia della Tartaria; ma una gran rotta loro data dall'esercito, sece ben tosto smontare il loro orgoglio, ed inviar Ambasciatori ad Aureliano, per sar pace, e lega. Volle Aureliano udire intorno a ciò il parere dell' Armata; e la risposta generale su, che avendo que Barbari esibite condizioni onorevoli, bene era il finir quella guerra. Così fu fatto. Diedero i Vandali gli oslaggi all'Imperadore, e due mila cavalli aufiliari all' Armata Romana: gli altri se ne tornarono alle lor case. con quiete. E perchè cinquecento d'essi vennero di poi a bottinar . Tom.II. nelle

138

nelle Terre Romane, il Re loro per mantenere i patti, li fece

tutti mettere a fii di spada.

Mentre si trovava Aureliano impegnato contra d'essi Vandali, ecco giugnergli nuova, che una nuova Armata di Giutunghi era in moto verso l'Italia. Mandò egli innanzi la maggior parte dell'esercito suo, e poscia col resto frettolosamente anch'egli marcio per impedire la lor calata; ma non su a tempo. Costoro più presti di

lui penetrarono in Italia e recarono infiniti mali al diffretto di Mi-(a) Popifeus lano. Vopifeo (a) li chiama Svevi, Sarmati, Marcomanni, e fi può in Aurelian. temere, che sieno consuse le azioni, e replicate le già dette di sopra. Comunque sia, per le cose, che succederono, convien dire, che non fossero lievi le forze, e il numero di costoro. E si sa, che avendo voluto Aureliano con turto il suo sforzo affalire que' Barbari verso Piacenza, costoro si appiattarono ne'boschi, e poi verso la sera fi scagliarono addosso a i Romani con tal suria, che li misero in rotta, e ne fecero si copiosa strage, che si temè perduto l'Imperio: In oltre si sa, che questi loro progressi tal terrore, e costernazione svegliarono in Roma, che ne seguirono varie sedizioni, le quali aggiunte a gli altri guai , diedero molta apprensione , e sdegno ad Aureliano. Scriffe egli allora al Senato, riprendendolo, perchè tanti riguardi, timori, e dubbi avesse a consultar i Libri Sibillini in occasione di tanta calamità, e bisogno, quasi che (son parole della fua lettera ) essi fossero in una Chiesa di Cristiani, e non già nel Tempio di tutti gli Dii. Il decreto di vistare i libri d'esse Sibille (b) Pagius in fu steso nel di 11. di Gennaio, cioè secondo il Padre Pagi (b) nel Crit. Baron. Gennajo dell'anno presente. Ma non può mai stare, che Aurelia-

no , come pensa il medesimo Pagi , solse creato Imperadore in Sirmio sul principio di Novembre dell'anno prossimo passato, e ch'egli venisse a Roma, tornalse in Pannonia, riportalse vittorie in più luoghi al Danubio, e dopo aver feguitato gli Alamanni, o vogliam dire i Marcomanni, e Giutunghi, mandalse gli ordini fuddetti a Roma: il tutto in due foli meli. Chi fa, come gl'Imperadori non marciavano per le poste, ma con gran Corte, Guardie, e Milizie, conofce toflo, che di più mefi abbifognarono tante imprese, Però (c) Tille- convien dire, che Aureliano, siccome immaginò il Tillemont (c), mont, Mem. fu creato Imperadore nell' Aprile dell' anno precedente, in cui fece più guerre to pure, che la calata in Italia de' Barbari appartiene all'anno presente, per la qual poi nel di 11. di Gennaio dell'

anno susseguente vennero consultati in Roma i libri creduti delle

des Emper.

Sibille, ne' quali si trovò, che conveniva far molti fagrifizi crudeli, proprocessioni, ed altre cerimonie praticate dalla superstizion de' Pagani. A noi bafterà, giacche non possiamo accertare i tempi di questi si strepitoli avvenimenti, che si rapporti il poco, che sappiamo della continuazione, e del fine di tal guerra, tutto di feguito. A5biamo da Aurelio Vittore (a) ( perche Vopisco qui ci abbandona), (a) Aurelius che Aureliano in tre battaglie fu vincitore de' Barbari. L'una fu Vitter in a Piacenza, che dee essere diversa dalla raccontata da Vopisco: al- Epitome. trimenti l'un d'essi ha failato. La seconda su data in vicinanza di Fano, e del fiume Merauro, fegno che la giornata di Piacenza era flata favorevole a i Barbari, per essersi eglino inoltrati cotanto verfo Roma. La terza nelle campagne di Pavia, che dovette sterminar affatto quelli Barbari, turbatori della pace d'Italia: con che ebbe felice fine quella guerra. Allora Aureliano mosse alla volta di Roma i fuoi passi, non per portarvi l'allegrezza di un trionfo, ma per farvi sentire la sua severità, anzi crudeltà. Imperocche (b) (b) Popiscus pien di furore per le sedizioni, che nate ivi dicemmo, con voce, in Aurelian. che fossero state tese insidie (c) a lui stesso, e al governo, conden- (c) Zosimus no a morte gli Autori di quelle turbolenze. Vopisco, tuttocche liscasse. fuo Panegirifla confessa, ch' egli troppo aspra, e rigorosa giustizia fece. E tanto più ne fu bialimato, perchè non perdonò nè puré ad alcuni nobili Senatori, fra'quali Epitimio, Urbano, e Domiziano, ancorchè di poco momento fossero, e meritassero perdono alcuni loro reati, e questi anche fondati nell' accusa di un sol testimonio. Prima era forse amato Aureliano; da li innanzi cominciò ad esse-Frima era lorie amato Austrano, da il illianta conflicto ac esce (d) Juliana, re folamente temuto ; e la gente dicea, non altro escre da deside- de Cafaria.

rare a lui, che la morte ; e ch'egli era buon mediso, ma che con (c) Auriliana. mal carbo curava i malati. Anche Giuliano Augusto (d) Apostata Vistor ib. l'accusa di una barbarica crudeltà, ed Aurelio Vittore (e) con Eu- (f) Eutrop. tropio (f), cel rappresenta come uomo privo di umanità, e fan- in Brevian guinario, avendo egli levato di vita fino un figliuolo di fua forel nua Marcella. Tal fua barbarie pretende Ammiano (g), che si stendelse sot- linus (22). to vari pretesti, spezialmente sopra i ricchi, a fine d'impinguar Histor. l'erario, restato troppo esausto per le pazzie di Gallieno; e in (h Popiscus tal opinione concorre anche Vopifco (h). Fu in quelli tempi, (i) liem ib. che Aureliano, confiderata l'avidità de' Barbari già l'eatenat con(k) Italiat tra dell' Imperio Romano (i), col configlio del Senato prese la in Chronico. risoluzione di risabbricar le mura rovinate di Roma, per poterla difendere in ogni evento di pericoli, e guerre, Idacio (1) ne fa in Chronico. menzione fotto quell'anno. Ma Eufebio (1), Caffiodoro (m), ed dorius in altri metiono ciò più tardi . Nella Cronica Alessandrina solamente Chronico .

fe ne parla all'anno feguente. Con quella occasione certo è, che Aureliano ampliò il circuito di Roma, scrivendo Vopisco, che il giro d'essa Città arrivò allora a cinquanta miglia. Opera sì grande nondimeno, fecondo Zofimo, fu folamente terminata fotto Probo Augusto .

> Anno di Cristo cclexti. Indizione v. di FELICE Papa 🐢 di AURELIANO Imperadore 3.

Confoli ( QUINTO, O fia VELDUMNIANO:

Domati i Barbari, e reflituita la tranquillità all'Italia, due altre importantiffime imprese restavano da fare all' Augusto Aureliano. Tetrico occupava le Gallie, e le Spagne. Zenobia Regina de' Palmireni quali tutte, o tutte le Provincie dell'Oriente occupava, ed anche l' Egitto. Per vari motivi antepose Aureliano all' altra la spedizion militare contro a Zenobia. Questa Principessa, che s'intitolava Regina dell' Oriente, una delle più rinomate donne dell' antichità, fi trova chiamata in alcune Medaglie (a), che ti suppongono vere, Seuimia Zenobia Augusta, qualicchè ella discendesse dalla famiglia di Settimio Severo Augusto, quando essa secondo Trebellio Pollione (b), vantava di discendere dalla casa di Cleopatra, e de i Re Tolomei. Santo Atanafio (c) pretefe, ch' ella feguitaffe la Religion de' Giudei , e favorisse per questo l'empio Paolo Samofareno, e da Malala (d) vien detta Regina de Saraceni. Scrive il fuddetto Storico Pollione, che in lei fi ammirava una bellezza incredibile, uno spirito divino. Neri, e vivacissimi i suoi occhi: il colore fosco. Non denti, ma parole, pareano ornargli la bocca; la voce soave, e chiara, ma virile. Al bisogno uguagliava i Tiran-(c) Athanaf ni nella severità; superava nel resto la clemenza de migliori Prine Historia: cipi. Contro il collume delle donne sapeva confervare i resori cipi. Contro il collume delle donne fapeva confervare i tefori, ma non lasciava di sar risplendere la sua liberalità, ove lo richiedesse il dovere. Nel portamento, e ne' costumi non cedeva a gli uomini, rade volte ufcendo in carrozza, spesso a cavallo, e più spesso facendo le tre, o quattro miglia a piedi, siccome persona allevara fempre nelle caccie. Da Odenato fuo marito, che già dicemmo uccifo, non riceveva le leggi, ma a lui le dava. Prefe bensi da lui il titolo di Augusta, da che egli su dichiarato Auguflo ?

us de Ulu. & Preftant. Numifinat. Patinus Numifm. Mediobarb. Numifmat. Imp. (b) Trebel-Lius Pollio in Trigint. Tyrann. c.29. (d) Joannes Malala Chronogr.

flo, e portava l'Abito Imperiale, a cui aggiunse anche il Diadema. Non si tollo s'accorgeva essa d'essere gravida, che non volea più commerzio col marito. Il fuo vivere era alla Perfiana, cioè, con fingolar magnificenza, e volea effere inchinata fecondo lo stile praticato co i Re Persiani. A parlare al Popolo iya armata di corazza; pranzava sempre co i primi Ufiziali della sua Armata; ulando piatti d'oro, e gemmati. Poche fanciulle, molti Eunuchi teneva al suo servigio; e l'impareggiabil sua castità tanto da maritata, che da vedova, veniva decantata da per tutto. Aureliano stesso in una lettera al Senato (a) ne parla con elogio, di- (a) Trebelcendo, ch'essa non parea donna: tanta era la di lei prudenza ne' lius Pollio configli, la fermezza nell'eseguir le prese risoluzioni, e la gravità in Trigine. con cui parlaya a i foldati, di modo che non meno i Popoli dell' 291 anno Oriente, e dell' Egitto a lei divenuti fudditi, che gli Arabi, i Saraceni, e gli Armeni non ofavano di difubbidirla, o di voltarfi contra di lei; tanta era la paura, che ne aveano. A lei anche in buona parte si attribuivano le gloriose azioni del su Odenato suo marito contro a i Persiani. Ne già le mancava il pregio delle Lingue, e della Letteratura. Oltre al fuo nativo Linguaggio Fenicio. o Saracenico, perfettamente possedeva l'Egiziano, il Greco, e il Latino, ma non s' arrifchiava a parlare quest' ultimo. Ebbe per Maestro nel Greco il celebre Longino Filosofo, di cui resta un bel Trattato del Sublime, e la cui morte vedremo fra poco. Fece imparare a'fuoi figliuoli il Latino si fattamente, che poche volte, e con difficultà parlavano il Greco, Si pratica fu della Storia dell' Oriente, e dell' Egitto, che si crede, che ne formasse un compendio. Al fuo marito Odenato ella avea partorito tre figliuoli , cioc, Herenniano , Timolao , e Vaballato , a quali dopo la morte del padre ella fece prendere la Porpora Imperiale, e il titolo d' Augusti; ma perchè erano di età non peranche capace di governo, ella in nome loro governava gli Stati. Un altro figliuolo ebbe Odenato da una fua prima moglie, chiamato Erode, o pure Erodiano, che si truova nelle Medaglie (b); ( non so so tutte le- (b) Golizius gittime ) col titolo d' Augusto, a lui dato dal padre, come anche afferma Trebellio (c) . Per cagione dell' efaltazion di quello Mediobarb. fuo figliastro fama era, che Zenobia avesse fatto morire lui, e (c) Treble il marito Odenato, ficcome accennai di fopra. Una tal tella, lius Pollio benche di donna , fignoreggiante dallo Stretto di Costantinopoli ibidi fino a tutto l' Egitto, ed affiftita da molti de' fuoi vicini, potea dar fuggezione ad ogni altro Potentato; ma non già ad Au-

reliano Imperadore, che pel suo coraggio, e saggio contegno, si

teneva sempre le vittorie in pugno,

S'inviò dunque Aureliano da Roma con possente esercito verso l'Oriente per la firada folita di que' tempi, cioè, per terra alla vol-

ta di Bisanzio, pel cui Stretto si passava in Asia. Ma prima di giu-(a) Popifeus gnervi, egli netto (a) l'Illirico, e poi la Tracia da tutti i nemici in Aurelian, del Romano Imperio, che erano tornati ad infestar quelle Provin-(b) Aurelius cie, Scrive Aurelio Vittore (b), che a'tempi d'esso Aureliano un Villor in certo Settimio nella Dalmazia prese il titolo d'Imperadore, e da li Esitome . a poco ne pago la pena, ammazzato da fuoi propri foldati. Quan-

do ciò avvenisse, nol sappiamo. Per attestato bensi di Voptico Aureliano, perchè Cannabaude Re, o Duca de i Goti dovea aver commesso delle insolenze nel Paese Romano, passato il Danubio, l'ando a ricercar pelle terre di lui; e datagli battaglia, l'uccife insieme con cinque mila di que Barbari combattenti . Probabilmente fu in quella congiuntura, ch'egli prese la carretta di quel Re, tirata da quattro Cervi, su cui poscia entrò a suo tempo trionfante in Roma, ficcome diremo, Furono troyate nel Campo Barbarico molte donne estime, vestite da soldati, e prese dieci d'esse vive, Molte altre nobili donne di Nazione Gotica rimafero prigioniere , (c) Popiscus (s) che Aureliano mando di poi a Perinto, acciocche ivi sossero

en Bonofo : mantenute alle fpese del Pubblico , non già cadauna in particolare, ma sette insieme, acciocche costalse meno alla Repubblica. Sprigato da questi affari, marciò Aureliano a Bisanzio, e passato lo Stretto, al folo suo comparire ricuperò Calcedone, e la Bitinia, che Zenobia avea fottomesso al suo Imperio, Zosimo (d) nondimeno (d) Zosimus asserisce, aver la Bitinia scosso il giogo de'Palmireni, sin quando 41. cap.50. udi efaltato al Trono Aureliano. Ancira nella Galazia fembra aver fatta qualche refistenza; certo è nondimeno, che Aureliano se ne

ibid.

impadroni. Giunto poscia, ch'egli su a Tiana Città della Cappa-(e) Popifcus docia (e), vi trovò le porte ferrate, e preparato quel Popolo alla difesa. Dicono, che Aureliano in collera gridasse: Non lascerò un cane in questa Città. Vopiseo, grande ammiratore del morto Apollonio, Filosofo celebre, anzi Mago, nativo di quella Città, di cui tanto egli, come altri antichi raccontano varie maraviglie, cioè molte savole, e che era tenuto da que' Popoli per un Dio: Vopi-. . fco, dico, racconta , che esso Apollonio comparve in sogno ad

Aureliano, e l'esorto alla clemenza, se gli premeva di vincere : parole, che bastarono a disarmare il di lui sdegno. Venne poi a tro-

varlo al campo Eraclammone, uno de' più ricchi cittadini di Tiana, sperando di farsi gran merito col tradire la Patria, e gl' insegnò un fito, per cui fi poteva entrare nella Città. Fu essa mercè de quello avvilo prela con facilità; e quando ognun fi alpettava di darle il facco, e di fare man baffa contro gli abitanti, Aureliano ordino, che fosse ucciso il solo traditore Eraclammone, con dire, che non si potea sperar fedelta da chi era stato infedele alla sua Patria; ma lasciò godere a i di lui figlinoli tutta l'eredità paterna, affinchè non si credesse, che l'avesse fatto morire, per cogliere le molte di lui ricchezze. Ricordata ad Aureliano la parola detta di noti lasciare un cape in Tiana: oh , rispose , ammazzino tutti i cani , che ne son contento : risposta applaudita sin da i medesimi soldati, benchè contraria alla lor brama, e speranza del sacco.

Se crediamo a Vopisco (a), Aureliano, continuato il cammino, (a) Popiscus arrivo ad Antiochia, Capitale della Soria, e dopo una leggiera zuf- in Aurelian. fa al luogo di Dafne, entrò vittoriofo in quella gran Città, e ricordevole dell'avvertimento datogli in fogno da Apollonio Tianeo, usò di fua clemenza anche verso di que' cittadini. Passando di poi ad Emela, Città della Melopotamia, quivi con una fiera battaglia decise le sue liti con Zenobia . Ma Zosimo (b) diversamente scrive, (b) Zosimus che Zenobia con grandi forze l'aspettò di piè fermo in Antiochia, 41.6.50. e mandò incontro a lui la poderofa Armata fua fino ad Imma, Città molte miglia distante di là. Gran copia d'arcieri si contava nell'efercito di lei, e di questi penuriava quel de' Romani. Avea in oltre Zenobia la sua numerosa cavalleria, armata tutta da capo a piedi, laddove la Romana non era composta se non di cavalli leggieri. Aureliano, mastro di guerra, offervato lo svantaggio, ordino, alla fua cavalleria di mostrar di suggire, tantocche la nemica in seguitarli si trovasse assai slanca pel peso dell'armi, e che poi voltassero faccia, e menassero le mani. Così su fatto, e segui un'orribile strage de' Palmireni . Eusebio (c) scrive, che si segnatò in quella gran battaglia un Generale de' Romani, appellato Pompejano, e co- in Chronic. gnominato il Franco, la cui famiglia durava in Antiochia anche a i suoi di. Non osavano i suggitivi di portarsi ad Antiochia (d) per (d) Zosimilitimore di non essere ammessi, o pur d'essere tagliati a pezzi da' cittadini, se si accorgevano della rotta lor data: ma Zabda, o sia Zaba lor Generale, preso un uomo, che si rassomigliava ad Aureliano, e fatta precorrer voce, che conduceva prigioniere l'Imperadore stesso, trovo aperte le porte, e quieto il popolo. La notte seguente poi con Zenobia s'incamminò alla volta di Emesa. Entrò il

in Aurelian. Zolimus 6.1.6.52.

vincitore Aureliano in Antiochia, ricevuto con alte acclamazioni da quegli abitanti ; e perchè parecchi de'più facoltofi s'erano ritirati per paura dello sdegno Imperiale, Aureliano pubblico tosto un bando di perdono a tutti; e quella fua benignità fece ripatriar di buon grado ciascuno. Dopo aver dato buon'ordine agli affari d'Antiochia, ripiglio Aureliano il suo viaggio verso Emesa, dove s'era ridotta Zenobia. Trovato presso Daine un corpo di Palmireni, che volevano disputargli il palso, ne uccise un gran numero. Apamea, (a) Popifius Lariffa, ed Aretufa nel viaggio vennero alla fua ubbidienza (a). Confifeya tuttavia l'Armata di Zenobia in fettanta mila combattenti fotto il comando di Zabda. Si venne dunque ad un'altra campale giornata, che sulle prime su, o parve svantaggiosa a i Romani, s perche parte della lor cavalleria, o per forza, o configliatamente piego. Ma mentre la infeguivano i Palmironi, la Fanteria Romana di tianco gli affali, e ne fece gran macello, non giovando loro l'effere tutti armati di ferro, perche i Romani colle mazze li tempellavano, e rovesciavano a terra. Piena di cadaveri resto quella campagna. Zenobia con gran fretta fe ne fuggi ritirandofi a Palmira; ed Aureliano ricevuto con plaufo giulivo in Emefa, dove rende grazie al Dio Elagabalo creduto autore di quella vittoria; e dopo aver prefi, e vagheggiati con piacere i telori, che Zenobia non avea avuto tempo di asportare, marciò con diligenza alla volta di Palmira, Città fabbricata da Salomone ne' deferti della Soria, o fia della Fenicia, ed affai ricca pel commerzio, che faceva co' Romani, e Perfiani. Nel cammino fu più volte in pericolo, e riportò gravi danni l'Armata fua dagli Affaffini Soriani. Pur giunto a Palmira, la strinse d'assedio. S'egli in questo, o pur nel seguente anno riducesse a fine si grande impresa, per mancanza di lumi non si può ora decidere. Sia lecito a me il differirne il racconto al feguente,

> Anno di CRISTO CCLXXIII. Indizione vi. di FELICE Papa C. di Aureliano Imperadore 4.

Confoli ( MARCO CLAUDIO TACITO, PLACIDIANO.

Tacito primo Confole in quest'anno, perchè vien comunemen-A te creduto lo îleilo, che vedremo poi Imperadore, gl' Illustratori de Fasti danno il nome di Marco Claudio. Benche vi possa, reflar

rellar qualche dubbio, pure io mi son lasciato condurre dalla corrente: L'assedio di Palmira, siccome dicemmo, su impreso da Aureliano con gran calore; ma non erano men riguardevoli i preparamenti per la disesa (a), Stava ben provveduta quella Città di frec. (a) Popiscus cie, pietre, macchine, e d'altri strumenti da guerra, e da laneiar in Aureliane fuoco fopra i nemici, ficcome ancora di viveri; quando all'incontro uomini, e bestie dell'Armata Romana niuna sussissenza trovavano in quella spelata campagna, piena solo di sabbia. Ottre a ciò aspettava Zenobia soccorlo da Persiani, Armeni, e Saraceni, di maniera che si ridevano gli assediati delle sgherrate degli assedianti. Ma Aureliano suppli al bisogno dell'Armata per conto delle provvisioni, facendone venire al campo da tutte le vicinanze; ne lasciava indietro forza, e diligenza alcuna, per vincere quella si ben guernita Città. Maggiormente crebbe l'izza, e la picca fua, perchè avendo su i principi scritto a Zenobia, comandandole imperiosamente di renderfi, con efibirle comodo mantenimento, dove: il . Senato l'avelse melsa, e con promettere falvo ogni diritto de' Palmireni: Zenobia gli diede un' infolente rispolla, con intitolarsi Regina d'Oriente, anteporre il suo nome a quello dell'Imperadore, e moltrar fiducia di fargli calar l'orgoglio co' foccorfi, ch'ella aspettava (b) 4 (b) Iden ile Vennero in fatti gli ajuti a lei promessi da' Persiani; ma Aureliano cap. 55. tagliò loro la strada, e li sbando. Vennero anche le schiere de Saraceni, e degli Armeni; ma egli parte col terrore parte co i da cont nari le indusse a militar nell'elercito suo. Contuttocciò un' offinata difesa secero gli assediati, con hessar eziandio, e ingiuriar i Romani. Un di coloro vedendo un di l'Imperadore, il caricò di villante. Allora un Arciere Persiano si esibi di rispondergli, e gli tirò così aggiustatamente uno strale, che colpitolo il fece rotolar morto giù dalle mura. In tanto veggendo Zenobia, che a Palmira s'afsottigliava Ja vettovaglia, flimo meglio di ritirarli fulle terre de' Persant; ma fuggendo lopra de i dromedari , fu/presa per via da i Cavalieri; che le spedi dietro Aureliano, e prigioniera su a lui condottana Grande strepito, ed islanza secero i soldati , perche egli gastigasse colla morte la superbia di costei; ma Aureliano non volle la vergogna d'aver uccisa una donna, e donna tale. La Città di poi ridotta all'agonia, dimandò, ed ottenne qualche capitolazione. V'entro Aureliano, e perdono al popolo, ma non già a i principali, creduti configlieri di Zenobia, a'quali, come a feduttori, ed autori di tanti (c) Popifica mali, levo la vita. Fra quelli fu compreso (c) Longino celebre Fi. losofo, e Sofilla, e maeltro, o segretario della medelima, convin- ibid. 636. Tom.II,

bia avea data alla lettera d'Aureliano. Soffri Longino con tal fortezza la morte, ch' egli flesso consolava gli amici venuti a deplorar la di lui sciagura. Perdonò anche Aureliano, per quanto si crede, a Vaballato, uno de' figliuoli di Zenobia, e truovafi una

& Mediob. Numifm. Imper.

(a) Triffan. Medaglia (a), in cui si legge il suo nome col titolo d'Augusto, e nell'altra parte quello di Aureliano Augusto. Quando sia vera ( del che si può dubitare) sarà stata battuta in uno de' precedenti anni, e prima della soprascritta Tragedia. Di Herenniano, e Timolao, due altri figliuoli di Zenobia, non si sa bene qual fosse la sorte loro. Zofimo parla d'un folo figliuolo di Zenobia condotto in prigionia colla madre. Vopisco all'incontro scrive, che Zenobia sopravvisse moito tempo cum liberis nelle vicinanze di Roma. Questo si può intendere anche di figlie, che certo essa ne avea ; ma Trebellio (b) Trebel Pollione (b) c'infegna, che Zenobia co' fuoi due figliuoli minori Herenniano, e Timolao fu condotta in trionfo a Roma. Fu poi di

to d'aver egli dettata l'albagiofa, ed infolente risposta, che Zeno-

lius Pollio in Trigint. Tyrann. cup. 23.

parere elso Zolimo, che Zenobia nell'elsere condotta in Europa, o per malattia, o per non voler prendere cibo, morifse per iltrada, vinta dal dolore della mutata fortuna, o per non fofferire la vergogna d'essere condotta in trionfo. Merita ben qui sede Vopisco, il quale più vicino a questi tempi ci assicura, ch'ella giunse a Roma, e vilse molto di poi, come dirò all'anno seguente. An-(e) Johannes che Giovanni Malala (c) attella, che l'infelice Principelsa comparwe nel Trionfo Romano di Aureliano, fallando folamente nell' aggiugnere; che le fu di poi tagliato il capo. Zonara (d) rapporta in Annalib. lu quello varie opinioni. Possiamo ben poi credere a Zosimo (e), (e) Zofimus allorchè racconta, avere Aureliano spogliata Palmira di tutte le lue ricchezze, senza rispettar neppure i Templi: il che fatto, si ri-(f) Vopifeus mile in cammino, e tornò ad Emela (f), dove forle il trovaroin Aurelian. no le Ambascerle de Saracent, Blemmii, Alsomiti, Battriani, Se-

Chronogr. (d) Zonaras 41. 6.56.

Malala

ri ( creduti i Cinefi, Ibert, Albani , Armeni , & Indiani , e che gli portarono de' fontuoli regali. Tratto con superbia, e sierezza i Persiani; gli Armeni, e i Saraceni; perchè aveano prestato ajutò a Zenobia. Rimelso dunque in pace l'Oriente, Aureliano palsò lo Stretto

di Bisanzio per tornarsene a Roma, menando seco Zenobia, e i (g) Zosimus di lei sigliuoli (g). Informato, che i Popoli Carpi aveano fatta un' Wid cap. 60. incursione nella Tracia, andò a trovarli, e li dissece; e percio il Senato Romano, che gli avea già accordato i titoli di Gottico, Sarmatico . Armeniaco , Partico , & Adiabenico , il nominò ancora Carpi-

CO.

co. Se ne rife Aureliano, e scrisse loto, che s'aspettava oramai d' esser anche intitolato Carpiscolo, nome fignificante una forta di scarpe, e da cui poscia è a noi venuto il medesimo nome di Scarpa; Ma eccoti arrivargli avviso, che i Palmireni s'erano ribellati, con ayer tagliato a pezzi Sandarione, e secento arcieri lasciati ivi di prefidio. Con tal follecitudine tornò egli indietro, che all'improvviso arrivò ad Antiochia, e spaventò quel popolo, intento allora a i giuochi equestri. Aveano tentato i Palmirent d'indurre Marcellino Governatore della Mesopotamia, e di tutto l'Oriente a prendere il titolo di Augullo. Gli andò egli tenendo a bada, ed informando intanto di tutto Ameliano; ma coloro non vedendo alcuna risoluzione di lui, dichiararono poi Imperadore un certo appellato Achilleo da Vopisco, Antioco da Zolimo, Giunse Aureliano a l'almíra, quando men sel pensavano, e presa quella Città senza colpo di spada, sece mettere a fil di spada tutto quel popolo, uomini donne, fanciulli , e vecchi con furore d'inudita crudeltà , benchè poi tornato in se slesso scrivesse a Cejonio Basso, di perdonare a sa conti 18 quei, che rellavano in vita. Zofimo pretende, ch'egli per isprezzo non facelse morire quel ridicolo Imperadore creato da i Palmireni. Ordinò egli ancora, che si ristabilise come prima il Tempio del Sole melso a facco da i foldati, deputando a tal effetto buona fomma d'oro, e d'argento. Del rello fece spianare quella Città, le cui rovine visitate a tempi nostii dagli eruditi Ingleli ritengono ancora molti velligi dell'antica lor maeltà. Già dicemmo, che Zenchia nelle sue prosperità avea usurpato al Romano Imperio l'Egitto. Ora Aureliano, mentre nell'anno addietro faceva a lei la guerra in Oriente, spedi Probo (a), il qual su poi imperadore, (a) Popiscus con delle foldatesche, per ricuperar quella ricca, ed importantissie in Probama Provincia. Nel primo combattimento sbaragliò Probo i nemici; nel secondo ebbe la peggio; ma ripigliate le sorze, tanto si adoperò, che mife quella nobil contrada fotto il comando de'Romani, ed ajutò poi Aureliano a ripigliar l'Oriente nel resto della guerra co i Palmireni. Pareva dopo ció, che l'Egitto avesse da goder pace, quando un Marco Firmo, o Firmio nativo di Seleucia (b), (b) Idem in amico di Zenobia non ancor vinta, prese il titolo di Augusto, e Fumo. d'Imperadore, come, secondo Vopisco appariva dalle Medaglie battute di lui, alcuna delle quali si crede, che resti tuttavia (e). Pos- (c) Golizius fedeva costui molte ricchezze, e massimamente nell'Egitto, dove Spanhenlus fra l'altre cose tanta carta, chiamata papiro, si fabbricava ne snoi Numificata. beni, ch'egli si yantava di poter mantenere col solo papiro, e col- Imperator, il

la adoperata in formar la carta, un escreito. Teneva corrispondenza coltui co i Blemmii, e Saraceni , e mandava all'Indie navi a trafficare. Impadronitofi dunque coffui di Aleffandria le dell'Egitto, ajutò per quanto potè Zenobia; ma caduta effa, cadde anch' egli. Aureliano non già in persona a mio credere andò i ma spedi colà parte dell' Armata, che sconsisse Firmo, e dopo vari tormenti l'uccife, con fottomettere in poco tempo quel ricco paese, e mandare a Roma gran copia di grani, la spedizion de quali costui avea in-(a) Pooifius terrotta; Aureliano (a) in ragguagliare il Popolo Romano di quethe vittorie, scriffe fra l'altre cose di saper egli, che esso popolo non andava d'accordo col Senato, non era amico dell' Ordine Equefire, ed avea poco buon cuore verso de Pretoriani. Sbrigato finalmente da quegli affari l'infaticabil Aureliano Augusto, indirizzò i

fuoi passi verso l'Europa con animo, e voglia di atterrar anche Tetrico, che folo reflava tra gli ufurpatori del Romano Imperio. Come egli arrivato colà ricuperalle in poco tempo quelle Provincie,

in Firmo .

16) Idem in alla sfuggita lo raccontano i vecchi Storici (b). Altro non si sa, Aureliano. Pollio in Tetrico . Chronico.

fe non che fegui una battaglia a Scialons fopra la Marna, in cui Trebellius Terrico stello tradi l'efercito suo, perchè si diede volontariamente ad Aureliano: laonde i fuoi foldati riportarono una gran percofsa da quei Eusebius in di Aureliano i Sono altri di parere, che Tetrico fosse da suoi soli dati tradito, e confegnato ad Aureliano, al quale fi fottomifero poscia anch'essi. Tuttavla grande apparenza c'è, che seguisse o prima, o poco dopo dell'arrivo di Aureliano in quelle contrade qualche segreta capitolazione, ed accordo fra Aureliano, e lui, al vedere l'indulgenza, con cui elso Aureliano, Principe poco avvezzo alla clemenza, tratto il medefimo Tetrico. E la ragione d'abbandonare i suor per gittarsi in braccio ad Aureliano , l'abbiamo dagli; antichi Sterici. Cioè, fu la continua difubbidienza de i foldati suoi, ehe ad ogni pocò si solleyavano i dal che su sorzato Tetrico ad invitare, e pregar Aureliano, che il liberalse da tanti mali. Venuto egli alla divozion di Aureliano; tutte poi del pari le di lui milizie il riconobbero per Imperadore, e passarono nell' Armata Roat. 17 / mana; con che le Gallie, e per confeguente la Spagna, e Bretagna si viddero restituite sotto la Signoria del medesimo Augusto. Può, o dee anche oggidi essere motivo di stupore il corso di tante imprefe, e vittorie fatte da un folo Augusto; e in poco più di tre anni, con aver egli liberato da tanti Barbari nemici il Romano l'in-(c) Eufebius perio, atterrati i Tisanni ; e rhunite al fuo corpo rante membra

ibitem, and dhe eleg per più anni difgiume e Eufebio (c) nella Cronica meta

te fotto quell'anno il Trionfo Romano di Aureliano; ma fi dee credere uno stagilio, ficcome vien giudicato ancora il riferirili da lui nell'anno primo; o fecondo d'ello Imperadore la caduta di Terrico, la quale vien polla da Vopifco dopo la Guerra Palmirena i Non fí an è anche intendere, come in un folò anno potefo Aureliano far tante azioni; e viaggi, quanti ne abbiam veduto in quell'anno, menando feco eferciti; cioè, ruote pefanti; che non volano, fenza aggingnervi ancora il fuo ritorno dalle Gallie a Roma. Però co i più degli Storici tapporterò io all'anno fegurate il fuddetto Trionfo,

Anno di Cristo ccenziv. Indizione vii. di Felice Papa 6. di Aureliano Imperadore 5.

( LUCIO DOMIZIO AURELIANO AUGUSTO per la seconda Confoli ( volta, . . ( GAJO GIULIO CAPITOLINO:

Dopo aver dato buon sesto 'agli affari delle Gallie, sen venne a Roma l'Augusto Aureliano, per celebrare il trionso suo. Riusci questo de i più grandiosi, e memorabili, che mai si fossero veduti in quell' augusta Città . Vopisco (a) ce ne da un poco d'idea, (a) Popiscus con dire, che vi erano tre Carrozze Regali, le quali tiravano a se la Aureliano i guardi d'ognuno: La prima avea servito ad Odenato Augusto, già marito di Zenobia, coperta d'argento, oro, e pietre preziole. La seconda di somigliante ricco lavoro, l'avea ayuta Aureliano in dono dal figliuolo , o nipote del morto Re Sapore , dominante allora in Persia. La terza era slata di Zenobia, che con essa sperava di comparir vittoriosa in Roma; ed in essa entrò ella appunto, ma vinta, e trionfata. Eravi anche la Carretta del Re de Goti, tirata da quattro cervi, entro la quale Aureliano fu condotto al Campidoglio, dove fagrificò a Giove que' medefimi cervi, fecondo il voto già fatto da lui. Precedevano in quell' immensa processione venti elefanti, ducento fiere ammanfate della Libia, e Paleftina, che Aureliano apprello donò a vari particolari, per non aggravar di tale spesa il Fisco; e de i camelopardali , e delle alci , ed altre simili bellie forestiere. Succedevano ottocento paja di gladiatori, e i prigionieri di diverse Nazioni Barbare , cioè , Blemmii , Assomiti ; Arabi , Eudemoni , Indiani , Battriani , Iberi , Saraceni , Perliami, Goti, Alani, Rolfolani, Sarmati, Franchi, Syevi, Vandali, e GerLius Pollio in Triginta Tyrannis 6. 29.

de' principali Palmireni sopravanzati alla tlrage, e parecchi Egiziani a cagion della loro ribellione. Ma quello, che maggiormente tirò a le gli occhi di tutti, fu la comparla fra i vinti, di Tetrico vestito alla maniera de' Galli, col figliuolo Tetrico, al quale egli (a) Trebel- avea conferito il titolo di Senatore (a). Veniva anche Zenovia con pompa maggiore, tutta ornata, anzi caricata di gemme, dopo aver fatta gran reliftenza ad ammettere il pelo, ed ulo di quelle gioje in si disgustosa congiuntura. Con catena d'oro avea legati à piedi, e le mani, ed una ancora ne avea dal collo pendente, foflenuta da un Persiano, che le andava avanti. Con quelto mirabile apparato, colle corone d'oro di tutte le Città, colle carrette piene di ricco botino, con tutte le infegne, e coll'accompagnamento del Senato, Efercito, e Popolo pervenne molte ore di pri Aureliano al Campidoglio, e tardi al Palazzo; rattriftandoli 11011dimeno molti al vedere condotti in trionfo de i Senatori Roma-

(b) Vopifcus ni , il che non era in ufo; e mormorando altri (b) , perchè li mein Aurelian naffe in trionfo una donna, come s'ella fosse qualche gran Capitano, Intorno al qual lamento Aureliano di poi con sua lettera cercò di foddisfare il Senato, e Popolo Romano, col mettere Ze nobia del pari co' più illustri Rettori di Popoli. Furono poscia impiegati i feguenti giorni in pubblici follazzi di giuochi fcenici , e circenfi, in combattimenti di gladiatori, caccie di fiere battaglie in acqua, e in affegnamento perpetuo di pane, e carne porcina, che ogni di si distribuiva a cadauno del Popolo Romano.

(c) Trebel-Abbiamo da Trebellio Pollione (e), che Aureliano non folatius Pollio mente perdonò a Zenobia, nia le affegnò ancora un decente appannaggio pel mantenimento di lei, e de fuoi figliuoli , e un luogo a Tivoli presso al Palazzo d' Adriano, dove ella soggiornò di pot

ibid.

(d) Eutrop. a guifa d' una Matrona Romana. Eutropio (d) scrive, che a i suoi in Breviario, giorni reflavano ancora de i discendenti da ella Zenobia, senza dire, le per via di maschi, o pur delle sue figlinole. Il dirli da Zona-(e) Zonaras ra (e), che Aureliano sposò lei, o pur una delle sue siglie, s' ha da in Annalib. contare per una favola. Ciera bensi di verità ha l'aggiugner egli,

che le figlie d'essa Zenobia surono da lui collocate in matrimonio con de i Nobili Romani. A quanto poco fa' ho detto non fi riftrinfe la liberalità di Aureliano verso il Popolo, perche altri regali gli se-(f) Popifcus ce in abiti, e danar! (f), E perciocchè infinita copia v'era di debitori del Fisco, ordinò, che nella piazza di Trajano si bruciassero tutte le lor cedole. Pubblicò ancora un perdon generale per tutti è

rei

rei di lesa Maestà. S'acquistò egli spezialmente lode nell'aver non folamente rimessa ogni pena a l'errico già Imperadore , o sia Tiranno nelle Gallie (a), ma dichiaratolo ancora Correttore di tutta (a) Trebell' Italia, cioè, della Campania, del Sannio, della Lucania, de' Bru- lius Pollio zi, della Puglia, Calabria, Etruria, ed Umbria, del Piceno, e in Trigine. Flaminia, e di tutto il Paese Annonario, colmandolo d' onori, e Lyrann. chiamandolo talvolta Collega, Commilitone, ed anche Imperadore: fegni di qualche precedente accordo feguito fra loro, Gli diceva - burlando, che era più onore il governare una Provincia d'Italia, che il regnar nelle Gallie. Anche al giovane Terrico di lui figliuolo fu conceduto posto fra i Senatori , con godere illesi i lor beni patrimoniali (b). Fece inoltre Aureliano portare alla zecca tutte le mo (b) Zofimus nete adulterate, o calanti, e ne diede al Popolo delle buone, Fu At. 661. in questa occasione, che i Ministri della zecca (c), accusati di qual- (c) Vonifius che frode nel loro ufizio, spinti da Felicissimo, schiavo, o liberto in Aurelian, dell'Imperadore, mossero una si fiera sedizione in Roma, che vi - Aurelius uccifero fette mila foldati di Aureliano: cofa difficile a crederfi . Ma Vidor in pagarono anch'essi in fine il filo della lor crudeltà, col restar vinti, ed esposti al surore, che era per lo più eccessivo in Aureliano. in Breviare Racconta Suida (d), che quello Imperadore fece morir molti Se- (d) Suidas natori per informazioni della loro infedeltà ricavate da Zenobia . in Lexico. Era egli un grande adoratore, e divoto del Sole (e): però in quest' (e) Zosimus anno fece fabbricare, o pure termino di fabbricare in Roma il ibidem. Tempio del Sole con fingolar magnificenza, arricchendolo d' im- Fosifius; menli ornamenti d'oro, di perle, e d'altre cose preziose. Pesava & altie. il folo oro ivi posto quindici mila libre. Quivi espose le Statue del medefimo Sole, e di Belo, con altri ornamenti asportati da Palmíra. Anche il Campidoglio si vidde riempiuto de i doni a lui fatti da varie Nazioni; e Tempio alcuno non vi fu in Roma, che non participalle di qualche suo dono. Fortificò ancora l'autorità de' Pontelici , ed aflegno rendite per la manutenzione de' Templi , e de'Ministri . Azioni tutte , che fan conoscere l'amore , e zelo ch' egli nudriva per la fua falfa Religione, cioè, per l'Idolatría; zelo, che ancora circa quelli tempi lo spinse, dopo essere stato si- in Hist. & in nora clemente verso i Cristiani , a muovere contro di loro una Chronico. siera persecuzione (f). Ma per poco tempo, perchè Dio non tardò a dargli quel fine, e gastigo, a cui soggiacquero anche in de Mort. questo Mondo altri nemici, e persecutori della Religione, e Chieorofiu.

da sua santa . Alcune buone leggi scee Aureliano; ma altre più synetting: meditava di farne, e fopra tutto voleva provvedere al foverchio & alii.

luffo

Zanatas in

Annalibus.

(a) Vopifeus luffo introdotto in Roma (a), con profibire il confumo dell' oro in durelian tanti ricami, indorature, ed altri vani uli, e con vietar l'ulo della feta , perchè venendo questa allora folamente dall' India , ogni libra di ella collava una libra d'oro. Sarebbe da desidérare, che anche a' di nostri nascessero degli Aureliani, per rimediare al lusso di certe Città d'Italia, e alla pazza mutazion delle mode. Per altro godeva Aureliano Augusto, che i-priyati abbondassero in vasi d'oro. e d'argento. Troyandosi ancora molte terre incolte nella Toscana, e Liguria, suo disegno su di mandar colà a coltivarle le famiglie de' Barbari prigioni, Ma quelli, ed altri difegni, troncato il filo

(b) Blanchi-della fua vita, abortirono tutti. Credesi (b), che in quest' anno nius ad Ana-Felice Papa fosse chiamato da Dio al premio delle sue satiche, e Aafium . che o per l'imminente, o già inforta persecuzione non si eleggesfe il suo successore, se non nell'anno seguente.

Anno di CRISTO CCLXXV. Indizione VIII. di EUTICHIANO Papa 1.

di TACITO Imperadore I. ( Lucio Domizio Aureliano Augusto per la seconda

Confoli( volta, TITO NONIO MARCELLING. (c) Popifius Nonio, e non Avonio, nè Anonio, fu il nome del fecondo Con-

lio Gordiano, e nel di 25. di Seuembre Velio Cornificio Gordiano. Sul principio di quell'anno opinione è, che folle promollo al Pontificato Romano Eutichiano, Nell'anno addietro l'Augusto Aureliano era paffato nelle Gallie, verisimilmente per cagion di qualche ribellione accaduta in quelle parti , ch' egli fenza fatica eftinfe ; La Città di Orleans vien creduto, che fosse rifabbricata da lui, e prendelle il di lui nome . E perchè i Barbari erano entrati nel paese della Vindelicia, che abbracciava allora parte della Baviera, della Syevia, e i Grigioni, Aureliano accorso a quelle parti, rimise il paese in pace con averne cacciati i nemici. Di là andò nell'Illirico, e probabilmente fu allora, che scorta la difficultà di

(d) Laftan- poter follenere la Provincia della Dacia, oggidi Transilyania, potius de Mor ila di là dal Danubio, attorniata da troppi Barbari, prese la risoth. Perfects. luzione di abbandonarla (d). A quello fine ritirò di què dal fiumb Syacellus: tutte le Milizie, e Famiglie Romane abitanti in quel paese, e lor

diede parte della Mesia per abitarvi; paese, che si nominò di pot la nuova Dacia, di cui dicono, che Serdica divenisse la Capitale. Da ciò si vede fallita l'immaginazione, e il vanto de'Romani Gentili , pretendenti, che il loro Dio Termine non rinculasse giammai, cioè, non lasciasse mai perdere paese una volta unito al loro Imperio. Altri fimili esempli di questo loro inetto Dio riferisce S.A. goflino (a). Verifimilmente svernò Aureliano in quelle parti , 9 (a) Aurultipur nella Tracia nell'anno prefente, applicato a mettere infieme un nus de Civipossente esercito per portar la guerra addosso a i Persiani. Era tate Dei L egli invafato dal defiderio della gloria, e quanto più di grandi 4 cap. 29. imprese egli avea fatto fin qui, a nulla serviva; che a maggiormente accenderlo per farne dell'altre. Nè gli mancavano ragioni, o pretelli contro la Persia, che già vedemmo aver prese l'armi in favor di Zenobia. Ma Iddio il colfe nel punto (b), che i suoi or- (b) Lastana dini di ferro, e suoco contra de' Cristiani erano già dati, e si do- tius de Moryeano flendere per nutto l'Imperio (c). Un fulmine caduto in vi- cibus Perfecinanza di lui, e de'fuoi cortigiant, pure non fu bastante a ri-cutor. cap.7. muoverlo dalle prese risoluzioni, Per altra mano egli peri , sicco- ia Chenisa me ora fon per dire.

A riferva del Popolo Romano ; che veramente l' amava per gli molti benefizi già ricevuti, o che si speravano (d), pochi altri (d) Poniscua gli portavano affetto: colpa della sua severità, anzi crudeltà, di in Aureliana cui sovente abbiam recate le prove. Il Senato Romano, e sino i fuoi propri cortigiani, non amore, ma bensi timore aveano di lui (e). Accadde, ch' egli un di minacciò gravemente Mnesteo, uno de' (e) Aurelius fuoi segretari, per qualche sallo, Erote vien chiamato da Zosimo Vidor in (f). Collui, siccome pratico, che Aureliano non minacciava mai Epitome. da butla; e che se minacciava, non sapeva perdonare : essendos in Bervin.
molto prima avyezzato a contrassare il carattere del padrone, for (f) Zessim. mò un biglietto, mettendovi col fuo i nomi di molt'altri, co' qua libit cap. Gia li Aureliano era in collera, e d'altri ancora, che non erano slati minacciati da lui, come destinati tutti dal sanguinario Augusto alla morte; ed esaggerando poi la necessità di salvar se stessi , con levare dal Mondo quello spietato carnelice . Abbiam veduto altri Augusti condoui a morte per si fatte liste di cortigiani deslinati a perire. Dubitar si potrebbe, che alcuna d'esse sosse a noi venuta dalle sole dicerie de i novellissi. Quel che è certo, si trovava allora Aureliano in un luogo chiamato Canophrurium, cioè, Castelnuovo, posto fra Bisanzio, ed Eraclea. Quivi gli Utiziali animati da Mnelleo contra di lui, preso il tempo, che Aureliano era con

Tom, II.

poche guardie, lo stefero morto a terra con varie ferite. Vopisco (g) Forifette (a) Icrive, ch'egli mori per mano di Mucapor, uno de' fuoi Gela Storia. Estendo giunta a Roma la nuova di sua morte nel di 3. di Febbrajo, per atteflato del medefimo Storico, vegniamo a conoscere, che alquanti giorni prima del fine di Gennajo dell' anno presente dovette succedere la di lui Tragedia. Scoprissi di poi la furberla di Mnesteo, e ne su satta aspra vendetta, con legarlo ad un palo, ed esporlo ad essere divorato dalle siere. Gli altri da lui ingannati gran pentimento ebbero d'aver bagnate le mani nel fanque del loro Principe, e parte vennero allora uccifi da i foldati, parte poi da i Successori Augusti Tacito, e Probo. Funerali magnifici furono fatti al defunto Imperadore dall'Armata, la qual anche scrisse al Senato, e Popolo Romano coll' avviso del funello successo, e con premura, perchè Aureliano sosse aggregato al catalogo degli Dii. Tacito, che su poi Imperadore, il primo allora de' Senatori, quegli fu, che dopo un bell'elogio alla memoria di Aureliano, fu il primo a decretargli tutti gli onori divini. E certamente non fi può negare ad Aureliano la gloria d'uno de' più insignit Imperadori Romani, per aver egli in si poco tempo rimelso in piedi, e liberato da i nemici interni , ed esterni tutto l' Imperio Romano, e con disposizione di sar altre mirabili imprese, se non gli fosse stato sul più bello troncato il filo della vita. Era egli tuttavia vegeto d' età , e quella la fapeva egli confervare colla fobrietà del vivere; e se si ammalava, non correva già a chiamat Medici; ma curava egli slesso i suoi mali con una dieta rigorofa. La fua soverchia severità, benchè gli partorisse l'odio di molti, pure riusci di grande utilità alla Repubblica, perchè levò di mezzo, o cacciò in efilio i cervelli torbidi, cabalilli, e perturbatori della quiete pubblica. Spezialmente perseguitò egli i delatori, cioè gli accufatori, tanto ben veduti fotto altri precedenti governi Non la perdonava neppure a i suoi medesimi parenti, e familiari, E la moderazione fua nel vestire si stendeva anche alla moglie, e alla figliuola, alle quali, perchè pur volevano una veste di seta rispose, troppo costare una tela, che si vendeva a peso d'oro. Altre sue lodevoli doti rammenta Vopisco. Ma a questo egregio Principe mancava la clemenza, virtu necessaria, non che sommamente commendabile pe'saggi Principi; e da questo disetto, o per dir meglio dalla sua crudeltà su egli finalmente condotto ad un fine infelice.

Avrebbe ognun creduto, che appena morto Aureliano P Armata fua acclamafse Augusto alcuno di que'Generali , Ma non fu cosi (a). Forse perchè niun d'essi v'era esente dal reato, o dal (a) Popiseus sospetto della morte d'Aureliano, non si poterono indurre i soldati in Aurelian. a creare alcun d'essi Imperadore, Anzi scrissero al Senato con pregarlo di scegliere un Imperadore degno di tal posto. Non attentandosi di farlo il Senato, perchè alle Armate non soleano piacere Augusti creati in Roma da' Senatori: tre volte corsero, e ricorsero lettere fra loro, rimettendo fempre l'una parte all'altra una tale elezione: controversia rara, e che sacea supir chianque era consapevole della prepotenza de' passati eserciti in tali congiunture (b). (b) Idem in Durante questa contesa passarono sei mesi, senza che si eleggesse Tacito. Imperadore; e ciò non offante nell'intorno fi godeva buona calma; Aurelius Vie tutti i Governatori scelti da Aureliano; e dal Senato continua- ttor in Epis. vano tranquillamente ne'loro impieghi, fuorche Aurelio Fosco Proconfole dell' Afia, in cui luogo fu spedito Falconio, Era in questi tempi Presetto di Roma Postumio Siagrio, secondo il Catalogo pubblicato dal Bucherio (c); ma Vopilco scrive, che nel di 25. di (c) Ruche Settembre era elsa Prefettura appoggiata ad Elio Cefeziano. Quegli, rius de Cycli che diede fine a questa sonnolenza, e sece, che il Senato procedesse all'elezion di un nuovo Imperadore, su il militar movimento de' Germani (d), i quali passato il Reno, aveano già occupato (d) Vonificus varie nobili, e ricche Città, e temevali anche guerra da Perliani, ibida Velio Cornificio Gordiano, Console sustituito, rappresento nel di 25. di Settembre la necessità di crear un Imperadore . Preparavasi a rispondere Marco Claudio Tacito, primo fra i Consolari, quando a comun voce fu interrotto dal Senato, che l'acclamò Imperadore, ficcome personaggio per la rara sua prudenza, ed integrità, riconosciuto degnissimo di quell' eccessa dignità. Fece egli resistenza per quanto potè, con allegare l'avanzata fua età, e il non poter cavalcare, e reggere eferciti; anzi perch' egli avea preveduto quello colpo, per due mesi era stato ritirato nella Campania. Ma alzatofi Mezio Falconio Nicomaco, tanto difse, tanto prego Tacito, mettendogli davanti il bifogno della Repubblica, ch' egli cedette; e l'elezione sua su molto applaudita dal Popolo, e da Pretoriani, a' quali fu promesso il solito regalo. Si vantava Tacito d' essere discendente, o parente di Cornelio Tacito celebre Storico, ed egli perciò fece mettere in tuttte le Librerie l'Opere di lui ; e pur ciò non offante perite molte d'esse sono oggidi indarno desiderate da i Letterati, Era flato Confole, ayea molti figliuoli, ma gioyanetti,

156

ed un fratello uterino, appellato nelle medaglie Marco Annio Floriano. Non capiva in fe per l'allegrezza il Senato al vederfi giunto a poter eleggere dopo si lungo tempo un Augusto, e si pregiava di averlo eletto tale, che in breve potè corrispondere all' espettazione d'ognuno, col rimettere in ulo gli antichi diritti, e l'autorità del Senato, e del Prefetto di Roma. Ne diedero i Senatori toflo il lieto avviso con lettere a Cartagine, a Treveri Città libera, ad Antiochia, Aquileia, Milano, Alessandria, Tessalonica; Corinto, ed Atene. Ora Tacito, appena accettato l' Imperio, e renditte grazie al Senato, ordino, che si mettessero in alcuni Templi le flatue d'argento d'Aureliano, ed una d'oro nel Campidoglio. Quest'ultima di poi non su posta; le altre si. Proibi tanto al Pubblico, quanto a i privati il mischiar insieme l'argento, e il rame, e l'argento, e l'oro. Vieto, che i servi non potessero chiamarsi all'esame contra de' propri padroni, e nè pur trattandosi di delitto di lesa Maestà. Determino, che si facesse un Tempio de' desunti Imperadori deificati, volendo nondimeno, che ivi fi collocasfero le fole statue de i buoni Augusti, per animar alla loro imitazione i fuccessori. Avendo fatta istanza del Consolato dell'anno susseguente per suo fratello Floriano, il Senato, benchè avvezzo a chinar il capo a tutto quanto bramavano i precedenti Augusti, pure negò a lui questa soddisfazione, adducendo, che già erano disegnati i Consoli, ed essere inconveniente il sar torto ad alcun degli eletti. Dicono, che Tacito si rallegrasse all' oservare questa libertà nella Curia, e che dicesse: Sa il Senato di che tempra fia il Principe ch' egli ha eletto. Poscia dono al Pubblico il privato suo patrimonio, le cui rendite si fanno ascendere dal Salmasio ad un valore. ch' io non ardisco di esprimere, parendo difficile a credersi . Sembra anche inverifimile quello dono per chi era vecchio, ed avea figliuoli; e il pubblicavit di Vopisco, potrebbe ammettere un altro. fenfo. Tutto poscia il contante, ch' egli si trovava in cassa, l'impiegò in pagar le milizie. E tanto per ora balli di quello Imperadore di pochi giorni.

Anno di Caus To celanti. Indizione in. di EUTICHIANO Papa 2. di FLORIANO Imperadore 1.

di PROBO Imperadore I. ( MARCO CLAUDIO TACITO AUGUSTO per la seconda

Confoli (, volta, ( EMILIANO .

RA menzione Vopisco (a) di Elio Scorpiano, che era Console nel (a) Popisca di 3. di Febbrajo dell'anno presente; e perciò si può credere, in Probo. che Tacuo Augusto tenesse per un folo mese il Consolato. Fra l' altre azioni di lui riferite da Vopifco vi fu l'aver egli bandito da Roma i postriboli non già delle pubbliche donne, per quanto io mi figuro ; ma bensi di un vizio più deforme , ed abbominevole : provvilione nondimeno, che fu di brevillima durata in un popolo avvezzo ad ogni brutalità, perchè mancante de i lumi, e del freno della vera Religione. Proibi ancora il tenere aperti i bagni in tempo di notte, per impedire le sedizioni ; e vietò tanto a gli uomini , che , alle donne il portar velli di seta. Volle, che si distruggesse la casa propria, e che a spese sue quivi si fabbricasse un bagno pel Pubblico. Cento colonne di marmo di Numidia alte ventitre piedi dono al popolo d'Oflia. Affegnò alla manutenzion delle fabbriche del Campidoglio le possessioni, ch'egli aveva nella Mauritania; donò a i Templi l'argento, che ferviva alla fua tavola; e manumife cento de' fuoi fervi dell' uno, e dell'altro festo. Continuò poscia a vivere come prima, ulando le medelime velli, che gli aveano servito da privato. La fua tavola continuò ad effere parchiffima: il maggiore imbandimento contifteva in cavoli, ed altri erbaggi. Non volca, che la moglie portaffe gemme, e neppure permife al Pubblico i ricami d'oro nelle velli. Ebbe anche cura di punire rigorofamente gli uccisori di Aureliano, e sopra gli altri a Mucapor su dato un rigoroso gastigo (b). S' era fin l'anno addietro udito un gran movimento di (b) Zossaus Barbari Sciti dalla Palude Meotide, che pretendeano d'essere slati 1.1. 6.63. chiamati da Aureliano Augusto in suo ajuto. Colloro si sparsero pel Zonarat in Ponto, per la Cappadocia, Galazia, e Cilicia, commettendo quelle Vosil su sa ruberle, ed insolenze, che erano il mestier familiare di gente usata Taciro. alle rapine. Tacito benchè vecchio, giudicò debito della sua dignità il portarsi colà in persona coll'esercito. Seco era Fleriano

Epitome . Eufebius in

Chronic . Zonaras: Johannes Malsla.

fuo fratello, dichiarato Prefetto del Pretorio. Da due parti amendue combatterono contra di tali affallini, con obbligat quelli, che non restarono vittima delle Spade Romane, a ritirarsi ne' lor paesi. Ciò fatto, fi preparava Tacito per tornare in Europa, quando la (1) Aurelius morte venne a trovarlo (4), chi dice in Tarfo, chi in Tiana, e do i conti d'alcuni, fi conghiettura, ch'egli finille di vivere nell' Aprile dell'anno presente. Restava tuttavia indeciso a tempi di

Vopisco, s'egli mancasse di vita per malauta naturale, o pure per-(b) Zofimus che uccifo, Convengono gli Scrittori Greci (b), che violenta folle la morte sua. Intorno a ciò scrive Z ssimo, che avendo Tacito mandato per Governator della Soria Massimino suo parente, cossui malirattò in maniera i Magistrati della Città, che tutti cospirarono contra di lui, e gli levarono la vita. Temendo poscia colore di ricevere da Tacito il meritato galligo, unitili con quegli uccilori di Aureliano, che restavano auche vivi, tali insidie tramarono ad esso Augusto Tacito, che il sevarono dal Mondo. Nulla di più fappiamo di lui, e neppur ne seppero gli Autori della Storia Au-

(c) Vopifcus gusta, se non che (c) a Terni gli su alzata una memoria sepolcrale in Floriano. con istatua, che poi restò atterrata, ed infranta da un fulmine. Certo il fuo fenno, e l'amore del pubblico bene, poteano far sperare

Taciso .

Probo.

da lui delle gloriose imprese; ma il corto suo vivere gl'impedi il (d) Idem in fare di più. Stento io a credere a Vopisco (d), quando scrive, aver egli comandato, che il mese di Settembre si appellasse Tacito, non parendo propria di un si-faggio vecchio Augusto una si pueril vanità. Dopo la caduta di Tacito, Marco Annio Floriano, suo fratello uterino, e Prefetto del Pretorlo, quali che l'Imperio fosse ereditario, si fece proclamare Imperadore Augusto da' fuoi soldati . e non tardo a spedirne l'avviso al Senato Romano, il quale non sece disficultà ad accettarlo. Ma ritrovandosi allora Probo Generale dell'Armi Romane in Soria, quell'Armata appena udi la morte di Tacito, che a gran voce chiamò Imperadore esso Probo. Fece egli almeno apparentemente non poca relistenza, siccome personaggio, che (e) Idem in non avea, per quanto egli dicea, mai defiderato quell'onore (e),

protestando spezialmente a que soldati, che non troverebbono van taggio in volerlo innalzare, perche egli era uomo poco indulgente. Tuttavía gli convenne cedere, e tanto più perchè dopo un tal atto farebbe riuscito pericoloso a lui il dimorare in istato privato. Perciò ecco inforgere una guerra civile. Floriano fu riconosciuto per Imperadore a Roma, e per tutte le Provincie dell' Europa, e deil' Affrica,

Affrica, ed anche in Afia fino alla Cilicia; laddove folamente la Soría, la Fenicia, la Palestina, e l'Egitto si sottomisero a Probo, pochissima parte di Mondo in paragone dell'altra. Dimorava allora Floriano verso lo Stretto di Bisanzio, dove avea ristretti gli Sciti, rimasti sbandati nell' Asia e quando gli giunse l'avviso d'aver per competitore Probo. Lasciati dunque andare i Barbari, si mise in arnele, per procedere coll'armi contra di lui, e passò nella Cilicia. Probo all'incontro, perchè fi fentiva affai inferiore di forze, ad altro non pensò, che a prepararli per la difesa, e a tirare in lungo la guerra, quando arrivò il caldo della state, il quale ardente in quelle parti non solamente si sece sentir molestissimo a i soldati di Floriano, la maggior parte Europei, e piuttoflo ufati al freddo, ma li fece anche cadere per la maggior parte malati. Di ciò informato Probo si accostò coll'esercito suo a Tarso, dov'era Floriano; e benchè uscissero in ordine di battaglia i soldati di lui, pure non ofarono azzardarfi, che ad alcune scaramuccie ( Pertanto inquieti al veder così indebolita per le malattie la loro Armata, e non ignorando, quanto fosse superiore in abilità, e merito l'emulo Probo, il quale fi può conghietturare, che facesse far loro delle segrete insimuazioni di molto vantaggio , vennero in rifoluzione di terminar quella guerra, con abbandonar Floriano, ed accettar Probo per Imperadore (a). La più comune opinione degli Storici è, che Florid- (a) Popifeus no fosse ucciso da i suoi. Aurelio Vittore (b) nondimeno lasciò in Probo. scritto, ch'egli con tagliarsi le vene, da se stesso si diede la morte dopo due meli in circa d'Imperio. Sicche resto solo Imperadore Probo, ed ebbe alla sua ubbidienza tutte le milizie, che si trovavano in Oriente : dopo di che spedi a Roma delle saporite lettere, rappresentando al Senato, e al Popolo Romano, ch'egli per forza avea ben preso il titolo d'Augusto, ma che senza l'approvazione d'essi, che erano i Principi del Mondo, egli non volca ritenerlo che ben sapeva di poter sar tali slargate, da che avea in mano le forze maggiori dell'Imperio, e qual fosse in casi tali l'uso del Senato. Nel testo di Vopisco è scritto, che questa lettera di Probo fu letta in Senato nel di 3, di Febbrajo, e in lui concorfero i voti. o plaufi d'ognuno. Per confenfo di tutti i Critici v' ha dell'errore. da che il medefimo Storico confessa cessata la vita di Floriano nelda state dell'anno presente dopo due, o tre mesi d'Imperio; e però non potè Probo nel Febbrajo di quest'anno aver presa la porpora, nè aspettar sino al Febbrajo dell'anno seguente, por proccurarsi l' approvazion del Senato.

Zofimus: Eufchius ? Syncellus: Johannes Malala. (b) Aurelius Victor in

Epicome.

Anne

Anno di GRISTO CCLXXVII. Indizione X.
di EUTICHIANO Papa 3.
di PROBO Imperadore 2.

Confoli (MARCO AURELIO PROBO AUGUSTO,

(a) Mediob. TElle Medaglie (a) il novello Imperadore porta il nome di Mars in Numifin. 1 co Aurelio Probo. Egli era (b) nativo di Sirmio nella Panno. Imperator.
(b) Popifcus nia, di famiglia mediocre, e mal provveduta di beni. Diedesi in fua gioventù alla milizia , e fotto Valeriano Augusto per gli fuoi Aurelius buoni portamenti arrivò ad effere Triblino. Lodavali forte in lui la bella prefenza, il coraggio, e la probità de' costumi corrispondente Episome . al fuo cognome. Non poche fegnalate imprese fece egli in guerra contro varie Nazioni barbate, e contro'i ribelli dell' Imperio, di modo che su carissimo a Gallieno Imperadore qui quale scrivendo a lui, il chiamava suo padre. Tanto lo stimo Aureliano Augusto; che parve inclinato a volerlo per fuo fuccesfore; e Claudio, e Tacito il riguardarono sempre come il miglior mobile della Repubblica Romana, Vopisco rapporta varie prodezze di lui, ed alcune lettere de'fuddetti Augusti in prova del gran concetto, che aveano di queflo personaggio, quando era in privata fortuna. Nel mellier por della guerra niun forfe il pareggiava, nè a lui mancava il bel fegreto di farsi amar da i soldati, non già con lasciar loro la briglia ful collo, ma con far conoscere ad ognuno, quanto gli amasse. Li vifitava fovente; nulla voleva, che loro mancatle, nè che lor fosse fatta ingiustizid alcuna; anzi colla sua saviezza spesso placava il cruall sells 175 del Aureliano, se il trovava adirato contro di loro. Qualor si faer with t ceva qualche bottino, a riferva dell'armi, tutto voleva, che si dicorrected. videsse fra i medesimi soldati. Per altro li teneva egli continua-

mente in efercizio, e în lavorieri; affinche s'indurafsero nelle fattche, îmitando in cio l'Afficiano Annislate, E però in motte Gicia fece fabbricar Pouti, Templi, Portici, ed altri editiri, e feccar
nell'Egitto delle patiudi per potervi feminare, aprendo canali che
fearicafsero l'acque, e facilitando în altre maniere il traffico pel
finume Nilo. Creato-pofeia Imperadore în età virile, e riconofettatos per tale da utti i Popoli del Romano Imperio, in cost belle
azioni s'impiegò, che Vopifeo, fi afciò feappar dalla penna a mio
repdere una stoggiata iperbole, con dire, ch' egif fu da preferire ad

Aurellano, Trajano, Adriano, a gli Antonini, e ad Alessandro, e Claudio Auguili, perchè ebbe tutte le loro virtà, ma non già i loro difetti, Così Vopisco (a), it qual por si trova aver saputo si (a) Popiscus poco delle gesta di questo Imperadore . Scrive Zosimo (b) , che una in Floriano. poco delle gella en quello Imperadore. Scrive Zonimo (1), ene una (6) Zofimus delle prime fue applicazioni lu quella di punir gli uccifori di Au- Li. cap.65. reliano, e di Tacito. Ne arrifchiandosi a tal giultizia con pubblicità, li fece invitar tutti ad un convito, dove furono tagliati a pezzi dalle fue guardie, fuorchè uno che fi falvò, e prefo di poi fu abbruciato vivo, Ma Vopisco (e) non s'accorda con lui , confessando (c) Posiscus bensi, che Probo vendicò la morte di quegl' Imperadori , ma con in Broke , più moderazione, e discretezza, che non aveano prima satto i soldati e Tacito Augusto. Perdono ancora a coloro, che aveano foflenuto Floriano contra di lui, perchè feguaci non di un ufurpatore, o Tiranno, ma di un fratello del Principe: Nel mentre che fi troyavano imbroglisti gli affari pubblici per la morte di Tacito, e per la disputa dell'Imperio tra Floriano, e Probo, i Popoli della Germania palfato il Reno (d) occuparono non poche Città delle (d) Zofimus Gallie in que' contorni. Vopilco (e) ci vorrebbe far credere, che lib.t. esp.67. tutte quelle Provincie dopo la caduta di Pollumo reftaffero fconvol- (c) Vopifius te, e che tolto di vita Aureliano, venissero in poter d'essi Germani. Pertanto l'Augusto Probo, lasciato per ora il pensiero di passare a Roma, sen venne a Sirmio sul principio di Maggio, e di là poi marciò alla volta del Reno. Trovò i Barbari sparsi per le Città Galliche, e diede loro addoffo in vari combattimenti con farne una strage incredibile. In una lettera da lui scritta al Senato Romano fi pregia d'aver accifi quattrocento mila di que Barbari , e di averne preli fedici mila, che s'erano poi arrolati nelle Truppe Romane, e da lui sparsi in vari Luoghi , e in diverse Legioni. Temer si può, che sia scorretto qui il testo di Vopisco, o che la morte di tanti armati fia un vanto difficile a credere, Ricuperò Probo, e liberò dal giogo barbarico fessanta, o fettanta nobili Città delle Gallie .

Racconta qui Zofimo (f) una cofa ftrana, cioè, che provandofi gran carellia di viveri nell'Armata fuz ofcuratofi il Cielo all' ji,
improvvifo, cadde una dirotta pioggia, e feco una tal' quantità di
ggano, che fe ne trovavano de i mucchi nella campagna. Stupefattu i foldati non ardivano di valefi di quetho foccorfo; ma incalzati
dalla fame, fecor macinar quel grano, e il trovarono molto a propotito per faziarifi. Non avere fatta io menzione: di quello raccomto, che al pari degli altri lettori credo anch' io favolofo pe canno.

Tom. II.

Y.

Più

(a) Zonaras più perchè Vopisco non ne dice parola, e Zonara (a) ne parla dus in Annalib. bitativamente; ma non ho voluto ommetterlo, perche anche nett'anno 1740, vennero nuove, che in una Villa dell' Austria era piovuto del grano, e n'ebbi io stesso sotto gli occhi, ma senza essersi potuto chiarire, fe il vento l'avesse colà trasportato da altro hiogo, o in qual altra maniera ciò feguiffe; dovendo per altro effere certo, che grano tale ( se pur ne su vera la pioggia ) non era nato in Cielo, ne venuto da quel paele, dove non si ara, ne semina. Aggiugne il fuddetto Zofimo, che intervenne lo stesso Probo Augusto. ad una gran battaglia data a i Logioni. Popoli della Germania, que' medefimi probabilmente, che son chiamati Ligi da Cornelio Tacito. La vittoria fu dal canto de' Romani; Sennone Principe di quella gente col figliuolo rellò prigioniere; ma Probo li rimife poscia in libertà mercè di un trattato di pace, per cui furono rellituiti tutti i prigioni, e le prede da lor fatte. Segui ancora un fiero combattimento tra i Generali di Probo, e i Popoli Franchi, mentre l'Imperadore in persona sacea guerra, e venne alle mani co i Borgognoni, e Vandali fu le rive del Reno: Popoli, che non si fa' intendere, come dalla Tartaría, o da altro Pacíe Settentrionale foffero pervenuti fin colà. Non avea Probo forze tali da poter combattere del pari con quelle sterminate massade di Barbari ; però da faggio cercò folamente di dividerli. Tanto dunque gli attizzarono i Romani con dir loro delle villanie, e mostrando poi di fuggire, se alcun d'essi passava di quà dal Reno, che gran parte del lerocampo paísò il fiume. Non tardarono allora i Romani ad affalirli. e disfarli; e quei, che reflarono intatti di là, non ottennero pace fe. non con obbligarsi di restituir tutto il bottino, e i prigioni. Perchè non esemirono con sedeltà il trattato. Probo ando ad alfalirli ne' lor trincieramenti, una parte ne necile, un'altra fece prigioniera con Igillo lor Principe; e quelli mandati nella gran Bretagna a popolar quel paese, servirono di poi con sedeltà al Romano Imperio. Anche Vopisco attesta, che Probo avendo valicato il Reno, portò la guerra in casa de' Barbari, e li sece ritirare sino a i siumi Negro, ed Alba, con torre loro non minor bottino di quel ch'essi aveano fatto nel Paefe Romano. Continuò ancora molto tempo quella guerra, senza che passasse giorno, in cui non gli fossero portate molte telle di que' Barbari, per cadauna delle quali egli pagava una moneta d'oro. Un tal gualto obbligò nove di que' Principi a venire a'fuoi piedi, e a dimandar pace. Questa su loro arcordata, purchè dellero oflaggi, ed infieme una contribuzion di vacche, pe-

€01€

pecoe , e grano . Veggonfi Medaglie (e) di Probo colla Pittoria (i) Medisa, Germanica, le quali fon da riferire all' anno prefente, od anche ali languare fuffeguente, patendo che tante imprefe non fi potellèro compiere in pochi meti. Cominciò in quell' anno (b) ad infettate il Mondo (b) Engletias P'Eresia di Manete, che fice poi di motto le radici, e durb di to Chenicio poi per moltifilmi fecoli, con penettar anche nell'Italia dopo l'anno millefimo dell'Era Volgare,

Anno di Cristo ccensvin. Indizione xi. di Eutichi ano Papa 4. di Probo Imperadore 3.

( MARCO AURELIO PROBO AUGUSTO per la secon-Consoli ( da volta , ( Luro , )

Furio, o Virio Lupo fu Prefetto di Roma (c) nell'anno prefente; (c) Bucho e ne'due fufseguenti. Si figurò il Panvinio, ch'egli procedefse rius in Cycl. ancora Confole in quest'anno: il che può essere vero, quando si supponga già introdotto l'unir insieme quelle due dignità. Dopo aver restituita la quiete alle Gallie, passò l'Augusto Probo nella Rezia (d), e lasciò quel paese in somma pace, e libero per allora dal (d) Popiscus sospetto di ricevere molestia da'nemici del Romano Imperio. Ar. in Probo. rivato nell' Illirico, compiante quelle contrade infestate, e messe a facco da i Sarmati, e da altre Nazioni Barbare. Il terrore, che feco portavano l'armi di lui , fu bastante a diffipar tutta la nemica gente, e a ripigliar il possesso d'ogni luogo da lor preso, quasi senza sfoderare le spade. Continuato il cammino trovò anche la Tracia gemente per l'irruzion de' Goti in quelle parti. Duolfi Vopisco, che la storia di questo infigne Imperadore fosse come perita a'fuoi tempi; e pur egli fiori poco più di un mezzo fecolo dappoi. Altro dunque non ci seppe egli dire delle imprese di Probo nella Tracia, se non che tal pattra concepirono di lui i Goti, che parte si sottomise a i di lui voleri, e parte stabili con de i trattati una buona amicizia co i Romani. Gran tempo era, che i Popoli dell' Ifauria flavano ribelli al Romano Imperio, fenza aver potuto i precedenti Augusti ridurli al dovere, perchè le asprissime lor montagne tante Rocche erano di loro difesa, e quivi si manteneano a forza di ruberie continue. Probo aspirando alla gloria di domar quegli asassini, marcio a quella volta, e nel viaggio colse, e sece

mori-

morire Palfurio, potentissimo Capo di que'ladroni; e con tal arte di poi maneggiò la guerra, che liberò tutta l'Isauria, e rimise in. quelle parti l'autorità, e le leggi della Romana Repubblica. Non vi fu luogo per iscosceso che tolle, in cui non tentassero d'entrare o per amore, o per forza i di lui foldati : bench' egli poi dicesse, essere tale quel paese, che ben più facile era l'impedirne l'entrata a i ladroni, che il cavarneli, se vi sossero entrati. Donò a i veterani molti di que' luoghi a titolo di benefizio ( noi diciamo ora feudo ) con obbligo a i lor figlinoli di militare dopo i dieciotto anni, acciocchè non imparassero prima il mestier del rubare, che quel della guerra. Ma per quanto egli facesse, non an-

A1. c.69.

dò molto, che quel popolo tornò alla ribellione, ed il paese se-(a) Zofimus guito ad essere un nido di ladri. Parla anche Zosimo (a) de i fatti dell'Isauria, scrivendo, che un certo Lidio di quella nazione, gran capo di masnadieri , e forse non diverso da quel Palsurio , che vien mentovato da Vopisco, con un corpo di gente avea sin qui malmenata la Licia, e la Panfilia. All'approfimarli dell' Armata Romana, andò a rinferrarfi co' fuoi in Cremna, Fortezza inespugnabile della Licia per la sua situazione in montagna, e per le folse profonde. Quivi affediato, fece rafar molti editizi per feminarvi; ma conoscendo ciò non bastante al bisogno, si scaricò delle persone inutili, mandandole suori; e perchè surono queste satte rientrar da i Romani, il crudel uomo le fece precipitar giù da que dirupi. Trovò anche maniera di cavare una strada sotterranea, per cui uscivano a bottinare. Per via d'una donna su scoperto l'assare. Allora Lidio si sbrigò col serro di quei , che erano superflui alla difesa. Non finiva si presto quel blocco, se un valente suo maneggiator di macchine, che folea colpir colle freccie dovunque mirava , battuto ingiustamente da lui , non fosse suggito al campo de Romani, da dove con una faetta mortalmente feri Lidio in tempo ch' egli si affacciava ad una finestra, per guatare gli andamenti de' nemici. Quello colpo diede fine all' affedio, effendofi renduti que' difensori. Probabilmente son da riferire all' anno presente tutte le fuddette prodezze dell' Augusto Probo. Truovasi qualche sua Me-(b) Mediol. daglia (b), dove è menzionata la Vittoria Gouca, attribuita con rain Numifit, gione all' anno corrente, e con indizio, che qualche battaglia con fortunato efito fosse stata data a i Goti, ancorche Vopisco nulla parli di combattimenti con quella nazione.

Anno di Cristo colinare. Indizione nui di Eutichiano Papa se di PROBO Imperadore 4,

( MARCO AURELIO PROBO AUGUSTO per la ter-Confoli ( za volta, ( NONIO MARCELLO per la seconda.

Uesto secondo Consolato di Nonio Marcello è appoggiato ad una Iscrizione Romana da me data alla luce (a). Coronato di vit- (a) Thesans. torie passava l'Augusto Probo di un paese in un altro. Dalla Nov. Infer. Sorla dunque mosse egli contro a i Popoli Biemmi, confinanti all' 8-2670 ... Egitto. Colloro o per forza, o perchè chiamati da qualche congiurato, s'erano impadroniti di Copto, e di Tolemaide, Città Egiziane, che presto cederono alle sorze dell'Armata Romana, con istrage de' disensori (b). Ed essendo mandati molti di costoro a Roma (b) Popiseus prigionieri, per la sparutezza, e novità del volto, e del portamento in Probo. loro, furono oggetto di slupore a chiunque li mirava. La sconsitta di que' popoli, giudicati in que'tempi il terrore de' lor vicini, diede molto da paventare al Re di Persia, creduto Narseo, o Narseus Probo Augusto in fatti meditava di fargli guerra, quando sopraggiunsero i di lui Ambasciatori, dimandando pace con assai umiltà, Probo con sostenutezza gli accosse, non volle ricevere i regali a lui inviati con dire, che si maravigliava, come il Re loro inviase cosi poca cofa ad un Principe, il quale, qualor gli piacesse, diverrebbe padrone di tutto il di lui paese. Con tale risposta li rimandò spayentati, e consust. Cresciuta perciò la paura ne' Persiani, di nuovo spedirono Legari con esibizioni tali, che Probo soddisfatto conchiuse pace con loro. Fu di parere il Padre Petavio, che appartenesse più tosto a Probo ciò, che Sinesio (c) attribuisce a Carino Au- (c) Synesius gusto, con iscrivere, che avendo il Re Persiano satta qualche ingiuria a i Romani, l'Imperadore marciò per l'Armenia colla sua Armata contra di lui . Giunto fu la cima della montagna, onde fi scopriva la pianura della Persia, con quella vista rallegrò i suoi soldati, dicendo effere quello il paese, dove avrebbono sguazzato nell' abbondanza, e che pazientalsero per ora il discreto di molte cose. Quindi postosi a tavola sopra l'erba , sece portare il suo pranzo, confisente in una sola scudella di piselli e in qualche pezzo di porco falato; ed eccoti l'avvilo d'effere arrivati gli Ambasciatori Per-& deducated to the state of the state of

in Probo.

1. cap.71.

fiani . Senza muoverfi , fenza mutarfi d'abito , mentre era vestito di una cafacca di porpora, ma di lana, e con un cappello in tefla, perchè calvo affatto, diede loro udienza; e diffe, che se il Re loro non provvedeva, vedrebbe in breve tutte le di lui campagne si nude d'alberi, e grani, come la sua testa era di capelli, e così dicendo si levò il cappello. Esibi a que'Legati la sua tavola, se aveano bisogno di mangiare; se no, che se n'andassero. La relazione da costoro fatta al Re di un Imperadore, e di un' Armata si poco curante delle delizie, e del fusso, talmente accrebbe il terror ne' Persiani, che il Re stesso in persona su a visitar l' Imperadore, e ad accordargli tutto ciò, ch' egli defiderava. Noi non fappiamo, (a) Vopifeus che Carino facelle guerra a' Perfiani : abbiamo bensi da Vopifeo (a), e lo vedremo fra poco, avere l'Imperador Caro portate felicemente l'armi contra di loro; e però poterfi a lui più tofto, che a Ca-

in Caro. rino, riterir quello fatto. Contuttocciò convien ello meglio a Probo, a cui balto di far paura a i Persiani, senza adoperar l'armi per farfi rispettare,

> Anno di CRISTO CCLXXX. Indizione XIII. di EUTICHIANO Papa 6. di PROBO Imperadore 5.

## Confoli ( MESSALA, e GRATO;

(b) Malvafia UN Marmo rapportato dal Malvafia (b) ci fa vedere un Lucio Pome Marmo. Fel- Un ponio Grato due volte Confole. Non è improbabile, che ivi fi parli del Confole dell' anno prefente. Lasciato che ebbe l'Augusto Probo in una invidiabil pace l'Oriente, se ne ritornò in Europa: Fermatofi nella Tracia, ricorfero a lui i Baltarni. Popolo Barbaro abitante verso le bocche dei Danubio, forse perchè cacciati da

i lor nemici, o pure per migliorar di paese, chiedendogli abittà zione nelle Terre Romane, e promettendo fedeltà (c), A cento (c) Vopifcus mila di colloro affegno Probo campagne da coltivar nella Tracia; Zossimus L e costoro da li impanzi surono assai sedeli al Romano Imperio. Non cost fu de i Gepidi, Groninghi, o fieno Truminghi, e Vandali, molte migliaja de' quali ottennero anch' essi di fistar il piede nelle Provincie Romane, acciocche le popolaifero. Imperciocche cofforo

appena viddero occupato Probo in gareggiar contro la i Tiranni ? de quali fra poot patiere, che fi rivoltarone ; e parte per terra ; parte per mare gravissimi danni recarono a più Contrade Romane.

Fu perciò obbligato di poi l'Imperadore Probo a volgere l'armi contra di que' masnadiera con opprimerli si sattamente, che pochi ne ritornarono vivi all'antico loro paese. Abbiamo nondimeno da Zosimo, che una parte de' Franchi, la quale s' era stabilita nel Pacse a Romano, fatta una follevazione, e raunata gran copia di navi, infestò la Grecia; passata di poi in Sicilia, vi prese la Città di Siracufa con grande strage di que' Cittadini; ed in fine respinta dall' Affrica ebbe la fortuna, ulcendo probabilmente dallo Stretto di Gibilterra, di ritornarfene fana e falva nella Germania. Ancorchè manchipo lumi, per accertare il tempo, in cui fegui, e terminò la ribellion di Saturnino, parlandone Eulebio (a) fotto quell'anno, e non (a) Eulebius disfentendo Vopilco (b), a me non disdirà il farne qui parola. Ves in Chronic. demmo già un Saturnino Tiranno fotto Gallieno; per confenso di (b) Vopiscue tutti gli antichi Storici (e) un altro di tal nome si sollevò a' tempi (c) Zosimus di Probo. Trovansi Medaglie (d), nelle quali l'un d'essi è chiamato Sefto Giulio Saturnino, e l'altro Publio Sempronio Saturnino a Enienne. mendue col titolo d'Augusti, senza potersi ben chiarire, qual d'essi appartenga al Regno di Probo. Secondo il Tillemont (e), Sesto in Brevlar. Giulio par quegli, che in questi tempi si rivolto. Zosimo il fa na-(d) Coltzius to nella Mauritania; Vopiso cel da oriundo dalle Gallie, cioè i da Mediob. un paese inquietissimo, e sacile a crear de nuovi Principi, e a scuo-Imperator. tere il giogo. Però Aureliano (f) avendolo fatto Comandante dell' (e) Title-Armi nelle Frontiere dell'Oriente, spezialmente ordinò, che costui mont, Ment. non entraffe mai nell'Egitto, ben conofcendo il carattere de Galli, des Emer. e l'inquietitudine , e vanità desti Egiziani , avidi fempre di cofe in Saturnita miove. S'era segnalato Saturnino in vari polli militari, e in diverse occasioni di guerra , di modo ch'egli si vantava di aver estinte: le surbolenze delle Gallie, liberata l'Affrica dalle mani de'Mori, e data la pace alle Spagne. In fomma era creduto il più bravo Generale che si avesse a'suoi di Aureliano. Probo Augusto l'amavaanch' egli forte, e tidavafi affaillino di lui. Avea in oltre coffri cominciato a fabbricare una nuova Città in Antiochia, o pure un' Antiochia nuova (g) in non so qual paese. Ma essendo egli andato in (c) Eufebius Egitto contro il divieto, il popolo troppo volubile d'Alessandria l'ibidem : acclamo improvvisamente Augusto. Saturnino, per operar da tromod'onore, fuggi di colà, e si ritirò nella Palestina; ma quivi tanto gli dovettero picchiar in capo gli amici fuoi , rapprefentandogli il pericolo di vivere privato dopo un tal fatto, che li lasciò indurre a prender la porpora, e il titolo d'Augusto: Per altro si dice (h), (h) Porfeus ch' egli mal volentieri fi riducesse a questo, e fra le acclamazioni sbid.

a-802-

Departure Google

del

del popolo gli cadevano le lagrime dagli occhi , confiderando gli imminenti pericoli; e a chi gli facea coraggio, tenno un bel difcorso intorno alla miseria de' Regnanti, e riconobbe, che quello passo (a) Zonaras il menava alla moste. Pretende Zonara (a); tale essere slato l'ain Annalis, more, e la tiducia, che a quello Generale professava Probo, che fece punir come calunniatore il primo, che porto la nuova della di lui ribellione. Gli scrisse anche più lettere; per afficurarlo del la fua grazia; ma prevalendo le infinuazioni di chi fosteneva, non doversi egli tidar di st beile parole, non si seppe arrendere. Pertanto colà inviò l' Augusto Probo un corpo di milizie, a cui molte altre si unirono abbandonando Saturnino, il quale assediato in STATISTICS un forte Castello, rello in fine preso, e gli su reciso il capo contro la volontà di Probo; con che tornò la calma nell' Oriente, e

A quelli medefimi tempi mi sia lecito di riferir anche la ribel-

nell' Egitto :

(b) Popifing lione di Procolo, e di Bonofo, esposta da Vopisco (b), ed appena Victor in

le Proculo. accennata da Aurelio Victore (c), e da Eutropio (d). Era Tuo Elio Aurelius Piecelo (e) nativo di Albenga nella Riviera di Genova, avvezzo da i fuoi Maggiori al mestier de ladroni, in cui era divenuto si riccos Euros che al tempo della sua rivolta potè mettere in armi due mila de in Breviar. suoi propri fervi. Datosi alla milizia, giunse ad essere Tribuno di (e) Goltzius, varie Legioni, e bei fatti d'arme li contavano di lui, non mon che brutti della fua abbominevole lufsuria, Troyavafi egli in Colonia. Imperator. e dicono, che giocando a gli fcacchi per burla un foldato, o buflone il chiamò Augusto, e portata a veste di lana di color di porpora, gliela mife addosso; e che per tal atto sul timore di galligo egli tentò l'efercito, e trovatolo condifcendente, assunfe daddovero il nome d' Augusto. Credesi, che a questo salto più d'ogni altro l' animalse la moglie sua, donna d'animo virile, e che poi su nominata Sansone, Anché i' Lionesi, disgustati d'Aureliano per gli malt trattamenti ricevuti da lui confortarono costui a prendere la por-(f) Popifeus pora . Per attestato di Vopisco (f), la Gallia Narbonese, le Spagne, e la Bretagna a lui si sottomisero; ed avendo in que' tempi gli Alamanni fatta un'incursione nelle Gallie, Procolo li disfece in più volte, Ma rimase anch'egli dissatto dall' Armata, che contra di lui inviò Probo, dalla quale perfeguitato fino a i confini, si raccomana dò all'ajuto de i Franchi, ma questi il tradirono, ed egli perde la vita. Non diverso fine ebbe un altro ribello, cioè Bonoso (g), che osò di farsi dichiarar Imperadore. Costui era nato in Ispagna, ma

originario della Bretagna, e la madre fua procedeva dalla Gal-

lia. Okre al credito d'esfere un bravo ufiziale, godeva ancor l'aftro d'essere un solennissimo bevitore. Quanto più ne tracannava, più fresco sempre appariva, in guisa che Aureliano Imperadore ebbe più volte a dire: Costui è nato non per vivere, ma per bere. Se ne ferviva quell'Augusto, per cavare i fegreti degli Ambasciatori de' Barbari, restando essi ubbriachi, ed egli no. Ma perciocchè comandando egli l'Armi Romane al Reno , per poca guardia de'fuoi riusci a i Germani di bruciar la Flotta Romana esistente in quel fiume, per timore d'efferne gastigato, si sece proclamar Imperadore (a). Pare, che ciò fuccedesse nel tempo, che Proco- (a) Popisus lo s' era anch'egli ribellato, e che unitamente si sostenessero con- in Probo. tro le forze di Probo . Attesta Vopisco, che occorsero vari combattimenti per atterrar quello Tiranno, il quale in fine terminò la fua vita sopra una sorca, con dire allora la gente: Mirate là pendente non un uomo, ma un gran frasco. Zosimo poi (b), e Zonara (c) lib. 1.66. fanno menzione della ribellione d'un Governatore della Bretagna; (c) Zonatas. fenza nominarlo. Del che avvertito Probo, ne fece querela a Mau- in Annalib. ro Vittorino, perchè fulla raccomandazione di lui gli avelle dato. quel governo. Vittorino per questo andò a trovare in Bretagna P Amico, ed ebbe maniera di farlo trucidare. Qualche sedizion di gladiatori fu anche in Roma, e con esso loro si unirono molti della Plebe Romana, laonde fu d'uopo, che Probo mandaffe dell'

armi a Roma per foggiogarli. Il che pienamente gli riufel .

Anno di Caisto cceneral Indizione riv,
di Eutichiano Papa 7.
di Paoso Imperadore 6.

( MARCO AURELIO PROBO AUGUSTO per la quarta Consoli( volta, { Tiberiano,

Defetto di Roma fu Ovinio Paterno (d) in quest' anno. Redia tuttavia in difputa il tempo, in cui Probo Augulto entraffe trioninsi de Cytl.
fante in Roma. Ma certo fembra più proprio quello, che gli altri, giacchè dopo tante vittorie contro le Nazioni barbare, e dopo
aver refittuita ia pace a tutto l'Imperio Romano, pote egil finalmente venir a cogliere gli allori, e i plauti nella dominante Città (2). In quello fuo trionfo procedevano varie fehirere di Nazioni (e) Fosificus
barbariche da lui vinte: Diedeli pi yna caccia magnifica di fieTom,IL.

re nel circo, del quale era flata formata una felva, con trasportarvi gli alberi interi colle loro radici. Vi si viddero mille struzzoli, ed altrettanti cervi, cignali, caprioli, ibici, ed altri animali, che mangiano erba; e se ne lascio la preda al popolo. Nel di feguente si fecero comparire nell' Ansiteatro cento lioni colle lor giube, o crini, che co i rugiti formavano una specie di tuono. Furono tutti uccisi, ma con ispettacolo, che diede poco divertimento, e piacere al popolo. Lo stello avvenne di ducento leopardi, di cento lionelle, e di trecento orfi. Si fecero ancora combattimenti di gladiatori , condotti in numero di trecento paia ; e Probo diede un ricco congiario al popolo. Aveva egli fin ful principio del fuo governo rimelfe in piedi le appellazioni da i Procefsi, e da altri primari Magistrati al Senato, come era ne' vecchi tempi; e conceduto al medefimo Senato di mandare i Proconfoli, e di dar loro i Legati, o vogliam dire i Luogotenenti, e il Gius Pretorio a i Governatori delle Provincie; volendo ancora, che le Leggi da ello Augulto fatte, venissero confermate con decreto del medelimo Senato. Tanta autorità restituita a quell'insigne Corpo, per cui pareva a i Senatori d'esfere tornati a i tempi d'Augusto, procacció a Probo un gran plaufo, e lode. In questi tempi poi di pace, affinchè i foldati non fi guaftaffero nell'ozio, gl'impiegò in varie faccende, spezialmente in piantar vigne nelle colline del-(a) Aurelius le Gallie , della Pannonia , e della Mesia , permettendo ad ognu-Villor in E- no (a), e massimamente a i Popoli delle Spagne di aver delle vi-

nitome . Brevist.

Chronogr.

gne : licenza, che dopo Domiziano non era conceduta a tutti. Europ. in Giuliano Apostata (b) scrive, che Probo nel breve corso del suo Vonifeus in Imperio risabbricò, ed ornò ben settanta varie Città. E da Giovanni Malala (e) abbiamo, ch'esso Augusto adornò in Antiochia il (b) Julianus Museo, e il Ninseo con de'Musaici : siccome ancora ordinò, che de Cafaribus. l'erario pubblico di quella Città contribuisse de falari annuali , affinche gratuitamente la Gioventù d'Antiochia fosse istruita nelle lettere .

Anno di Cristo ccexxxii. Indizione xv. di Eutichiano Papa 8. di Probo Imperadore 7. di CARO Imperadore 1.

( MARCO AURELIO PROBO AUGUSTO per la Confoli ( quarta volta, ( VITTORINO.

E Bbe Roma in quell'anno per suo Presetto Pomponio Vittorino,

o sia Vittoriano (a), il quale vien creduto da alcuni lo stesso (a) Bucher. che Vittorino Console. Quai nuovi disgusti avessero i Persiani reca- in Cyclo. to all' Imperio Romano, è a noi ignoso. Solamente sappiamo, che Probo Imperadore era in procinto di far loro guerra. A questo fine marcio egli coll' Armata a Sirmio nella Pannonia, o fia nell' Illirico, con difegno di passar in Oriente; ma eccoti que medesimi foldati, che lui aveano rendute vincitore di tanti nemici, levargli la vita con improvvisa sedizione (b), I motivi de loro disgusti era- (b) Vopiscus no il vedersi sempre d'una in altra fatica da lui impiegati, senza in Probo. mai goder posa, ne quartieri, dicendo egli, che il foldato non do- Cesutina. vea mangiare il pane a tradimento, siccome ancora l'essergli scappato un giorno, che sperava di ridurre in tale stato di quiete la Repubblica, che non vi fosse bisogno di soldati: detto inverilimite in bocca di un si faggio Imperadore. Ma quel che più irritò molti d'essi militari fu, che defiderando egli di accrefcere, e rendere più fecondo il territorio di Sirmio sua Patria, ordinò a molte migliaja di soldati di cavar una fossa, per seccare una vasta palude in quelle parti. Per quello inferociti coloro un di se gli scagliarono addosso (c); ed ancorchè egli fuggifse nella Torre ferrata, pur quella non (c) Aurelius fu fufficiente a sottrarlo al loro surore, e a salvargli la vita. Cre- Vidor in defi, che succedesse la morte sua nell'Agosto di quest' anno, correndo l'anno fettimo del fuo Imperio, e che egli non avelse più Brevier. che cinquanta anni d'età (d): Principe glorioso, Principe degno di lunghissima vita, perchè in valore non la cedeva ad alcuno de suoi in Chronica Predecessori, e nella clemenza moltissimi ne superò ; e trovata la (d) Johannes Romana Repubblica in cattivo stato, la rimise nell'antica sua po- Chronoge. tenza, ed onore, più sempre pensando al pubblico, che al privato futo bene, Non si sa, ch'egli avesse, o lascialse figlinoli; si tiene, che avelse moglie, ma fenza che fe ne polsa alsegnare con ficurezza il nome. Perciò non intendiam bene ciò, che fignifichi Vopi-

Epitome . Eutrop. in Eufebins

(2) Vopifeus sco (a) con dire, che i di lui Posteri si ritirarono da Roma, e anin Probo . darono ad abitare nel territorio di Verona verso i laghi di Garda, e di Como. Fu eretto di poi da i foldati un magnifico sepolero a Probo con Iscrizione denotante lui veramente Principe dabbene, e vincitor delle Nazioni barbare, e de i Tiranni, Giunta a Roma la nuova della di lui morte, inconsolabile si sece conoscere il dolore del Senato, e Popolo Romano; non tanto per aver perduto un ottimo Principe, quanto per paura che a questa perdita tenessero dietro de i gravissimi guai, siccome in fatti avvenne. Niuno vi su degli onori anche facrileghi, che Roma Pagana fapesse decretare alla memoria de'loro Augusti, di cui restafse privo il defunto Probo, essendo egli flato deiticato, innalzati Templi al fuo nome, e flabiliti ogni

anno da farsi i ginochi circensi in onore di lui.

Caro .

Prefetto del Pretorio di Probo era Marco Aurelio Caro, e non pochi furono coloro, che fospettarono, aver egli tenuta mano all'uc-(b) Idem in cision del suo Principe. Vopisco (b) da simil taccia il disende, allegando l'integrità de coltumi d'elso Caro, e l'aver egli fatta di poi fevera giuftizia di chi avea tolta la vita a quell'infigne Imperadore. Ma non seppe Vopisco assegnare, qual sosse la vera patria di Caro, facendolo alcuni nato in Roma, altri nell'Illirico, ed altri in Milano. I due Vittori (c), Eutropio (d), ed Eusebio (e) cel rap-

presentano nato in Narbona nella Gallia. Egli nondimeno preten-

(c) Aurelius Fifter in Fritome .

(d) Eutrop., deva, che i suoi Maggiori sossero di patria Romani. Per vari grain Breviare di militari era egli falito all'eminente di Prefetto del Pretorio e (e) Eujeb. sommamente amato, e slimato non men da Probo, che dall' Arma-(f) Julian, ta tutta; ancorchè secondo Giuliano Apostata (f), egli sosse di gede Cafarib. nio malenconico, e severo. Di due suoi sigliuoli il primogenito sa Marco Aurelio Carino, la sui infame vita, troppo diversa da quella

del padre, la vedremo fra poco. L'altro si crede appellato Marco p.256.1.7.

Aurelio Numeriano, di costumi saggio, e di maniere molto amabile. (g) Thefaur. In due Iscrizioni da me date alla luce (g), egli porta il nome di Nov. Inscrip. Marco Numerio Numeriano; e però è da vedere, se sieno legittime certe Medaglie (h) spettanti a lui, o se il disetto sosse in tali I-(h) Mediob, scrizioni. Ora tolto di vita Probo, concorfero i voti de i più delan Numifm. l'Imperiale Armata nella persona d'esso Caro, e il proclamarono Imperator. Augusto, giudicandolo più d'ogui altro meritevole di quell'eccelfa dignità, e volendo con ciò rimettere in piedi l'uso degli eserciti di crear gl'Imperadori, senza riceverli dalle mani del Senato. Portata quella nuova a Roma, tanto il Senato, che il Popolo se ne rattrillarono forte, non perche non fapefsero, ch'egli era un buon

uomo .

uomo, benche troppo inseriore a Probo (a), ma perche ognun teme- (a) Vopisus va Carino di lui tigliuolo troppo screditato per gli suoi vizi. Ne in Proto. tardo già Caro a dichiarar Cesari amendue i figlinoli, cioè Carino, e Numeriano. Poscia perchè il minore troppo giovane non parea proprio per governar popoli, inviò il maggiore, cioè Carino, nelle Gallie (b), dandogli facoltà di comandar a quelle Provincie, ed (b) Item in insieme all'Italia, all' Illirico, alle Spagne, alla Bretagna, come se Carino. folse Augusto; giacchè elso Caro Imperadore avea già presa la risoluzione di passar in Oriente contra de Persiani. Ma si mostro sempre icontentissimo di non avervi potuto inviar Numeriano, perche ben conosceva le ribalderie di Carino; anzi su creduto, che se vivea un poco di più, avrebbe levato ad elso Carino il titolo di Celare, per non lasciare un pessimo successore a se stesso, e all' Imperio. Mandandolo pondimeno nelle Gallie, gli mise a' fianchi de'Configlieri onorati, e faggi, rimedio di poca attività, qualera ne' Principi si unisca debolezza di testa, ed inclinazione cattiva.

Anno di CRISTO CCEXXXIII. Indizione I.

di EUTICHIANO Papa 9.

di G A J O Papa I.

di C A R o Imperadore 2.

di CARINO Imperadore 1. di NUMERIANO Imperadore 1.

Confoli MARCO AURELIO CARO AUGUSTO,

Ne Falli pubblicati dal Noris, e preiso Analaño Bibliotecaris, Caro Angujo è detto Conjole pe la ficenda volta. Perchè git altri Falli, e varie Leggi non accennano quello fiuo fecondo Con-foliato, neppur io ho ardito di menetro per coda certa. Il Parrisano (e) nondimeno reca un' lierzione, in eni Caro è chiamato (e) Farrisano (e) nondimeno reca un' lierzione, in eni Caro è chiamato (e) Farrisano (e) Consultato de la consultato

volta: femo di un precedente Confolato. Fu in quest' anno Prefetto di Roma Titurio Robusto, o Roburro, Alcune Leggi ci fan vedere Carino, e Numeriano decorati col titolo d'Imperadori Augu-(a) Zonaras sti : il che vien confermato da Zonara (a); ma è incerto il mese, in Annalib, in cui dal padre fossero presi per colleghi nell'Imperio. La mente di Probo, terrore de Barbari, avea fatto calar l'orgoglio a i Sarmati. Ma da che costoro il seppero estinto, si prepararono di nuovo per invadere l'Illirico, e la Tracia, con isperanza ancora di maggiori progressi. Mossi dalle lor contrade, trovarono l' Augusto Caro coll'armi in mano, il quale lasciò loro un buon ricordo del Va-(b) Popileus lore Romano (b), con ucciderne sedici mila, e farne venti mila prigionieri. Di più non vi volle a rimettere la pace nell' Illirico. in Caro . Forse avrebbe fatto di più Caro, se i movimenti de Persiani non l'

Carino .

gior bottino quivi, che ne' paesi de' Barbari Settentrionali . Non si la, ch'egli prima d'imprendere il viaggio di Levante, venille a (c) Idem in Roma. Ne dà qualche indizio Vopisco (c) con dire, che Diocleziano, udendo lodar i giuochi teatrali, e circenfi, dati da Caro in Roma, rispose, che Caro s'era ben fatto ridere dietro nell' Imperio suo, Ma anche in Iontananza d'elle Caro si poterono sar quegli spettacoli. Quel che è certo, si portò Caro col suo esercito nella Mesopotamia, ed essendosene ritirati i Persiani, senza difficultà la ricuperò tutta. Di là entrato nel Territorio Persiano, arrivò sino a (d) Europ. Ctelifonte, Capitale allora della Persia. Eutropio (d), e Zonara (e) in Breviario, scrivono, ch'egli la prese insieme con Seleucia: per la quale impresa gli su dato il titolo di Partico, Vero è, che da Persiani gli

avellero chiamato in Oriente a quell'impresa, che già era disegnata da Probo, e defiderata dall'efercito fuo, per isperanza di fare mag-

(e) Zonaras fir voltato addosso un canale del Fiume Tigri; tuttavia egli pieno

di gloria si ritirò in luogo sicuro coll' efercito suo. Sicuro, dissi, da i Nemici Persiani, ma non già da i domeRici, essendo anche negli antichi tempi stato disputato di qual genere di morte egli ter-If Popifins minalle i fuoi giorni (f). La comune opinione fi è, ch'egli in vi-Auralius cinanza del Fiume Tigri cadelle infermo, e sopragiunto un temporale si nero, che de fuoi cortigiani uno non vedeva l'altro, fcop-Epitome . Europius: pie un fulmine; da cui morifle fuffocato; e nello steffo tempo fi Eusebius: attaccasse il suoco alla sua tenda. Altri dissero, che i di lui ca-Zonasas . ; mericri disperati al mirarlo morto, apprecarono il suoco alla tenda medefima, ma ch'egli era mancato di vita per la malattia in quel bratto frangense : Tal fit la relazion di fua morte inviata al Presento di Roma. Se in ciò intervenisse malizia alcuna umana,

non v' ha che Dio, che lo sappia. Fu egli deificato (a) secondo (a) Medioh il facrilego stile de' Romani Gentili. Fra le molte savole, che s' in Numism. micontrano nella Cronografia di Giovanni Malala (b), ci sono ancor Impresso.

(b) Johannes
queste; cioè, che Caro diede il nome di Caria ad una delle ProMetala
Metala vincie d' Oriente, siccome ancora il nome alla Città di Caras nella Chronogra-Mesopotamia, e ch'egli tornato a Roma, nel sar poi guerra contro gli Unni, restò ucciso, essendo Consoli Massimo, e Gennaro, cioè nell'anno, 288. Verso il fine dell'anno vien creduto, che seguisse la morte di Caro, e per cagion d'essa restarono Imperadori Carino, e Numeriano suoi figliuoli. Fuor di dubbio è, che Numeriano si trovava con esso lui alla guerra contro a i Persiani; e sembra, che Carino tuttavia foggiornalse nelle Gallie. L' anno fu quello, in cui Eutichiano Sommo Pontefice diede fine al suo vivere, ed ebbe per successore Gajo Papa.

Anno di CRISTO CCLXXXIV. Indizione tt.

di GAJO Papa 2.

di CARINO Imperadore 2.

di NUMERIANO Imperadore 2.

di DIOCLEZIANO Împeradore 1.

MARCO AURELIO CARINO AUGUSTO per la seconda ( MARCO AURELIO NUMERIANO AUGUSTO.

IL Panvinio (c), e il Relando (d), che mettono anche Numeriano (b) Panvini Augusto Console per la seconda volta, lavorano sul supposto, ch' in Fast. Cons. egli folle sustituito Console nell'anno precedente : il che dissi non (d) Reland. aver fondamento. Certamente tutti i Fasti, e le Leggi, ed altre antiche Memorie parlano bensì del fecondo Confolato di Carino. ma ciò non dicono di Numeriano. Così nelle Medaglie (e) il troviamo appellato folamente CONSVL, e non già Conful II. Puossi perciò riputar falso quel Marmo, che vien citato dal Panvinio col Conful II. Si trova Presetto di Roma in questo, e nel seguente anno Gajo Cejonio Varo, Riconosciuti surono per Imperadori in Roena, e in tutte le Provincie i due fratelli Carino, e Numeriano, ed abbiam Leggi pubblicate in quest'anno col nome di amendue. Refla tuttavia incerto, fe effi venissero a Roma. Si crederebbe di si, (f) Penisset ell'udir Vopisco (f), il quale racconta d'aver veduti dipinei i in Cerino. Giuo.

Giuochi Romani celebrati da loro con rarità di mufiche, e divertimenti reatrali, e questi nella Città di Roma; tuttavla le apparenze sono, che dalle Gallie non venille si tosto in Italia Carino, e che (a) Popifcus a Numeriano (a) non restatfe tempo di ritornarci. Imperciocchè in Numerian. mentre esso Numeriano era in viaggio alla volta dell' Italia, e se-(b) Synceth condo Sincello (b), si trovava în Eraclea della Tracia, tolta gli su la vita. Avea egli presa in moglie una figlia di Arrio Apro Prefetto del Pretorio, cioè, di un personaggio, che moriva di voglia

Cafarib.

d'effere Imperadore; e coll'autorità del fuo grado, e colla confidenza di fuocero, foerava facile l'ottenere il fuo intento, fagrificando il giovinetto Numeriano alla fua ambizione. Coftui l' avea fointo ad inoltrarfi nel Paefe de Perfiani, lufingandofi di farlo perire in quell'impresa per man de'nemici. Non ebbe effetto la mina. (c) Vidor de Avvenne (c), che Numeriano fu sorpreso da mai d'occhi, per cui non si lasciava vedere, e viaggiava chiuso in una lettiga; ritornando coll' Armasa dalla Perlia. Si fervi di quefta-occasione Apro, per uccidere il Genero Augusto, conducendo poi il di lui corpo per più giorni in quella lettiga, come se soste vivo per sare intanto de' maneggi a fin di fatire ful Trono. Non è si facile il capire, come all'ufizialità fi potelle per tanto tempo nascondere un Imperadore, morto non nel suo Palagio, ma in una marcia. Finalmen, sé il fetore del cadavero scopri il fatto, ed accorgendoli ognuno, che non si poteva imputare se non a frode del Capitan delle Guardie, cioè ad Apro, l'aver tenuta così occulta la morte del Principe, fu egli preso, e condotto avanti alle Insegne, e Schiere messe in ordinanza. Si tenne un'affemblea di tutta l'Armata, ed alzato un tribunale, si cominciò a trattar di eleggere un altro, che sosse buon Principe, ed insieme giustissimo vendicatore della morte di Numeriano, Concorfero i voti de i più nella persona di Diocleziano . Capitano allora della guardia a cavallo de Domettici , di cui parleremo all'anno feguente. Dall'anno presente appunto prese principio l'Era di Diocleziano, appellata anche de'Martiri, e celebre nella Storia della Chiefa : Salito dunque Diocleziano ful palco, e proclamato Augusto, mentre i foldati faceano illanza di fapere, chi fosse stato l'uccifore del Principe, giurò egli prima di non aver' avuta parte nella morte di lui; poi messa mano allo stocco, lo pianto nel petto ad Apro con dire: Costui è quegli, che ha telto

Chronogr.

di vita Numeriano: Gloriavasi egli di poi (d) di avere ucciso un Apro, cioè un cignale. Il dire Giovanni Malala (e), che Numeria no dopo la morte del padre riporto delle vittorie contro a i Perfiani, Gani, può aver qualche sembianza di verità; ma non già il soggiugnere, ch'egli all'ediato nella Città di Caras da' Persiani, su presoda effi, uccifo, e scorricato, con tenere di poi la di lui pelle come. un trosco di gloria per loro, di vergogna per gli Romani, Son qui attribuite a Numeriano le disgrazie di Valeriano Auguilo. Zonara (a) rapporta bensì quella tradizione, ma aggiugne l'altra più (a) Zonaras fondata, ch'egli fu uccifo da Apro. Nella Cronica poi d'Alessan- in Annalib. dria (b) è corso doppio errore, perchè Carino, e non già Numeria- (b) Chronie. no, vien detto preso da Persiani, Trovandosi una Legge di Diocle- Alexandrin, ziano Augusto data nel di 15. d'Ottobre di quell'anno (c), se ne (c) i. ne ne deduce, che nel Sestembre accadesse la morte di Nunteriano, e V mo invit. L. innalzamento di Diocleziano, con restar tuttavia vivo, e in sorze P. 3. Cod. Imperadore Carino. Ed ecco due competitori Augusti, e per conseguente guerra civile sra i Romani, li peggio su, che auche un terzo concorle a quello mercato, cioè, Giuliano Valente (d), il quale, (d) Villor. essendo Correttore della Venezia, appena udi la morte di Caro Au, de Cafarib. gusto, che prese la porpora, e il titolo d'Imperadore. Sicchè tre emuli si viddero disputare il dominio del Romano Imperio. Ia Roma fu compianta la morte di Numeriano, giovane univerfalmente amato per le sue buone qualità, fra le quali si contava ancora (c) Posifina l' eloquenza (e), dicendofi, ch'egli componelle delle declamazioni, in Numeria e folle anche si eccellente nella Poesia; che superasse tutti i Poeti no del suo tempo. Una Medaglia ( se pure è legittima ) v'ha (f), (f) Mediob in cui si truova la di lui deisicazione; e che Roma continuasse do in Numisa, po la di lui morte a riconoscere per Imperadore suo fratello Ca- Imperator. rino Augusto, senza far caso di Diocleziano, e di Giuliano Valente, pare che non se ne abbja a dubitare,

> Anno di Cristo CCLXXXV. Indizione III, di Gajo Papa 3. di Carino Imperadore 3.

di Diocleziano Imperadore 2.

( MARCO AURELIO CARINO AUGUSTO PER la terza volta, cd ARISTOSOLO, GAJO AURELIO VALERIO DIOCLEZIANO AUGUSTO PER la feconda nell'Oriente.

A Noorché le Leggi fpettami a quest'anno, e riferite dal Relan-(g.) Reland, do (g.), ed anche i Fasti antichi folamente ci efibifcano Cons F.p. Conf.

Tom,II,

Dell. de Numifm, lmp. Divel.

C. figuis a-Liquem .

in Faftis.

volta, ed Aristobolo, si ha nondimeno a mio credere da tenere, che Carino Augusto per la terza volta nelle calende di Gennajo procedelle Console infieme con Aristobolo. Siccome offervo il Cardinal (a) Noris Noris (a) coll'autorità di Vittore, Ariflobolo era Prefetto del Pretorio di Larino, e fu a i di lui fervigi fino alla di lui morte, fucceduta, siccome diremo in quest'anno. Come dunque può stare, che Ariflobolo procedesse Console con Diocleziano nemico di Ca-(b) Lex. 2, rino ful principio dell' anno presente? Però la Legge (b), che si

dice data nelle calende di Gennajo di quell' anno . Diocleriano II. Augusto, & Aristobolo Coss. o è fallata nel mese, o pure Diocleziano rimalto solo nell' Imperio fece mutar la data, come ora sta: Sembra dunque credibile ciò, che Idacio (c) scrisse ne' Fasti, cioè, che Carino in Occidente con Aristobolo, e Diocleziano in Oriente con

altro collega, prendessero il Consolato. Essendo poi riuscito a Diocleziano, il più furbo uomo del Mondo, di fedurre fegretamente Arislobolo, ed altri del partito di Carino ad essere traditori del loro Principe; dal che venne la caduta d'esso Carino: Diocleziano di poi per premiar Ariftobolo, il Iasciò continuar seco nel Consolato, con volere, che da' precedenti atti si cancellasse il nome di Carino, e si leggesse in essi il solo suo, e di Aristobolo. Alla rovina poi di Carino fommamente contribui il discredito, ch'egli s' era guadagnato coll'enormità de' fuoi vizi, e col fuo vivere troppo

(d) Popifcus fregolato. Il ritratto a noi fatto da Vopifco (d) cel rapprefenta per an Carino.

fo. e con testa insieme leggiera. Nove mogli l'una dopo l'altra avea preso, ed anche avea ripudiate, rimandandole gravide per lo più. Abborri, e cacciò in efilio i fuoi ottimi amici, per prenderne de' pessimi. I posti principali erano da lui conferiti a gente infame. Uccife il suo Presento del Pretorio, e in suo luogo mise Matroniano, antico mezzano delle fue libidini. Diede anche il Confolato ad un fuo Notajo della medefima fcuola, ed empie il palazzo di buffoni, meretrici, cantori, e ruffiani. Per non durar la fatica di fottoscrivere le lettere, e i decreti, si serviva della mano di un complice de'fuoi impuri eccessi. Aggiungasi, che di vari atti del-(e) Eutrop. la di lui crudeltà parla Eutropio (e); al qual vizio si aggiunse anin Breviar. cora l'alterigia, leggendosi questa nelle superbe lettere, che scriveva al Senato, e nel poco rispetto, che portava a i Consoli, anche prima d'essere Imperadore. Ne suoi conviti, ne suoi bagni si no-

tava una pazza prodigalità. In fomma tali erano le di lui perver-

nomo dato folo a i piaceri, ed anche più illeciti, perduto nel luf-

ſc

fe inclinazioni, e scapestrata la vita, che l'Imperador Caro ebbe più d'una volta a dire: Costui non è mio figlio; e su creduto, che elso suo padre meditalse di levarlo dal Mondo, per non lasciar dopo di se un successore si indegno. Soggiornava probabilmente tuttavia nelle Gallie Carino, quando gli giunfero gli avvisi della morte di Numeriano suo fratello, e che Diocleziano in Oriente. Giuliano Valente nell' Illirico erano stati proclamati Augusti, Laonde (a) raunate quante forze potè, si mosse per abhattere, se po- (a) Aurelius teva cotali competitori. Girata l'Italia, e venuto nell'Illirico, die. Vidor in E. de battaglia ad esso Valente, ed ebbe la fortuna di vincerlo, e pitome. di levargli la vita. Continuato poscia il viaggio, arrivò nella Mefia, dove gli fu a fronte Diocleziano coll' efercito fuo. Seguirono fra loro yari combattimenti; ma finalmente tra Viminacio, e Murgo si venne ad una giornata campale, in cui riuscì a Carino di rovesciar l'Armata nemica, e d'inseguirla. Erano molti de'sugi, per attestato d' Aurelio Vittore (b), disgustati di un si sfrenato (b) Idea the Augusto, perchè non erano salve dalla di lui libidine le mogli loro; e penfando, che s'egli reflava vincitore, e folo padron dell' Imperio, maggiormente imperverserebbe, e verisimilmente ancora mossi dalle offerte segrete di Diocleziano, nell'inseguir ch'egli saceva i fuggitivi, lo stesero morto con più serite a terra. Così in poco più di due anni mancò l'Imperador Caro colla fua prole; e Diecleziano Augusto rimasto assodato sul Trono Imperiale, da uomo accorto perdonò tofto a tutti, e massimamente ad Aristobolo Console, nomo insigne, a cui conservo nuti i suoi onori. Prese anche al fuo fervigio quali tutte le milizie, che aveano fervito a Carino: azione, a cui fece ognuno gran plaufo, al veder terminata una guerra civile senza esili, senza morti, e consischi di beni, ficcome cofa rara, e quali fenza efempio fotto Roma Pagana. Che Diocleziano vincitore venisse di poi in quell'anno a farfi conoscere a Roma, e a ricévere le sommessioni del Senato, e del Popolo, sembra non inverisimile; e Zonara (c) lo scrive, Nulladia (c) Zoneras meno le memorie antiche ofservate dal Cardinal Noris (d) ci por, in Annalib. tano a credere, ch'egli andasse a passar il verno nella Pannonia, Diestro con apparenza, che meditalse una spedizione contra de' Persiani, Numa. perche con essi non era seguita pace alcuna,

Anno di CRISTO CCLXXXVI. Indizione IV.

di GAJO Papa 4.

di DIOCLEZIANO Imperadore 3. di Massimiano Imperadore 1.

Confoli MARCO GIUNIO MASSIMO per la feconda volta;

Dioclegiano, che abbiam veduto si prosperamente portato al Solio Imperiale, e sbrigato dugli emuli fuoi, era oriondo (a) in Breviar. da Dioclea Città della Dalmazia; portò anche il nome di Diocle, Mortib.Per- che cangiò poscia in quello di Diocleziano. L'uno de i Vittori (b), Secutor. e Zonara il fanno di famiglia baffiffima ; ed opinione anche fu, (b) Aurelius che fosse liberto, o pur figliuolo di un liberto di Anulino Sena-Victor in Etore. I più nondimeno credeano, che suo padre sosse stato uno Zonaras Scrivano, o Notajo. Non si sa perche egli assumesse il nome di

in Annalis. Gajo Valerio Diocleziano, come per l'ordinario era chiamato. Truovali col nome ancora di Gajo Aurelio Valerio Diocleziano, per mostrarsi forse successore, ed erede di Marco Aurelio Caro, e di Numeriano suo siglio. Per la via dell' armi andò salendo sino ad essere Comandante delle milizie della Mesia; e sotto Numeriano su Capitano della guardia a cavallo. Fama era, che gli fosse stato predetto dalla moglie di un Druido a Tungres nelle Gallie, ch'egli (c) Popifeus farebbe Imperadore (c). Imperocchè facendo i conti con quella an Numeria- donna ostessa, questa disse, ch'egli era troppo avaro. Diocleziano

burlando le rispose, che sarebbe poi liberale, quando fosse divenuto Imperadore. Replico la donna, che non burlaffe, perche tale sarebbe, allorche avesse ucciso un Apro, cioè, un cignale. Non cadde in terra questa parola. Da li innanzi Diocleziano si dilettò molto della caccia, e d'uccidere de i cignali, ma fenza veder mai effettuata la predizione. Allora poi che ebbe uccifo li Prefetto del Pretorio Apro, grido: Ora si, che ho uccifo il fatal cignale : racconto che ha del curiofo, purchè quella cofa nata non fosse, e inventata da qualche bell' ingegno dopo del fatto. Il credito di Diocleziano (d) (d) Aurelius l'avea pertato al posto di Console surrogato nell'anno 283. siccome accennai di fopra . Non fi può negare: in lui fi univano del-

Victor shid. Laftantius

1 1 . "

le invidiabili qualità, e fopra tutto mirabile fu in lui l'accortezza, e vivacità della mente. In quella non avea pari; col fuo mezzo penetrava facilmente nel cuore altrui , per iscoprirne le in-

ten-

renzioni, e non lasciarsi ingannare; e mercè d'essa ne' bisogni, e pericoli fapea toflo ritrovar ripieghi, e fcappatoje, con prevedere, e provvedere a titto, con fimulare, e diffimulare dovunque occorreva. L'umor suo era veramente impetuoso, e violento, ma s' era anche avvezzato a ritenerlo, e a comandare a se stesso; e quando ancora prorompeva in crudeltà, avea l'arte di coprirla, e di rigettarne l'odiofità fopra i Configlieri, e Ministri, Ancorchè fosse inclinatiffimo al risparmio, e all'avarizia, fino a commettere ogni forta d'ingiustizia per danari , pure si mostrava appassionato del fasto, massimamente nella pompa de suoi abiti, si ricchi d' oro, e di gemme, che superò la vanità de' più vani suoi antecessori . Ma questo su il più picciolo ssogo della sua superbia. Giunse egli col tempo, ad imitazion di Caligola, e di Domiziano, a farli chiamar Signore, ed adorare qual Dio: pazzia, che Vittore scusa con dire, ch'egli non lasciò per questo di comparir padre de'suoi popoli. Noi vedremo le di lui militari imprese; e pure Lattanzio ci afficura, ch' egli naturalmente era timido, e tremava ne' pericoli. Ma in fine la lunghezza del fuo Imperio, benchè agitata da affaiffime tempeste, è un bastante argomento di credere, che Diocleziano fosse uomo di gran testa, e capacissimo di reggere un vaflo Imperio, con saper tenere in freno i Soldati, e i Grandi, veduti da noi autori in addietro di tante mutazioni, e tragedie.

Aveva ben egli moglie, cioè, Prisca, ma non avea figliuoli maschi d'essa, Però volendo provvedersi di un ajuto, per sostenere il gran pelo di quell' ampia Monarchia, uno ne scelse, e questi fu Massimiano, appellato Marco Aurelio Valerio Massimiano nelle Monete (a), ed licrizioni: nomi ch' egli prese dallo stesso suo (a) Medios. benefattor Diocleziano, come se sosse stato adottato da lui . Con-in Numilmo vennero anche fra loro, che Diocleziano prendesse il titolo di Gio-Imperator. vio, e Massimiano quello d'Erculio, quali che fosse rinato Giove. per cui tante belle azioni Ercole fece, come s'ha dalle Favole. E ornati di questi due vani, e ridicoli titoli si trovano amendue nelle antiche Storie. Credesi, che Diocleziano fosse nato circa l'anno 245, e Maffimiano circa l'anno 250. La Patria d'esso Massimiano fu una Villa del distretto di Sirmio nella Pannonia, dove egli col tempo fece fabbricare un funtuoso palazzo. I suoi Genitori li guadagnavano il pane con lavorare a giornata per altri. Ma il mellier della guerra quel fu, che da si balla condizione alzò a vari gradi, e finalmente alla più sublime grandezza Massimiano (b). Era (b) Aurelius egli sempre slato amico intrinseco di Diocleziano, e partecipe di Lastantius tutti Eutropiat

money in Gonale

einus in Panegyrico .

tutti i suoi segreti. Parecchi attestati della sui bravura parimente avea dato in varie guerre al Danubio, all' Eufrare, al Reno, all' (a) Mamer-Oceano (a) fotto Aureliano, e Probo Augusti; e però Diocleziano fentendo le stelso di natural timido, e bilognoso di chi avesse petto per lui alle occasioni, elesse l'amico Mallimiano per suo braccio diritto, e poi per compagno nel trono, tuttocche non apparifca, che fra loro passasse parentela alcuna. Cioè, primieramente nel precedente anno il creò Cesare, e cominciò ad appoggiargli i rischi, e le più importanti imprese dell'Imperio. Da che su partito dalle Gallie Carino, ovvero dappoicche s'intefe la di lui morte, s' erano follevati in esse Gallie due capi di mafnadieri cioè, Lucio Eliano, e Gneo Salvio Amando: che così si veggono appellati , e col (h) Colizius, titolo d' Augusti in due Medaglie (b), se pur esse son vere, giacchè Eliano dal Tillemont (c) è appellato Aulo Pomponio, e puo dubitarfi, che il defiderio degli amatori de' Mufei di aver continuata (c) Titte- la serie di tutti gl' imperadori, abbia maso gl'impoltori ad appamont, Mem gargli. Costoro adunque alla testa di numerole schiere di contadi-

& Mediob. Numismat. Imperator.

Eutropius . Pagius: Tillemont . & alii .

des Emper. ni, e ladri, chiamati Bagaudi, si diedero a scorrere, e saccheggiar le Gallie, con forzare talvolta anche le stelse Città. Diocleziano (d) In Panes contra di tal gente non tardò a spedir Mallim ato (d) con assai sorgyric. Max. ze, e questi dopo alcuni combattimenti distipo quella canaglia, e Aurel. Vid. rimise in page le Gallie. S'è disputato fra i letterati (e), se quella imprefa di Maffimiano Erculio appartenga all' anno precedente, o (e) Noris: pure al presente, o seguente, Probabilmente i lettori non amerebbono, ch' io entrassi in si fatto litigio, e massimamente perche non è si facile il deciderlo. Quel si, in che convengono effi erudiu, si è, che Diocleziano essendo in Nicomedia, e sempre più riconoscendo, quanto egli fi poteva promettere di quello fuo bravo, e vecchio amico, cioè di Maffimiano, nell' anno corrente il dichiarò anche Augusto, e collega nell'Imperio nel di primo di Aprile, per (f) Bacius quanto fi ricava da Idacio ne Fasti (f). Fu stupenda cosa in que tempi il vedere, come questi due Augusti, senza legame di fangue,

in Faftis.

(g) Aurelius uniti , e governalsero a guifa di due buoni fratelli. Conservava Villor in E- Massimiano quel rustico, ch' egli avea portato dalla nascita, nonmeno nel volto, che ne'costumi (g). Il suo natural era aspro, e Eutrop. iu Breviar, violento, privo di civiltà, e di umanità; fi osservava anche dell' imprudenza ne'suoi disegni. Diocleziano all'incontro, siccome sur bo al maggior fegno, affettava l'affabilità, e la dolcezza (h), con (h) Popifius lamentarfi anche talvolta della durezza di Maffimiano. Ma fapeva

e d'umore l'un dall'altro diverso, pure andassero da li innanzi si

Laftantius de Mortib, in Aurelian. valersi della di lui serocia, e selvatichezza all'esecuzion de'suoi voleri; e qualor fi trattava di qualche risoluzion severa, & odiosa, a lui ne dava l'incumbenza, e l'onore: ficuro, che l'altro fenza farfi pregare l'avrebbe ubbidito. Il perchè chi mirava le fole apparenze, diceva, che Diocleziano era nato per fare un secolo d'oro, e Massimiano un secolo di ferro. Abbiamo in oltre da Lattanzio (a), (a) Lastanche Massimiano non si assomigliava già all' altro nell' avarizia ; a- tius de Mosmando di comparir liberale; ma qualora abbilognava di danaro, la-tibus Perfepeva anche addossar de i delitti di false cospirazioni a i più ricchi Senatori, e fargli uccidere, per occupare i lor beni i Parla in oltre Lattanzio dell' infaziabil lufsuria di Massimiano, e della violenza, ch'egli usava da per tutto alle figliuole de' benestanti. Un passo di Mamertino (b) sembra indicare, che appena dopo la scono (b) Mamere fitta de' Bagaudi, facessero un' irruzion nelle Gallie i Borgognoni, tinus in Pa-Alamanni, Carboni, ed Eruli, Popoli della Germania. Furono an-negyr. Mach'essi ben ricevuti da Massimiano, che si trovava in quelle parti; ximiani. pochi d'essi si contarono, che non restassero vittima delle Spade Romane, niuno quali essendone restato, che potesse portar la nuova della rotta alle proprie contrade. Vedeli un'Iscrizione fatta prima del di 17. di Settembre dell'anno presente (c), in cui Diocleziano (c) Pagiasin porta i titoli di Germanico, e Britannico, credendosi questi derivati Crit. Baron. dalla vittoria suddetta, e da qualche altra riportata da i suoi Ge- ad hunc Ani nerali nella Bretagna

Anno di Cristo ccexxxvii. Indizione v. di GAJO Papa c. di DIOCLEZIANO Imperadore 4.

di Massimiano Imperadore 2.

(GAJO AURELIO VALERIO DIOCLEZIANO per la terza Confoli (volta, ( MARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO

PRefetto di Roma (d) su in quest'anno Giunio Massimo, da noi (d) Bucher, veduto Console. Un Medaglione illustrato dall'incomparabile de Cycl. Cardinal Noris (e), e battuto in quest'anno, ci rappresenta Dio- (e) Noris de cleziano, e Massimiano Augusti, condotti in una carretta trionfale. Lett. fegno che essi celebrarono qualche trionso, o pure che questo su loro decretato dal Senato. Ciò vien creduto fatto o per le vittogie riportate nel precedente anno da Massimiano contro le Nazioni GerGermaniche accennate di fopra, o pure per qualch'altra guadagnata contra de' Perfiani, ficcome dirò, ovvero contra de' Franch; (a.) Aurel. Salfoni (a.), i quali per mare faceano delle foorretire nell'Oceano Fidor in E- contra le Gallie. Certamente Mamertino (b) per lodar Maffiniano, pissante ficrie (probabilimente con iperbole, ed aduzzione oratoria) cha Europain erano leguiti innumerabili combattimenti nelle Galiie contra de' l'orieste. (b) Marte Germani, con aggiugnere, che colloro di por giunfero nel di prismata 1-2- mo di quell'anno lin fotto le mura di Treveri. Maffiniano, che mora de quivi era a quantire di verno, e folemizzava l'ingrello del fino Confolato, prefe l'armi, fi feaglio contra di loro, e li mife in rotta.

Venuta poi la primavera, valicò il Reno, portando la guerra in cala de medefinit Barbari, devallando quel paefe con loro gradatino. Il movimento poco fa accennato del Franchi, e Saloni per mare contro le Gallie, ebbe principio nell'anno precedente. Malfimiano non perde tempo ad allellite anche gelji una flotta di navi, per opporta a quelle barbare nazioni, e ne diede il comando a Casara per opporta a quelle barbare nazioni, e ne diede il comando a Casara per opporta a quelle barbare nazioni, e ne diede il comando a Casara per opporta a quelle barbare nazioni, e ne diede il comando a Casara per opporta a quelle barbare nazioni, e ne diede il comando a Casara per opporta a quelle barbare, ma di gran ecidio, fezialmente nel Europ. di condutre navi, e fai battaglie maritime. Che coltu delle delle percofte a que Corfari, pare che fi ricavi dal paregirico di Mamertino. «Ma a poco a poco i venno forgendo, che arattio prendera guello a continuar la guerra, in vece di ellingueta, lafciando, che i Franchi, e i Salfoni venifisero a fipogliar le Contrade Roma-

ne, per pofcia tor loro il bottino, fenza penfare a reflituirlo a chi fi dovea. Ordinò perciò Malliniano colla fita confueta licerzaa, che gli fosse tolta la vita. Trapelò quell'ordine, ed avvifatone Caraufio, provvidde a fe flesso col condur tutta la flotta a lui raccomandata inella Bretagna, dove tratte nel fuo paritto le Milizie Romane di guarnigione in quella grand'Ifola, i fece acclasanse (application). Il Novis crede ciò fatto nell'anno prefente, e di esco (application) del precedente. Diedeli pofcia Caraufio fa per persagnenti per follographi in quel gradó, fabbricando nuovi

(d. Eujesta a fir preparamenti per föllenerfi in quel gradó, fabbricando muovi in Girantia degra fir preparamenti per föllenerfi in quel gradó, fabbricando muovi felir. Busos copia di Barbari a quali infegnò l'are di comfautere in mage. Percibe nel Medaglione prodetto dal Noris fi vede iritato il carro trionfale da quattro elefanti, potrebbe elò piutasto indicar vittorie riportate da Diocleziano in Levante contra de Perifani. Certo (S. Mamres, ch' elgi marcio, a quella volta, non volendo fofferire, che

(1) nature (1) Narfeo, o Narfeo Re di Perfia ( altri dicono Vararane II. ) aveltinus Itid. fe (f) dopo la morte di Caro Auguilo occupata la Mefopotamia, e fep 7.

se la ritenesse, Sembra in ostre, che l'Armi Persiane fossero penetrate nella Soria, e ne minacciassero la stessa Capitale Antiochia. Chiaramente scrive Mamertino, che i Persiani pel terrore, o per la forza dell' Armi Romane si ritirarono dalla Mesopotamia, e si vidde obbligata quella Nazione ad aver per confine il fiume Tigri, E verifimilmente fu in quella occasione, che il Re loro invio de i ricchi presenti a Diocleziano, con parere eziandio, che seguisse pace fra loro. Certamente la Storia non ci efibifce per molti anni diffensione alcuna fra i Romani, e i Persiani; e però sembra, che Diocleziano ottenesse l'intento suo, non solo di ricuperar le Provincie, e Città perdute in Oriente, ma di lasciar quivi anche la quie te. Convien nondimeno confessare, she troppo difficil cosa è il riferire a' fuoi propri anni le imprese di questi due Imperadori, perchè d' elle fanno bensi menzione i Panegirilli d'altora, ma fenza ordine di tempi. Perciò può effere, che appartenga all'anno feguente, come pensò il Tillemont (a), la guerra fatta da Massimiano a) (a) Tillei Germani di là dal Reno, con dare ampiamente il gualto al loro mont, Mem. paese; e che medesimamente si debba differire ad esso anno la ri- des Emper. novata amicizia de' Persiani con Diocleziano, e la spedizion de're- (b) Manergali fatta da quel Re, e mentovata da Mamertino (b). Ma in fi- tinus in Pane quel che importa, fi è di saper gli avvenimenti d'allora, an- meg. Maxicorchè non fi polla con ficurezza all'egname il tempo,

Anno di CRISTO CCLXXXVIII. Indizione VI.

di GAJO Papa 6.

di DIOCLEZIANO Imperadore r. di MASSIMIANO Imperadore 3.

( MARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO AUGUSTO DEL Consoli / la seconda volta.

( POMPONIO JANUARIO.

L'U secondo il Catalogo pubblicato dal Cuspiniano, e Bucherio, in quest' anno Prefetto di Roma Pomponio Januario; però il Panvinio (c), ed altri han creduto, ch'egli nello stesso eser- (c) Panvin, citasse l'impiego del Consolato. E parendo veramente, che in que Fast. Conf. Ali tempi non ripugnalle l'esser insieme Console, e Presetto di Roma, perciò ho osato anch' io di dar a quello Console il nome di Pomponio. Stimò eziandio il fuddetto Panvinio, che non Massimiano Augusto, ma un Massime procedelse Console in quest'anno, assida-Tom.II.



(a) Annilsto ad un paíso di Ammiano (e), e di uno, o due Scrittori; ma il
pus liti-13. Cardinal Noris colla comune de Falti ha alficurato qui il Confoiato
a Maffiniano. Se uoi fapellimo l'anno precifo, in cui Mamerino,
recito il fuo primo panegriro nel Natale di Roma, ciòn, pel di a I.,
d'Aprile, in lode di eso Maffiniano Imperatore, alla Cronologia
di altora fi porgerebbe qualche fulficio, il Noris lo riferifee all'anno feguente, il Pagi al prefente, altri più tardi. A me safferà di

no feguente, il Pagi al profente, altri più tardi. A me hafterà di
tionali di concipienti da quie panegirico, che Mallimiano (è) nel metiona in l'adefino tempo, che dava delle lezioni del fuo valore a i Popoli nenergritori.

mici della Germania, mettendo a ferro, e fioco le lor campagne,
faceva un formidabil preparamento di navi nel futumi groffi delle
Gallie, con difegno di liberat la Bretagna dall'ufurpatore Caraufo.

faceva un formidabil preparamento di navi ne futmi grotti delle Gallie, con difegno di liberar la Bretagna dall' ufurpavo e Caratifoc. Accadde e che in quefto, o pure nel precedente anno, per una mirabil ferentia fi moltro favorerole il Ciele alla fabbrica d'efa fotta, e il verno flesso parve una primavera. Non si sa ben distinguere nel testo d'esso Mameritno se a Massimiano, o pure a Dio eleziano sia da riferite la venuta con un buon efercito nella Rezia, e l'aver quivi riporata qualche vittoria contra de Germani, con illendere da quella parte i consini del Romano Imperio. Certo è, che Diocleriano circa quelli tempi ritorio exito d'allori dalla specializio militare contra del Persani, in Europa, per trattare con Massimiano del pubblici aliari. Fa parimente menzione Mamerima (e) di Genobon, o sia Genobard, Re di qualche Naziono Germania.

(c) Liem (c) di Genobon, o fia Genoboud, Re di qualche Nazion Germanica ca ca; (il Valefio (d), ed altri il credono Re de Franchi), il quale (d) Valofus con tutta la fua gente venne ad inchinar Maffinniano, ad implorar high. Franc. la pace, e a promettere buona amicizia, e lega.

Anno di Cristo celexere. Indizione vii, di Gajo Papa 7. di Dio eleziano Imperadore 6. di Massimiano Imperadore 4.

Confoli ( BASSO per la feconda volta,

S'Eguito ad essere Prefetto di Roma Pomponio Januario. Prima che Mamertino recitalse il suo Panegirico, racconta egli, che i due Imperadori vennero, Diocleziano dall'Oriente, e Massimiamo dal Ponente, per abboccarsi insieme, e trattar de i ripieghi per gli bisogui dell'Imperio. Carausto impadronito della Be ctagna sempie

plù cresceva in forze; i Barbari scatenati da ogni parte, non ostante le rotte lor date, minacciav ano tutto di le Provincie Romane. Mamertino (a) parla di quello abboecamento, che sembra diverso (a) Mamertino da un altro, di cui ragioneremo più innanzi. Viddesi allora, e si nus in Paneammirò la stupenda unione, e concordia di questi due Principi, Dr.c.9. l'uno de'quali, cioè Diocleziano, fece pompa de'regali a lui mandati dal Re Perliano, e l'altro delle spoglie riportate dal Paese Germanico. Quando fi ammetta, che in quello, e non già nel precedente anno, Mamertino recitalse in Treveri il suo panegirico a Massimiano, che si trovava in quella Città, capo allora delle Galtie, e fromiera contro i Germani, fi può credere, che qua che tempo prima avendo esso Augusto Massimiano compiuta la sabbrica di una copiola flotta, per procedere contro Caraulio ufurpator della Bretagna (b), la spignesse da i fiumi nel mare. Erano state basse (b) IL c.11. fin allora l'acque per la lunga serenità, durata anche nel verno; ma vennero a tempo pioggie, le quali coll'ingrossar i fiumi, facilitarono il trasporto di que' legni all' Oceano. Di bei successi, di felici vittorie prometteva perciò quel Panegerista à Massimiano. Ma diversi dall'espettazione riuscirono poscia gli avvenimenti. Doyette darfi qualche battaglia navale, in cui la peggio, per tellimonianza d' Eutropio (c), toccò a Massimiano, non essendo le genti (c) Eutrop. sue si sperte ne combattimenti maritimi, como quelle di Carausio, in Brevias. nomo avvezzo più di Mallimiano a combattere in quel Elemento. Quella non aspettata disgrazia quella su, che indusse Massimiano (d) (d) Eumenea ad ascoltar proposizioni di pace. E in fatti riusci a Carausio di Panegyria. ottenerla, con ritener la Signoría della Bretagna, inorpellandola col Confl.o. 110titolo di difensore di quelle Provincie per la Repubblica Romana. Se è vera una Medaglia rapportata dal Cardinal Noris (e), leggendofi ivi PAX AVGGG. fi conosce, che anche Caraulio conser- Differt de vò il titolo d' Augusto, di consenso degli altri due Imperadori, Per Num. Dioconto di Diocleziano potrebbe essere, che in quell'anno egli facesse guerra a i Sarmati, Jutunghi, e Quadi, e ne riportasse quelle vittorie, che si veggono mentovate da i Panegiristi d'altora (f), (f) Mamert. per le quali in qualche Iscrizione Diocleziano è intitolato Sarma- & Eumenes tico. Trovasi anche nelle Medaglie (g) di questo anno VICTO- in Panegyt. RIA SARMATICA. Sarà probabilmente un' iperbole adulatoria (g) Madiob, quella di Eumene (h), dove dice, che la Nazion de Sarmati fu Imperator. per quelle guerre si estenuata, ed abbattuta, che appena ne resto (h) Eumenes il nome per prova della fua rovina. Noi troveremo anche da qui ibla. innanzi alsai vigorofa quella gente, e nemica possente dell'Impe-

Panegyric.

188

rio Romano. Parlano ancora i Panegiristi del ristabilimento della (a) Eumenes Dacia, Provincia di là dal Danubio (a), abbandonata già da Aureliano, ma fenza poter noi meglio conoscere, in che conlistelse que-Confl. c. 3. flo accrescimento, o vantaggio dell' Armi Romane.

> Anno di Cristo cere, Indizione vita di Gajo Papa 8. di DIOCLEZIANO Imperadore 7. di Massimiano Imperadore 5.

( GAJO AURELIO VALERIO DIOCLEZIANO AUGUSTO PET la quarta volta. ( MARCO AURELIO MASSIMIANO AUGUSTO per la terza.

des Emper .

U in quest'anno Presetto di Roma Turanio Graziano. Erano tut-L' tavia in continuo moto i due Augusti Diocleziano, e Massimiano, così efigendo le turbolenze di que tempi. Le Leggi citate dal (b) Tille Relando, e dal Tillemont (b), ci fan vedere Diocleziano nell'anno presente ora a Sirmio nella Pannonia, ora a Bisanzio nella Tracia; ed una ancora fi trova data in Emela Città della Melopotamia, ancorchè difficil sia l'accordar insieme viaggi cotanto disparati, fatti in poco tempo. Ma quando fuffifta, come fi fece a credere il Padre Pagi (c), che il panegirico di Eumene ( creduto Mamerti-

(c) Paging in Crisica Baron. pus Paneg. Maximian. cap.4.

no da altri ) folse recitato nel presente anno, certamente di là ap-(d) Eumenes prendiamo (d), che Diocleziano dalla Soria era venuto nella Pan-Jen Mamerel- nonia, da dove poi il vedremo calare in Italia. Fa menzione il medelimo Panegirista de' Saraceni vinti, e fatti schiavi dallo stesso Diocleziano; ma ignoto ci è, se soste in questa, o pure nella precedente andata d'elso Augusto in Oriente. Non è già improbabile , che circa questi tempi comincialsero altre nuove rivoluzioni nell' Imperio Romano, delle quali ci hanno confervata memoria (e) Aurelius Aurelio Vittore (e), ed Eutropio (f), Già la Bretagna reslava come îmembrata da Roma per l'occupazione fattane da Caraufio, benchè fosse succeduto quell'apparente accordo, di cui s'è parlato di fopra. Sollevoffi anche nell' Affrica un Giuliano, il quale fe dobbiam (g) Goltzias, credere al Goltzio (g), în cui mano fortunatamente caddero le Me-b Mediob. daglie di quafi tutti i Tiranni ( voglia Dio , che tutte legittime ) portava il nome di Quinto Trebonio Giuliano, ed affunfe il titolo d' Imperadore Augusto, Nella stessa Affrica ancora erano in armi, non

idor in Epitome . (f) Eutrop. In Breviar. Numi/mat. Imperator .

fo fe barbari, o pure ribelli, i Popoli Quinquegentiani, de' quali non troviamo altrove memoria, con rellar folamente fospetto, che tal nome prendellero cinque popoli confederati infieme. E non andava l'Egitto esente da somiglianti turbolenze. Quivi Lucio Epidio Achilleo ( così è nominato nelle Medaglie ) avea preso il titolo d' Augusto; e sembra, che stendesse il dominio se non in tutta, almeno in buona parte di quella Provincia. Da esse Medaglie apparifce, ch' egli tenne per cinque anni quel dominio; ma non fappiamo, quando questi aveslero il principio. Aggiungasi, che i Persiani, i quali presto alcuni Scrittori si veggono tuttavia appellati Parti, ma non mai quieti, qualor se la vedeano bella, pizzicavano le Contrade Romane dell' Oriente: impegni tutti di gran considerazione per gli due regnanti Imperadori.

> Anno di CRISTO CCNCI. Indizione IN di GAJO Papa Q. di DIOCLEZIANO Imperadore 8. di Massimiano Imperadore 6.

Confoli GAJO GIUNIO TIBERIANO per la feconda volta. ( DIONE.

The Tiberiano fosse promosso in quest' anno al secondo Consola-

to, fi raccoglie da un'Iscrizione da me (a) data alia luce. E (a) Theleur. lo confermano i Fasti Fiorentini, e il Catalogo de' Presetti di Ro- Nor. Infer. ma, pubblicati dal Bucherio. E perciocche nell'anno 281 vedem- pag-208. n.14 ano Console Gajo Giunio Tiberiano, fondata conghicttura abbiamo per credere, che folle il medelimo, che procedelle Console ancora in quest' anno. Vero è, che il suddetto Catalogo ci dà Presetto di Roma nell' anno presente Giunio Tiberiano : ma già abbiam detto effere probabile, che fosse introdotto l'uso di unir insieme talvolta le dignità di Confole, e di Prefesso, Che il fecondo Confole Dione fosse figliuolo, o piuttoso nipote di Dione Cassio celebre Storico, s'è giudicato con affai verifimiglianza, e perciò a lui pure han dato fondatamente alcuni il nome di Cassio Dione. L'Autore (b) del Genetifaco di Massimiano ( sia egli Eumene, o pur Mamertia chiliac. Maxia no ) racconta l'abboccamento feguito in Milano fra i due Angu- mian. c.4. Ai. Concorrono forti motivi per crederlo fucceduto in quell'anno (c); e certo segni ne' primi mesi dell' anno. Correva allora un verno rigorofillimo (d) con ghiacci, e nevi dappertutto, e si aspro chliscilloco fred-

(b) Gene-

## ANNALI D'ITALIA: 190 -

freddo, che, per così dire, gelava il fiato delle persone. Contuta toccio Diocleziano dalla Soria sen venne per la Pannonia in Italia; Massimiano dalle Gallie per la via di Monaco passò anch' egli in quelle parti con tal follecitudine, viaggiando amendue con poco feguito di notte, e di giorno, che quali pervennero prima de' corrieri da loro spediți innanzi. L'abboccamento d'esti si fece, come diffi, in Milano, con plauso inustrato di quel popolo, per l'inaspettato loro arrivo, e prefenza, non meno che per la mirabil loro concordia. Il Senato Romano spedi in questa congiuntura i più illustre Senatori a quella Città, per complimentare i due Augusti, giacchè si seppe, che non erano per passare a Roma. Non si può sallare, penfando, che l'oggetto di un tale abboccamento fo'le di confultare insieme de' mezzi, per sostenere l'Impero in mezzo a tante ture bolenze, e domare i ribelli; e che allora divifaffero di venire alla risoluzione, di cui parleremo all'anno seguente. Abbiamo poi dal (a) Panegy- fuddetto panegirico (a) ( recitato, per quanto fembra, 'nell' anno presente in Trevest alla presenza di Massimiano ) che in questi tempi nel cuor dell'Imperio si godeva gran tranquillità e che copiofiffimi erano flati i raccolti. All'incontro i Barbari tutti fi trovavano involti in fiere guerre infieme. Cioè, in Affrica erano fra luro

ric. Maximian. c.16.

Euty. hius: syncellus: effi Borgognorit occupato il paese degli amici. Similmente i Tervigi altra spezie di Goti, uniti co i Taifali, aspra guerra aveano mosso a i Vandali, e Gepidi, Lo stesso maligno instutio provavano i Persiani (b) , perchè Ormisda s'era sollevato contra del fratello Re di Persia, avendo dalla sua i Popoli Sacchi, Russi, e Gelli, Finalmente i Blemmii confinanti all'Egitto erano in guerra co i Popoli dell'Etiopia . Certamente le d'Icordie presenti de Barbari tornavano in vantaggio del Romano Imperio; tuttavia non mancavano ad ello Imperio i fuol guar; e ne abbiam già fatta menzione. Lo stesso andarsi sempre più agguerrendo que Barbari ridondò in danno de'Romani col tempo , liccome andremo vedendo . Potrebbe essere, che in questi tempi succedesse ciò, che racconta Eumene, o fia Mamertino , con dire ; che Maffimiano Erculio popolo il paese incolto di Cambray, e di Treveri con gente del paese de

Franchi, la quale s'era fottopolta a i Romani. Anche Eusebio

in rotta i Mori ; nella Sarmazia i Goti combattevano contra de Borgognoni, i quali avendo la peggio, s'erano raccomandati a gli Alamanni per foctorfo, con dirlir ( cofa che pare strana ) aver poi

(c) Eulebius (e) nota fotto quell'anno, che estendosi tibellate a' Romani Busi-Chronico, ri, e Copto, Città dell'Egitto, furono prefe, e spianate, non si fa da qual Generale degli Augusti. Secondo questo Istorico sembra, che non fosse per anche succeduta la ribellione d'Achilleo, se pur L'eccidio delle due fuddette Città non fi dee prendere per indizio della medefima ribellione.

Anno di CRISTO CCXCII. Indizione x. di GAJO Papa 10. " inter store of

di Diocleziano Imperadore 9.

di Massimiano Imperadore 7.

Confoli ( ANNIBALIANO, ed ASCLIPIODOTO,

Noi vedremo Prefetto di Roma nell' anno 297. Afranio Anni-baliano, Verifimilmente lo flesso su , che procedette Console nell'anno presente . Claudio Marcello nel Catalogo del Bucherio (a) si trova Presetto di Roma al di 3, di Agosto di quest'anno (a) Bucheto În esso appunto succedette una riguardevol novità nel Romano in Cyclo. Imperio. Tra perche da più parti era esso o minacciato da i Barbari, o lacerato da i ribelli, nè i due Augusti poteano accudire a tutto (b); e perche Diocleziano; uomo di naturale paurolo; non (b) Laftens amaya molto di esporsi a i pericoli, prese egli col Collega Massi- tius de More miano la rifoluzion di scegliere due valorosi Generali d'Armata; il tib. Perfecute braccio de' quali alleviasse loro le fatiche. E per maggiorniente te. cap. 7. nerli uniti, e fubordinati al loro comando e giudicarono meglio di dare ad esti il titolo di Cesari, equivalente a quel d'oggidi di Re de' Romani . Quanto all' anno di tale elezione discordano forte Casfiodorio, Idacio, Eufebio, e la Cronica Aleffandrina, Le ragioni addotte dal Pagi (c) ballanti sono a persuaderci , che ciò succedes (c) Pagina in se nell'anno presente, allorche i due Augusti si trovavano in Ni- Crit, Baron, comedia nel di primo di Marzo (d) . Furono gli eletti Costanzo (d) Lastante Cloro, e Galerio Massimiano tutti e due adottati per figlinoli da ibidem. esti Imperadori , ed insieme obbligati a ripudiar le loro mogli , sic Eutropius. come era succeduto a Tiberio Imperadore, affinche sposallero le Aurel Ville figliuole de' medelimi Augusti . Collanzo prese per moglie Teodora Euschius . figliastra di Massimiano, e Galerio Valeria figlia di Diocleziano : A i novelli Cefari fu conceduta la Tribunizia Podesta . con cui andava congiunta una notabil autorità. Ne qui si sermò la lor sortuna. Per tutto il tempo addietro, avvegnache vi fossero più imperadori, e Cefari, fempre l'Imperio Romano era flato unito. Feceli ora una specie di divisione, che diede da mormorar non poco a tut

IU FO ha

a tutti gl'intendenti, ed amatori della Maessa Romana, prevedendo, che in tal forma verrebbe ad indebolirli l'Imperio, e a cadere col tempo in rovina: quando all' incontro i due Augusti si liguravano, che attendendo cadaun d'effi Imperadori, e Cefari alla difefa della propria porzione, e con prontezza ad ajutar gli altri, che abbifognallero di foccorfo, più faldezza ne acquitterebbe l' Imperio. Nè certo quello era smembramento dell' Imperio fletfo, ma un comparto amichevole fra quei quattro Principi: imperocchè durava la concordia del governo fra loro; le Leggi fatte dagli Augusti feguitavano a correre per tutte le Provincie; e l'uno di quelli Principi fecondo le occorrenze passava nelle Provincie dell'altro,

Secondo le antiche notizie (a) a Costanzo Cesare surono asse-

(a) Aurelius Victor in Episome .

gnate le Provincie tutte di là dall'Alpi , cioè le Gallie , le Spagne, la gran Bretagna, e la Mauritania Tingitana, ficcome Provincia dipendente dalla Spagna . A Massimiano Erculio Augusto fu data l'Italia, e il resto dell'Affrica colle Ifole spettanti alle medelime . A Galerio Cefare la Tracia , e l'Illirico colla Macedonia, Pannonia, e Grecia. Diocleziano Augusto ritenne per le la Soria e tutte l'altre Provincie d'Oriente, cominciando dallo Stretto di Bifanzio, e riferboffi anche l' Egitto , ricuperato che fosse dalle mani di Achilleo. Ne già fi tardo a fentir le cattive confeguenze di quella moltiplicazion di Principi, e divilione di Stati. Buon testimonio ne è Lattanzio (b) con dire, che volendo cadaun di que sins de Mort. Regnanti tener Corte non inferiore a quella degli altri, ed elercito, che non la cedesse a que' de' Colleghi: si accrebbero a difunifura le imposte, è gabelle, per soddissare alle spese, e con tali aggrayi, che in moltiffimi luoghi erano lasciate incolte le campagne, giacche pagati i pubblici peli non rellava da vivere a i coltivatori, e padroni delle medefime. Ed allora fu, per attellato di Aurelio Vittore (c), che l'Italia, non ad altro obbligata fin qui, che a provvedere viveri alla Corte, e alle Milizie di fuo feguito, cominciò al pari delle Provincie Oltramontane a pagar tributo : lie ye bensi ful principio, ma che andò poscia a poco a poco crescendo fino all'eccesso, e produsse in fine la sua total rovina, Quanto a i fuddetti due Cefari, derivavano amendue dall'Illirico, onde erand anche usciti Diocleziano, e Massimiano. Costanzo soprannominato Cloro dagli Storici (d), forse pel color pallido del volto, o verde

uno de'meglio stanti del suo paele, e che per moglie avelse Clau-

(b) Latter Perfecutor. cap. J'

(c) Aurelius Willor ib.

ta Claudie, del vellito, ebbe per Padre Lutropio, il quale dicono, che fosse

dia figliuola di Crispo, cioè, di un fratello di Claudio il Gottico Im-

peradore; Certamente gli antichi Storici il fanno discendente dalla cafa di quell' Augusto per via di donne; e forse per questo ne suoi posteri si trova rinovata la Famiglia Claudia. Che nondimeno la nobiltà, e la facoltà di fua cafa non fossero molte, fi può dedurre dall'aver egli sludiato poco le lettere, e cominciata la sua fortuna dal più halso della milizia, e dal sopportar le satiche proprie de' foldati gregari nelle Armate di Aureliano, e di Probo. Aurelio Vittore (a) sembra quasi indicare, ch'egli sosse nato poveramente (a) Aurelius in Villa, dicendo, che tanto egli, come Galerio, aveano poca civil. Vidor in tà, ma che avvezzi alle miserie della campagna, e della milizia. Epitome. riuscirono poi utili alla Repubblica. L'Anonimo del Valesio (b), (b) Angnyscrive, che Costanzo su in prima soldato nelle Guardie del Corpo mus Valesiadell' Imperadore, poscia pel suo valore Tribuno, o sia Colonnello di nus post Aren una Legione, e giunfe ad efsere Governator della Dalmazia, con essersi segnalato in varie occasioni di guerra. In tal credito certamente egli fali, che fu giudicato degno d'efsere creato Cefare in quest'anno da i due Augusti, Nelle Iscrizioni, e Medaglie si vede egli chiamato Flavio Valerio Costanzo. Perche Valerio, s'intende : elsendo egli flato addottato dall' uno degl' Imperadori, amendue portanti il nome d'essa Pamiglia, Perche Flavio, non li sa, credendosi un'adulazione quella di Trebellio Pollione, che il sa discendente da Flavio Vespasiano. Delle ottime qualità di quello Principe parleremo altrove ; Principe , la cui maggior gloria fu l'essere slato padre di Costantino il Grande, a lui nato circa l'anno di Cristo 274. mentre egli militava nell'Elvezia.

Per quel che riguarda Galerio, l'altro de'nuovi Cefari, anch' egli era nato bassamente in Villa presso Serdica, o sia Sardica, Capitale della nuova Dacia (c), Romula fua madre, nemica de' Cri- (c) Ladanstiani in quel paese, perchè non volcano intervenire a i suoi empi tius de Alorfagrifizi, e conviti, gl'ispirò fin da picciolo un odio grande contro la tibus Perfe-Religione di Crillo. Che i suoi Genitori sossero contadini, lo di- utor cap.6. cono i verchi Storici, e li argomenta dal soprannome di Armentario, Vistor ibidche gli vien dato dagli antichi Scrittori. Anch' egli col melliere dell'armi si acquistò tal fama, che da i due Augusti su creduto me: in Breviar. ritevole d'essere promosso alla dignità di Cesare. Noi il vediam nominato nelle Medaglie Gajo Galerio Valerio Massimiano. Se dice il vero Eutropio (d), meritavano lode i di lui collumi; ma Lattan (d) Eutrop. zio (e) all'incontro ci afficura, che nel portamento, e nelle azioni (e) Lallana. di collui compariva quell'aria di selvatichezza, ch'egli portò dalla loc, cito nascita, ma ch' egli v' aggiunse anche col tempo un' insopportabil Tom. II.

## ANNALI D'ITALIA

Vittor in Epitome .

fierezza, e crudeltà, per cui scompariva quel poco di buono, che (a) Aurelius in lui fi trovava (a). Sprezzava egli le lettere, e chi le coltivava, non amando fe non le persone militari , le quali ancora , benche ignoranti, erano da lui promoffe a i Magistrati civili con discapito grande della Giustizia. L'ambizione sua vedremo, che portò Diocleziano a deporre il baston del comando; così l'avidità del danaro, per cui impole esorbitanti aggravi, tralle i popoli ad una miserabil rovina. A lui spezialmente vien attribuita la crudel persecuzione mossa contro a i Cristiani, che accenneremo a suo tempo. Quel (b) Porifeus che su mirabile (b), per vari anni si osservò una rara unione fra

in Caro.

questi quattro Principi , gareggiando tutti nel promuovere gl'interesti della Repubblica. Diocleziano veniva considerato qual padre di Aurelius Pi- tutti, e i suoi ordini, e voleri sedelmente erano eseguiti dagli altri flor ibidem, ed arte non mancava allo stesso Diocleziano, per tener contenti i subordinati Colleghi, con dissimular i loro trascorsi, e sopra tutto proccurando di dar nella tella a i seminatori di zizanie, e di false relazioni, perchè certo dal fuo canto egli non ommetteva diligenza alcuna per conservar la buona intelligenza, ed armonia con chi fi mostrava dipendente da lui. Dicemmo già, che un Giuliano avea usurpato l'Imperio nell'Afirica. Credesi, che in quest'anno Massimiano Erculio passasse in quelle parti, come poste sotto il comando suo nel comparto dell' Imperio, ed obbligasse quel Tiranno a trapallarli il petto col ferro, e a gittarli nel fuoco: Abbiamo da (c) Eumenes Eumene, o sia Eumenio (c), che Costanzo, dappoiccho su dichiarato Cefare, con tal fretta passo nelle Gallie a lui destinate per comandaryi, che non v'era peranche giunto l'avviso di avervi egli a venire, anzi ne pure la notizia della fublime dignità a lui conferita. La nuova a lui portata, che le genti di Caraulio Tiranno della Bretagna, venute con molte vele per mare, aveano occupato

Panegyric Conftantini .

> tesse approdarvi soccorso alcuno per mare, ne suggir di la quella man di corfari, sece egli con alte travi conficcate intorno al Porto piantare una forte palizzata. Fu obbligata quella guarnigione alla refa, e Costanzo l'arrolò fra le sue truppe. Il che satto, qualicchè fin allora il mare avelle rispettata la palizzata suddetta, a sorza d' onde la smantello. Diedesi poi Costanzo a far preparamenti di navi , per liberar la Bretagna dalle mani d'esso Carausio , il quale godea bensi la pace in quell' Ifola, ma non lafciava di siar ben are. mato, e in guardia per difendersi, qualora si vedesse asfalico. A -queft

Geforiaco ( oggidi Bologna di Picardía ) fu a Costanzo un acuto sprone per volar colà, ed imprenderne l'assedio. Assinche non poquest anno, o pure al feguente, ferive Eufebio (a), che i Popolit (a) Eufebio (a), e Ballerni furono condoui ad abitar nelle Provincie Ro. a Chomise mane, fegno che nel loro paefe con vituro fio pafii erano entrati i Romani, fe pur coloro non furono dalla forza d'altri Barbari cacciati dal loro paefe. La nazion loro vien creduta Germanica, ma abitante alla Villola, in quella, ehe oggi fi chiama Polonia. Probabilmente quella guerra appartiene all'anno 294, ficcome diremo.

Anno di Cristo cocciii. Indizione nr.
di Gajo Papa 11.
di Diocleziano Imperadore 10,
di Massiniano Imperadore 8.

la quarta.

( GAJO AURELIO VALERIO DIOCLEZIANO AUGUSTO per Confoli ( la quinta volta, ( MARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO AUGUSTO PER

C'Ettimio Acindino fu in quell'anno Prefetto di Roma, e continuò in tal dignità anche nell'anno feguente. Si afpettava Caraulio occupator della Bretagna la guerra dalla parte della Gallia, fenza avvedersi, che una più perniciosa, perchè occulta, gli si preparava. in cafa (b). Alletto, o fia Alefto, ministro di sua maggior contiden- (b) Aurelius za, fosse per timore, che piombasse il gastigo sopra i delitti da lui Vittor. commelli, o pure per sola vaghezza di comandare, l'affassinò con Eutropius i torgli la vita : dopo di che prese col titolo d' Augusto il dominio di quelle Provincie, ed sbbe forza, e maniera per tenerlo lo spazio di alcuni anni. Quello accidente, per cui forse rimasero sconeertate alcune fegrete misure di Coltanzo Cesare, cagion su, ch' egli per ora non impiegalle l'armi fue verfo la Bretagna, ma che le volgesse contra de Cauchi, o Camavi, e de Frisoni, che possedeyano il paele hagnato dalla Schelda, cioè, quel che ora vien chiamato i Paesi Bassi. Ancorchè in que' tempi un tal paese sosse pien di boschi, e di paludi, o sia d'acque stagnanti, cioc, di siti difficili a farvi guerra, tanta nondimeno fu l'industria, e l'ostinazion di Coflanzo, che ridusse tutte quelle barbariche popolazioni a rendersi. El che fatto, trasportò tutta quella gente colle mogli, e figliuoli melle Gallie, dando loro terreno da coltivare, ma fenza lafeiar arpoi ad essi, accipechè si avvezzassero ad ubbidire senza più pensa-

ВЬ г

## 495 ANNALI D'ITALIA.

Faft. Conf.

re a ribellarfi. Ciò, che in questi tempi operaffero i due Augusti. e Galerio Cefare, refta ignoto. Dalle Leggi, che abbiamo, date-(a) Reland. nell'anno presente, ed accennate dal Relando (a), si vede Diocleziano foggiornante nell'Illirico, o nella Tracia, Provincie governate da esso Galerio, ma senza apparire, quali imprese militari

in Chronic.

(b) Eusebius si sacessero in quelle parti. Se vogliam credere ad Eusebio (b), cominciò Diocleziano in quelli tempi a farsi adorare qual Dio, cioè, per quanto io m'avviso, con obbligar le persone ad inginocchiarli davanti a lui, come si usava co i boriosi Re di Persia, da' quali forfe avea appreso questo costume : laddove bastava in addietro falutare i precedenti Augusti, con inchinar la fronte, come si faceva anche co i Giudici . S'egli pretendesse di più , nol faprei dire. Proruppe ancora in isfoggi di vanità, col metterli a portar gemme nelle vesti, e fino nelle scarpe : dal che s'erano guardati que' precedenti Imperadori, che furono in concetto di moderati, e savi.

> Anno di CRISTO CCXCIV. Indizione XII. di GAJO Papa 12. di DIOCLEZIANO Imperadore II. di Massimiano Imperadore o.

Confoli ( FLAVIO VALERIO COSTANZO CESARE, GAJO GALERIO VALERIO MASSIMIANO CESARE;

Oration. 1. (d) Eumenes sep. 6.

He in quest'anno ancora i due Cesari Costanzo, e Galerio facessero delle prodezze contra de Barbari, si può dedurre da Giuliano Apostata (c), e dal Panegirista di Costantino Augusto, cioè, da Eumenio (d). Oltre all'aver essi cacciato dalle Terre Romane i Barbari, che da gran tempo vi s'erano annidati, e le coltivavano come sue proprie, quel Panegirista parla di diverse altre Nazioni Germaniche, nel paese delle quali entrò il valoroso Coflanzo, seguitandolo la vittoria dappertutto. Parte egli serminò di que' popoli, trovandoli relistenti ; e parte umiliati trasse ad abitar nelle Provincie Romane, per accrescerne la popolazione, e coltura. Continuava in questi tempi Diocleziano Augusto a dimorar nell'Illirico infieme con Galerio Cefare, come fi ricava da alcune Leggi, e verifimilmente attendevano nelle parti della Pannonia, e. Melia a tenere in freno i Barbari , sempre ansanti di bottinar nel Paele Romano, Idacio (a) ferive, che furono in quell' anno fale (a) Haring bricate delle Fortezze nel paele de Sarmati di là dal Danubio in in Festis. faccia delle Città di Acinco, e Bononia. E a questi tempi verifimilmente appartiene ciò, che lasciò scritto Eutropio (b) con dire, (b) Eutropio che Diocleziano, e Galerio Massimiano varie guerre secero unita- in Breviario, mente, o separatamente, e che soggiogarono i Carpi, e Bastarni, de' quali parlo Eufebio all' anno 292, coll' aver in oltre dato delle rotte a i Sarmati. Gran copia ancora di costoro, fatta prigioniera fu poscia da esti Principi trasportata nelle Provincie Romane, e concedute loro terre incolte per fostentamento delle lor famiglie, e con vantaggio del Pubblico. Presso il Mezzabarba (c) si veggo- (c) Mediob. no Medaglie di Diocleziano colla Vittoria Sarmatica, le quali fi può in Numifine credere, che sieno da riferire all' anno presente.

Anno di CRISTO CCXCV. Indizione XIII. di GAJO Papa 13. di DIOCLEZIANO Imperadore 12. di MASSIMIANO Imperadore 10.

Confoli ( Tosco, ed Anullino:

CHe Nummio Tofco fose appellato il primo Confole, Annio Cornelio Anullino il fecondo, lo conghietturo il Panvinio ( d ), (d) Panvin. perchè troveremo andando innanzi quelli due personaggi Presetti Past. Conf. di Roma. Lodevole è bensi, ma non ficura una stal conghiettura, e però del loro folo cognome lo mi contento. La Prefettura di Roma fu in quell'anno appoggiata ad Ariftobolo. Per atteltato d'Idacio (e), i Popoli Carpi, che abbiam detto fottomessi nell'an- (e) Idac. the no precedente, acciocche non alzassero più le corna, surono obbligati a mutar cielo, con venire ad abitar nella Pannonia. Abbiamo delle leggi date in quest' anno in cui Diocleziano Augusto feguitò a foggiornar nella Pannonia, e Melia. Probabilmente tra per le vittorie riportate contra de Sarmati in quelle parti , e pel buon ordine, ch'egli diede, restarono que'paeti in pace : laonde (f) Lestant. potè elso Augusto far preparamenti, per ricuperare l'Egitto, siccome dirò all'anno feguente. Si può parimente credere, che in cap. 15. questi tempi Galerio Massimiano, per adular Diocleziano suocero, Aurel.

e Valeria di lui figlia, moglie sua (f), desse il nome di Valeria Vistor in ad una parte della Pannonia, o fia della moderna Ungheria, dopo Episome. aver quivi tagliate valtissime selve , per ridure quel territorio a lib.19.

coltura. Circa questi tempi ancora sembra, che succedesse ciò : che narrano Eumenio (a), e l'Autore del panegirico di Malfimia-Oration. de no, e Coltantino (b); cioè, l' aver Massimiano Erculio Augusto Schol, redomati i Popoli ferocissimi della Mauritania, con aver poscia tra-1b) Incertus sportata gran copia d'essi in altri paesi.

in Panegyr. Maximian. cap.8.

Anno di Cristo cexevi. Indizione xiv.

di MARCELLINO Papa 1...

di Diocleziano Imperadore 13. di Massimiano Imperadore 11.

( GAJO AURELIO VALERIO DIOCLEZIANO AUGUSTO PER la fella volta. FLAVIO VALERIO COSTANZO CESARE per la secon-

LA carica di Prefetto di Roma, fecondo l'antico Catalogo del Culpiniano, e Bucherio, fu efercitata da Caffio Dione in quest' anno, nel quale mancò di vita Gajo Romano Pontefice (c). A lui succedette nella Sedia di S. Pietro', Marcellino: Pecondo di vitto-Bibliotec. rie su l'anno presente a i Principi Romani, se pur si può accertare nella Cronologia di que fatti, fatti per altro certiflirit a Costanzo Cefare, ardendo sempre di voglia di riacquistar la Bretagna. (A) Rumen, con toria dalle mani dell'usurpatore Alletto (d), teneva già in orin Panegyr. dine buon efercito, e poderose Flotte per sar vela verso cola. Ma Coftant. sospettando, che i Franchi, ed altri Popoli della Germania, allor-Auto, Vill. chè vedessero lui impegnato nella guerra oltre mare, secondo il lor uso tentassero d'inquietar le Gallie : raccomandoffi a Massimiano Augusto, padrigno di sua moglie, pregandolo di venir alla disesa di que contini. Venne in fatti, per atteffato d' Eumenio, Maffimiano al Reno, e bastante su la sua presenza a tenere in briglias Popoli nemici. Intanto con ardore incredibile si mossero le Flotte di Costanzo verso la Bretagna. Su quella, che era a Gesoriaco, cioè, a Bologna di Picardía, s'imbarcò egli ; ed ancorchè il mare foffe , gonfio, e poco favorevole il vento, pure animofamente sciolse dal lido. Pervenuto questo avviso all'altra Flotta, preparata alla sboccatura della Senna, accrebbe il coraggio a que' foldati, e marinari in maniera, che al dispetto del tempo contrario si mossero anch'essa Era Comandante d' ella Asclepiodoso Presento del Pretorio . Riusch a quelta col benelizio d'una denfa nebbia di andar a dirittura con

prospero cammino nella Bretagna, senza esfere scoperta da Alletto che colla sua s'era postato in offervazione all'isola Vetta, oggidi di Wight. Appena ebbe Asclepiodoto afferrato il lido, e sbarcate le truppe, e le munizioni tutte, che fece dar fuoco alle navi, acciocchè i suoi, veggendosi tolta la speranza d'ogni scampo, sapessero, che nelle lor sole braccia era riposta la salute, ed anche per impedir, che que'legni non cadessero in poter de'nemici. Atterrito Alletto parte dalla notizia, che Costanzo veniva contra di lui con una flotta, e che l'altra già pervenuta in terra ferma, minacciava tutte le fue Città, lasciata andare l'Armata sua navale, co'fuoi fe ne ritornò anch'egli indietro, e fi mife in campagna contra di Asclepiodoto. Senza aspettare di aver amite tutte le sue sorze, e fenza ne pur mettere in ordine di battaglia quelle, che feco avea, co i soli Barbari di suo seguito assali egli di poi i Romani. Rimafe fconfitto, ed anch' egli lafciò nel combattimento la vita, con essersi poi appena potuto discernere il cadavero suo, per aver egli deposto l'Abito Imperiale, che avrebbe potuto farlo conoscere nella zuffa, o nella fuga. Ma forfe molto più tardi accadde la caduta di collui. Intanto la flotta, dove era Collanzo Cefare, più per accidente, che per ficura condotta a cagion delle folte nebbie, imboccò il Tamigi, e per esso si spinse tino alla Città di Londra. L' arrivo suo su la falute di quel popolo ; imperciocche essendosi ridotti colà i Franchi, ed altri Barbari, che s'erano falvati dalla rotta di Alletto, mentre concertavano fra loro di dare il facco alla Città, e poi di fuggirsene : eccoti giugnere loro addosso Costanzo colle fue milizie, e tauliarli tutti a pezzi, con falvar le vite, e i beni di que' Cittadini . Così in poco tempo tutto quel paese della Bretagna, che ubbidiva già alle Aquile Romane, tornò alla divozion di Costanzo, con estremo giubilo di que' Popoli, per vedersi liberi da i Tiranni, e da i Barbari ausiliari, e più perchè trovazono in Costanzo non un nemico, ne un vendicativo, ma un Principe pien di clemenza. Perdonò egli a tutti , ed anche a i complici della ribellione (a), e sece restituire a i particolari tutto quan- (a) Eumenes to era stato loro tolto o da' Tiranni passati, o dalle sue medesime Panegyric. milizie. Così fu reflituita la quiete e l'allegrezza alle Contrade Romane della Bretagna; e i Popoli, non per anche foggiogati in essa, un sommo rispetto cominciarono ad osservare verso i Romami. Le Gallie anch' else rellarono libere dalle molte vessazioni patite in addietro per cagione di que' Corfari.

A quello medelimo anno; fe non falla la Cronica di Enfebro (b), Chronica

(a) Aurelius Viftor in Episome . Енгор. in Breviare (b) Joannes Malala in Chronogr.

si dee riferir la spedizione di Diocleziano Augusto contra di Achilleo usurpator deil' Egitto (a). Tanne egli assediata per otto mesi Alessandria, e secondo Giovanni Malala (b), le tosse l'uso dell' acqua, con rempere gli acquidotti. Finalmente entratovi, dimentico affatto della clemenza, non solamente tolse di vita il Tiranno, ed altri fuoi complici, ma permife a' fuoi foldati il facco di quella infigne Città, e poi datole il fuoco, ne fece diroccar le mura. Innumerabili furono coloro, che rimafero spogliati delle lor facoltà, e cacciati in efilio, Una favola farà il raccontar esso Malala, che avendo Diocleziano ordinato, che non si cessasse d'uccidere gli Alessandrini, tinchè il fangue loro non arrivalse a i ginoco chi del fuo cavallo, per accidente nell'entrar egli nella Città, inciampando il suo cavallo in uomo ucciso, si tinte di sangue il ginocchio. Diocleziano allora comando, che defistessero dalla strage, per essersi adempiuto il suo giuramento: per lo che quel Popolo alzo di poi una Statua di bronzo al di lui cavallo. Il folo Eumenio da Panegirista adulatore esalta la clemenza di Diocleziano, con cui avea dața la pace all' Egitto; imperocchè lo stesso Estropio (c);

(c) Eutrop.

Orofius , &

Diocles.

lib.1, 6.19.

oltre ad altri Scrittori (d), ci afficura, ch'egli con fomma crudel-(d) Eufeb, tà trattò que Popoli, Galerio Massimiano presso Eusebio (e) si trova intitolato Egiziano, e Tebaico: indizio, ch'egli, ficcome il bravo di Diocleziano, faticò in quell' imprefa . Nella Storia Miscella (e) Eufeb, (f) è scritto, che Collantino figlio di Costanzo accompagnò Dio-Hift. Eccles. cleziano colà, e militando diede più fegni del suo valore. Se poi tib. 8. c. 17.
(f) Historia crediamo a Sulda (g), in quella occasione fece Diocleziano cercare, Miscella in e bruciare quanti libri potè ritrovare, che trattassero d'Alchimia, cioè, di cangiare i metalli, convertendoli in oro, ed argento. Cre-(g) Suidas dono alcuni, che prellando egli fede a que' decantati fegreti, voin Except lesse levare a que Popoli i mezzi da ribellarii. Più probabile è, che tenendoli per cole vane, siccome sono in fatti, egli cercasse di guarir quella gente da cotal malattia, Quando que' libri avessero contenuto il segreto di sar oro, ed argento, non era si corto di giudizio Diocleziano, che gli avelse dati alle fiamme : avrebbe faputo ritenerli per valeriene in suo prò. Oltre a questo egli visitò tutto (h) Procos, il paese; ed abbiamo da Procopio (h), che avendo trovato un gran de reb. Perf. tratto di paese nell'alto Egitto confinante coli Etiopia, o sia colla Nubia, il cui mantenimento portava più spesa, che profitto a cagion delle scorrerse, che vi faceano continuamente i Nubiani, per via di una convenzione lo rilasciò a i medesimi, con obbligarli a tenere in freno i Blemmii, ed altri Popoli dell'Arabia, acoiotchè non non molestaffero l'Egisto. Aggiugne Olimpiodoro (a), che Dio: (a) Olympiodoro cleziano invitato da i Biemmii, ando a divertirsi nel loro paele, e piocorus che loro accordo un'annua pensione , per averli amici : il che a High. Byr. nulla servi coi tempo, essendo troppo avvezzi coloro al mestier del rubbare, che tuttavia a'di nostri continua in quel paese, altri non essendo slati i Biemmii, se non una nazione d'Arabi masnadieri, Offerva ancora Procopio, che in que' paesi erano miniere di smeraldi; il che veggo confermato da i moderni viaggiatori ; i quali nondimeno afferitcono non fapersi più il sito di quelle, per vendetta fatta da un Principe d' Arabi perseguitato indebitamente dall' avarizia turchesca.

Anno di CRISTO CEXCVII. Indizione xv. -

di MARCELLINO Papa 2.

di DIOCLEZIANO Imperadore 14.

di MASSIMIANO Imperadore 12.

MARGO AURELIO VALERIO MASSIMIANO AUGUSTO PER Confoli( la quinta volta,

GAJO GALERIO MASSIMIANO CESARE per la feconda.

Franio Annibaliano tenne in quell'anno la Prefettura di Roma, (b) Paglus Se foffe vero, che pell'anno prefente Eumenio recitata avel in Crit. Bar. fe la sua Orazione nelle scuole d'Autun, come ha creduto il Pa- De la Baisdre Pagi con altri (b), sarebbe da dire, che in quell'anno sosse già act & alii. cominciata la guerra fatta da Galerio Massimiano contro a i Per-mont, Memb siani. Ma non è ciò esente da dubbj, potendo essere, che nel cor des Emperrente anno, o pur nel feguente, come penfa il Tillemont (c), quel- (d) Europ. l'orazione venisse recitata, non contenendo essa indizio certo dell' in Breslar. Augre. Sia dunque a manufacturi dubitato, se Eumenio ne sia P Chronico. Autore. Sia dunque a me permello di rammentar qui la guerra (f) Idacina Persiana di Galerio, giacche Eutropio (d), Eusebio (e), Idacio (f), in Festis. e la Cronica Alessandrina (g) la riferiscono dopo la liberazion dell' (g) Chroniu. Egitto: confessando io nondimeno, che Aurelio Vittore (h), e Giovanni Malala (i) sembrano rapportarla al tempo avanti. Zonara (k) Villar in ne paria, come se fossero tutte e due nello stesso tempo succedute. Epitome. Regnava allora nella Perfia non fo fe Narfeo, o fia Narfe, o Nar- (i) Johannes fete, o pur Vararane, Principe ambizioso, che s'era mello in tella Chroner, di non la cedere a Sapore avolo fuo nella gloria di conquillato- (k) Zonaras Tom.II. . Tom. II. . The same of the same

(a) Lattanzins di More sibus Perfesutor. 6.9.

re. Aveva egli già tolta a i Romani l'Armenia, e con formidabil Armata minacciava il reflo dell' Oriente'. Diocleziano, per attestato di Lattanzio (a), non si sentendo voglia di sar prova del fuo valore contra di coloro, per non incorrere nella fciagura di Valeriano Augusto, diede secondo il solito l'incumbenza d'ella guerra al fuo gran Campione, cioè a Galerio Massimiano Cesare, con andarfene egli a ripofare in Antiochia col pretefto di attender ivi alla spedizion di gente, e di viveri all'Armata di Galerio a misu-

Hiftor. 1.7. cap. 25. (c) Aurelius Pictor in Epitome .

Oratione I. Ammianus Marcellin & alil . in Chronic. (c) Eufrop. in Breviar. Feftus in .. Breylarlos

(b) Orofius ra de bilogni. Era Galerio uomo arditistimo, ed Orofio (b) parla di due combattimenti contro i Perliani, ma fenza dirne l'elito Convengeno poi tutti gli Storici (e), che in un d'effi, o pure nel terzo, egli totalmente rimale scontitto da i nemici, non già per sua dappocaggine, ma per fua temerità aven do voluto con poche schie-Julianus re de suoi affalir le moltissime de i Persiani. Da una, o due parole di Eusebio (d) , e da altre di Eutropio (e), e di Ruso Feflo (f), ricaviamo, che lo stesso. Galerio venne in persona ad informar Diocleziano de'fuoi finistri avvenimenti; ma su si sgarbatamen-(d) Eusebius te, e con tale alterigia, e sprezzo ricevuto da Diocleziano, che fu collretto a tenergli dietro per più di un miglio di viaggio a piedi vicino alla carozza con tutto il fuo abito di porpora indollo. Po-(f) Rufus trobbe essere, che nel precedente anno tutto quello avvenisse. Ma per tal difavventura, ed ignominia in vece di perdere il coraggio, Galerio maggiormente si senti-animato alla venderta. Raunato dun-(g) Jordan, que un possente efercito (g), massimamente di Veterani e di Gott de Reb. Ger nell' Illirico, e nella Melia, con elso pulso nell'Armenia, per azzuleie cap. 1,1. farfi, di nuovo col Re Perfiano., Diocleziano anch'egli con molte Loftantino forze si avvicino a i consini della Persia nella Mesopotamia, per Rufus Fe- fiancheggiar Galerto, ma lungi da i pericoli. Mirabile fu quelta flus ibidema volta la circolpezione, e fagacità di Galerio, dopo aver imparato Eutropiusi dianzi alle sue spese. In persona con due soli compagni ando egli prima a spiare l'Armata nemica, e seppe si ben disporre le insidio. e cogliere il tempo, che assalito all' improvviso il cantoo nemico fuperiore bensi di forze, ma impedito dal gran bagaglio, interamente lo disfece con orrido macello della Gente Perliana. Scrive Zo-(h) Zonaras nara (h), che il Re loro se ne suggi, portando seco per buona ris in Annalib. cordanza del fatto una ferita. Ma resto prigioniera la di lui moglie, to o pure, come altri vogliono, le di lui mogli , forelle, e figliuoli dell'uno e l'altro fesso, con assaissime altre persone della prima Nobiltà della Persia. Lo spoglio del campo uemico fu d'immenso ricchezze, e ne arricchirono tutti i foldati. Ebbe cura Galerio, per

attellato di Pietro Patrizio (a), che fossero trattate con tutta pro- (a) Petras. prietà, e modestia se Principelse prigioniere satto sommamente am- Patricius de mirato da i Persiani, i quali sureno sorzati a consessare, che i Ro-Legation. mani andavano loro innanzi non meno nel valore dell' armi,, che Byzant. nella pulizia de costumi. Avrà pena il Lettore a credere ad Ammiano Marcellino (b), allorche racconta, che avendo un foldato (b) Anniatrovato in quell'occasione un sacco di cuojo, se pur non su uno nus Marcel-

fcudo, dove era gran quantità di perle, gittò via ic perle, contento del folo feudo; o facco : tanto erano allora le Armate Romane lontane dal lusso, e ignoranti nelle cofe di vanità, Certo un gran-

de ignorante dovea eisere costiff.

Giovanni Malala (c) lascio feritto, che Arfane Regina di Per-(c) Jazzaes fia, rimasta prigioniera, su condotta ad Antiochia, ed ivi nel deli-Malala in ziolo luogo di Dafne per alcuni anni con tutto onore mantenuta da Diocleziano, finche fatta la pace, fa restituità al marito. Aggiugne, che esso Augusto per la vittoria suddetta provar sece asturte le Provincie la fua liberalità. Ma non fullifle, che per alcuni anni durafse la prigionia della Regina Perfiana. Imperciocche Narse dopo essere juggito sino alle parti estreme del suo Reame, rivenne in fe flesso, e spedì a Galerio nno de suoi più considenti (d) per nome Alarhan, affinche umifmente il pregalse di pace con dar- Pateicine il gli un foglio in bianco per quelle condizioni, che più piacessero ad elso Galerio. Ne altro chiedeva quel Re, fuorche la reflituzion delle sue donne, e de suoi figliuoli, perche nel resto sperava buon trattamento dalla Generofità Romana, la quale non vorrebbe proppo ecclissata la Monarchia Persiana, cioè, uno de i due occhi, o pur de i due Soli che si avesse allora la Terra. L'ambasciata ando, e Galerio in collera rispole, che non toccava a i Persiani il dimandare ad altrui della moderazion nella vittoria dopo gl'indegni trattamenti da lor fatti a Valeriano Augusto, e ch'egli restava più tosto ofseso delle lor preghiere. Nientedimeno voleva ben ricordarli del costume de Romant, avvezzi a vincere i superbi, e resistenti, e a trattar bene chi si sottometteva. Con questo licenziò l' Ambasciatore, dicendogli, che il di lui padrone sperafse di riveder presto persone a lui tanto care. Venne Galerio a Nisibi nella Mcsopotamia, dove fi trovava Diocleziano, per conferir feco le propolizioni del Re nemico. Con grande onore fu allora ricevuto, e si trattò fra loro, fe si avea da dar mano alla pace. Pretendeva Galerio, (e) Aureliua

che si seguitasse la vittoria (e), in guisa che si sacesse della Persia Vidor in una Provincia finggetta all'Imperio Romano. Ma Diocleziano, che Epitome.

(d) Persus

le il tenere in ubbidienza quel valto Regno, fi ridusse a più discrete pretentioni. Fu dunque spedito a Narie il Segretario Sicorio Probo, il quale, trovato il Re nella Media vicino al fiume Asprudis, su molto onorevolmente accolto, ma non ebbe si tosto udienza, perchè Narse volle dar tempo a i suoi suggiti dalla battaglia di comparir-colà. L'udienza fu data alla presenza del solo Afarban, e di due altri; e Probo dimandò, che il Re cedesse a i Romani cinque Provincie poste di quà dal siume Tigri verso la di lui forgente, cioè l'Intelene, la Sofene, l'Arzacene, la Carduene, e la Zabdicene. Pretese in okre, che il Tigri fosse il divisorio delle Monarchie, Nisibì il luogo di commercio fra le due Nazioni; che l' Armenia fottoposta a i Romani , arrivalle fino al Caltello di Zinra su i consini della Media; e che il Re d'Iberia ricevelle la Corona dall'Imperadore. A riferva dell'articolo di Nifibi , Narse accordò tutto , e ripunziò ad ogni sua pretensione sopra la Mesopotamia: con che segui la pace, e surono restituiti i prigioni . Gloria , ed antilità non poca provenne dalla fuddetta vittoria all' Imperio Romano; perchè a testimonianza di Ruso Festo (a) durò la flabilità pace fino a i fuoi giorni, cioè, per quaranta anni, Libanius in avendola rotta i Persiani solamente verso il sine del governo di Coltantino, per riaver le Provincie cedute, ficcome in fatti-le riebbero. Galerio per quella si fortunata campagna fi gonfiò a difmifura ; e ficcome avvertì Lattanzio (b) , prele i titoli falloli di Perfico, Armeniaco, Medico, e Adiabenico, qualicche egli avelle foggiogate tutte quelle Nazioni. Quel che è più ridicolo, da li innanzi egli affettò il titolo di figliuolo di Marie, laonde Diocleziano cominciò a temer forte di lui. Si fa, che nel presentare a Galerio le lettere d'esso Diocleziano col titolo consueto di Cesare, più volte egli sclamò, dicendo: E fin a quando dovrò io ricevere questo folo titolo? Potrebbe essere, che nel presente anno ancora Massimiano Augusto, e Collanzo Cloro Cesare riportassero altre

vittorie dal canto loro contra de' Barbari ; ma giacche il tempo preciso delle loro imprese non si può tissare, parlerò de i lor fat-

and the state of t

ti negli anni feguenti.

parety) 3

(a) Rufus Feftus in Breviario . Bafilia

(b) Lattensius de Morsib. Perfec.

Anno di Cristo concuita Indizione 1.

di Diocleziano Imperadore 15. di Massimiano Imperadore 13.

Confoli ( ANICIO FAUSTO, e VIRIO GALLO.

COsì ho io descritto i nomi di questi Consoli, appoggiato a due Iscrizioni, che si leggono nella mia Raccolta (a), senza dare (a) Thesur. a Fausto il secondo Consolato, come alcuno ha tenuto; e con chia- Nov. Infer. mare il secondo Console Virio, e non Severo, come fa la Cronica p. 37% Alessandrina . Artorio Massimo per attestato degli antichi Cataloghi fu Prefetto di Roma in quest'anno. Potrebbe essere, che all'anno presente appartenesse la guerra fatta da Costanzo Cesare contra degli Alemanni . Eufebio (b) la riferifce circa questi tempi .. Eutro (b) Eufeblus pio (c), e Zonara (d) ne parlano prima della guerra di Perlia . in Chronic. Erano in armi gli Alamanni, e con poderoso esercito venuti alla (c) Europ. volta di Langres nelle Gallie, forprefero in maniera Costanzo, che (d) Zongras fu forzato a ritirarli precipitofamente colle fue genti. Pervenuto a la Annalli. quella Città, vi trovo chiuse le porte, per timore che v' entrassero i nemici. Se volle salvarsi, gli convenne sarsi tirar su per le mura con delle corde. Ma raccolte in meno di cinque ore tutte le sue milizie, coraggiosamente usci addosso a i nemici, li sbaraglio, e ne sece restar freddi sul campo sessanta mila, come ha il Testo Latino di Eusebio, Eutropio, Orosio (e), e Zonara. Ma chi (e) Orosius è pratico delle guerre, e sa, che d'ordinario troppo da parziali 47.6.25. s'ingrandiscono le vittorie, avrà ben ragionevolmente dubbio, che in vece di fessanta mila , s' abbia a leggere sei mila , come appunto fla nel Testo Greco d'Eusebio, e di Teofane (f). In que- (f) Theoi ila battaglia rellò ferito Collanzo. Eutropio dopo si gloriola vitto-phanes in ria feguita a dire, che Massimiano Augusto nell'Assirica terminò la Chronie. guerra contro a i Quinquegenziani con averli domati, e costretti a chieder pace, ch'egli loro negò.

More of the second of the seco

to do the stand Op in , make it going the

Anno di CRESTO OCECIX. Indizione II.

di MARCELLINO Papa 4.

di Diceleziano Imperadore 16. di Massimiano Imperadore 14.

GAJO AURELIO VALERIO DIOCLEZIANO AUGUSTO PER la settima volta,

MARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO AUGUSTO PER . la fefta.

FU in quest' sunno esercitata la Presettura di Roma da Anicio Fausto. Da che Diocleziano Augusto ebbe sceito per se il governo dell' Oriente, per l'affetto da fui preso a quel soggiorno, si diede ad abbellir di nuove sabbriche l'infigne Città di Antiochia, cioè, la Roma di quelle contrade; ma spezialmente v'attese, da che chbe ricuperato l' Egitto, e terminata felicemente la guerra co'Per-(a) Joannes fiani, per effere succedura un' invidiabil pace. Giovanni Malala (a), siccome di patriz Antiocheno, merita ben qualche sede, allorche descrive le suntuole opere di lui in ornamento d'Antiochia, e per ficurezza delle Frontiere Romane. Scrive egit dunque, che in quella Città fabbricò un valto palazzo, di cui già aven tiattieno gittati i fondamenti, ficcome ancora un bagno pubblico vicino al Circo a cui diede il nome di Terme Diocleziane : Furono ancora d'ordine suo falibricati i pubblici granai , per riporvi i grani , con regolar le misure del framento, e dell'altre cose venali, affinche i mercatanti non venifsero danneggiati da-i foldati. In eltre fabbrico nel Juogo di Dafne lo Stadio, acciocche ivi dopo i Giuochi Olimpici si coronalsero i vincitori. Quivi ancora erelse i Templi di Giove Olimpico di Apolline, e di Nemell, incroftandoli di marmi peilegrini : Parimente fabbrico fotterra un Tempio ad Ecate, al quale si scendeva per trecento sessanta cinque gradini ; e in Dasoe sua palazzo; dove potessero alloggiar gl' imperadori andando cola; quando in addietro stavano sosto le tende: Quivi pure, siccome ancora in Edessa, e in Damasco, dispose botteghe, per lavorarvi ogni forta d'armi ad uso della guerra, e perimpedir le frequenti scorrerie degli Arabi. Oltre a ciò in Antiochia da' fondamenti erefse una zecca, e fra alcuni altri bagni uno, a cui diede il nome di Senatorio. Ne quelto balto al fuo magnifico genio. Si applicò ancora ad alzar castella, e fortezze a i contini, mettendo guarnigioni di foldati dappertutto, e valenti Capitani, per custodir quelle fron-

Chronoger.

tiere. Abbiamo confermata da Ammiano (a) questa diligenza di (a) donte Diocleziano, secome ancora da Procopio (b), i quali scrivono, nus lazare aver egli spezialmente fortificato di mura e e di torri il Castello (b) Procop, di Cercufio, o fia Circefio nella Mesopotamia : L' Autore (c) in le Laise. oltre dell'Orazione del riftoramento delle Scuole in Autun , parla (c) Eumenes di varie Littà già desette, e divenute covili di fiere i le quali Oration, de dalla diligenza degli Augusti, e Cesari di questi tempi erano state Scholirestanrimesse in buono stato, e populate. Fa egli eziandio menzione rand. delle Fortezze alzate al Reno al Danubio all'Eufrate per guardia del Paese Romano. Se vogliamo stare alla testimonianza d' Idacio (d) , ebbe Massimiano Augusto guerrai in quest' anno co i (d) Idacius Marcomanni Popoli della Germania, e fracafsò le loro fquadre : in Faftis. della qual vittoria fecero anche menzione Eutropio (e), ed Aure- in Breviar. lio Vittore (f).

(f) Aurelius Vittor in Epicome a. OA Painte.

Anno di CRISTO CCC. Indizione 1117 off de MARGELETRO Papa 5: 100 the state of

di DIOCLEZIANO Imperadore 17. di Massimiano Imperadore 17.

FLAVIO VALERIO COSTANZO CESARE per la terza volta, an anti-Confoli ( GAJO VALERIO GALERIO MASSIMIANO CESARE per la seinifin ( terza. p. 9, finfip mar 15 tenten a sitte . Al " g" is

of the as the equipped of the profit worth tender to Effere nominato. Coftanzo Cefare ne' Fasti prima di Galerio avvalora l'opinion di coloro, che gli attribuiscono la preminenza , allorche egli fu cletto Cefare : Appio Pompeo Fauftino , fecondo gli antichi Cataloghi (g), efercitò in quest' anno la Pre- (g) Panvin. fettura di Roma . Alcune leggi , che fi pollono riferire all'anno in Faft. prefente, ci fan vedere Diockeziano dimorare in quelli tempi nel in Cycl. Il dirfi poi da Eutropio (h), the dopodia guerra Perliada furono (h) Eutrop. vinti i Sarmati i e domati i Popoli Carpi de Bastarni; se veral ibid. mente riguardaffe l'anno prefentes, ci farebbe intendere y perchè Diocleziano si trattenesse in quelle parti della giurisdizion di Galerio, cioè, per secondare le di lui militari imprese contra di que' Barbari. Ma per conto de Carpi , e Ballarni , la Cronica d'Eule- (i) Eulebille bio (i) ce il rappresenta molto prima soggiogati, e trasportati ad in Chronica. abitat nelle Provincie Romane : Parta il medefino Eufebio delle Terme Diocleziane, the fi cominciarono a fabbricare ( fecondoc-Sank

(a) Parius che crede il Padre Pagi (a)) circa quelli tempi in Roma; e fuin Cris. Bur. rono poi compiute da Coftantino, fabbrica di maravigliofa mole, di cui son da vedere gli Scrittori, che hanno illustrato Roma ana tica. Similmente Mallimiano Erculio Augusto fi applicò ad edificar le Terme Massimiane in Cartagine . Frequentissimo in questi Secoli era dappertutto l'uso de'bagni, che pure troviamo da si lungo tempo dismesso per quali tutta l'Europa.

> Anno di CRISTO CCCI. Indizione IV. di MARCELLINO Papa 6. di DIOCLEZIANO Imperadore 18. di MASSEMIANO Imperadore 16.

Confoli ( Tiziano per la feconda volta,

(b) Fabrett. CI parla in un' Iscrizione pubblicata dal Fabretti (b) di un Tue Infeription. S Flavio Postumio Tiziano Console. Egli da me è creduto quegli Pag. 208. stesso, che in quest' anno procedette Console ; perciocchè noi vedremo all'anno 305. Postumio Tiziano Presetto di Roma. Per l'an-

verso questi tempi un tal fatto accadesse,

(c) Eufebius no presente quella Presettura fu data ad Elio Dionifio. Eusebio (c) In Chronico . riferifce un orribit tremuoto, che in questi tempi si sece sentire in

Coftant.

Sidone, e Tiro, colla rovina di moltiffimi editici, ed oppreffione di popolo innumerabile. Quali imprese in questi tempi facesse Costanzo Cloro Cesare nelle Gallie, non sappiam dirlo, ne a qual (d) Eumen anno appartenga il raccontarfi da Eumenio (d) nel panegirico a in Panegyr Costantino Augusto, che Costanzo suo padre ne' campi di Vindone , creduto oggidi un luogo nel Cantone di Berna, fece una grandi de strage di nemici. Oltre a ciò essendo passata una sterminata? moltitudine di Nazioni Germaniche coi benetizio del ghiaccio nella grand Ifola formata dal Reno, cioè, nella Batavia, all'improvviso scioltosi il ghiaccio restò ivi de maniera ristretta, che su obbligata a renderfi prigioniera a Coffanzo. Non è improbabile, che

Anno di CRISTO CCCII. Indizione v.
di MARCELLINO Papa 7.
di DIOCLEZIANO Imperadore 19.
di MASSIMIANO Imperadore 17.

(FLAVIO VALERIO COSTANZO CESARE per la quarta vol-Confoli (ta, (GAJO GALERIO MASSIMIANO CESARE per la quarta.

TUmmio Tosco esercitò in quest' anno la carica di Presetto di Ro-M ma. Gran carellia fi pati in Oriente, ed arrivò ad una eforbitanza il prezzo de' grani (a). Nel ripiego, che prese in tal con- (a) Idacius giuntura Diocleziano, si desiderò la prudenza; imperciocchè ordi- in Fastisnò, che ad un prezzo mediocre si vendelle il grano: dal che ven- Lastantius no, che ad un prezzo mediocre il venuelle il giano da cile veni de Mortib, ne, che i mercatanti non ne vendevano più, nè faceano venirne Perfectore. da lontani paesi: sicchè crebbe di lunga mano la penuria, e la fa- can 7. me, e succederono sedizioni, ed ammazzamenti, con essere in fine costretto l'Imperadore a levar quella talla, e lasciare che il Mondo per quello conto si governasse da se stesso. Può-essere, che tal careftia fi stendesse anche all'Egitto, paese per altro solito a pascere gli altri coll'abbondanza fira. Certamente abbiamo dalla Cronica di Alessandria (b), e da Procopio (c), che Diocleziano assegnò al- (b) Chronic. cuni millioni di mifure di grano, da darfi annualmente in dono a i Alexandrin. poveri di quel paese, con distribuirlo per famiglie: liberalità che (c) Procepdurò sino a i tempi di Giustiniano Augusto, e sotto di lui cessò. in Hist. are. Abbiamo da Aurelio Vittore (d), che furono da i due Augusti (d) Aurelius pubblicate delle giustissime leggi per la quiete pubblica, e buono Vidor in flato delle Città , e che sopra tutto su abolito l'usizio de' frumen- Epitome, tari, cicè, di spie, o sia d'inspettori, che si mandavano nelle Provincie, per indagare, se v'erano movimenti, abusi, e doglianze. Sembra, che ful principio un tal impiego fosse onorevole, e ne ridondasse buon utile al pubblico, perchè informati gli Augufit de i disordini occorrenti, vi rimediavano. Ma nel progresso del tempo giusta il costume delle umane cose il buon istituto degenerò in una vera pelle ; perchè coltoro con inventar mille false accuse affassinavano chiunque lor non piaceva, o non si comperava la lor amicizia; e facendo paura anche a i più lontani, mettevano in contribuzione tutti i paesi. In oltre buoni regolamenti surono fatti per mantenere P abbondanza de' viveri in Roma, e per-Tom.IL. chè . Dd

chè puntualmente fossero pagate le milizie , e promosse le persone meritevoli, e gastigati i malfattori. Finalmente si continuò a cignere di belle, e forti mura la Città di Roma, ed abbellir l' altre Città con delle nuove magnifiche fabbriche : il che particolarmente fu fatto in Cartagine, Nicomedia, e Milano. Fra gli altri funtuoli edifizi Maffimiano Erculio Augusto in quest' ultima Città fece fabbricar le Terme, o vogliam dire i Bagni, che pre-(a) Aufonius sero la denominazione da lui. Ne sa menzione anche Ausonio (a) de Urbibus nella descrizion delle primarie Città . Non si può negare , v'erano motivi per potere appellar felice allora lo stato dell'Imperio Romano; ma ficcome aggiugne lo stesso Aurelio Vittore, nè pure allora mancavano pubblici guai, e sconcerti. La nesanda libidine di Maffimiano Erculio Augusto cagionava non pochi lamenti, non perdonando egli nè pure agli oftagi ; e Diocleziano , per non isconciar la quiete, e gl'interessi suoi propri, nè rompere la concordia con esso Massimiano, e con Galerio Cesare, chiudeva gli occhi, lasciando far loro quanto volevano d'ingiustizie, e prepotenze. Peggio ancora operò nell' anno seguente, come fra poco vedremo .

> Anno di Cristo ccciii. Indizione vi. di Marcellino Papa 8, di Dio cleziano Imperadore 20, di Massimiano Imperadore 18.

( GAJO AURELIO VALERIO DIOCLEZIANO AUGUSTO PER Copfoli ( l'Ottava volta, ( MARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO AUGUSTO PER ( Ia fettima.

(b) Buther. (c) Buther. (d) in quell' amo; anno non fo s'io dicar di funella, o put la Cyclo. di gloriofa memoria alla Religione Crifitana. Funello, perche in effo fu moffa la più orrida perfecuzione, che mai patifie in addicto la Fede di Criflo; glotiofo, perche quella Fede fi miro for hift. Evolof. Genuta da ianumerabili Campioni, iprezzatori de tormeni, e dello funella fede fi miro for discontine dello funella fede fi miro for discontine dello funella fede fi miro for discontine dello funella federa fi dello foro martino accrebbero i Gittadini al Cielo. (c). (d) Lettara Per tellimonianza di Lattanzio (d) fin l'anno di Criflo 298. Dio sutte d'Amo. Cettano, perche nel figrificate agl' Idoli niun figno fi vedeva nel Perfeutor. le vifecre delle vittime per predir l'avvenire, come fi figuravano perp. 0 710.

i troppo creduli Pagani, gli Aruspici attribuirono questo sconcerto al fospetto o alla certezza, che fosse presente qualche Cristiano. Allora Diocleziano in collera ordinò, che non folamente tutte le persone di Corte, fra le quali non poche professavano la Religione Cristiana, ma anche i soldati per le Provincie sagrificassero agl' Idoli, fotto pena d'effere flagellati, e caffati. Alcuni pochi per quell'ordine sostennero anche la morte, ma per allora gran rumore non fi fece. Avvenne, che Diocleziano Augusto, e Galerio Cefare suo genero unitamente passarono il verno di quell' anno nella Bitinia nella Città di Nicomedia. In que tempi, ficcome confessa Eusebio, per la lunga pace s'era bensi in mirabil forma di latata la Religione di Critto, coll'erezion d'infiniti Templi nelle stelle Città per tutte le Provincie Romane; ed innumerabil Popolo era già divenuto quello degli adoratori della Croce per l'Oriente, e per l'Occidente. Ma il loglio era anche entrato nel grano; già fra gli stessi Cristiani s'udivano ereste, si mirava l'invidia, la frode, la fimulazione, e l'ipocrissa crescinta fra loro, E infino i Vescovi mal d'accordo insieme disputavano di precedenze, l' un mormorando dell'altro, con giugnere poi le lor greggie ad ingiurie, e sedizioni, e a dimenticare i doveri, e i bei documenti di si fanta Religione, Giacchè niun penfava a placar Dio, volle Dio faril ravvedere, volle con leggier braccio galligar le loro negligenze, lasciando, che i Pagani sfogassero l'antico lor odio contra del fuo Popolo eletto (a), Galerio Cefare quegli fu, che accese il (a) Lettanfuoco. Costui da sua madre, donna di Villa, asprissima nemica de' sius de Mor-Cristiani, imparò ad abborrirli, e ne avea ben dati in addietro de' tibus Perfefieri fegni ; ma in quest' anno decretò di sterminarli affatto. Tro- & 10. vandoli egli dunque in Nicomedia col fuocero, Diocleziano, guando ognun credeva, che amendue per tutto il verno trattallero in fegreti colloqui de' più importanti affari di Stato . fi venne a fapere, che la sola rovina de Cristiani si maneggiava ne lor gabinetti . Galerio , diffi , era l'ardente promotore di quell'empia impresa. Diocleziano sece quanta disesa pote, dicendo, che pericolosa cofa era l'inquietar tutto il Mondo Romano, e che a nulla avrebbe servito, perchè i Cristiani erano usati a sofferir la morte, per tener falda la lor Religione; e che per confeguente farebbe bastato il solamente vietarla a i cortigiani, e soldati. Fece istanza Galerio, che si udisse il parer d'alcuni ufiziali della Corte, e della Milizia. Costoro aderirono tutti a Galerio. Volle parimente Diocleziano udir sopra ciò gli oracoli de'suoi Dii, e de'Sacerdoti Gen-Dd 2 tili .

tili. Senza ch'io lo dica, ognun concepifce, qual dovette effere la loro rispolla. Fu dunque stabilito di dar all'armi contra de' profetlori della Fede di Cristo; e Galerio pretendeva, ch' egiino si avessero da bruciar vivi; ma Diocleziano per allora solamente ac-

cordò, che Tenza fangue si procedelle contra di loro.

Diedefi principio a quella lagrimevol tragedia , per attellato di Lattanzio, nel di 23, di Febbrajo dell'anno presente, in cui il Presetto del Pretorio con una man di soldati si porto alla Chiefa di Nicomedia, posta sopra un'eminenza in saccia al Palazzo Imperiale. Rotte le porte si cercò in vano la figura del Dio adorato da' Cristiani . Vi si trovarono bensi le sacre Scritture , che surono tofto bruciate, e dato il faccheggio a tutti gli arredi, e vali facri. Stavano intanto i due Principi alla finestra, da cui si mirava la Chiefa, disputando fra loro, perchè Galerio insisteva, che se le desse il suoco, ma con prevalere la volontà di Diocleziano, che quel Tempio si demolisse, per non esporre al manifesto pericolo d' incendio le case contigue. Resto in poche ore pienamente eseguito il decreto, e nel di feguente si vidde pubblicato un Editto (a), con cui si ordinava l'abbattere sino a' fondamenti tutte le Chiese de'Cristiani, il dar alle siamme tutti i lor sacri libri, con dichia-

(a) Eufebius Hiftor. Eal. Lib.8.6.2.

cap. 14.

non rinunzialle alla Religion di Cristo. Tale sul principio su l'Imperial Editto, a cui poscia su aggiunto, che si dovessero cercar tutti i Vescovi, ed obbligarli a sacrificare a i salsi Dii. Finalmente fi arrivò a praticare i tormenti, e le scuri ; onde poi venne sius de Mor tanta copia di Martiri , che illustrarono la Fede di Gesù Cristo , sib. Perfecut, e servirono col loro sangue a maggiormente assodarla, e a renderla trionfanie nel Mondo. Poco dopo la pubblicazion di questo Edit-(c) Conftanto si attaccò il suoco due volte al Palazzo di Nicomedia (b), dove sinus & Dration, and abitavano Diocleziano, e Galerio, e ne brucio buona parte. Coflantino che fu poscia Augusto, e si trovava allora in quella Città, Eufebium . (d) Eusebius in una sua Orazione (c) ne attribuisce la cagione ad un fulmine, Hift. Eccles. suoco del Cielo. Lattanzio tenne all'incontro per certo, che autor (e) Baronius di quell'incendio fosse lo stesso Galerio Cesare, per incolparne poin Annalib, scia i Cristiani, e maggiormente irritar Diocleziano contra di lo-(f) Title ro, siccome avvenne. Non aspetti da me il Lettore altro racconmone, Mem. to di quella famola terribil perfecuzione del Popolo Cristiano, do-

rar infame ogni persona nobile, e schiavo ciascun della plebe, che

des Emper, vendofi prendere la ferie della medessima da Eusebio (d), dal Car-(g) As di del Baronio (e), dal Tillemont (f), dagli Asti de Santi del Bolsardorum Bolland, lando (g), in una parola dalla Storia Ecclefiastica,

CIR-

Circa questi tempi , per quanto si raccoglie da Eusebio (a), (a) Eusebius tentarono alcuni di farli Imperadori nella Melitene Provincia dell' lib. codem Armenia, e nella Soria. Di tali movimenti altro non fappiamo cap. 6. fe non ciò, che il Valelio offervò preso Libario Sosista (b). Cioè, (b) Liban. che un certo Eugenio Capitano di cinquecento foldati in Seleucia Oranon, 14. fu forzato da i medefimi a prendere la porpora , perchè non poteano più reggere alle fatiche loro impolle di nettare il Porto di quella Città . S' avvisò egli di occupare Antiochia, ed ebbe anche la fortuna di entrarvi con quel pugno di gente; ma follevatofi contra di lui il popolo d'essa Città , non passò la notte , che tutti que' masnadieri surono o morti, o presi. La bella ricompensa; che per quell'atto di fedeltà ebbero gli Antiocheni da Diocleziano, fu che i principali utiziali delle Città d' Antiochia, edi Seleucia furono condennati a morte fenza forma di processo, e fen-2a concedere loro le difefe. Questo atto di detestabil crudeltà rendè si odiolo per tutta la Soria il nome di Diocleziano, che anche novanta anni dappoi ; cioè a' tempi di Libanio, il cui avolo paterno fra gli altri perde allora la vita, con orrore fi pronunziava il suo nome. Abbiamo poi da Lattanzio (c), che Diocleziano si (c) Lastanz ni nuo none: . Teamann por de la compania de Morito. e porto a Roma in quest' anno per celebrarvi i vicennali, che ca- de Morito. e percuon devano nel di 20. di Novemb e. Hanno disputato intorno a que can 17. flo passo il Padre Pagi (d) , il Tillemont (e) , ed altri , cercando (d) Pagius quai vicennali fi debbano qui intendere , e come cadessero questi Crit. Baron. in quel giorno. Non entrerò io in sì fatti litigi, e folamente di- ad An. 298. in quel giorno. Non entrero to in si fatti negli, e tofantente di (e) Titterò, che oggidi fon d'accordo i letterati in credere celebrato in mont, Mem. quest'anno, e non già nel precedente, come porta il testo della des Emper. Cronica d' Eusebio (f), il Trionfo Romano d'esso Diocleziano, (f) Euseb. al qual per attellato d'un antico Panegirilla (g), intervenne anche in Chron. Massimiano Augusto, secome partecipe delle vittorie sin qui ripor- in Panegytate contro a i nemici del Romano Imperio. Con ciò, che abbiam ric. Manie detto di sopra all'anno 297, della pace seguita col Re di Persia, mian. & fecondo la riguardevol autorità di Pietro Patrizio (h), pare che s' Conft. c.8. fecondo la riguardevol autorna di Fierro Fattizio (n), pare cue (h) Perus accordi ciò, che lasciarono scritto il suddetto Eusebio, cd Eutro-Patricius de pio (i): cioè, che davanti al cocchio trionfale furono condotte le Legationib. mogli, le forelle, e i figliuoli di Narse Re di Persia, i quali già Tom. I. Hift. dicemmo restituiti molto prima. Si può verifimilmente credere, Byzantin. che folamente in figura, ma non già in verità comparissero in (i) Europ. quel trionfo le Principesse, e i Principi suddetti. Parla ancora Eutropio di funtuofi convitt dati in quella occasione da Diocleziano, ma non già di folenni giuochi, siccome costumarono i prece-

(a) Laftant. de Mort. Perfecutor. cap. 17.

denti Augusti, perchè egli sudiando il più che potea, il risparmio, si rideva di Caro, e d'altri suoi predecessori, che secondo lui scialacquavano il danaro nella vanità di quegli spetracoli (a) . Uscirono perciò contra di lui varie pasquinate in Roma; e non potendo egli fofferire cotanta libertà, ed infolenza, giudicò meglio di ritirarli da Roma, e di andarfene a Ravenna verso il fine dell'anno, senza voler aspettare il primo di dell'anno seguente, in cui egli dovea entrar Confole per la nona volta. Ma effendo la stagione assai scomoda a cagion del freddo, e delle pioggie, egli contraffe nel viaggio delle febbri, leggiere si, ma nondimeno collanti, che l'obbligarono fempre ad andare in lettiga. I Criftiani allora velfati in ogni parte cominciarono a conoscere la mano di Dio contra di questo lor perfecutore . Dissi in ogni parte; ma fe n' ha da eccettuare il paese governato da Costanzo Cesare, cioè (b) Id. 6.15. la Gallia; imperciocche per attellato di Lattanzio (b) effendo quel Principe amorevolissimo verso i Cristiani, ed estimatore delle lor

lib.7. c.15.

virtà volle bensì per non comparir discorde da Diocleziano capo dell'Imperio, che follero atterrate le lor Chiefe, ma che niun danno, o molestia venisse inferita alle persone . Anzi, se dice vero (c) Eufebius Eufebio (c), furono anche falve le Chiefe nel paefe di fua giurif-Hist. Eccles. dizione; o se pur ne surono distrutte alcune, ciò provenne dal suror de' Pagani, ma non da comandamento alcuno di Costanzo. Come poi si dica, che non mancassero anche alla Gallia i suoi Martiri, bollendo la persecuzione suddetta, è da vedere il Padre Pa-

cap. 38.

(d) Lastant, gi all'anno presente. Abbiamo poi dal sopra citato Lattanzio (d), che nel tempo de vicennali una Nazion di Barbari, cacciata da f Goti , si rifugio sotto l'ali di Massimiano Augusto , la qual poi presa nelle guardie da Galerio, & indi da Massimino, in vece di servire a i Romani, li fignoreggio, e calpello col tempo.

Anno di Caisto ccciv. Indizione vir-

di MARCELLIN O Papa 9.

di Diocleziano Imperadore 21. di Massimiano Imperadore 19.

( GAJO AURELIO VALERIO DIOCLEZIANO AUGUSTO PER

Confoli ( la nona volta , ( MARCO AURELIO VALERIO MASSINIANO AUGUSTO PER ( l'ottava ,

PRefetto di Roma noi troviamo nell'anno prefente Araclio Ruf-fino. Appena ebbe principio la perfecuzion decretata da Diocleziano, e Maffimiano Augulti, e da Galerio Cefare contro i feguaci della Religion Criftiana, che nello flesso tempo l'ira di Did cominciò a farfi fentire fopra questi persecutori , che crudelmente spargevano il sangue de'giusti, di modo che svani ogni lor pace. e grandezza; e l'Imperio Romano, già ridotto ad un florido stato, tornò ad essere un caos di rivoluzioni, e calamità. Già dicemmo, che il capo de' persecutori predetti , cioè, Diocleziano, caduto infermo nell'anno precedente, era venuto a Ravenna. Quivi flando procedette Confole per la nona volta nelle calende di Gennajo, e per isperanza di ricuperar la salute, vi si fermo tutta la flate. Ma veggendo, che il male in vece di prendere buona piega. sembrava che peggiorasse, determinò di passare all' aria più salutevole della Tracia; e tanto più perche gli premeva di dedicare il circo, ch'egli avea fatto fabbricare a Nicomedia . Facevanfi intarto dappertutto preghiere a i fordi Dii del Paganelimo per la confervazione della di lui vita. Per la Venezia, per l'Illirico, e pet le rive del Danubio, arrivò egli finalmente a Nicomedia, dove da tal languidezza fu oppresso, che nel di 13. di Dicembre corse voce di fua morte : il che riempic tutta la Corte di lagrime , e di fospetti, e per la Città si giunse sino a dire, che era stata data sepoltura al fuo corpo. Ma egli viveva, con tale indebolimento nondimeno di cervello, che di tanto in tanto delirava; e quantunque non mancaffero persone, le quali l'attestavano vivo, pure non pochi fospettavano, che si tenesse occulta la sua morte, per dar tempo a Galerio Cefare di venire, e d'impedire, che i foldati non facelsero delle novità. Ma noi nulla sappiamo delle azioni di Galerio in quell'anno: Quanto a Massimiano Erculio Augusto, si rica-

All and a second second second

& Conft. cap. 8.

(a) Incertus va da un antico panegirico (a), ch'egli essendo Console per l'otin Panegyr. tava volta, foggiorno non poco in Roma. Secon lo la Cronica di Damalo (b), Marcellino Romano Pontefice terminò in quell'anno il corfo di fua vita, alcuni han creduto col Martirio, ma fenza ad-(b) Analis, durne valevoli pruove. Anche negli antichi secoli sparsero voce i Donatisti, ch'egli nella persecuzione si lasciatte vincere dalla paura, e fagrificasse agl' Idolf: laonde fu poi formata una leggenda, in cui li rapprefentava la di lui caduta, e poi la penitenza, con altre favole, alle quali l'erudizione degli ultimi fecoli ha tagliato affatto le gambe, certo ora effendo, che questo Ponteiice fu elente da quel reato. La fierezza poi della perlecuzione cagion fu, che la Sedia di San Pietro stelle vacante per tre anni, non arrischiandofi alcuno ad empierla , perchè il furor de' Pagani spezialmente si scaricava sopra i Pastori della Chiesa di Dio...

> Anno di CRISTO CCCV. Indizione VIII. SEDE PONTIFICIA Vacante. di COSTANZO Imperadore 1. di GALERIO MASSIMIANO Imperadore 1.

(FLAVIO VALERIO COSTANZO CESARE per la quinta Confoli GAJO GALERIO VALERIO MASSIMIANO CESARE PET LA quinta .

de Morsib. Perfecusor. cap. 17.

R Estò appoggiata nell'anno presente la Presettura di Roma a Possumio Injuno. Seguitava intanto Diocleziano Augusto il foggiorno fuo in Nicomedia, fempre infermo; le non che nel di (s) Ladant. primo di Marzo fece forza a fe stesso (c), ed usci il meglio chè pote fuori del palazzo per farfi vedere al popolo, ma si contraffatto pel male, che appena fi riconosceva quel desto, e in centi tempi ancora fi offervava in lui qualche alienazione di mente. Da li a poco fopraggiunie Galerio Cefare a vistarlo, non già per seco rallegrarfi della ricuperata falute, ma per esortario, anzi sorzarlo a rinunziare all' Imperio. Già aveva egli tenuto un finil ragionamento a Massimiano Erculio Imperadore, adoperando parole di gran polfo, cioè, minacciandolo di una guerra civile, se non deponeva in fue mani il governo. Ora egli fulle prime fi studio con buone maniere di tirare il fuocero Diocleziano a' fuoi voleri rappresentandogli l'età avanzata, l'infermità, e l'inabilità a più

governar popoli, e mettendogli innanzi a gli occhi l'esempio di Nerva Augusto. Al che-rispondeva Diocleziano estere cosa indecente, che chi era flato ful trono, fi avelle a ridurre ad una vita umile, e privata, e ciò anche pericolofo, per aver egli disgustato assaissime persone. Ne valere l'esempio di Nerva, perchè egti sino alla morte ritenne il suo grado. Che se pur Galerio bramava d'alzarsi, tanto a lui, quanto a Costanzo Cloro si conferirebbe il titolo d' Augusto. Ma Galerio dopo aver replicato, che in far quattro Imperadori si sconcerterebbe la forma del governo introdotto dal medefimo Diocleziano, preso un tuono alto di voce aggiunfe, che s'egli non voleva cedere, farebbe fua cura di provvedervi, perchè certo non voleva più far si balla figura, flanco della dura vita di quindici anni menata nell' Illirico fempre in armi cortra de' Barbari, quando altri godevano le delizie in paesi migliori, e tranquilli. Diocleziano infermo, e che già avea ricevute lettere di Massimiano coll'ayviso di somiglianti minaccie a lui satte da Galerio, e colla notizia, che costui andava a questo tine sempre più ingroffando l'efercito proprio : allora colle lagrime agli occhi si diede per vinto, e restarono d'accordo tanto egli, che Massimiano di deporre l'Imperio. Si passò dunque a trattare dell'elezion di due Cefari . Proponeva Diocleziano , che tal dignità si conferifse a Costantino figlio di Costanzo, e a Massenzio figlio di Massimiano. Amendue li rigettò l'orgoglioso Galerio, con dire, che Masfenzio era troppo pien di vizi, benchè genero suo; Costantino troppo pien di virtù, ed amato dalle milizie; e che niun d'essi preflerebbe a lui l'ubbidienza dovuta ; laddove egli voleva persone : che facessero a modo suo. Ma e chi fi fara ? dise allora Diocleziano . Rispose Galerio : che si promoverebbe Severo , e Daja , o fia Daza figlinolo di una fua forella, ed appellato poeo innanzi Massimino, amendue nativi dell'Illirico. Al nome di Severo replicò Diocleziano: Quel ballerino? quell'ubbriacone, che fa di notte giorno, e giorno di notte i Quello appunto, seguitò a dir Galerio, perch'egli sa onorasamente governar le milizie. Bisognò, che Diocleziano abbassasse la testa, e si accomedasse a i voleri dell'altero suo genero. Altro dunque non resto a Diocleziano, che di concertare per via di lettere con Massimiano la maniera, e il giorno di rinunziare l'Imperio, e di dar la porpora a i due stabiliti Cesari, benche l'infolenza di Galerio, prima anche di parlare a Diocleziano, era giunta ad inviar Severo ad elso Massimiano, con fargli istanza della Porpora Cesarea.

Tom, IL.

Ven-

de Mort. Perfecutor. cap. 19.

Venne il di primo di Maggio, cioè, il giorno concertato per (a) Laffant. far la rinunzia suddetta (a). Comparve Diocleziano in un luogo tre miglia lungi da Nicomedia, dove già lo flesso Galerio molt, anni prima era flato creato Cefare. Quivi alzato fi mirava un trono, quivi era disposta in ordinanza la Corte, ed Armata tutta. Collantino anch'egli , siccome Tribuno di prima riga , v'intervenne , e gli occhi di tutti flavano rivolti verso di lui , sperando, anzi tenendo per fermo, che sarebbe egli l'eleuo per la Cesarea Dignità: quand' ecco Diocleziano dopo aver colle lagrime agli occhi confessata la fua inabilità, e il bifogno di ripofo, e dichiarati i due nuovi Augusti Costanzo Cloro, e Galerio Massimiano, prominzia Cesari Severo, e Massimino. Stupesatti i soldati cominciarono a guardarsi l' un l' altro con chiedere, se sorse si sosse mutato il nome a Collantino. In questo mentre Galerio sece venire innanzi Daja, chiamato Masfimino; e Diocleziano cavatasi di dosso la porpora, con essa ne vefli il novello Cefare: cioè, chi cavato negli anni addietro dal pecorajo, e dalle felve, prima fu femplice foldato, poi foldato nelle guardie indi Tribuno, e finalmente Cefare; non più pastore di pecore, ma di foldati, ed assunto a governare, cioè, a calpellar l'Oriente, benche nulla intendesse ne di milizie , ne di governo di popoli . Diocleziano, ripigliato il suo nome di Diocle, su mandato in carrozza a ripofare in Dalmazia patria fua, e fi fermò a Salona. Ne fusfifte il dirfi da Malala (b), che egli fece la rinunzia in Antiochia, (b) Johannes e, prese l'abito de' Sacerdoti di Giove in quella Città ... Galerio Augusto, e Massimino Cefare presero le redini, e cominciarono nuove tele, per falire anche più alto. Trovavafi allora Massimiano Erculio Augusto in Milano, Città, dove solea soggiornar volentieri. Già accennai, che quivi egli avea fabbricate funtuole Terme. Si può anche credere, che vi edificasse, come lascio scritto Galvano dalla Fiamma (c), il Palazzo Imperiale, e un Tempio ad Ercole, creduto oggidi la Bafilica di San Lorenzo. In essa Città (d) nel medefimo di primo di Maggio, fecondo il concerto, anche lo flefso Massimiano Imperadore depose la porpora, dichiaro Costanzo Cloro Augusto, e Severo Cefare : il che fatto, per attestato di Eutropio (e), e di Zolimo (f), la cui Storia mancante negli anni addietro torna qui a riforgere, si ritirò ne luoghi più deliziosi della Lucania, parte oggidi della Calabria, non già per ripofare, ficco-(e) Entrop. me vedremo, ma per aspettar venti più savorevoli alla sua non ancor domata ambizione. Il racconto fin qui fatto, e quanto fucce-

dette di poi, ci fa conoscere, che questi due Augusti non per

Chronogr. (c) Gualvaneus de Flamma Manipul. Flor. Tom. XI. Rer. Italicar .. (d) Eufebius in Chronic. Idacius in Chronico. Incertus in Panegyric. Maximian. in Brevior. (f) Zosimus bib.Ll.

Malala

tile dilsero, ma per forza lor fatta depofero lo feettro. Siechè nor miriamo pallato l'Imperio Romano in due novelli Augusti, cioè fri Costango Cloro, e in Galerio, appellato Massimiano il giovane, a difimzione del vecchio depotto; e in due nuovi Cefari, cioè, in Severo, e Massimino. Le porzioni loro allegnate surono le seguenti. A Costanzo tocco la Gallia, l'Italia, e l'Affrica, e per conseguente anche la Spagna, e Bretagna, A Galerio tutta l' Afia Romana, l'Egitto, la Tracia, e l'Illirico, Ma per atteflato d'Eutropio (a), e di (a) Eutrop, Aurelio Vittore (b), Costanzo contento del titolo, e dell'autorità in Breviario. Augustale, e delle Provincie a lui già commesse, lasciò a Severo. (b) Aurelius Gelare la cura dell'Italia, e probabilmente ancora dell'Affrica, che Cafaribus. nel comparto precedente andaya unita con essa Italia, dovendo non-

dimeno ello Severo (c), a tenore del regolamento già fatto, dipen- (c) Anonydere da i cenni d'esso Costanzo. Per segno di quello, come costa mus Valedalle Medaglie (d) , prese egli il nome di Flavio Valerio Severo . si anus post Nella stella guisa Massimino Cesare dovea prestare ubbidienza a Ga- (d) Mediobe lerio Augusto suo zio materno. in Numifor

- Già abbiam detto come costui fosse vilmente nato. Aggiungasi Imperator. ora, ch'egli era una fentina di vizi (e). Spezialmente predominava (e) Eufebius in lui l'amote det vino, per cui sovente usciva di cervello; e per- Ladantius; che in quello flato ordinava cofe pregiudiziali anche a fe fleffo Vidor; & ebbe poi tanto giudizio da ordinare, che da li innanzi nulla si eseguisse di quello, ch' egli comandava dopo il pranzo, o dopo la cena, fe non nel giorno feguente. A quello vizio tenne dietro un'efegrabil lascivia, ed una non inserior crudeltà, ch'egli massimamente sfogò contra de' Criftiani, de' quali fu fiero nemico, ed asprissimo persecutore. Di che peso sosse costui, troppo lo provarono i popoli da lui governati, perchè da lui carican d'infoffribili importe. in guifa che fotto di lui reflarono impoverite, e spogliate le Provincle stutto rubbando egli, per darlo a i fuoi cortigiani e foldati. Vero è che Vittore gli dà la lode d'uomo quieto, ed amator de'letterati; ma fecondo Eufebio non fi fa', ch'attri egli amafse (f) Mediob, fe non i maghi, ed incantatori, i quali erano i fuoi più favoriti. Siccome apparisce dalle Medaglie (f), questo barbaro Daja; o (g) Eu Daza, fi vede appellato Gajo Galerio Valerio Maffimino, 'A coftur Hist. Ecclesia

secondo Euschio (g), non lascio Galerio tutto l' Oriente in governit. 9. cap. 13 no, ma folamente la Soría, e l'Egitto Siccome dissi, Costantino (h) Lastantes deluso dalle sue speranze (h), tuttavía dimorava a Nicomedia nell' Perseutor. Armata del fu Imperador Diocleziano, presso il quale s'era fin 6.14.

Ee 2

qui trattenuto, come offaggio della fedeltà di Coffanzo già Cefare. ed ora Augusto. Ed appunto in questi tempi esso suo padre con: varie lettere andava facendo islanza a Galerio, che gli si rimandasse il figliuolo per desiderio di rivederlo, massimamente da che fi sentiva malconcio di sanità. Galerio avea delle altre mire, per non lasciarlo andare. Imperciocchè, considerato il natural di Coflanzo assai dolce, e pacifico, per eui lo sprezzava, e molto più la disposizione in lui di corta vita a cagion degl'incomodi di sua falute, colla giunta ancora di poter egli disporre de i due Cesari a talento suo, siccome sue creature : già si teneva egli in pugno il dominio di tutto l'Imperio Romano per la morte di Costanzo. e quando occorrefse, colla superiorità delle sue sorze. Perciò avendo in mano Coltantino, non si sentiva voglia di licenziarlo, anzi nulla più desiderava, che di torsi dagli occhi questo ostacolo al suo maggiore innalzamento, con levargli la vita. Ma non ofava di farlo apertamente, perchè non gli era ignoto, quanto affetto portaffe l'esercito a questo giovane Principe, dotato di mirabili quali-(a) Phorina tà. Ricorse pertanto alle insidie, e frodi. Prassagora Storico (a), il qual si crede, che vivesse sotto lo stesso Costantino, o pur sot-

Bibliothec: Codis. 62.

to i di lui figliuoli, lasciò scritto, che Galerio obbligo un giorno Costantino a combattere con un furioso lione, ed egli in fatti P (b) Zonaras uccife. Così per relazion di Zonara (b), l'inviò un di ad assalir in Annalib. con poca gente un Capitano de Sarmac, che s'era inoltrato con

(c) Anony-molte foldatesche (c). Costantino v' ando, e presolo per gli ca-

mus Valejia pelli , lo firafcinò a' piedi di Galerio. Probabilmente nella flessa guerra co i Sarmati, che sembra succeduta in quest' anno, su da esso Galerio inviato Costantino alla testa d'alcune milizie contra di que' Barbari per mezzo ad una palude, con isperanza, ch'egli reflasse quivi o affogato, ovvero oppresso da i nemici. Tutto il contrario avvenne. Egli fece strage de i Sarmati, e tornò colla vittoria a Galerio, che si sece bello del valore altrui. Così Dio in mezzo a tanti pericoli, ed infidie preservò questo Principe, per (4) Aurelius farne poscia un mirabile spettacolo della sua provvidenza in favo-

Victor in re della fanta sua Religione. Certo non sussiste, come vuole Aurepitome. lio Vittore (d), che Costantino sosse tenuto in Roma per ostaggio Epitome . in Vita Con. da Galerio, il quale si sa, che non venne più a Rousa. Di que-Austini 6.4 lle infidie a lui tefe abbiamo anche la testimonianza d'Eusebio (e). £42, 10,

Anno

Anno di Cristo cocvi. Indizione ix.
SEDE PONTIFICIA vacante.
di GALERIO MASSINIANO Imperadore 2.
di SSEVERO Imperadore 1.
di MARCO AURELIO VALERIO MASSENZIO
Imperadore 1.
di MARCO AURELIO VALERIO MASSENIANO
Imperadore 1.

(FLAVIO VALERIO COSTANZO AUGUSTO per la festa Volta, Volta, GAJO GALERIO VALERIO MASSIMIANO AUGUSTO per la festa.

PRefetto di Roma in quell'anno fu Annio Annalino. Non folo erano a Costantino assi note le premitre che fices anni erano a Costantino assai note le premure, che facea per rivederlo Costanzo Augusto suo padre, ma eziandio che la di lui sanità ogni di più andava declinando (a). Perciò cotanto anch' egli (a) Lallann pregò, e si raccomandò per levarsi da que pericolosi ceppi, che de Mortib. Galerio per non venire ad un'aperta rottura con Costanzo, si con. Persecutor. tentò in fine, ch'egli fe ne andasse . Diedegli dunque una fera le cap. 14dimissorie, con gli opportunt ordini alle poste di somministrargli i cavalli, ma con dirgli, che aspettalse a muoversi la mattina feguente , finch' egli fosse levato di letto , perchè avea degli altri ordini da dargli . Fu creduto preso da loi questo tempo, per ispedire innanzi un corriere ad avvilar Severo Cefare, che nel passare Coffantino per l'Italia, fosto qualche preteflo il risenesse. Galerio a questo fine stette in letto quella mattina fino a mezzo di. Levatoli allora difse, che si facesse venir Costantino. Ma Costane tino, appena fu a letto Galerio, nella notte innanzi se n'era partito, camminando per le poste con tal fretta, come se suggisse da un gran pericolo, ed aspettasse d'essere inseguito. Anzi dopo aver presi quanti cavalli gli occorreano alle poste (b), ebbe la pre- (b) Anonycauzione di florpiat di mano in mano gli altri, affinche niuno gli mus Valefia potesse correre dietro. A questo avviso oh si, che Galerio per la nus post collera fumò (c). Peggio fu, allerchè dopo avere ordinato d'infe (c) Zofimus guirlo toflo a briglia sciolta, gli su detto, che non restavano più lateste tavalli abili alle peste. Durò satica a ritener le lagrime per la rabbia. In quella maniera felicemente Coffantino fi levò dall'unglije

Vidor. & Zosimus , ib.

1.1. 6.2 1.

Conft. c.7.

pimento passate l'Alpi, arrivò nelle Gallie, cioè nella giurisdizion (a) Aurelius di fuo padre. Aurelio Vittore, e Zosimo (a) attribuiscopo la fuga di Collantino alla fua anficià di regnare, e al dispetio di vederantepolti nella dignità a fe , figlinolo d'un Imperadore , due feivatici villani, cioè Severo, e Massimino. Non è improbabile, che folle anche cost. Arrivo Coftantino all' Augusto suo padre, nol (b) Euseb trovò già su gli estremi della vita, come scrivono Eusebio (b), Vita Conft. ed Aurelio Vittore, perché oltre all' Anonimo Valestano, Eume-(c) Eumenes mo (c) Serittore più licuro di tutti, ci afficura nel panegirico di lui recitato pochi anni di poi , che Costantino giunse a Gesoriaco, Panegyric. oggidi Bologna di Picardia nel tempo appunto, che Costanzo suo padre era per levar le ancore di una poderofa Flotta da lui preparata, per paffare nella Bretagna a guerreggiar co i Popoli Pitti , e Caledonii . Immenfo fu' il giubilo fuo all' inaspettato arrivo del liglio, il quale unissi tosto a sui nel pallaggio per quella spe-

ghie di chi mal volentieri il mirava tra i vivi, e fenza interrom-

dizion militare,

Hift. Angl. Lib.1 . c. 1. (c) Ufferius gann. (E) Aurel. Vider in Epitome . (g) Anony-Bius Valef.

tagna, che oggidi Scozia si noma, nazione siera, che si credeva, (d) Beda secondo Beda (d), venuta dalla Scitia colà. L'Userio (e) la flis mò uscita della Scandinavia o de luoghi circonvicini . Ma gli antichi (f) slendevano talvolta il nome degli Sciti non solo alla prede Reb. Bri- fente Tartaria , ma anche alla Ruffia , e agli altri ultimi popoli del Settentrione. Fu affilito Collanzo in quella militare imprefa da Eroc Re degli Alamanni, che v'intervenne in persona. Altro non fappiamo di quella guerra, fe non che per attellato dell'Anonimo Valefiano (g) egli riporto vittoria di que popoli, Ma mentre si trovava esso Costanzo nella Città di Jorch, la sanità sua stata affai debile in addietro, e molto più inlievolita per la vecchiaia, peggiorando il condusse all'ultima meta; e però nel di 25 di (h) Idacius Luglio (h) in mezzo a i fuoi figliuoli passo all'altra vita, Magniin Chronico. fico funerale fu a lui fatto, e ficcome Pagano di credenza secondo (i) Mediob. la Numifmi il facrilego rito de' Gentili, fu egli anche deificato, ciò apparendo da varie Medaglie (i). Hanno disputato, e tuttavia disputano gli (k) Stepha- eruditi Inglefi intorno al luogo della fua sepoltura. Era egli nato a Naissum. Città della nuova Dacia, che oggidi si chiama la Servia, e però nell'Illirico, come si ricava da Stefano Bizantino (k),

dall'Anonimo Valeliano, da Coltantino Portiroger (1), e da al-

Abitavano i Pitti e Caledonii in quella parte della gran Bre-

Imperator. nus de Urbisinus Porphyrogenita de Prov.

tri Scrittori. Se è vero, che Claudia sua mad tropio suo padre , fosse sigliuola di Crispo

Got-

noglie di Eur

di Claudio il

Gottico Imperadore, non si può negare un pò di nobiltà alla di lui origine. Certamente gli autichi diedero per indubitata questa sua discendenza. La Famiglia Claudia, e il nome di Crispo si trova ne' suoi posteri . Per la via dell'armi diede egli principio alla fua maggior fortuna, e trovandoli alla guerra nel paese dell' Elvezia, oggidi gli Svizzeri, quivi Elena, donna di baffiffima condizione , gli partori nell'anno di Cristo 274, Costantino , che su poi gloriofillimo Imperadore. Se Elena folle moglie; o pur femplice concubina di Collanzo, non s'è potuto finora decidere. Eufebio (a) nella Cronica ( se pur non è ivi San Girolamo, che par- (a) Euschius li ). Zolimo (b) nemico aperto di Collantino il Grande, l'Antore in Chronico. della Cronica Alessandrina (c), Nicesoro ed altri ci rappresentano (b) Zosimus P Imperador Collantino nato fuori delle nozze. All' incontro l'Ano- (c) Chronica nimo Valefiano chiaramente ci dà Elena per fua moglie; ed Eu- Alexandrin. tropio (d), Scrittore alsar vicino a quelli tempi, mette Collantino (d) Eutrop. nato ex obscuriori matrimonio, consessando bensi la viltà della ma- in Breviar, dre, madre nondimeno sposata da Costanzo. Lo stesso vien attestato da i due Vittori (e) con dire, che Costanzo, allorchè su creato (e) Aurelius Cesare , dovette ripudiare la prima moglie , e questa non poté es. Vistor in fere se non Elena, perchè non apparisce, ch' egli altra ne avesse. Epitome. Quel che è più , l' Anonimo Panegirista (f) di Costantino scrisse de Casarib. di lui: Quo enim magis continentiam patris aquare potuisti , quam (f) Idacius quod te ab ipfo fine pueritiee illico matrimonii legibus tradidifti, in in Panegye, primo ingressu adolescaniæ sormares animum mariadem &c. Ma se un Autore contemporaneo scrive ; che Costantino per non essere da meno di fuo padre nella continenza , appena ufcito della puerizia 1943. ( prefe moglie : certamente in confronto di tale autorità cefsa quella di Zelimo, e d'altri Autori molto posteriori y e sembra giusto il credere stata Elena moglie legittima di Costanzo, bench' egli poi

Scrittore non v ha fra gli antichi, në folo de Criftiani, ma (c) Lalani, anche de Gentill, il quale non parli con elogio delle qualità del di Mort. de Coltanos Augusto (g). Oscrevavali in lui un natural buono; inferiore gili finoffavar focolo; e valorofo nel meliter della giultizia. Quanto Locutar la egili fi moffava focolo; e valorofo nel meliter della giurta, a devoda Pattertanto: poi compartiva moderato nelle vittorie, e facile a per meyr. della propositi bentili a contraverir a i doveri della conte Eufobra in nenza, con quelle, ed altre vittui s'era egli comperato il citore fantin. Li con quelle, ed altre vittui s'era egli comperato il citore fantin. Li con contraverir con contraverir della conte l'incomperato il contraverir con contraverir della conte l'incomperato il contraverir con contraverir contraverir con contraverir con contraverir con contraverir con contraverir con contraverir contraverir contraverir con contraverir con contraverir con contraverir con contraverir contraverir contraverir contraverir con contraverir contra

scondo l'uso de Gentili la ripudiasse, per prendere Teodora il alluola di Mallimiano Augusto nell'anno di Cristo 292.

£1. 6. 14.

norata sua premura, che i sudditi godessero quiete, e selicità, amando, che si arricchiste non già il Fisco, ma essi bensi. Viveva egli appunto con grande frugalità per non aggravarli ; e contento per ulo suo di pochi vasi d'argento, allorone dovea far de i so-lenni conviti, mandaya a prendere in prestito l'argenteria degli a (a) Idea mici . Fra l'altre cofe racconta Eufebio (a) un fatto degno di memoria, Cioè, che ellendo giunte queite relazioni a Diocleziano, fpedi egli nella Gallia alcuni fuoi uomini con ordine di fare a nome fuo una parlata forte intorno alla fua difattenzion nel governo, flante la fua povertà, e il non aver tesori in calla per valersene ne' bifogni della Repubblica. Collanzo, dopo aver moltrato di gradir lo zelo del vecchio Imperadore, li prego di fermarli qualche giorno nel suo palazzo. Intanto sece sapere a sutti i più ricchi delle Provincie di sua giurisdizione, d'essere in bisogno di danaro, Tutti, ed allegramente corfero a portare ori, ed argenti, gareggiando fra loro a chi più ne recasse. Altora Collanzo, fatti venir gli uomini di Diocleziano, mostrò loro quel riogo sesoro, dicendo, che quello lo tenevano in depolito persone sue tidare, per darlo alle occorrenze. Maravigliati coloro se ne andarono, riferendo poi a Diocleziano quanto aveano veduto. E Cottanzo, richiamati i padroni di que' danari loro puntualmente tutto reltitui colla giunta di molti ringraziamenti. Ho io udito raccontar quello fatto di un Principe d'Italia del secolo prossimo passato; ma probabilmente la copia di tal azione non suffisse. Non su men lumi-(b) Eufet. posa in Costanzo la pietà (b) . Ancorchè egli non giugnesse mat ad abbracciar la yera Religion di Crifto, pur si tiene, che abborrifle il copioso numero de suoi falsi Dir; e non adora se se non un solo Dio Sovrano del tutto. Amava in oltre non poco i Cristiani, li favoriya in ogni congiuntura, moltiffimi ne teneva al fuo fervigio in Corte. Ed allorche nell' anno 303, Diocleziano, e Galerio pubblicarono que' fieri editti contro il nome Craltiano, e gl' inviarono anche a Costanzo, e a Massimiano Erculio per l'esecuzione: Massimiano gli efegui con piacere; ma Costanzo, per non parere di opporfi a gli altri, lafcio bensi , che fi abbattellero molte Chiefe nelle Gallie, siccome accennai di sopra; ma non permise, che sa perseguitallero le persone, nè che fosse tolta ad alcuno la libertà della Religione, Egli è credibile, che indulgenza tale provenisse dal fuo naturale amorevole verfo tutti, o pure dalle infinuazioni a lui fatte da Elena fua prima conforte, fe pur ella era in que tem-

46. 8. c. 1 2. Hift. Eccl. & in Vita Conftantin. Lib. 1. c. 15. Optatus Li. Lattantius de Mortib. Perfecutor. gap. 15.

pi Cristiana; del che si dubita, ed Eusebio chiaramente lo niega. l'uo nondimeno essere, che anch'ella fosse almeno in que' primi tempi affai inclinata a Religion così fanta. Si racconte ancor qui da Eulebio (a) una memorabil azione di Costanzo. Allorche vennero que' (a) Eust. fulminanti Editti contra de' Cristiani, egli intimò a chiunque de' in Vita Confuoi Cortigiani, de' Giudei, e de' provveduti d'altri ulizi, profes. Asntini l. I. fanti la Legge di Gesù Cristo, che dimettessero i posti, o pur la - 649, 17. sciassero quella Religione. Chi s'appigliò all' uno, chi all'altro partito. Allora Collanzo rimprovero a i defertori del Cristianesimo la loro infedeltà, e viltà, e li caccio dal suo servigio, con diret che dopo aver tradito il loro Dio, molto più erano capaci di tradir lui; e però ritenne al servigio suo i fedeli, confido loro la fina guardia e li tratto come fuoi amici nel tempo fleso, che gli altri Principi infierivano contro alla greggia di Cristo. Dopo Elena sua prima moglie, ch' egli fu obbligato a ripudiare nell' anno 292. dalla quale ebbe Costantino il Grande, sposo Flavia Massimiana l'eodora, hglia di Mallimiano Augusto, che gli partori tre malchi, cioè, Delmacio, Giulio Costanzo, ed Annibaliano, siccome ancora

tre figlie, cioè, Coltanga, Anastasia, ed Eutropia. Prima di morire, fiocome abbiamo da Eulebio Celarienfe (b), (b) Eules. da Lattanzio (e), da Giuliano Apollata (d), da Libanio (e), e mat-in Vita Con-Emamente da Eumenio (f) Scrittore contemporaneo. Collanzo stantint. determino, che il folo Costantino primogenito suo nato per quan- (c) Lastane, to fi crede nell'anno 274, regnalse, e che gli altri fuoi fratelli perfecutor. vivesero vita privata . Raccomandollo ancora all'efercito suo , e (d) Julianus nol raccomandò indarno; imperciocche nel giorno flesso, in qui Oratione 1. mancò di vita esso suo padre, tutte le milizie col Re degli Alaman. (c) Libaniua ni Eroc, il quale aufiliario de' Romani si trovava anch' egli a Jorch (f) Euma. nella Bretagna, il proglamarono, come s'ha da Eusebio, Impera-Panegye, dore, ed Augusto, e il vestirono di porpora. Dopo di che egli at Conft. c.7. tese a i sunerali del padre. Zosimo (g), e l'Anonimo Valesiano (h) (g) Zosimus pretendono, che da' foldati altro titolo non fosse dato, che quello (h) Anonydi Cefare, a Collantino. Trovansi in satti medaglie (i), dove egit mus Valessan è appellato Cefare, battute fenza dubbio dopo il di 25, di Luglio nus post d'av. dell'anno prefente, in cui cominciò il suo Regno. Ma facilmente: mianil possono conciliar gli Autori. Fu veramente proclamato Costan-in Numifin. tino da i soldati Imperadore Augusto, asserendolo anche Lattanzio Imperator, (k); ma egli camminando con più ritenutezza , nè volendo rom-(k) Ladante perla a viliera calata con gli altri Principi regnanti, mandò bensi ibidem sassa loro l'immagine fua laureata, come folevano i Principi novelli a Tom.II.

ma con espressioni di voler buona armonia con loro. Galerio Augusto a tal vista forte si alterò, e su in procinto di sar bruciare quell'Immagine, e chi la portò; ma i fuoi amici tanto difsero, rappresentandogli, che se si veniva ad una rottura, i soldati del medefimo Galerio, ficcome affezzionatissimi a Costantino, di cui per pratica fapeano le rare doti , e virtù , passerebbono tutti al servigio di lui, che Galerio sinontò, accetto l'Immagine, mandò a Costantino la sua, ma con obbligarlo di contentarsi del solo titolo di Cesure colla Tribunizia Podestà, Fu sì discreto Costantino, che in ciò si sottomise alla volontà di Galerio. Se vidde si di mal occhio esso Galerio l'esaltazione di Costantino, non è punto da slupirsene, perchè questa rovesciava tutti i disegni da sui satti. S'era egli figurato, mancando di vita Costanzo, di poter dare a Licinio, fuo gran favorito, il Titolo, e la Dignità Augustale, tagliando suori i tigli d'esso Costanzo, per aver solamente delle creature sue, e da le dipendenti nel governo; e col tempo di crear anche Severo Augusto, e Cesare Candidiano suo bastardo, adottato da Valeria Augusta sua Consorte; con disegno finalmente, dopo avere regnato quanto a lui piacesse, di rinunziare l'Imperio, come aveano fatto Diocleziano, e Massimiano, per passare gli ultimi anni di sua vita quieto in un onorato ritiro. E perchè la morte di Costanzo arrivò molto prima de' fuoi conti , e falto fu Costantino , da tali avvenimenti rimafero sconcertate tutte le di lui misure. Accommodossi bensi Costantino, siccome dissi, a i voleri di Galerio, col prendere il solo titolo di Cesare; ma Galerio per serrare a lui il passo alla Dignità Augustale, giacche non vi doveano essere se non due Augusti, secondo il regolamento fatto da Diocleziano, da li a non molto dichiarò Severo Imperadore Augusto, mostrando di farlo, perchè questi era maggiore d' età, e più anziano nella Dignità Cesarea, che Collantino. E fin qui camminarono con quiete gli alfari, e da Galerio dipendevano tutti gli altri Principi.

Perfecutor. c. 21.

Ma non tardò la mutazion delle cose per gli costumi, ed atti (a) Lastane, tirannici di Galerio stesso. Ne abbiamo la descrizion di Lattanzio (a). de Morsib. Allorchè egli vinfe i Perfiani, imparò, che que' Popoli erano fehiavi de i Re loro; e però anche a lui saltò in testa di valersi di quel modello, per ridurre i Romani alla medefima fervità, ed opprimere la lor libertà. Toglieva a suo capriccio i posti, e gli onori alle persone, e tutto di sfoggiava in muove invenzioni di crudeltà, con adoperarle prima contro i Cristiani, e stendendole poi ad ogni forta di persone e a' suoi corrigiani stessi. Le croci, il bruciar vive le persone, il farle divorar dalle siere, al qual uso teneva spezialmente de i groffiffimi , e ferocissimi orsi , erano divenuti spettacoli d'ogni giorno, presente lo stesso Galerio, che ne rideva, nè voleya metterfi a tavola , fenza aver prima pasciuti gli occhi coil orribit morte d'alcuno, Le carceri, gli esili, i metalli, il taglio della tella parevano a lui pene troppo lievi. Erano prefe ancora, e condotte nel ferraglio di lui le Matrone nobili. Oltre a ciò la giuflizia andò in bando, perchè egli o facea morire, o cacciava in efilio gli Avvocati, e Legilli; e per Giudici erano elette perfone militari, che nulla sapeano delle Leggi, e si mandavano senza Alsessori nelle Provincie. Per incorrere nell' odio suo bastava esscre letterato, o professor d'eloquenza. In somma tutto era confusione, e l'iniquità sola regnava, A questi malanni s'aggiunse l'immensa avidità, e violenza di Galerio per sar danari. Furono messe intollerabili imposte per tutte le Provincie dell' Imperio; ed elatte con incredibil rigore sopra le teste degli nomini, e degli animali, sopra le terre, gli alberi, e le viti. Ne insermi, ne vecchi, ne età alcuna andava da quello torchio esente. Perche i poveri non poteano pagare, col pretello che folse finta la loro impotenza, una gran quantità d'essi ne sece annegare, Ma in fine la mano di Dio cominciò ad apparire anche contra di questo nemico non folo del Popolo Criftiano, ma di tutto il Genere Umano, fiecome era avvenuto agli altri due Augusti persecutori del Cristianesimo. Accadde, che Galerio si mise in punto per istendere quelle sue

gravissime imposte alla medesima Città di Roma, senza sar caso de' privilegi, e della esenzion del Popolo Romano; ed avea già inviate persone per informarsi del numero, e de i beni di que Cittadini. A fimili aggravi non era avvezzo il Popolo Romano, ficcome quello, che fin qui avea ritenuta qualche figura di padrone, e non di fervo, e però inforfero in Roma non pochi lamenti, e principi di fedizione; de' quali seppe ben profittare Massenzio figliuolo di Masse miano Erculio Imperadore deposto. Collui si trova nelle antiche monete (a) appellato Marco Aurelio Valerio Massenzio. Gli antichi (a) Coltgius Panegirilli (b) cel rapprefentano figliuolo supposto al suddetto Masfimiano da Eutropia fua moglie, per farfi amare da lui. Così ancora hanno Aurelio Vittore (c), e l'Anonimo Valefiano: Ma fe questo non è certo, almen per indubitato sappiamo, che Malsenzio Panegyricfu un vero complesso di tutti i vizi, poltrone, e pur superbo al mage Conflantin, gior fegno, crudele fenza pari, ed inclinato unicamente alla malvagità. Tuttocche Galerio gli avesse dato molto tempo printa per moglie Valesianus.

3 Mestobe Numismas. Impersta (b) Incorrus Vidor.

Zofinius La. 6.9.

de Morub. Perfecutor. c. 26.

mont , Mem. des Emper.

(d) Aurelius Vittor de Cafaribus.

(e) Eutrop. in Breviar.

ibidem .

(g) Incertus in Panegyr. Maximian. & Conft. 4.10.

una sua figliuola, pure per la conoscenza de i di lui sfrenati, ed abbominevoli collumi, nol volle mai promuovere alla Dignità Cefarca. (a) Aurelius Dimorava Massenzio (a) in una villa del distretto di Roma ssaccendato, quando gli venne all'orecchio la dilpolizione del Popolo Romano ad una sedizione per timor degli aggravi, che lor minacciava Galerio. Diedefi egli a far de' maneggi co i pochi Soldati Pretoriani restati in Roma, disgustati appunto di Galerio, perche gli (b) Lastant. avea ridotti ad un poco numero (b). Guadagno alcuni loro utiziali,

cioè , Luciano, Marcello, e Marcelliano, con promettere loro mari, e monti. Disposto tutto, costoro diedero suoco alla mina, con uccidere Abellio Vicario del Presetto di Roma, se pur non era egli stello il Presetto. Quindi proclamarono Augusto Massenzio, che tuttavia dimorava in villa, nel di 27. d'Ottobre, come s' ha da Lat-(c) Tille- tanzio, o pur come fostiene il Tillemont (c) appoggiato ad un

antico Calendario, nel di 28. del mefe stesso. Non si oppose, anzi consenti all'esaltazione di questo novello Imperadore il Popolo Romano, perchè gli fece costui sperare di molti vantaggi, e spezialmente la sua residenza in Roma, giacchè la lunga lontananza della Corte da quella Città riusciva ad essa pregiudiziale non poco. Al-

la nuova dell'efaltazion del figliuolo dalla Lucania fi accolto Maffi miano Frculio a Roma. V'ha chi crede (d), ch' egli fosse molto prima confapevole di quella trama, e parè che anche si apponesse a i disegni del tiglio. Ma ben p'u probabil sembra ciò, che serive Entropio (e), cioè, che ficcome egli mal volentieri avea deposto lo scettro, e flato continuamente alla veletta spiando, ed aspettando occasion propizia per ripigliarlo: così ebbe piacere, che il tigliuolo comincialie la danza, perche in tal guifa fi preparava a lui il gra-

dino per rimontar ful trono. In fatti dalla Lucania paffato Maf-(f) Lastant. fimiano nella Campania, quivi si fermò (f); e secondo altri sen venue a dirittura a Roma, con apparenza di affiflere al figliuolo, o più toflo di arrivar a comandare fopra il figliuolo , ficcome poi dimostrarono i fatti. Ne molto ando, che sovrastando sedizioni in Roma contra di Maffenzio, personaggio screditato per gli suoi vizi, e scorgendosi necessaria l'autorità di suo padre, amato, e rispettato tuttavia da i più de i Romani, pregollo il figliuolo di ripigliar la porpora, e gliela mandò nella Campania (g), o pur gliela diede in Roma, dichiarandolo di nuovo Imperadore Augusto, e suo collega pell' Imperio. Dopo effersi fatto pregare l'astuto Massimia-

no anche dal Senato, e Popolo Romano, di buon cuore accetto. Siechè due Augusti si viddero allora in Roma, cioè, Massimiano, e Mas-

fenzio : e due altri nell'Illirico , e nell'Oriente , cioè , Galerio , e Severo , e Costantino Cesare pelle Gallie , nelle Spagne , e nella Bretagna. Fu profittevole questa novità a i Cristiani (a), perchè Maffenzio ordino tofto, che cestafle nè paesi a lui sottoposti la loro Hift. Eccles. perfecuzione.

(a) Eules. 48.6.14.

Quanto a Costantino, una delle prime azioni del governo suo fu di reflituire anch'egli dal fuo canto la libertà ad essi Cristiani di profellar pubblicamente la loro Religione. La buona fua madre Elena gliene avea predicata la fantità (b), ilpirato l'amôre, e con (b) Idem in che frutto l' andremo scorgendo. Poscia si applicò a regolat gli Vita Conft. affari delle Provincie di fua dipendenza con tal prudenza, e dolcezza, che si tirò dietro le lodi, e l'amore d'ognuno. Ne molto lascio in ozio il suo valore. Nel tempo, che Costanzo suo padre fi trovava impegnato nella guerra della Bretagna (c), i Franchi (c) Eumenes popoli della Germania, rotta la pace, aveano fatta un' irruzion Confi.e. 10. nelle Gallie. Contra di loro sfoderò il ferro Coltantino, già ritornato neile Gallie, li (contille, prese due de i loro Re (d), cioè, (d) Eutrop. Ascarico . e Regaifo, o sia Gaiso, de' quali poi sece una rigorosa, in Breviar. anzi barbarica giutlizia, con esporli alle tiere nel tempo de magnifici spettacoli, ch'egli diede al Pubblico. Non era per anche il di lui feroce genio ammanfato dalla Religion di Crifto Dopo questa vittoria all'improvviso egli passò il Reno, per rendere la pariglia a i nemici dell'Imperio . & indurli a rispettar maggiormente da li innanzi la Maettà Romana. Addoffo a i Brutteri, popoli della Frilia, si scaricarono l'armi sue con istrage, e prigionia di migliaja d'essi, con incendiar le loro Ville, con ispogliarli di tutti i loro bestiami. L'aver egli poi data alle siere la gioventiti di quella nazione reflata prigioniera, fu probabilmente un gaffigo de patti rotti anche da essi, ma non esente da macchia di crudeltà. Nè contento di ciò Costantino, affinche i Popoli della Germania se l'aspettassero addosso, quando a lui piacesse, prese a fabbricar un ponte ful Reno in vicinanza di Colonia; opera di mitabil magnificenza, con aver piantate in mezzo a si valto finme le pile., e condotta col tempo la fabbrica a perfezione, come chiaramente attesta Eumenio, pretendendo in vano il Valesio (c), ch' (c) Valesius egli non la terminaffe. Con tali impsefe quello prode Principe, e Rev. France col mettere buone guarnigioni per le Caffella fparfe fulla riva del Reno , tal terrore infuse, nelle Genti Germaniche ; che per gran tempo le Gallie goderono una mirabil quiete, non attentandoli più di turbarie le barbare Nazioni.

Anno

Anno di Cristo ccevii. Indizione x. SEDE PONTIFICIA Vacante.

di GALERIO MASSIMIANO Imperadore 3.

di Massenzio Imperadore 2.

di MASSIMIANO ERCULIO Imperadore 2.

di Costantino Imperadore 1. di Licinio Imperadore 1.

( MARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO AUGUSTO PER Confoli( la nona volta, ( FLAVIO VALERIO COSTANTINO CESARE,

(a) Reland. OI Relando (a), appogglato ad alcuni Fasti, ho hen io enunziati i Consoli suddetti; ma avvertir debbo i lettori, che gran confusione cominciò ad introdursi ne'Consolati per questi tempi a cagion delle turbolenze, e divisioni insorte nel Romano Imperio, e de' molti Regnanti fra loro discordi. Altri Consoli furono fatti in Roma da Matfenzio, e da Maffiniano, ed-altri da Galerio Augusto nell' Oriente. I sopra enunziati sembrano i Romani. Gli altri , fecondo i Fasti di Teone , surono Severo Augusto , e Massimino Cesare. Forse anche Costantino su promosso da Galerio al Confolato folamente dopo la morte di Severo. Alcuni per non fallare jusarono allora di notare il Post Consulatum de' Consoli dell' anno precedente. Giufteo Tertullo efercitò in quest'anno la Presettura di Roma. Da che conferita fu da Malfenzio l' Augustal Dignità a Maffimiano Erculio suo padre, questi per maggiormente imbrogliar le carre, e dar da peníare a Galerio, scrisse lettere a Diocle, o fia Diocleziano, che fi godeva la quiete in una Villa di Salona, dove s'era fabbricato un funtuolo palazzo, e un deliziolo orto, e giardino, invitandolo, ed efortandolo a ripigliar la Porpora Imperiale. Son di parcre altri, che quello fuccedeffe più tardi. Dioeleziano, che più fenno di lui, e meno ambizione avea, toflo rigettò la propofizione, con dire al messo (b) : Oh se vedesse i bei cavoli piantati di mia mano qui in Salona, al certo non darebbe il cuore a Maffimiano di tentarmi in questa maniera. Che anche Gale-

in Faftis.

rio tentaffe Diocleziano, lo scrive ben Aurelio Vittore, ma non par credibile. Che poi fosse veramente disingannato esso Diocleziano della vanità del Regno, si può anche raccogliere da Vopiin Vita Aufco (c), il quale racconta d'avere inteso da suo padre; come que-

reliani.

sto Principe attestava, non efferci cosa più difficile, che il ben regnare; perchè diceva, che quattro, o cinque persone del primo ministero si collegano insieme, per ingannare il padrone; e tutto ciò. ch' esse vogliono, san farlo volere a lui. Imperocchè, aggiugneva egli, non potendo il Principe collo slare ne' suoi gabinetti veder le cose co' propri occhi , crede di operar saviamente stando fulla fede di molti, che gli attestano la medesima cosa. È inianto nulla egli vede, nè fa la verità, e qualunque fia la fua buona intenzione, capacità, e prudenza, egli è ingannato, e venduto, e dà le cariche a chi meno le merita, e le toglie a chi farebbe più atto ad esercitarle.

Allorche Galerio Massimiano Augusto ebbe intesa la ribellion di Massenzio genero suo, parve, che non se ne mettesse gran penfiero (a), ben sapendo, ch'egli era un solennillimo poltrone, ed (a) Eutron immerso ne'vizi, per gli quali in vece dell'amore si guadagnereb- Aurel. Vill. be l'odio di tutti. Però fenza curarfi di venir egli in persona ad Lastantius. abbattere quello Idolo ( il che se aveste fatto , sarebbono sorse parfati gli affari a seconda de suoi desider, ), diede questa incumbenza a Severo Augusto sua creatura, a cui particolarmente apparteneva il governo dell' Italia. Venne Severo in Italia nell'anno prefente con una buona Armata, ma composta la maggior parte di milizie, che due anni prima aveano servito a Massimiano Erculio, ed anfavano di tornare alle delizie di Roma. Però appena fi presento Severo alle mura di Roma, che Massenzio facilmente fubornò con segrete offerte quell' Armata, la quale, aizate le bandiere, e passata nel suo partito, rivolse l'armi contra di Severo. Altro scampo adunque non restò a costui, che di prendere la fuga, ed incontratoli in Mallimiano, che probabilmente conduceva rinforzi di gente a Roma, il più che potè fare, su di ritirarsi a Ravenna, Quivi fu bensi affediato da Maffimiano, ma effendo quella Città forte, ed abbondante di viveri, apparenza noti v'era di superarla (b). Superolla la frode, se è vero quanto narra Zosimo (b) Idecius (c), perchè non s'accordano in tutto con lui Eusebio, ed Eutro- in Chronico. pio. Cioè, Massimiano con varie lusinghe, promeste, e giuramenti (e) Zosimus il traffe a deporre la porpora, e a venir seco a Roma, Giunto 1, 2, 6, 10,

che fu Severo al·luogo appellato le tre Taberne, sbucò un aguato di armati ivi da lo spergiuro Massimiano preparati, che col laccio gli tollero la vita, o pure, come ha l'Anonimo Valesiano (d), (d) Anonym. tenuto ivi in prigione , allorche Galerio calò in Italia , fu fatto Valesianus .

firangolare, Gli altri Scrittori il dicono uccifo in Ravenna, e che

de Mortib. Perfecutor. g. 26.

per grazia gli fu permeffo di morir dolcemente colle vene tagliate; (a) Lastanzio (a) lascio scritto, ch'egli veggendo disperato il caso, volontariamente s' era renduto a Massimiano. Pare, che tal Tragedia succedesse nel Febbrajo di quest'anno. Rimase di Severo un tiglio per nome Severiano, che Licinio fece poi mortre nell'anno di Critto 313, per estinguere in lui ogni pretensione.

Sbrigato da quello nemico Maffimiano Erculio, ben conofceva, che gli restava più da fare con Galerio Augusto, uomo tes muto pel suo valore, ma più per la copia, e possanza delle sue armi; giacche ognun prevedeva, ch'egli non lascerebbe invendicata la morte di Severo. Pertanto ando in persona a trovare il vecchio Diocleziano, che si godeva un delizioso riposo nella sua Villa di Sajona, per muoverlo a riassumere la Porpora Imperiale, Gittò i passi, perchè Diocleziano vedeva il mare in buralca, ed egli se ne voleva stare sicuro sul lido, di là mirando le altrui tempeste. Rivolse dunque Massimiano le speranze, e i passi suoi a Collantino Cefare, che nelle Gallie dopo le vittorie riportate contro a i Franchi con gran credito di valore , e di forze fi go-(b) Interius deva la pace (b). Per tirarlo nel suo partito, gli dille quanto main Panegye, le potè di Malfenzio fuo lighinolo, probabilmente efibendo di deporlo; il dichiarò ancora Imperadore Augusto, e gli diede in moglie Flavia Massimiana Fausta sua figliuola, chiamata così nelle Me-(c) Mediob. daglie (c), giacche si suppone, che sosse già mancata di vita Miin Numifm. nervina lua prima moglie , o pur concubina , e madre di Crispo suo primogenito, che su poi Cesare. Perciò di qui cominceremo a contar gli anni dell' Imperio di Costantino. Intanto calò in Italia con poderolo esercito Galerio Augusto, e venne a Roma, con trovare, che s'era ingannato in credere sufficiente quell' Armata ad assediarla, perchè non avendola mai yeduta, non ne sapeva la valla circonferenza. Arrivato a Terni, spedi Licinio, e Probo a Massenzio suo genero, per indurlo a venire a trovarlo, e trattare d'accordo. Se ne rife Massenzió: dal che maggiormente irritato Galerio minacciava l'eccidio al Genero, al Senato, e a tutto (d) Anon, il Popolo Romano (d). Ma seppe anche quella volta Massenzio sedurre una parte della di lui Armata, perchè conoscendo costoro, quanto fosse vergognosa azione, che Soldati Romani volgessero P, armi contra di Roma lor madre, non durarono fatica ad abbandonar Galerio, per darfi a Massenzio. Avrebbe fatto altrettanto il resto dell' Armata di Galerio ; s'egli gittatosi a i lor piedi , non

Valefianus: Lattanzius: Zosimus: Aurel Vill.

Maximian.

& Conft.

Imperator .

avesse con preghiere, e promesse frailornata la lor follevazione.

Steche fu coffreun a levar Puls e e i i, che fi credeva di far moura a tuel, of he per coazia il a tota e in are in falvo, alcho on to fe più di ribba, o di vo. . . Ne tor dore addison. parte per impera e a i mici il un cli di un e pur perimei avea prometto a a finaliti reiliti ca li , la derimita di dare I facco a tetto is pefe, per directly and a good for e confmitero tutte quante le en mitu, che li fue un pratiture nel ficche delle nemiche prese Città, Eube in questa mani ra Gi fir il a modo di torrafene octa Paracia, na con lactare to hair il nome n n d' le perade e ma di a lo de' Ro a i. Mentre tali fe facceder o in I . M. Manano Esculio.

the dimocra note Galie, avea ben confirmed to 1 and Con peino Augusto pon si un Sana Galata, an pou par au ottenere, ch'egli prend " I' II m continue im leiture German ancorche voi cro le nuove, ch'est al 1 1 1 f 1 fe 1 4 % "L from the fact of ava dill It lia. Indifference in the course put nico fen ritore a Rom, e quir ul luo Millioro fena five-regulars (+). Me I and richt, ed aprese vecches want (4) t. Ohn ui ave - recei a la porpera, pl che i interio de l'antique sibus l'enfrior u'bi and allin has fig. o, cap a list. Peron pint de ve sue et 28. en composi fitto maco a poster d'anosti ali mini delle Bregion bidatoche di Millenzio; nia vedindo ci e nie ali enteva il tento, e par figures can they mercial cretes the Malgarity are to to well with a real of the other in the other field of the other party mail annear a di Villia Mari una e fi filore a contra di

Critishro, a na rim d'opini a none particulari particulari de principale de la compansa del compansa de la compansa de la compansa del compansa de la compansa del compansa de la compansa della compansa nto anorgan york will be more in from daily coming the complet.

maniera ch' egli dopo essere dimorato qualche tempo ma fenza vantaggio de' luoi interessi, nelle Gallie, prese lo spediente di andar a trovare il maggior nemico, che si avesse il tiglinolo, cioè, lo slesso Galerio Augusto. Fu creduto, per vedere, se potesse a prirfi la firada a qualche tradimento per levargli la vita-, ed occupar, fe gli veniva fatto, il suo luogo (a). Trovavasi allora Galerio nella Pannonia a Carnonto, dove avea fatto venir Diocleziano da Salona, per dar più credito all'elezione di un nuovo Auguflo e ch' egli, meditava per fupplire la mancanza dell'uccifo Seveto. Andarono falliti tutti gl'intrighi, tutte le speranze di Massimiano, per aver trovate quelle milizie fedeli a Galerio, e tentata in vano la costanza di Diocleziano, per fargli riassumere la Porpora Imperiale. Sicche altro non gli reftò, che di affiftere con lui, e di dar vigore, per non potere di meno, alla promozione, che Galerio fece di Licinio, dichiarandolo Augusto, avendogli forse ne precedenti meli conferito il titolo di Cefare a come ha pretefo taluno, e fembra confermato da Aurelio Vittore, Segui tal funzione, secondo Idacio (b), nel di 11. di Novembre , non già dell' anno seguente e come ha esso Idacio, ma del presente, come si raccoglie dalla Cronica Alessandrina.

(b) Itacing to Foftise

Mediob. Numifra. (d) Gruterus Thef. Inferip. Thefaurus Nop. veter.

in Breviar. in Cordism (g) Aurelius Victor in E. mitome . ..

Rantini &4.

Licinio, che creato Augusto, si trova appellato nelle Medaglie (c), e nelle Iscrizioni (d) Gajo Flavio Galerio Liciniano Licinio, era nativo (e) anch'egli dell'illirico perche venuto alla luce nella Dacia nuova, oggidi la Servia, di vile, e ruffica famiglia (f), ancorchè egli di poi cresciuto in fortuna si vantalse di trar l'origine sua dall'Imperador Filippo. Palsato dall' aratro alla milizia, niuna conofcenza avea delle lettere, anzi fe ne proteflava nemico dichiarato (g), chiamandole un veleno, e pelle dello flato, e maffimamen-(e) Eutrop. te ediando gli Avyocati, e Proccuratori, ch' egli credeva atti folo ad imbrogliare, ed cternar le liti del Foro. L'amicizia fra lui, e Galerio Augusto avea avuto principio, fin quando si diedero entrambi al mefliere dell'armi; ed era por cresciuta a tal segno la loro intrinsichezza , massimamente dappoicche di grandi prodezze avea fatto Licinio nella guerra co' Perliani , che Galerio nulla quali facea fenza il di lui configlio . Pertanto prima d' ora avea eggi rifeluto di crearlo Augusto, subito che sosse mancato di vita l'Imperador Costanzo. Ma essendo stato preventto da Costantino, Galerio esegui ora il suo disegno, con dargli la Porpora Imperiale, disegnando poi di mandarlo a far guerra a Mallenzio Tiranio di Roma, e dell Italia. Scrive Eufebio (h), che sul principio del Prineipato di Collantino i Britanni polli all'Occidente dell'Occano, il fontomifero al di lui dominio. Non fo to dire, se elo sia un fatto diverso da quanto si è narrato al precedente anno della guerra di Coffanzo fuo padre co i Puti, e Caledonii.

Anno di CRISTO CCCVIII, Indizione ar.

di MARCELLO Papa T.

di Galenio Imperadore 4.

di Massenzio Imperadore 3.

di Costantino Imperadore 2.

di Liernto Imperadore 2.

di Massimino Imperadore 1:

( MARCO AURELIO VALERIO MAISIMIANO AUGUSTO PER Confolif la decinia volta,

GAJO GALERIO MASSIMIANO AUGUSTO per la fettima.

Urando tuttavia la discordia fra tanti Imperadori , continuò ancora la confusione ne' Confolati. Pare, che i suddetti Confoli fossero pubblicati da Galerio Augusto, che era d'accordo con Mallimiano, ma non già col di lui figliuolo, e genero suo Masfenzio, benche probabilmente si trattasse di qualche accordo. Di quà venne, che in Roma non furono acceptati i Confoli fuddetti per gli tre primi meli. E non effendo feguito aggiustamento alcuno, abbiamo dall' Autore del Catalogo de' Prefetti di Roma (a), (a) Buchethe Mallenzio fi fece dichiarar Confole nell'anno presente inficme rius de Cycl. con Remole fue figliuolo , il quale è nomato nelle Medaglie (b) (b) Medios. Marco Aurelio Romolo. Trnovali anche in alcuni Falti totto quell'in Namifia. anno Diocleziono Confole per la decima volta; ma è da credore uno sbaglio de copitti , perche Diocleziano non 6 volle più ingerire ne' pubblici alleri . La Presentira di Roma su in quest' anno appoggiata a Statio Rufino (c). Dopo effere stata lungo tempo vacante (c) Cufetla Cattedra di San Pietro, in quell'anno fu creato Papa Marcello, Bianna Contuttocche fi Padre Pagi (d) pretenda, che nell'anno precedente de Padre te Massimino Cesare prendesse di sua autorità il titolo d'Augusto, ceta Baron tuttavia fembra più probabile , che ciò fuccedesse nell'anno pre fenie. Stava effo Massimino alla guardia , e al governo dell'Oriente. Allorche egli intefe, che Licinio era flato promoffo nel di 11. di Novembre alla Dignità Imperiale, cominciò forte a firepi-

tare The Bare

de Morsely

tare', pretendendo fatto a fe fello un gracifimo torto, perchè elfendo egli stato dichiarato Cefare molto prima di Licinio, l'anzia (a) Lollon, nità fua efigueva, ch'egli fosse antepodo all'altro negli oposi (4). Pervenuti a notizia di Galerio quelli suoi lamenti, per attestato di Perfer. c. 34. Lattanzio, inviò più Legati a Massimino per quetarlo, pregandolo istantemente di ubbidire, di accettar le risoluzioni da lui prese, e di cedere a chi era maggiore di lui in età: che tale dovea effere Licinio. Ollinossi Massimino nella sua pretensione, e perciò Galerio fi rodeva le dita, per aver alzato coffut dal fango, e creatolo Cefare con isperanza d'averlo ubbidiente ad ogni suo cenno, quando ora il trovava si reflio, e sprezzante degli ordini. Andò pot a terminar la faccenda in avere il fuperbo Maffimino, ad onta di Galerio , deposto il titolo di Cefare , e preso quel di Augusto , con far poi tapere a Galerio, elfere flato l'elercito suo, che l'avea proclamato Imperadore, fenza ch' egli avelle potuto refiftere; Quelle ambalciate, e quello dibattimento, che per la lontananza delle persone richiedeva del tempo, debbono a noi parere bastevoli fondamenti per credere feguita; non già nell'anno precedente, ma bensi nel presente l'esaltazione di Mullimino. Sicche noi ora albiamo nell' Imperio Rommo cinque diverti Augusti, cioè, Galerio Massimiano, Massenzio, Costanzino, Licinio, e Massimino, Latanzio vi aggiugne anche Diocleziano; ma niuno ferivo, ch'enli mai siptglialle là porpora. Da tanti Principi ognun può immaginare, qual confutione doveste ester quella de pubblici affari. Sembra nondimeno che a riferva di Mailenzio gli altri andalfero in qualche maniera d'accordo inficine. Quanto a Massimino , già appellato Daza, come diceumo, uscito da parenti rustici, e vili nell'Illirico, egli si era tirato innanzi colla profession dell'armi, e tuttocchè si dica; ch'egli solle uomo quicto (b), pure abbiamo da Lattanzio (c), e da Viller in E Euschio (d), ch'egli su un grande assassino de popoli a lui sottopoili, con ilpogliarii per arricchire i foldati, e del pari superflizioso, (c) Laftan e liero perlecutor de Criftiani , come rifulta dalla Storia Ecclefia-

Panegyrie.

Chiarito in questi tempi Massimiano Erculio, che poco a lul 116.8.6.14 profittavano le cabbale sue ne paeti di Galerio Augusto, se ne (e) Lollant promise miglior effetto presto di Collantino Imperadore genero luo, e figliuolo d'uno suo genero. Andollene dunque (e) a trovarlo nelle Gallie, su ricevuto da lui con tutti gli ouori, alloggiato nel palazzo, e si nobilmente provveduto di tutto (f), come s'egli 24. 8 feg. folle padrone in quelle parti, volendo Collantino, che ognun l'of-

sequinse, ed ubicidise quali più di lui Relso. Allora l'altoro vecchio, trovandoli in mezzo a tami comodi, per far ben credere al genero di non covar più penfiero alcuno di Regno, e di voler terminare in pace al pari di Diocleziano i fuel giurni, depose la porpera, e si ridusse ad una vita privata; in cui non mancava a lui defizia vêrtina. Tutto questo per più facilmente ingannare l'Augusto genero'. Avvenue, che i Franchi fecero in quelli tempi qualche movimento d'armi contro le Terre Romane. Marciò a quella volta Costantino con poca gente, e alla fordina, così configliato da Massimiano per forprendere i nemici ; ma altro in tella avea il titta vla ambiziolo fuo fuocero. Sperava coflui, che Collantino reflaffe involto in qualche grave pericolo, e di poter egli intanto impa dronirfi dell'armi e milizie lasciare addierro. In faur de che fi fu feparato da lui po'inviò verso Arles, deve esa il grosso delle soldatelche, confunando nel cammino unti i viveri, affinche mancaffero a Collantino, cafo ch'egli si rivolgesse a quelle parti. Giunto ad Arles, ill muovo asumse l'Abito Imperiale, s'impossesso del palazzo, e de' teferi, de'quali tolto fi fervi per adefcare, e tirar dalla fun quelle feldatefeho; ferifse del pari all'altre più lontane, invitandolo con grandiose promesse, e screditando presso tutti un genero, da un tante finerze avea ricevino. Coffantino; che non molto fi fidava di quello inquieto vecchio, e gli avea lafeiato appresso delle spie immantenente su avvertito de' primi moti del suo tradimento, é però a gran giornate dal Reno sen venne ad Arles, prima che Massimiano avella preso Imon piede; riguadagno tutte le ribeliate milizie, e feguito il fuocero, che ando a rittrafi a Marfilia . Dato il affaito a unella Città . fi trovo che le feale erano trons po corte pel hifogno re convenne far fonare la ritirata Lafeianof veder Maffimiario fulle mera, Coltantino avvicinatolegli, con tutta la dolcezza polibile gli rimproverò una perfidia così indegna di un par suo. Altro per tisposta non riporto, che delle ingiurie, Ma i Cittadini in quel tempo, aperta una porta della Città, vilasciarono entrar la gente di Costantino, la quale preso Massimiano il condusse davanti al genero Augusto. Atto d' incredibil moderazione convien ben dire, che fosse di Costantino, perchè a riserva de' rimproveri fatti al perfido fuocero, e all' avergli tolta di doffo la Porpora Imperiale, niun altro male gli fece, ne il cacciò dalle Gallie, anzi fembra, che feguitaffe a ritenerlo in fua Corte . vinto probabilmente dalle preghiere di Faufla fua moglie . Qui nondimeno non fi finirono le fcene di quell'uomo perfidioso, fiecome.

Panegyree. Caftansin. 0.21-

b) Zofim (c) Awelius Villar in Episome.

vedremo. Liberato dal fuddetto pericolo l' Augusto Costantino : perocché tuttavía Pagago (a) , fece de i riechi donativi al fuperbe Tempio d'Apollo, creduto quello di Autune, dove opinione era, che fi scopriile la gente spergiura in quelle acque caide Si può fondatamente riferire all'ampo prefente una follevazione inforta nell' Affrica; di cui parlano Zotimo ( b ), ed Aurelio Vistore (c) - Probabilmente ubbidiva l'Affrica a Galerio Augusto dopo la morte di Severo. Mallenzioi Imperadore di Roma, o deil' Italia", ben fapendo e che quelle Provincie erano dianzi affegnate all'Augusto dominante in Roma, cerco di flandere colà il fuo deminio, e vi mando le fue Immagini fcortate da una man di fole dati. Furono quelle rigettate da que Popoli. Ma perche le arun pe del paele non poterono, o non vollero fare refillenza, Carragine col ruito della contrada venne alla di lui ubbidienza. Cadde

in pensiero a Malfenzio di portarli personalmente in Affrica , per procedare, e spogliare chiunque avea sprezzate P. Immagini lue ; ed avrebbe efeguto il difegio ; se gli Aruspici con allegar fegui infausti nelle vittime non l'avessero trattenuto. Pertutto non fidandosi di Alessandro pativo della Frigia, che esercitava l'utizio del Pretorio, o pur di fuo Vicario in Cartagine; gli scriffe, che vo leva per ostaggio un di lui tigliuolo. Sapeva Alessandro, che ini quo, e fregolato Principe folse Malsenzio, e però s'andò fcufando per non inviarlo. Scoperto poi , che era venuta gente d' ordin d'ello Malsenzio per alsallisarlo, ancorche perfona di poco spirito e di molta età, e pigrizia, intavolò una ribellione, e fi fece pro clamar Augusto da quelle milizie. Così a i cinque sopra citati Imperadori si aggiunse quest'altro, sempre più crescendo con ciò to fmembramento del Romano Imperio. Crede il Triftano (d), ch un Nigriniano appellato Divo in qualche rara Medaglia, fosse f

(d) Triften. Medail, b. 3.

n Numifina Imperator .

ni si sossenze elso Alessandro nella Signoria dell'Affrica, come ap (c) Melios, parifce dalle di lui Medaglie (e). as they a managed by the same it was an their contacts in the same on last upon

and former on the profession will believe to find the party. or String that the street was a financial to OF ALTERNATION OF SHORE AND ADDRESS.

gliuolo del fuddetto Alefsandro; ma fi può dubitarne. Per tre an

Anno di Caisto cocia, Indizione att.

di MARCELLO Papa 2. di Galerio Imperadore 7.

di Massenzio Imperadore 4: -di COSTANTINO Imperadore 3.

di Licinio Imperadore 3.

di Massimino Imperadore 3.

Confoli MASSENZIO AUGUSTO per la feconda volta; ( ROMOLO CESARS per la feconda.

Confoli da me proposti sono quei, che Massenzio Tiranno elesle in Roma, e venivano riconosciuti per l'Italia. Ma per l'al-

tre Provincie del Romano Imperio, stante la discordia fra gli Augufli , non fi fa che fossero eletti Confoli;o fe furono eletti , ne è ignoto il nome i dal che venne, che la gente per denotar l'anno prefeme, fi valeva della formola Post Consulatum Maximiani X, & Ga-Lerii VII. Comuniccio v' ha chi pretende, che Licinio Augusto prendeffe il Confolato anch' egli. Abbiam veduto Romolo Cefare figliuolo di Maffenzio, efercitare il fecondo Confolato nell'anno prefente ma forie in quello medelimo egli-mancò di vita, credendo alcuni, che nell'acque del Tevere egli si affogasse; ma senza notizia del come, anzi con dubbio tuttavia, fe tale veramente foffe la morte di lui, perchè il passo di un Panegirista (a) di Costantino non (a) Incerna lascia scorgère, se ivi si parli di Mallenzio stello, o pure del fi- in Panceyo glio Anzi perche vedremo veramente annegato Maffenzio in quel Conflament hume, di lui, e non del figlinolo, pare che s' abbia da inter quel paffo. La Prefettura di Roma fu in quell'anno appoggiata ad Aurelio Ermogene. Il tempo, in cui Massmiano Erculio pole fine aile cabhale fue colla morte, refla tuttavia incerto. Idacio (b) ne (b) Hacing parla all'anno seguente. Eusebio (c) all'anno terzo di Massenzio in Fastis. luo figlio. E perciocchè esso anno terzo si stendeva alla maggior (c) Euseb.ia parte del presente, sembra a me assai verisimile, in quello succe. Chronico. delle il fine della fua Tragedia; di cui buon tellimonio è Lattan- de Monis. zio (d) Scrittore di questi tempi, oltre all'Anonimo (e) Valesiano, Persisse 30 Zolimo (f), ed Eutropio (g). Noi talcjammo quello maligno per- (e) Anony me fonaggio nelle Gallie, dove deposta la pospora, non ostante la sua Valessana. sperimentata persidia, riceveva un trattamento onorevolissimo da (f) Kosimus Collantino fuo genero. Ma avvezzo al comando , ne fapendo ac- (g) Europa

comodarfi alla vita privata, che non fece il mal nomo? Ora con preghiere, ed ora con lulinghe andò tempettando la figliuola Fan fla, per indurla a tradire l'Augusto marito, con prometterglicue un altro più degno , e a lasciar aperta una notte la cameta del letto maritale. Finfe ella d'acconfentire, e rivelò tutto a Costantino; ed egli per chiaririene mile nel fuo leub per quella notte un vile Euraco. Mallimiano fulla mezza notte armigo comparve colà, e trovate poche guardie, ed anche fentane, con dir loro d'aver fatto un fogno, ch'egli voleva rivelare ai fuo caro figliuci Imperadore , paíso nella flanza , e mucido il mifero Eunuco. Ca fatto ufci fuori, confellando il fatto, ed anche gloriandofene; ma eccoti foprayvenir Coffantino con una man d'armati . il quale fas to portare il cadavero dell' uccifo alla prefenza d' ognino , fece una scarica d'improperi sopra l'iniquissimo vecchio, tenza ch'egli tapelle profferir parola in fua discolpa i tanto si trovò sbalordito e confuso. Gli su data licenza d'eleggersi la maniera della morte, e quella fu il laccio con cui diede tine alla fcellerata fua vita Fallo Zolimo con dire, che quello ignominiofo fine gli arrivò in Tarfo, quando è certo; che fu in Provenza, cioè, ad Arles, dove foleva dimorar colla fua Corte Collantino, o pure a Marfilia clove l'Autore della Cronica Novaliciense (a) circa l' anno 1054 valiciense pretende, che sosse dissotterrato il Corpo di Massimiano, il quale Ren Italia fi trovò imbalfamato, ed efitlente in cafsa di piombo entro in un' altra di candido marmo. Questo poi per ordine di Rambal-

obbrobriolo di quel superbo, ed ambizipso Principe, slato in addietro si tiero Perfecutore della Religione di Crifto, e d'uno ancora di quelli ultimi Imperadori nemici del nome Cristiano, che Dio puni con una morte la più vergognofa ed infame. Dall' aver Costantino data onorevole lepoltura al suocero ( come anche attesta (b) Ambre- S. Ambrolio (b), con dire che il fece mettere in una cassa non fine Ep.53. di marmo bianco, ma di portido) dedutse il Padre Pagi (c) ch'esso.
(a) Pagine Augusto di arributya ad opone l'effere chiamato nigote di Mallimiano. Critis. Bur. Augusto si attribuiva ad onore l'essere chiamato nipote di Massimiano adducendo per quello un' licrizione a lui posta, dove si trova intitolato così . Ma che Costantino il Grande non appetisse , anzi (d) Enfetius abborrifse quella lode, si può argomentare ( d ) dal fanes uoi . Hip. Ecites ch' egli sece averrare unte le Statue, ed Immagini appartenenti tà di lui a e per confequente è più tollo da riferire quel Mar-

do Arcivescovo d' Arles su gittato in alto mare, E tale su il sine

647.42.

mo a Costantino juniore, figlinolo del Grande, e di Fausta figliadi esso Massimiano,

Anno di CRISTO CCCX. Indizione RIII.

di Eusebio Papa 1.

di MELCHIADE Papa 1.

di GALERIO MASSIMIANO Imperadore 6.

di Massenzio Imperadore 5.
di Costantino Imperadore 4.

di Licinio Imperadore 4.

di Massimino Imperadore 4.

Confoli ( MASSENZIO IMPERADORE folo:

NE' Fasti d' Idacio, e nell' Anonimo del Bucherio, o sia del Cuspiniano, è nominato il solo Massenzio Console in Roma, Fuori d'Italia si contava l'anno II. dopo il Consolato di Massimiano Erculio X., e di Galerio Massimiano VII, Ne' Fasti di Teone enunziati si veggono sotto quest' anno Andronico, e Probo, Possiam. sospettare, che sossero sustituiti a Matsenzio, Rusio Volusiano si truova nel presente anno Presetto di Roma. In questi tempi la giustizia di Dio, che già ayea abbattuto l'iniquo Massimiano Erculio, si fece sentire anche all'altro Imperadore Galerio Massimiano, foggiornante (a) in Serdica nella Dacia novella , cioè a co- (a) LaRage lui, che abbiam di fopra veduto principal promotore della perfe- tius de Morcuzion de'Cristiani, Era egli innamorato del suo paese nativo, ed tibus Perse abbiamo da Aurelio Vittore (b) , ch' egli con fare tagliare delle diorymus sterminate selve nella Pannonia, e mettere quelle terre a coltura, Valesianus, e con fare scolar l'acque del Lago Polione nel Danubio , avea (b) Aurelius renduto un gran tratto di paese utilissimo alla Repubblica, Arde-Vidor de va egli d'odio contra di Massenzio Tiranno di Roma, nè ad al- Cefarib, tro peníava, che a procedergli contro, ammalfando a questo fine a tutto potere genti, e danari, Col pretello adunque d' aver egli a folennizzare i vicennali del fuo Regno Cefareo, al che diceva, che occorrevano immense spele , dopo aver già rovinate le Provincie a lui fuddite a furia d'imposte, inorpellate col nome di prestanze, fini di smugnerle, e di assassinarle con altre gravezze, alla riscossion delle quali deputo i suoi soldati i che meritava no piuttofle il nome di carnefici, che di efattori, tanta era la lor citali elle

continue to continue, the distance that the continue can be continued to continue the continue continue

Hift. Ecclef. lib. 8. c. 16. Lattantius 6ap. 33.

tutti i frutti delle lor terre, senza lasciarle di che vivere. Ma chi è terribile sopra i Re della Terra, sece finalmente intendere (a) Eufeb a costui, che c'era uno sopra di lui (a), percotendolo con piaga nelle parti fegrete, e vergognofe, piaga orribile, ed incurabile, per li cui dolori infoffribili comincio egli a patire, e a prorompere in grida, ed urli spaventosi. Ciò probabilmente avvenne in Serdica , Città della nuova Dacia . Si affaticavano i Medici per curar questo fiero nemico, che già aveva cancrenate le carni, con tagliare, e bruciare, e pareva, che omai la piaga fi cicatrizzaíse, quando elsa più che mai inferoci, menando tal fetore, che non folamente per tutto il palazzo, ma anche per tutta la Città fi diffuse, come iperbolicamente lascio scritto Lattanzio. E marcendo le carni, cominciò ad uscirne gran copia di vermi. In si orrido flato fotto il flagello di Dio fi trovava l' iniquo Principe, del cui fine parleremo all'anno seguente. Sembra, che al presen-(b) Nazar, té s' abbia da riferire quanto abbiamo da Nazario (b) nel panegirico di Costantino Augusto. Aveano formata una lega contra di lui i Brutteri , Camavi , Cherusci , Vangioni , Alamanni , e Tubanti, popoli tutti della Germania; ed unita una formidabile Armata si misero in campagna. Lento non su Costantino a presentarfi colla fua incontro ad effi, ed ottentito pafsaporto per gli fueit Deputati a trattar con quelle barbare Nazioni, travellito come un

crudeltà. Lattanzio ci fa qui un lagrimevol ritratto di quelle indmane esazioni, per le quali violentemente si toglievano alla gente

in Panegyr. cap. 18.

(c) Eufeb.in Vita Conft. 6.1.6.25.

Imperadore era lontano dalle sue milizie, arrischiarono in fine il combattimento, in cui sharagliati ad altro non penfarono, che a menar ben le gambe. Dopo quelta infigne vittoria, accennata in poche parole anche da Eulebio (c), paísò Costantino nella gran Bretagna, chiamato colà dalle turbolenze mosse da alcuni di que' popoli, non fi sa se ribelli, o pur nemici. Li soggiogò in pocotempo, forse con poca fatica, e senza venire a battaglia, perchè i di lui panegiristi non ne fanno parola. San Marcello Papa, cacciato in efilio da Maffenzio tira mo di Roma, termino ful principio di quell'anno la fua vita, onorato col titolo di Martire, ed:

d'essi, passò nel campo nemico, accompagnato da due soli de' fuoi, per ispiare le lor sorze, e disegni : il che selicemente esegui. All' aver prima faputo, che Costantino era in persona all' Armata , già aveano pensato coloro di separarsi , e di non voler battaglia : ma afficurati poi da Costantino non conosciuto, che l'

ebbe per successore Eusebio nella Sedia di San Pietro (d), il quale

dopo foli quattro mesi e mezzo di Pontisicato su chiamato da Dio a miglior vita. A lui succedette nella Cattedra Pontisicale Melchiade Papa,

Anno di CRISTO CCCNI. Indizione NIV.

di M ELCHIADE Papa 2.

di Massenzio Imperadore δ.

di Costantino Imperadore 5.

di Massimino Imperadore r.

Confoli (GAJO GALERIO VALERIO MASSIMIANO AUGUSTO PER

PEr la difcordia di tanti Imperadori più che mai continuò la confusione ne Consolati. Dal canto suo Galerio Augusto, benche confinato in letto per erribil fua malattia , procedette fole Confole per l'ouava volta, come s'ha dal Catalogo del Bucherio (a), (2) Buchee da Idacio (b). Suo collega è appellato Licinio Augusto da Caf-rina de Cycl. e da Idacio (b). Suo conega e appenato Licinio Augunto da Cari (b) Idacius fodorio (c), che li mette amendue Confoli fotto quest' anno. I in Fustis. Fasti di Teone, e Lattanzio (a) fanno Consoli Galerio, e Massi- (c) Cassindomino, amendue Imperadori; il che può indicare, che fosse torna- rius in Fast. ta fra loro qualche armonia. In fatti ho io recato nell' Appendice (d) Lattan, al Tomo IV. delle mie Iscrizioni un Marmo della Carintia, dove 149-35. vien detto edificato un Tempio Maximiano VIII. & Maximino Iterum Augg. Coss., e pare che si possa riferire all'anno presente. Quanto a Roma, fiamo accertati dal fuddetto Catalogo de' Prefetti di Roma, pubblicato dal Cuspiniano, e dal Bucherio, che si stette quivi firo al Settembre fenza Confoli ; ed allora solamente furono promunziati Confoli Rufino, ed Eufebio, o pure come la Cronica di Damalo , Volufiano(e), e Rufino. Anche Idacio (f) (e) Chronic. mette questi due ultimi Confoli ; e certo per le conghietture da Damost ame altrove (g) addette, in quell' anno si può credere assunto in sum Biblio-Roma al Consolato Gajo Cejonio Rufio Volufiano. Forse il suo col-thecar. lega fu Eufebio, potendoli temere il cognome di Rufio, mutato (f) Idacino in Rufino. Che se pure diverso da lui su Rufino , non è impro-ibidem . babile , che Aradio Rufino , il quale troveremo Prefetto di Roma Nov. Infer. nell'anno seguente, procedesse Console nel presente. A Giunio p. 371. Flaviano esta Presettura di Roma su conserita sul fine di Ottobre di quest'anno. Intanto fra orribili tormenti, divorato da' vermi, Hh 2

sib. Perfecut.

(a) Laftan- continuava (a) a marcire Galerio Massimiano Augusto (b). Per quanti ricorsi egli avesse satto a i suoi falsi Dii , cioè, ad Apollo, ed Esculapio, niun sollievo provava, anzi sempre più si sentiva (b) Eufebius peggiorare. Allora fu, che s'avvidde, ovvero ch' altri gli fece ve-Hift. Ecclef. Lir in mente, che l'onnipotente vero Dio il flagellava per gaftigo della fiera perfecuzione da lui spezialmente accesa, e crudelmente escreitata contra de' suoi servi Cristiani. Il perchè s'avvisò di dar loro la pace, e sopra ciò pubblicò un Editto a noi confervato da Lattanzio, e da Eufebio, in cui troviamo una filza di titoli, corrispondenti alla di lui vanità. Ouivi egli ordinò di non molestar da li innanzi i seguaci di Gesù Cristo, affinchè essi poteffero pregar Dio per la di lui falute. Ma niun fegno ivi fi lega ge di pentimento , e vi fi leggono anzi delle bestemmie contro la credenza de' Crifliani, Ad ello Editto concorfero ancora Collantino, e Licinio Augusti, i quali andavano d'accordo con esso Gaderio, e fembra, che anche Mallimino vi acconfentifse, per quanto accenna Lattanzio. Abbiamo poi dal medelimo Autore, che nel di 30. d' Aprile quello Editto fu pubblicato in Nicomedia . dove furono aperte le prigioni, e che colà nel mese seguente arrivò la nuova, che Galerio Imperadore avea dato fine all' odiata fua vita . Manco egli in fatti nel mese d'Aprile, terminando la sua superbia, e crudeltà con evidente gastigo della mano di Dio.

in Numifm. Imper.

Trovossi presente alla di lui morte Licinio Imperadore, a cui egli raccomando fua moglie Valeria, figlinola di Diocleziano, e Candidiano fuo figlio baltardo . Truovanti Medaglie (c), che ci afficurano, aver egli ricevuto dall'empietà pagana gli onori divini, nel paese, per quanto si può credere, che su dipendente dalla di lui autorità. Per la morte di lui resto Licinio Augusto padrone di quelle medefime contrade, cioè, di tutto l'Illirico, che abbracciava l'Ungheria, ed altre Provincie, e della Grecia, Macedonia, e Tracia, ed anche della Bitinia, posta di là dallo stretto di Bisanzio. Ma non si tollo ebbe intefa la di lui morte Maffimino Imperadore delle Provincie d'Oriente, che dato di piglio all'armi vo-(d) Lastant. lò nella Bitinia , e se ne impadroni (d). Accorse bensì Licinio a Bifanzio per opporsi, ma non su a tempo; e perchè non si sentiva gran voglia di venir per ora con lui alle mani, diede orecchio ad (e) Eufeb. un abboccamento (e), in cui rimafero infieme d'accordo, restando padrone Massimino d'essa Bitinia: con che lo stretto di Bisanzio venne ad essere il confine de i loro Imperj. Seguita poi a dire Lattanzio, che Massimino tornò a perseguitar come prima i Cri-

gap. 36.

ibidem . Lib. 9. c. 6. € 10.

fliani, mostrando di farlo come pregato dalle Città : Tuttavia per fare risplendere la sua elemenza ordino, che a i servi del vero Dio non fi levasse la vita, ma permettendo, che loro fi cavassero? gli occhi, fi tagliassero le mani, o piedi, o il naso, e l'orecchie. Valeria vedova di Galerio Augusto, ancorche raccomandata a Licinio, si ritirò da lui, e passò sulle tetre di Massimino con Candidiano, figliuolo del defunto marito, e da lei ancora adottato. Altro non dice Lattanzio (a), se non che le sacea paura la libidi- (a) Lastanzi ne di Licinio , e ch' ella fi giudicò più ficura fotto la protezion (47.39) di Massimino, perchè uomo ammogliato. Ma que villani Imperadori tutti erano beffie anche per questo conto. Mallimino, da che fu entrata ne' suoi Stati la suddetta Valeria Augusta con Prisca sua madre, e moglie di Diocleziano già Imperadore, cominciò a milfarla, affinche rinunzialse a lui tutte le sue pretentioni sopra la fuccession del padre, e del marito Augusti. Valeria forse per tener falvi i diritti dell' adottato Candidiano, e i propri, non ne volle far altro. Veramente sul principio si trovò essa ben trattata da lui; ma da li a poco tempo reflo essa non poco ammirata, e confusa, perche Massimino le sece proporre di prenderla per moglie: al qual fine fi efibiva di ripudiar quella, ch'egli avea . La risposta di Valeria su da donna saggia, e di petto costante: che fi maravigliava di una tal propolizione, come empia, pendente lo feorruccio del defunto conforte. E parere a lei strano, ch'egli voi lesse abbandonar una moglie senza alcun demerito suo i e che questo procedere apriva a lei gli occhi per temer tutto da lui; in fomma non essere permesso ad una persona del suo grado di penfare ad un fecondo marito, come cofa scandalosa, e fenza esempio. Udita ch' ebbe Massimino questa generosa risposta, cangiossi unta la libidine sua in odio, e surore. Caccio Valeria, e tutti I fuoi in efilio, fenza afsegnar loro un luego tifso, e con farla vergognofamente condurre quà, e là. Occupò tutti i di lei beni, le levo i fuoi utiziali, fece tormentare i fuoi eunuchi, e mose guerra alle nobili Dame della di lei Corte, alcune delle quali condannò alla morte con false accuse di adulterio, quando egli sapeva , che erano più cafte di quel , ch'egli flesso voleva : iniquità. che accrebbe a difmifura l'odio d'ognuno verfo quelto manigoldo: Tiranno. Come terminalse la Tragedia d'elsa Valeria, non tarderemo ad udirlo: Mosse anche guerra Massimino per attellato di Eusebio, a i Popoli dell'Armenia, perchè siccome Cristiani non voleano far fagritizi a i falti Dii; ma con poco suo utile. La fa2.2. 6.14. Lattantius cap. 43. Pantryr. Conflant.

me, e la pelle anch' else fecero guerra alle di lui Armate: Mentre tali cole succedevano in Oriente, Costantino Augusto si applicava a stabilire una buona pace nelle Gallie, per elsere in (a) Zosimus istato di rispondere in buona forma alle minaccie (a), che andava, facendo Massenzio Tiranno di Roma contro di lui, servendosi del pretesto della morte di Massimiano Erculio suo padre ; benchè in (b) Eumenes suo cuore non ne avesse disgusto. Visito Costantino (b) in quest. anno la Città di Autun, e trovandola desolata, rimise a quel popolo i debiti di cinque anni addietro contratti col Fisco, e parte, delle impolte per gli anni avvenire : il che fu di mirabil foliievo, a quella Città, la quale da li innanzi prese il titolo di Flavia dalla Famiglia dell' Augusto Benefattore. Fu in questa congiuntura, che l'Oratore Eumene, o Eumenio recitò in lode di lui un panegirico, che resta con altri tuttavia. Pensava in fatti Massenzio. di far guerra a Coltantino, e già avea difegnato di passar per gli Grigioni nelle Gallie, con formar de mirabili castelli in aria, cioc, figurandofi di poter atterrar Coffantino con facilità, e poi d'impadronirfi della Dalmazia, e dell'Illirico, con abbattere l'Auguste Licinio dominante in quelle parti. Ma prima d'intraprendere quella guerra, giudico meglio di ricuperar l'Affrica (c). Quivi tuttavia fulfuleva l'usurpatore Alessandro, che avea preso il titolo d'

Wifter de Cafaribus.

Augusto: Colà su inviato con assat nerbo di gente Rusio Volusiano Prefetto del Pretorio, che probabilmente dopo tale impresa su alfunto al Confelato, Meno egli feco Zena, uomo, che egregiamente intendeva il mellier della guerra , ed era in credito d'uomo pien di mansuetudine. Poca fatica durò questo Capitano a sbrigarsi di quel Tiranno, con aver melso in fuga i di lui foldati. Restò egli preso, e strangolato. Bella occasion su questa pel crudele Massenzio di spogliar del suo meglio l'Affrica tutta. Non vi fu persona nobile to ricca; che a torto, o diritto non sosse processata, e condennata, come aderente all'estinto Alessandro, con perdere perciò vita e robba. Oltre a ciò ordinò l'empio Massenzio, che fosse dato il facco, e il fuoco a Cartagine, Città allora delle più belle, e riguardevoli del Mondo," non che dell' Affrica, In una parola per tante crudeltà rimalero affatto impoverite, e rovinate tutte le Affricane Provincie ; e pure delle lagrime di que' popoli fi fece trionfo e falo in Roma; Città nondimeno con ugual fue pore maltrattata dallo stesso Massenzio, siccome fra poco diro. from another a service of the service of the service than the service than

on as folias out \_ me en paid out i a | me en

Anno di Cristo court. Indizione xv. 657 mandi di Melchia De Papa 3.
di Massenzio Imperadore 7.
di Costantino Imperadore 6.
di Lictnio Imperadore 6.

di MASSIMINO Imperadore 6.

( FLAVIO VALERIO COSTANTINO AUGUSTO per la fecon-Confoli ( PUBLIO VALERIO LICINIANO LICINIO AUGUSTO per la ( feconda .

TAli furono i Consoli per le Gallie, e altri paesi, dove regna-va Costantino, e nell' ilirico dove dominava Licinio. Andavano d'accordo insieme questi due Imperadori. Ma in Roma per attestato d' Idacio (a), e dei Catalogo Bucheriano (b) fu Confole (a) Idacius il folo Maffenzio per la quarta volta. In Oriente credono alcuni, in Fastis. che procedellero Consoli Massimiano Augusto, e Picenzio, Fu in (b) quest'anno Presetto di Roma Aradio Rusino . Fra tanti Imperado de Cyslo. ri cavati dall' aratro, e dalla zappa, che in quelli tempi governarono, o per dir meglio divisero, e lacerarono l'Imperio Komano, niuno a mio credere fu più pernicioso, e pestilente di Massenzio, e di Massimino; il uno signoreggiante in Roma, nell'Italia, e nell' Affrica, e l'altro nell'Oriente. Ne ho per testimonio Aurelio Vittore (c), e lo stello Ziolimo (d), nemico di Costantino, oltre agli (c) Aurellus Storici Criftiani, che parlano a lungo delle loro feelleraggini. So. Vittor de pra gli altri Lattanzio (e) descrive la lascivia ineredibile di Mas Casaribe fimino, e le violenze da lui usate. L'Autore incerto (f) del pane lib.2.c.14. girico di Coffantino, ed Eufebio (g) ci fan fapere gli enormi vizi (e) Laftandi Massenzio, tali che possono far orrore a chiunque legge: si stre-vius de Mornata era la fua libidine, barbarica la fua crudeltà, non folo nell' sib. Perfec. Affrica, come abbiam detto, ma nell' Italia ancora ; e in Roma (cap. 17. 6 fiella. Niuna Matrona era ivi ficura dalle unghie di questo avoltojo. (f) Incerne La moglie dello flello Prefetto di Roma, Criftiana di Religione, Panegya. per fottrarii alla di lui bestiale violenza, si cacciò un pugnale nel Constantini . petto , e mori: azione gloriola bensi fecondo la Morale de Pagani, Vita Conma non già secondo quella de' Cristiani. Le estersioni poi fatte da sunini La Mallensio per adunar telori con dilegno di valerlene a far guerra cap. 33. a Coffantino, e per tener contente, ed allegre le sue milizie, su-

this by other than after we so to be been be trade and a first a TONO.

. . .

rono innumerabili, perchè continue. Tutto di faltavano fuori calunnie contra de' benestanti , e de' medesimi Senatori ; ed oltre a i lor beni vi andava anche la vita, di maniera che il Senato restò spogliato de' suoi più illustri suggetti. Potevano poi i soldati a man falva commettere quante iniquità volevano contra l'onore, la vita, e i beni degl'innocenti, perchè la giustizia per conto loro a vea affatto perduta la voce; e le mani. Lo stesso che in Roma, si praticava per tutta l'Italia da i suoi perversi Ministri . Giunse Malfenzio per quella via in meno di fei anni a spogliar Roma. e le Provincie Italiane di tune le ricchezze adunate da i popoli (a) Aurelius in più di dieci secoli addietro (a). Fu satto anche in Roma un giorno un gran macello di Cittadini Romani per leggeriffima ca-

de Cefarib. gione. Forle fu quella; di cui Zolimo (b) fa menzione dicendo : che attaccatofi il fuoco in Roma al Tempio della Fortuna, perchè Rantini I.1. uno de' foldati metteva in burla quella falsa Deirà, i Romani accorsi a folla per ismorzar l'incendio, se gli avventarono addosso, (b) Zofinus e l'uccifero. Di più non vi volle, perche gli aliri foldati ammu-La, cap. 13. tinati facellero una fiera strage di que' Cittadini; e se non accor-(c) Nagar. revà Massenzio, la Città assatto periva. Anche Nazario (c), anche

in Panegyi. Peudenzio (d) ci lasciarono un vivo ritratto del compassionevole (d) Pruden-flato di Roma fotto di questo Tiranno impudico, crudele dele eius in Sym- fassino delle sostanze altrui, e dato alla Magia per la solle speranza di scoprir l'avvenire : nel che quanto egli s' ingannasse , fra poco apparirà.

Intanto l'Augusto Costantino con secrete lettere veniva sollecitato da i Romani a calare in Italia, per liberarli dall'infoffribil Tiranno; ma quello , che finalmente diede la spinta alle di lui armi, fu l'udire, che Maffenzio era risoluto di muovere a lui stelso guerra, con lasciarsene anche intendere dappertutto, e mirabil preparamento faceva a tal fine, fingendo di voler vendicare la mor-(e) Aurelius te di Massimiano suo padre. Un gran dappoco (e), un figlio dele la paura era per altro Maffenzio; dato unicamente a i piaceri i nonusciva quali mai di Palazzo, il più gran viaggio, che faceva, ma di raro, consisteva in passare sigli orti di Salluttio. La fidanza nondimeno di riuscire nelle grandi imprese, la riponeva egli nel mamero, è nella forza delle sue scapestrate milizie, in alcuni suoi valorofi ufiziali i e ne i tefori ammafsati con impoverire tutti i fuot fudditi. Oltre al großo corpo de'fuoi Pretoriani, gente creduta la pai valorofa dell'aitre coltre all'Armata , che già fervi fotto fino padre, aveva egli fatta copiosa leva di soldati non meno in Ita-

Incertus in Panagyr. Conft.

lia, che nell'Affrica. Il Panegirifta Anonimo di Coffantino gli dà un efercito di cento mila combattenti. Aggiugne, che quello di Coffantino ascendeva solo alla quarta parte, cioè, a venticinque mis la, espressamente dicendo, che era minore di quel d'Alessandro il Grande, confidente in quaranta mila. Zolimo (a) all'incontro, ben- (a) Zolimus chè lontano da questi tempi, e fatti; pure con più verifimiglianza lib-2.c.15. racconta, che Massenzio avea in armi oltre alle vecchie sue squadre ottanta mila Italiani, e quaranta mila tra Siciliani, ed Affricani, di modo che nella sua Armata si contavano cento settanta mila pedoni e diociotto mila cavalli. Dall'altra parte Coffantino avea mello in piedi un esercito di gente, parte Gallica, e parte Germanica, sino al numero di novanta mila fanti, ed otto mila cavalli . Abbiamo da Nazario (b), che Costantino tentò prima le vie dolci, per (b) Nazari risparmiare la guerra, con ispedir Ambasciatori a Massenzio, e far in l'anegyr. propolizioni di pace. Più che mai offinato ne suoi disegni si trovo Constantin. il Tiranno; e non paíso molto (e), ch' egli diede principio alla: (c) Nagar. danza, con abbattere in Roma le Statue, ed Immagini di Costan- ibid. c. 12. tino, più che mai protestando di voler la vendetta del padre. Ora Costantino, veggendo, che a costui piaceva il giuoco, continuò niù che mai a meuerli in arnese. Ma per afficurarsi di non aver che un nemico da affrontare, tratto prima una loga con Licinio Imperadore dell'Illirico, e gli riulei di stabilirla, con promettergli in moglie Flavia Valeria Coflanza fuz forella (d). Informato di que- (d) Ladare. flo accordo :Mallimino Imperador dell' Oriente; che-prima era in cap. 43trattato di lega con ello Licinio, ingelofito della contratta loro forte amissa, qualicche mirassero alla di lui rovina, tosto si rivolse al Tiranno di Roma, cioè a Massenzio, con offerirsi di strignerfi in lega con dui. Mallenzio a braccia aperte accerto le elibizioni. parendogli maridato dal Cielo un si fatto ajuto in occasione di tanta importanza." Pure noi non sappiamo, che Licinio porgesse in quella guerra foccorfo alcuno a Costantino, nè che Massimino a sbraccialle punto per sollenere Massenzio.

Non volle già il faggio Cottantino tasciarsi prevenir da Massenzio, ma animofamente determinò di prevenir lui, e di allontanar dal suo dominio la guerra, con portarla nel paese nemico. Probabilmente adunque fuila primavera dell'anno prefente mosse egit dal Reno l'Armata sua (e), con inviarne un'altra per mare, e tal (e) Incernus diligenza fece, che all'improvviso comparve all'Alpi, e le passo in Panagra fenza trovar refishenza, Trovo bensi la Città di Sufa ben fortificata; ben rinforzata di guarnigione, che si oppose a r suoi passi, nè vol-Tom.IL.

in Panegyr. Coft wit. 649. 12.

comandò immantenente, che fi attaccasse il suoco alle porte, e si delle la scalata alle mura. V'entro vittoriosa la di lui gente, e pure il buon Imperadore ne impedi il facco, e perdonò a quegli (a) Nazar. abitanti, e foldati (a). S'inoltro poi l'efercito fuo alla volta di Torino, ma prima di giugnervi, ecco possenti schiere di nemici a cavallo, tutte armate di ferro, attraverlargli il cammino. Fatto far largo a i fuoi Collantino, le prese in mezzo, e poi diede loro addoiso. I più restarono ivi atterrati a colpi di matze, gli altri infeguitt fino a Torino, trovarono le porte, che non fi vollero aprir dagli abitanti per loro, a piè delle quali perciò rimafero estinti. Di volere del popolo entrò in quella Città Costantino, ricevuto con giubilo da tutti. Quello primo prosperoso successo della arini sue mosse le circonvicine Città a spedirgli de i Deputati, con esibirgli la lor fommesfione, e provvisione di viveri, di maniera che senza più ssoderar la spada, egli arrivò a Milano, dove entrò fra i viva di tutto quel popolo. Il buon trattamento, ch'egli faceva a chiunque volontariamente si rendeva, invitava gli altri ad accettarlo allegramente per Signore. Dopo aver dato per qualche giorno ripofo all' esercito suo in quella nobil Città, passo Costantino a Brescia, dove trovò un buon corpo di cavalleria, che parea disposto a far fronte; ma sbaragliato con pochi colpi prese tosto la suga con salvaifi a Verona, dove fi erano unite le foldatesche di Massenzio. (b) Decreus sparse prima in vari siti, per difendere quella forte Città (b). Avea quivi il comando dell'armi Ruricio Pompejano Presetto del Pretorio, nomo di molta sperienza ne fatti della guerra, che senza volersi esporre all'azzardo di una battaglia, si dispose a sostenere l'assedio, con restare a sua disposizione il di là dall' Adige. Fu dato principio all'affedio, ma riconoscendosi la vanità d'ello, se non si strigneva la Città anche dalla parte Settentrionale, rinft: poi alle milizie di Costantino di valicar quel fiume nella parte superiore in sito poco cultodito da i nemici; e però d'ogn'intorno rello afsediata Verona'. Più d'una sortita sece Pompejano, ma con lasciar sempre ful campo la maggior parte de'svoi: il perchè prese egli la risoluzione di uscire legretamente dalla Città , per portarfi a raunar gente, e tornar poi a soccorrerla. Ritornò in satti con molte sor-(c) Nagar, 2e (c). Ma Collantino, lafeiata la maggior parte dell'efercito all'

raggiolamente ad alsalirlo. Si attaccò la zuffa verso la fera, e durò parte della notte colla totale sconsitta, e strage grande de Mas-

сар. 8.

Panegyr.

fen-

fenziani, e cella morte dello stesso lor Generale Pompeiano. Grandi prodezze fece in questo combattimento Costantino, coll'entrare nel più forte, e pericolofo della mischia, e menar le mani al pari d'ogni semplice soldato, di maniera che dopo la vittoria i suoi usfiziali colle lagrime a gli occhi lo feongiurarono di non azzardar più a questa maniera una vita di tanta importanza (a). Pare, che (a) Incertua continualse anche qualche tempo l'alsedio, e che la Città fosse in l'anegypresa o per dedizione, o per assalto, e poi saccheggiata; ma i ric. c. 11. Panegiristi d'allora , usati secondo il loro mestiere , a sarci veder solamente il bello del loro Eroe, non ci lasciano scorgere, come terminasse quella Tragedia; se non che l'Anonimo scrive, che Pompeiano cagion fu della rovina di Verona . e che miferabil fu la calamità di quel popolo. A tutti nondimeno fu falva la vita, ed anche a gli Itelli foldati nemici. Ma perchè non v'erano tante catene da poter legare si gran copia di prigioni, Costantino ordipo, che delle spade loro si sacessero tante catene per custodirli le-

gati nelle carceri.

Torca Nazario (b) di passaggio le Città d'Aquileja, e di Modena; con far comprendere, che anch'esse secero della refistenza, in Pancare, e convenne ular della forza contra d'esse. Ma in fine anche quei car. popoli si renderono, e con piacere, perchè sottoposti a Costantino li promettevano migliore flato, e in fatti fi trovarono da li innanzi in buone mani. Niun' altra opposizione provò l' Augusto Principe' nella continuazion del fuo viaggio, funche arrivò alle vicinanze di Roma, primario scopo delle sue armi, per desiderio di sar sua la Capital dell'Imperio, e di liberar quel popolo dal giogo intollerabile del violento Tiranno Massenzio. Costui non 3' era attentato in addietro, e molto meno fi attentava ora a mettere il piede fueri di Roma (c), perche da' fuoi Strologhi, o Maghi gli era Rito (c) Lellert. predetto; che qualora ne ulcifse, farebbe perito. L'Armata fua di de Morrib. gran hinga era fuperiore all'altra; in Roma aveva egli raunata un' Perfecutor. immenfa copia di viveri; ed in oltre colle immenfe fomme d'oro, cap. 44da lui melse infieme colle mudite fue avanie, fi lufingava di poter fovvertire tutte le milizie di Costantino, siccome gli era venuto. fatto con quelle di Severo, e di Galerio. Il perchè sembrava più toflo godere, che rattriffarfi della venuta di Coftantino, flante il tenersi egli come in pugno di spogliarle di gente, di riputazione, e di vita. Ma differenti erano gli alti difegni di Dio, che intendeva di liberar oramai Roma dal Tiranno, e la fua Chiefa dalla perfecuzion de' Pagani, i quali intorno a tre fecoli sparso aveano tan-

fai inclinato verso de Cristiani, ancorchè nato, ed allevato nella superstizion de' Gentili, con aver forse ereditato questo buon genio da Collanzo suo padre, da noi veduto si savorevole a i Cristiani, o pur da Elena fua madre. Trovandofi egli ora in quello gran cimento, cioè, a fronte di un potentissimo nemico, e sul bivio o di perdere, o di guadagnar tutto, allora fu, che conofcendo il bifogno d'effere affifitto da Dio, feriamente penso, a qual Dio dovesse egli zicorrere per ajmo. La follia, e fallità de' finora creduti fuoi Dit in varie occasioni l'aveva egli osservata, e però sull'esempio di suo padre non soleva più adorare se non il Dio supremo padrone, e regolatore dell'Universo. Eusebio (a), gravissimo Storico, ci assicura d'aver intefa la verità di questo fatto dalla bocca del medesimo Costantino, alforche da li ad alcuni anni familiarmente cominciò a trattare con lui. Cioè, si raccomandò egli vivamente a Dio Creatore del tutto, quando nel marciar egli coll efercito fuo un giorno, ful bel mezzo di mirò in Cielo fopra il Sole una Croce di luce, ed appresso le seguenti parole: Con questa va a vincere, Di tal miracolofo fenomeno spettatori surono anche i soldati della fua comitiva. Rellò egli perpleffo del fuo fignificato, quando nella feguente notte apparendogli in fogno Cristo, gli disfe, che di quella bandiera valendoli egli vincerebbe. Nulla di più occorfe, perche Collantino fatti chiamare de Sacerdoti Cristiani , ed esposto loro quanto avea veduto, imparaffe a conoscere la venerazion dovuta alla Croce fantilicata da Gesà Cristo, e dal culto de falsi Dir

Fece adunque Coffantino mettere nelle sue insegne il Monogramma di Crillo Signor nostro, e con quello animolamente procedette contra del Tiranno. In qual tempo precisamente, cioè, se nel principio di quella guerra, o pur nelle vicinanze di Roma accadefse un tal satto, l'han ricercato gli Eruditi. Chiaramente Lattanzio (b) scrive, che Costantino, prima di venire a battaglia con Massenzio, avvertito da Dio in fogno, fece mettere il nome di Critto negli scudi de'soldati, e che in virtù d'esso vinse. E benehè possa parere strano a taluno, che i Panegiristi d'allora, e gli Storici Pagani, come Eutropio, Sello Vittore, e Zolimo, non abbiano fatta menzione alcuna di un avvenimento di tanta confeguenza : pure non è da maravigliarsene, perchè nè pur essi parlano della Reli-

passasse alla pura, e santa Religion de' Cristiani: satto de' più mirabili, e strepitosi, che somministri la Storia, perchè mutò assatto in poco di tempo anche la faccia del Romano Imperio.

cap. 43.

Aantini l. 1.

esp. 27. 6

frqu.

te è per isparlame, e non già per riconoscerne i pregi, e i miracoli. A buon conto fuor di dubbio è, che Coltantino, abbandonati gl' Idoli, abbracciò la credenza de' Criftiani, e fu il primo degl' Imperadori, che venerasse la Croce : avvenimento per se stesso miracolofo, ed effetto della mano di Dio. Lattanzio poi, ed Eufebio furono Scrittori nobili , contemporanei , e familiari di quel grande Augusto, nè loro si può negar fede senza temerità. Le precauzioni, che prese in questa congiuntura Massenzio, furono di postare l' Armata sua più numerosa di lunga mano, che quella di Costantino, fuori di Roma, alla difesa del Tevere, e di Ponte Molle; e di fabbricar fu quel fiume un ponte di barche, congegnato in maniera, che levando via alcuni ramponi (a), da' quali era legato nel (a) Eufebius mezzo, esso si scioglieva, non tanto per afficurarsi della propria ri. la Vita Contirata occorrendo, quanto per annegare i nemici, se si mettevano a fant. . 38. passario. Arrivato che fu Costantino a Ponte Molle, quivi s' accampò coll'efercito suo, ma senza seorgere, come potere passar oltre, coll'opposizione di un siume allora assai ricco d'acque, e difeso da tante squadre nemiche. Ma permise Iddio, che il Tiranno dovette esser sì caldamente spronato dagli ufiziali suoi , a' quali per la superiorità delle sorze parea certa la vittoria, che s'indusse a far egli passare l'Armata sua di ià dal siume pel nuovo ponte di navi, con animo di venire a battaglia campale col nemico; ed intanto prese posto fra Costantino, e il Tevere ad un inogo appellato i Saffi Roffi, lungi da Roma, se dice il vero Aurelio Vittore (b), (b) Aurelius nove miglia. Non poteva Massenzio sar cosa più grata di quella a Costantino, il quale non altro temeva, se non che il Tiranno flesse chiuso in Roma, ed aspetialse piurtolto un assedio: il che sarebbe slato la rovina o di Roma, o degli assedianti, perchè quella gran Città era a maraviglia fornita di munizioni da bocca, e da guerra , e di un' Armata maggior della sua (c). Due giorni (c) Incertus prima il Tiranno spaventato da un sogno, s' era levato dal palaz. in Panegyra zo, e colla moglie, e col figliuolo ( non fappiamo fe Romole, o cap, 16, pure un altro ) era passato ad abitare in una casa particolare: dal che i superstiziosi Romani presagirono tosto, che solse imminente

la fua caduta. Era venuto il dt, in cui Malsenzio dovea celebrare il giorno suo dell'anno sello del suo Imperio con selle, titta di Mare giuochi. Cioè sil di 27. d'Otrobre, per quanto si ricava da Lat tibus Persetanzio (d), ovvero il di 28. d'esso mese, come si raccoglie da un cutor c. 44.

(a) Bucher. Calendario antichissimo pubblicato dal Bucherio (a). Non maneo Mallenzio di dare al popolo i Ginochi Circenti; ma perche il medefimo popolo gridò, che Costantino non si potea vincere, tutto in collera fi levò di là, e spediti alcuni Senatori a consultare i Libri (b) Zofious Sibillini (b), mentre egli attendeva a far de fagrifizi, gli fu riferito, efferfi trovato, che in quel giorno avea da perire il nemico de'

(d) Zofimus Bid.

Romani. Quello ballo per incoraggirlo, perche l' interpretò contra di Costantino, senza pensare, ch'egli stesso potesse essere quel desfo; e però tutto in armi passò all'efercito suo, il qual già era alle mani coll'avversatio. Così Lattanzio. Ma i Panegiristi di Costanti-(c) Incertus no (c) sembrano dire, ch'egli in persona schiero la propria Armain Pangyr. ta, ed attaccò la zusta (d). Fu questa delle più terribili, e sanguinose, e parve, che Dio permettesse, che il Tiranno ristrignesse la flerminata moltitudine de' fuoi fra il Tevere, e l'efercito nemico, acciocche restando sconsitta ne perisse la maggior parte o trasitta dalle spade o sommersa nel fiume. In fatti Costantisto dopo aver messe in miglior ordinanza di battaglia le sue milizie, tutto siducia nel Dio de' Cristiani, sece dar alle trombe, e inmanzi a gli altri fi scaeliò contro a i nemici. I primi a piegare furono i Soldati Romani, ed Italiani, perchè antiofi d'essere liberati dall'infoffribil Tiranno. Tennero forte gli altri, ed alsaissimo sangue si sparse; ma in fine rotta la cavalleria di Massenzio, tutto il fuo campo volto le spalle, ma con aver dietro le spade nemiche, e davanti un largo fiume. Però la strage degli uccisi su grande, maggior la copia di coloro, che finitono la lor vita nell'acque. Anche Maffenzio, spronato il cavallo, cercò di falvarsi pel suo ponte di barche, ma il trovo si carico per la folla de' fuggitivi, ch' elso ponte si sciolse, o si affondò, ed egli in compagnia d'altra non poca

(e) Eusebius gente precipitò nell'acque, ed ivi restò sommerso (e). G'unta quein Vita Con- ila nuova in Roma, niuno per qualche tempo '030 di mostrarne Mantin L. L. allegrezza, perchè non mancava chi l'asseriva falsissima; ma ritroc. 38. vato nel giorno appresso il cadavero dell'estinto Tisanno, e spiocatane dal butlo la tefla, portara che fu questa sopra un'alla nel-

(f) Eutrop. la Città, allora tutto il popolo proruppe (f) in trasporti incefen Breviario, fanti di gioja , fenza poterfi esprimere , quanta sosse la consola-Aurelius zion fua al troyarfi, libero da un Tiranno, delle cui iniquità par-Vittor de larono cotanto non meno i Cristiani, che gli Etnici Scrittori Ma Zofimus 16. crebbe il giubilo, quando viddero entrar in Roma nel giorno fufseguente al fatto d'armi il vittorioso Costantino in soggia di trionfo, ma insieme in abito di pace, e d'amore; perche senza con-

dur prigioni, e con fare huon volto a tutti, e folamente con aria di clemenza li iasciò vedere a quel gran Popolo.

Zosimo serive, ch'egli sece levar di vita un picciolo numero di persone troppo in addietto attaccate al Tiranno; ed oltre a ciò Nazario fembra dire, che Coffantino fradicò dal Mundo la di lui schiatta, colla morte probabilmente del figliuolo di Massenzio, che non fappiamo fe fosse Romolo, o pure un altro. La clemenza sua fi flefe di poi sopra il restante delle persone (a), ricevendo in sua (a) Incertus grazia chiunque era stato apertamente contra di lui, e conservan- in Panegyr. do loro il polello de i beni , ed impieghir, e fino ad alcuni ,de cap. 27. quali il popolo dimandava la morte. Accesso in oltre al suo servigio Oraline a so que' foldati di Maffenzio, che s'erano falvati nella rotta, con levar' loro l'armi, benchè di poi lor le reftitui, mandandoli folamente divisi alle guarnigioni de suoi Stati sul Reno, o sul Danubio. Ma ciò, che più d'ogni altra fua rifoluzione diede nel genio al Popolo Romano, e gli guadagno le benedizioni d'ognuno, fu ch'egli abolt affatto la Milizia Pretoriana . Quello confiderabil corpo di gente militare è scelta, issituito anche prima da Augusto, e conservato da'i fusseguenti Imperadori per disesa delle lor persone, dell'Imperial Palazzo, e della Littà di Roma, t'abbiamo tante volte veduto prorompere in deplorabili infolenze per rovina della medelima Città, e divenuto con tante fedizioni l'arbitro dell'Imperio, perchè avvezzo ad usurparsi l'autorità di creare , o di svenar gl' Imperadori . Incredibili spezialmente erano stati i disordini da lor commessi fotto Massenzio, Principe, che per tenersell bene affezionati, permetteva lor tutto, e sovente dicea, che stessero pure allegri, e spendeslero largamente, perchè nutla lascierebbe mancare a foldati di tanto merito. Collantino ritenne chi volle fervire al foldo fuo con effere femplice foldato; e licenziati gli altri, distrusse il Cassello Pretoriano, specie di Fortezza, destinata lor per quartiere . Noi non fappiamo che altra guarnigion da il innanzi stesse in Roma, suorche i Vigili, destinati a battero di notte la pattuglia, e forse qualche discreta guardia del Palazzo de i Regnanti. Ma non su per quello abolita l'infigne Carica di Presetto del Pretorio, la quale continuò ad effere una delle prime nella Corte Imperiale. Anzi perchè la divifion fatta da Diocleziano del Rómano Imperio in quattro parti, avea introdotto quattro diversi Presetti del Pretorio, volendo cadaun de Principi il fuo Prefetto, cioc, il fuo Capitan delle guardie: così ne feguito il loro iffituto, con trovar noi da qui innanzi i Prefetti del Pretorio dell'Italia, delle Gallie,

dell'Illirico, e dell'Oriente. Comparve poi nel Senato il novello Signore (a), e con graziofa orazione piena di clemenza parlò a (a) Incertus quell'Augusta Assemblea, protestando che volea falvar l'antica loro in Panegyr. autorità. Gli accufatori, de'quali fotto i Principi cattivi abbondò cap.18. sempre la razza in Roma, e per cui non meno i rei, che gl'innocenti perdevano robba, ed anche vita, fu vietato l'ascoltarli da la innanzi, ed intimato contra d'essi l'altimo surplicio. Erano poi innumerabili coloro, che Massenzio ingiustamente avea o cacciati

(b) Norar gliati delle loro softanze (b). A tutti su fatta grazia, ad ognuno Conft. c.32. & Jeg.

in Panegyr. reflitui i lor beni. In fomma parve, che Roma rinafcesse in breve tempo, perchè nel termine di foli due mesi la benignità di Coflantino riparò tutti i mali, che pello spazio di sei anni avea satto la crudeltà di Massenzio. Per questa vittoria poi divenne egli padron di tutta l'Italia: fu maravigliofa commozion delle perfone accorse allora dalle varie Provincie a Roma, per mirar co i Joro ecchi l'invitto Liberatore, che rotte avea le lor cateue. Fu anche inviata in Africa la testa del Tiranno, accolta ivi con istrepitole ingiurie; e però fenza fatica, anzi con gran selta i Popoliancora di quelle Provincie riconobbero per lor Signore, chi gli ayea finalmente tratti da una lagrimévole schiavitù.

in efilio, o imprigionati, o condennati a diverse pene, o spo-

Anno di CRISTO CCCXIII. Indizione 1.

. di MELCHIADE Papa 4. di Costantino Imperadore 7. · di Licinio Imperadore 7. di Massimino Imperadore 7.

(FLAVIO VALERIO COSTANTINO AUGUSTO per la terma PUBLIO VALERIO LICINIANO LICINIO AUGUSTO per la terza.

EU in quest' anno Presento di Roma Russo Volusiano . Ho ben io secondo l'uso d' altri Scrittori notato negli anni addietro commeiando dal principio dell' Era nostra, le Indizioni, cioè, un corfo di quindici anni, terminato il quale fi torna a contare la prima Indizione. Ma ten po è oramai d'avvertire; che non furono punto in ulo le ludizioni ne Secoli palsati, e che per confentimento degli Eruditi ne fu islimnore Costantino il Grande (a). Il mo- (a) Panvine tivo di tal islituzione resta scuro tuttavia. Opinione su de'Legisti, Fast. Conf. ch' essa Indizione fosse così chiamata da un determinato pagamento Petav. de di tributi ; e il Cardinal Baronio (b) aggiunfe fatto questo rego. Dottrina lamento pel tempo definato a i soldati di militare, depo il quale s'imponeva un tributo per pagarli. Conghierture fon quefte assai Cris. Bar. lodevoli, ma che nulla di certo a noi forminifrano. Quel che (b Baronè fuor di dubbio, fervirono da li innanzi, e tuttavia fervono le in Annalib. Indizioni, per regolare il tempo. Tiensi inoltre, che la prima Indizione comincialse a correre nel Settembre dell'anno precedente. e non già per la vittoria di Costantino contra di Massenzio, come immaginò il Panvinio, perchè quella accadde ful fine d'Ottobre. Ma perchè appunto nel Settembre antecedente non era Costantino per anche padrone di Roma, han creduto alcuni, che si desse principio ad essa Indizione nel Settembre dell'anno corrente; il che alle pruove non sussisse. Potè anche prima della vittoria Costantino introdurre l'uso di tali Indizioni; essendo per altro suor di dubbio, che le nuove Indizioni cominciavano il corfo loro nel di primo di Settembre, o pure nel di 24. d'esso mese; e questo uso per affaiffimi fecoli durò in Occidente, con essere poi prevaluto quel della Curia Romana , la quale da qualche fecolo in quà conta dal di primo di Gennajo la novella Indizione. Egli è ben credibile, the l'Augusto Costantino continualse a dimorare in Roma almen sino alle Calende di Germajo di quesl'anno, per solennizzar ivi il terzo suo Consolato. Quivi pubblicata su una sua legge (e) in sollievo de' poveri, che da i Collettori delle pubbliche imposte Theodos. erano più del dovere caricati, per favorire i ricchi. Passo egli di 10, 41. poi a Milano, ed era in quella Città nel di 10. di Marzo, come (d) Cothoapparisce da un'altra sua legge (d). Chiamato colà Licipio Impe-fredus in radore dall' Illirico, vi venne per isposare Costanza sorella dell'Au-Chronic. gusto Costantino, a lui promessa nell'anno precedente, e quivi in Theodos. fatti si sollennizzarono quelle nozze, e si sormò un nuovo decreto per la pace delle Chiefe, e persone Cristiane:

Fin quando era in Roma Collantino, avviso gli pervenne, che i Franchi, gente avvezza a violar per poco i patti, e i trattati, faccano de preparamenti, per passar a i danni delle Gallie . Egli perciò sbrigato dagli aflari dell'Italia volò alle sponde del Re- (e) Incertus no (e), e trovo non ancora palsati i Barbari. Fece egli finta di ri- Panegye. tirarfi, mostrandosi non accorto de' loro andamenti; ma lasciò in Costante 12. un'imboleata un grosso corpo di gente. Allora su che i Barbari, La cat ?.

Tom.II. cre. credendo lui ben lontano , si arrischiarono a valicare il Reno in gran copia. Ma caduti nell'aguato, pagarono ben caro il tio della loro perlidia. Nè quella ballo. Eccoti giugnere di nuovo Coltantino, il quale raunata una buona flotta di navi, ed imbarcata la fua gente, paísò animofamente il Reno, e portò lo sdegno, e la vendetta addosso a quelle barbare, e disleali Nazioni. L'Anonimo Panegirilla gonfiando le pive, fecondo l'ufo de'fuoi pari, giugne a dire, aver Costantino dato si gran guasto al loro paese, e fatta cotanta firage di loro, che si credeva non doversi più nominar la Nazione de Franchi, avvezza in que tempi a folamente nudrirfi di cacciagione Ci farà ben vedere la Storia , che sparata oratoria fosse la sua. Sembra che in quell' anno appunto il Panegirilla suddetto, creduto Nazario da alcuni, recitalse in Treveri quel panegirico in lode di Costantino, con dire fra l'altre cose, che il Senato Romano ad esso Augusto avea dedicata una Statua, come ad un Dio liberatore, e che l'Italia gli avea anch' essa dedicato uno Scudo, e una Corona d'oro. Ed è anche da osservare, che quell' Oratore, per altro Pagano, ful fine ricorre non al fuo Giove, non ad Apollo, o ad altra delle false Divinità, ma all'invisibile Creatore dell'Universo, Iddio, pregandolo di conservar vita così preziofa, come quella di Costantino. Dovea costui sapere, qual già soffe la credenza di quello gloriofo Imperadore, già divenuto adoratore del folo vero Iddio ...

L'anno fu quello, per attellato di Lutanzio, e non già l'anno 316., come han creduto Zolimo, l'Autore della Cronica Alefsandrina, ed Idacio, in cui il vecchio Diodeziano già Imperadore diede fine al fuo vivere nella villa del territorio di Salona Cirtà della Dalnazia full'Adriatico, dove dicenmo, chi egli s' era ritirato
a vivere dopo l'abdicazion dell'Imperio. Quivi fi crede, che forgefse la moderna Città di Spalatro. Non fi può negare, che di belte qualità concorrefero in Diodeziano. Due Autori Pagari, cioè,
(a) Lissa, Libanio (a), e Giuliano l'Apolitata (b) il lodano come perfona amcontinue et a. mirabile in molte cofe, benché non in utte, riconofcendo fra l'

Ordinote 14. mirabile in molte cofe, benchè non in tutte, riconofcendo fra l'
(b) Julian. altre, ch'egli avea faticato di molto in utilità del Pubblico. VegOratione le configuration molte Leggi fatte da lut, ed inferite nel Codice di

gonfi tuttavia molte Leggi, fatte da lui, ed inferite nel Codice di Giulliniano, che fipirano prudenza, e giultizia, Gran cura ebbe egli fempre di promuovere i buoni (e), e di punite i cattivi, di mantenere l'abbondanza de viveri, e di rimettere in buono fatto i pael fopolati per le guerre. Sotto di tiai nadarono a voto tutti gli sforzi delle barbare Nazioni: tanta era l'applicazione di lui, tanti i

(e) Aurelius Victor in Episome.

fuoi

suoi viaggi, e le sue fatiche per reprimere col braccio del suo bravo, cioè, di Massimiano Erculio, i nemici del Romano Imperio. Sapeva anche farfi amare, e fopra tutto poi fu con ragione ammirata la di lui faviezza, perchè quantunque per forza deponesse l' Imperio, pure difingannato delle spinose grandezze del Principato, non seppe mai più indursi a ripigliarlo, risoluto di finire i suoi giorni in vita privata. Ma non andò esente da biasimo (a) l'aver (a) Lastanegli fecondo la fua politica moltiplicati i Principi, e divife le Pro- tius de Morvincie dell'Imperio, ficcome abbiam yeduto; perciocchè oltre all' tibus Perfeessere costato carissimo a i popoli il dover mamenere due Augusti. «utor. cap. 76 e due Cesari nello stello tempo dominanti nel paese loro assegnato, e con Corte non inferiore all' altre, di qui poi venne uno fmembramento della Monarchia Romana, e le guerre fin qui accennate, ed altre, che vedremo fra poco. Moltiplicò eziandio gli ufiziali , gli efatteri in cadauna Provincia, che servirono a conculcare, ed impoverire i popoli. E perciocchè egli sommamente si dilettò di alzar funtuole fabbriche tanto in Roma, che in altri paeli, e particolarmente a Nicomedia, con difegno di renderla uguale a Roma; e fatta una fabbrica, fe non gli piaceva, la faceva atterrrare per alzarne una nuova; di quà vennero infinite angarie alle Città, per fomministrar artesici, per condurre materiali, e per pagar taglioni; di modo che per onorare le Città egli rovinava le Provincie. Dell' avarizia di Diocleziano abbiam parlato altrove . Ammassava tesori, ma non per ispenderli, suorchè una parte nelle sabbriche fuddette; poiche per altro de occorrevano bilogni del Pubblico , foddisfaceva coll'imporre nuove gravezze. E qualora egli offervava qualche campagna ben coltivata, o cafa ben ornata, non mancavano calunnie contro a i padroni, per rapir loro non folamente gli slabili, ma anche la vita, perch' egli fenza fangue non fapea rapire l'altrui. Così Lattanzio. Ed anche Eufebio atteffa, aver egli colle nuove imposte cosi scorticati i popoli , che più tollerabile riufciva loro il morire, che il vivere.

Motivo ancora alla pubblica cenfura diede il faflo di Diocleziano per lo fue sfoggiare în abiti troppo pompoli, ficcome accennammo di fopra; e il peggio fu, che introdulle il faffi adorare, cicò ¿ l'inginocchiarii davanti a lui: acola allora praticata folamente co i faffi Dii, e non gli difipaceva di ricevere il trudo di Dio, e che fi feriveffe alla fua Divinità. Quelli-conti avea, da fare un così ambiziolo, ed avaro Paincipe col vero Dio, ad onta ancora del quale aggiunfe in fine agli altri fuoi reati quello della liera perfectuao-

Kk 2

ne ch'egli come Capo dell' Imperio mosse contra degl' innocenti feguaci di Cristo. Noi già il vedemmo, appena cominciata questa persecuzione, colpito da Dio con una lunga, e terribile malattia, e poi balzato dal Trono. Certamente per alcuni anni nel suo ritiro fu onorato da que' Principi, che regnarono dopo di lui, perchè tutti da lui riconoscevano la lor fortuna, ed era da essi sovente consultato negli affari scabros. Ma il fine ancora di Diocleziano non andò diverso da quello degli altri persecutori della Chiesa di Dio. Fioccarono le disgrazie, e i crepacuori fopra di lui nell' ultimo di fua vita. Vidde abbattute da Costantino le Statue, ed Iscrizioni sue; vidde Valeria sua figlinola, già moglie di Galerio Maffimiano, e Prisca sua moglie, risugiate nell' anno 311. nelle terre di Massimino Imperador d'Oriente, maltrattate da lui, fpogliate de i lor beni, e poi relegate ne' deferti della Soria. Man-(a) Laftant. do ben egli più volte de' suoi usiziali (a) a pregare quel cradele Augusto di restituirgli due si care persone, ricordandogli le tante fue obbligazioni, ma nulla potè ottenere : negativa, per cui crebbe tanto in lui il dolore, e il dispetto, che veggendosi sprezzato, ed oltraggiato da tutti, cadde in una tormentola malattía. A farlo maggiormente disperare, dovette altresi contribuire, se è vero ciò,

de Mort. Perfecutor. 6 Jp. 41.

(b) Aurelius Vittor in Epitome .

che narra Aurelio Vittore (b), cioè, che avendolo Costantino, e Licinio pregato d'intervenire in Milano alle nozze poco fa accennate, egli le ne scusò con allegare la sua grave età; del che mal foddisfatti que' Principi, gli serissero una lettera minaccievole, trattandolo come da lor nemico. Per quello disgustoso complimento, vennto dietro all'altre fuddette difavventure, egli fi riduffe a non voler nè mangiare, nè dermire, fospirando, gemendo, piagnendo, e rivoltandofi ora nel lerto, or fulla terra, tanto che disperato chiuse gli occhi per sempre circa il mese di Giugno dell' anno presente. Fu egli poi deiticato secondo l'empietà d'allora per attestato d' Eutropio (c). Nelle medaglie (d) nol veggo col titolo di Divo, ma bensi in un Editto di Massimino, e in altre Memorie (d) Mediob. fi truova a lui compartito quello facrilego onore. Fiorirono a' fuor in Numifm. tempi Sparziano, Lampridio, Capitolino, Vulcazio Gallicano, e Trebellio Pollione, Scrittori della Storia Augusta, tante volte di fopra mentovati, fenza de'quali reflerebbe per due Secoli troppo involta nelle tenebre la Storia Romana . Fiori ancora Porfirio : Filosofo celebre del Paganesimo, e nemico giurato della Religione Cristiana: intorno a i quali si possono vedere il Vossio, il Tillemont, il Caye, ed altri Autori.

(c) Eutrop. in Breviar. Imperator.

Più

Dio sopra un altro persecutore della Religione Cristiana, sorse il più crudele degli altri, cioè sopra Massimino Augusto, signoreggiante nelle Provincie d'Oriente. Già vedemmo, che anch'egli concorfe nell' Editto pubblicato da Galerio Massimiano Imperadore, di concerto con gli altri Augusti, per dar la pace a i Cristiani, ma fe ne dimentico egli ben tolto, e feguito con più cautela, ma pur feguitò ad infierir contra di loro. Abbiamo da Eufebio (a), che (a) Eufebius toito di vita Massenzio, unitamente Costantino, e Licinio Augusti Hist Eules. diedero fuori nell'anno precedente un proclama in favor de Griffia lib.9. cap. 9. ni, ed inviatolo a Mallinino, non folo il pregarono di conformarli alla loro intenzione, ma in certa guifa gliel comandarono. Per paura mostro egli della prontezza a farlo, e pubblicato un Editto l'inviò a Sabino, e a gli altri utiziali del fuo Imperio. Ma nè pure per quello celso il suo mal talento, perche di nascosto faceva annegar que' Criftiani, che gli capitavano alle mani; nè permetteva loro di raunarli, ne di fabbricar le Chiefe loro occorrenti. Giacchè i fuddetti due Augusti in Milano confermarono il già fatto Editto per la pace de Criftiani, alcuni han creduto, che comunicalfero di nuovo ancor questo a Massimino, ma senza apparirne pruova alcuna. Anzi abbiamo, che lo slesso Massimino cominciò la guerra a Licinio nel tempo stesso, che questi venne a trovar Coflantino in Milano. S' era avuto non poco a male quel superbo (b), (b) Lastants che il Senato Romano avelse decretata la precedenza di Coltantino de interna a gli altri due Augusti, ne sapeva digerire la vittoria da lui ripor-cap. 441tata contro Massenzio. S'aggiunse, ch'egli avea bensi tenuta nascosa la sua lega contra Massenzio, ma di questa venne ad accertarsi Costantino colle lettere trovate dopo la morte del Tiranno nella di lui Segreterla. Il perchè immaginando egli un mal animo in Coflantino verso di se , vieppiù gli crebbe la rabbia al vedere ito Licinio a Milano, per abboccarli con elso Collantino, e per contrar parentela con lui, perchè tutto a lui pareva concertato per la propria fua rovina. Determinò dunque di prevenir egli i veri , o creduti suoi avversari; e preso il tempo medesimo, in cui Licinio Augusto si trovava lungi da' suoi Stati per la sua venuta a Milano, mosse l'esercito suo, e a gran giornate dalla Soria si trasseri nella Bitinia. Durava tuttavia il verno; il rigor della stagione, le nevi, le pioggie, le strade rotte gli secero perdere gran parte de' suoi cavalli, e delle bestie da soma. Ciò non ostante senza prendere pofa, traghettato lo Stretto, paísò nella Tracia, e si presemò sotto Biz

Bifanzio, dove co i regali, e colle promesse tentò indarno di sedurre quella guarnigione, e gli convenne adoperar la forza. Perchè erano pochi i difenfori, non più che undici giorni follennero l'affedio, e gli affalti, e poi li renderono. Arrivato Maffimino ad Eraclea, ivi ancora fu obbligato a spendere alquanti giorni, per ridurre alla fua ubbidienza quella Città. Un ritardo tale al corfo delle sue armi servi a i corrieri per portare volando in Italia l' avviso dell' invasione, e a Licinio per tornariene con diligenza a' fuoi Stati. Ottivi in fretta raunate quelle truppe che pote, s' innoltrò fino ad Andrinopoli, non già con pensiero di venire ad alcun fatto d'armi, ma folamente per fermare le ulteriori conquille di Massimino, perch'egli non avea più di trenta mila combattenti, laddove il nemico ne conduceva fettanta mila. Il racconto è tutto di Lattanzio.

sup. 46.

Seguita egli poi a dire, che giunfero a vista l'una dell'altra (a) Ladant, le due Armate fra Andrinopoli, ed Eraclea (a). Era il penultimo di d'Aprile, e Licinio veggendo di non poter fare di meno, penfava di dar battaglia nel giorno primo di Mazgio, perchè ellendo quel di, in cui Massimino compieva l'anno ottavo dell'esaltazione fua alla Dignità Cefarea, sperava di vincerla, come era succeduto a Coffantino contra Maffenzio in un fimile giorno. Maffimino all' incontro determino di venire alle mani nell'ultimo di d'Aprile, per poter poi dopo la fegnata vittoria felleggiare nel di appresso il suo Natalizio. E la vittoria se la teneva ben egli in pugno, dopo aver fatto voto a' fuoi infenfati Numi, che guadagnando a avrebbe interamente esterminati i Cristiani. Ora Lictnio, che non potea più ritirarfi, nella notte in fogno fu configliato di ricorrere per ajuto all'onnipotente vero Dio d'essi Cristiani con una preghiera, ch'egli poi venuto il giorno fece scrivere in affaissimi biglietti , e diltribuire fra l'efercito fiio. La rapporta intera la fle lo Lattanzio. La mattina dunque del di ultimo d' Aprile ben per tempo mise Masfimino in ordinanza di battaglia le lue milizie: il che riferito nel campo di Licinio, anch'egli fu forzato a schierar le sue. Era quella campagna sterile, e fatta appoita per si brutta danza; le due Armate stavano già a vista l'una dell'altra, e chi anlioso, e chi timoroso di venire al cimento quando i soldati di Licinio, cavatisi di tefla gli clini , e colle mani alzate verso il Cielo a dettatura de' loro ufiziali; intonarono per tre volte coll'Imperadore la preghiera fuddetta al formidabil Dio degli eferciti , fupplicandolo della forte fua affilleriza in quel bifogno, con tal mormorio, che anche fi udi dalla

dalla nemica Armata. Ciò fatto, rimelli in telta gli elmi, imbracciano gli fcudi, e pieni di coraggio stanno con impazienza aspertando il fegno della battaglia. Segui un abboccamento fra i due Imperadori ma fenza che Maffimino volesse piegarsi a condizione alcuna di pace, perchè lufingato dalla speranza di veder desertare tutto l'esercito di Licinio alla fua parte, per esser egli in concetto di Principe affai liberale verso le persone militari . Anzi sognava con tanto accrescimento di sorze di poter poi procedere contra di Coffantino, e di abbattere dopo l'uno anche l'altro. Ed eccoti dar fiate alle trombe, accozzarsi amendue le Armate (a) Parve, che (a) Ladant. quei di Maffunino non fapeffero mettere mano alle spade, ne sca- 47- 47gliare i lor dardi. Di qua, e di là correa Massimino per animarli alla pugna, pregando, promettendo ricompenie, ma fenza effere afcoltato. Per lo contrario quei di Licinio come lioni menavano le mani, facendo, benchè tanto inferiori di numero porribil macello de'nemici, i quali fembravano venuti non per combattere, ma per farfi scannare. Già era seguita una fiera strage di loro; quando Maffimino accortofi, che la faccenda paffava diverfamente dal fuo supposto, cadutogli il cuor per terra, gittò via la porpora; e prefa una veste da servo, e datosi alla suga, andò a passare il mare allo Stretto di Bifanzio. Intanto l' una metà del fuo efercito reflò vittima delle spade; l'altra o si rende, o si salvò colla suga (b). (b) Euseb. Le stelle sue guardie si diedero al vincitor Licinio.

Hift. Ecelef. Tal diligenza fece Massimino in suggire, che nel termine di lib.t. cap.t n.

pervenne ( certamente. coll'ajuto. delle poste ) a Nicomedia in Bitinia , lontana dal luogo della battaglia fuddetta cento feffanta miglia. Quivi nè pur credendoli ficuro, prese seco in fretta i figli, la moglie, e pochi de' fuoi cortigiani, e ritiroffi nella Cappadocia, dove dopo aver messo insieme, come porè, un corpo di soldatesche, in fine ripiglio la porpora ; e tutto furore fece uccidere molti de'fuoi Sacerdoti, e Profeti, accufandoli come autori delle fue difgrazie co i loro falsi oracoli . Ma Licinio , senza perdere tempo , con parte del vittoriolo efercito suo , ricuperata che ebbe allai facilmente la Tracia, paísò il mare, e s'impadront della Bitinia. Trovavasi egli nella Città di Nicomedia nel di. 13-di Giugno (e), quan- (c) Lafant. do riconoscendo dal Dio de Cristiani l'avvenimento selice delle sue 49. 48. armi, a nome ancora dell' Augusto-Costantino, pubblicò un Editto. con cui annullo tutti gli altri emanati contra d'effi Cristiani, e loro concedette la libertà della Religione, e la fabbrica delle Chie-

una notte, e di un di cioè nella fera del giorno primo di Maggio-

## 264 ANNALID'ITALIA

fe. Infegui polcia Licinio con vigore il fuggitivo Malfinino; il quale troppo tardi conociuno il galigo di Dio per l' ingiulitita, e (a) Enfetiur barbarie fua contro chi profellava la Legge di Crifto (a), pubblitivi. Estafe cò anch'egli un Editto in lor favore: con che ceisò la hera carnechia che cincia, che diazzi fi faceva degl' innocenti fudditi fuoi. Fortificò

heina, é he danzi li taceva degl' innocenti fudditi luoi. Fortifico policia Mallimino i palli del Monte Tauro, per impedite i progrefic (b) Zofinasi fi al renirco Licinio (b); ancò anche in Egitto per far nuove leve da c.17. di gente; ma ritornato alla Citti di Tarfo; ye udito che Licinio fupciava gli aigni, e i strincieramenti del Mente fuddetto, e che per mare, e per terra gli semiva addello una fiera tempella sallora s' svivide di non poter refiltere alle forze dell'avvertario, nè alla giullizia di Dio irritua contra di lui. Adurque diferento el(c) Eufot be ritorifo al veleno (c); ma perche lo prefe dopo aver mangiato,

(c) Eufth be ricorfo al veleno (c); ma perché lo prefe dopo aver mangiato,
br. 10. e be bevuto a crepaparcia, nen poté il veleno levario di via, e foLuttantius lamente gli cagionò una terribil malattia , per cui s'empiè tutto
cep. 49. di piaghe , tentendofi anche bruciar le viferer , e confumare fra
infoftribiti dolori, Arrivò il fuo corpo a difeccarfi , non relando-

gli altro che la pelle, e l'offa, in guifa che perdè affatto la fua forma antica, ne più si riconosceva per quel che su (d). Gli usci-(d) Chrysoflorius Ors- rono ancora gli occhi di testa: chetti tutti non men del potente tion. In veleno, che dell'ira di Dio, come attestano Eulebio, e San Gi-(e, Hierony rolamo (e); di modo che quel fuo corpo tutto marcito meritava was in Za- più tollo d'effere appellato un fetente sepolero, in cui si trovava imprigionata un' anima cattiva. Così fra gli urli e con dar della chariam cap. 14. testa ne' muri , e confessando finalmente il grave suo delitto , per aver perseguitato Gesti Cristo nella persona de suoi servi, ma senza abbandonar per questo la superstizion pagana, fini Massimino la detellabil fua vita. Lafcio de'figli mafchi, atcuno de' quali aveva egli associato all'Imperio, e una figlinola di sette anni, promessa già in moglie a Candidiano tiglio baftardo di Galerio Maslimiano. Ma Licinio levò poi dal Mondo tutta la di lui flirpe secondo i

nt, perfecuori della fanta fua Religione.

Per la moste di Maffinino il vincino: Licinio niuna fatica du(f) Amelina tò più ad imposfessari di tutto l'Oriente (f). Pervenuto egli ad

Vidus da Antiochia, quivi lafetò le redini alla fua inereza non folamente.

Galariba: come diffi, contro- la prole di Maffinino, e contra della di lui mo

Seglutus tà glio, che fu gittata ne gorghi del fiune Orionte 3 ma anche con
Eddis, il to la maggior parte de fivoi Favoriti, e Minifiri, fra quali fipezial
Eddis, il to la maggior parte de fivoi Favoriti, e Minifiri, fra quali fipezial-

cap. II.

giusti giudizi di Dio , che surono visibili sopra tutti questi Tiran-

mente si contarono Calciano, e Peucecio, o Picenzio, che avenno spar-

sparso tanto sangue del Popolo Cristiano. Levò del pari la vita ad un Teotecno, facendogli prima confessar le sue impossure, per le quali avea fatto di gran male ad essi Cristiani . Mentre dimorava Licinio nella fuddetta Città d'Antiochia, venne a presentarsegli Candidiano, che già dicemmo figliuolo di Galerio Imperadore , e perfeguitato da Massimino. Fu su le prime ben accolto, ben trattato, di maniera che Valeria figlia del fu Diocleziano, che l'avea adottato per figliuolo , partendosi dal duogo dell'esilio fuo, venne travestita alla Corte, per veder l'efito di questo giovane. Ma quando men se l'aspettava la gente prola su da Licinio a Candidiano la vita ded inficme con luit perdè la fua Severiano shalio di quel Severo Augusto, che vedemmo uccifo nell' anno 307. Fu pretefor, che l'un d'effi , o pure amendue aveffero difeguato dopo la morte di Massimino di prendere la porpora. Usci ancora sentenza di morte contro la suddetta Valeria , la quale adito si disguttoso tenore prese la suga que per quindici meli ando errando (conofciuta in vari pachi), i finche (coperta in Tellalonica , o fia in Salcaichi de prela con Prisca fua madre l già moglie di Diocleziano (a), surono sutte e due condennate nel (a) I astant. l'anno 315. a perdere la tella , compiante da egnuno , e maffia de Mors. mamente Valeria, per efferfi tirari addoffo que' difaftri col volet Perfection. conservare la cassità in mezzo a gli assatti dell'iniquo Massimino. Mariddio fdegnato contro la flirpe di quegli Angusti, che tanta ... guerra aveano fatto a i fuoi fervi, non effi folamente, ma anche tutta la dor famiglio volle fradicata dal Mondo, Fu in oltre l'effinto Maffimino dichiarato Tiranno, e pubblico nemico da i due August Costantino, e Licinio, spezzate de sue Statue, cancellate le licrizioni, ed abbattuta ogni memoria alzata in onore di lui ( e de' suoi figliuoli. Ne si dee tacere, che non so se prima, o dopo la rotra data nel penultimo di d'Aprile da Licinio a Massimino , un Valerio Valence fi fece proclamar Augusto in Oriente (b). (b) Id a 50 Massimino il prese, ma non avendo egli voluto allora notiderlo durel Kidor Licinio di poi divenuto padron dell'Oriente , gli diede il meri- in Epitome, tato gastigo, con torgli la vita. Il Padre Pagi (c) no parla a sun (c) Pagine. go fotto quell'anno ; ma contuttocciò rella non poca ofcus na in- ad hung Antorno a i fatti di collui.

elete o teat

6.42.

Anno di Cristo cccxiv. Indizione ii. di Silvestro Papa 1.

di COSTANTINO Imperadore 8.

di Licinio Imperadore 8.

( GAJO CEJONIO RUFIO VOLUSIANO per la fecon-Confoli ( da volta. ( ANNIANO.

TRovati Prefetto di Roma in quell'anno Rafio Volufiano. Ciò non oflante vien creduto, ch'egit efercitalle nei medelimo tempo il Confolato, giacche la Preiettura era flata a lui appoggiata nel Settembre dell'aeno precedente. Sul principio di questo Damefi, la Sedia di San Pictro Silvefiro, che noi vedremo uno de più gio-militario. Se la considera del con la considera del con la considera del control del control del control del control del control del control control del control del

conofeere dopo la rotta di Maffenzio quale egli era, cioè, attaccato alla Religion de Crifitani; e per quello fi litina, ch e egli
(h) Egfa, culaudo di portarfi a venerar il Giove fordo de Romani (e). Feligio. Zed. ee in oltre alzare una Statua in Roma a fe Relifo, che teneva la
dis p. Croce in mano, per fegno, che da quella egli riconofeova la ri-

portata vittoria. La prudeusa (na non gli permife per allora di far altra maggior rifoluzione, perch' egli deiderava, che i popodi fipontaneamente, e non già per forza, fi arrendellero al lume del Vangelo, oltre al tenere di fedizioni, ove egli avelle tentato di levar la libertà della Religione in un fubito ad immensa gente, che tuttavia profeliava il 'Paganelimo. Trovati in alcune ficrizioni fra gli altri titoli d'aistorità e, e d'onore conferità a Collantino, (c) Pagina quello di Panerfice Malfimo; ma ficcome offervò il Padre Pagi (c).

(c) Paging Queilo di Pontepic Maijimo; ma income ontervo ii radice ragi (c), Chiin. Bar. ono fu cotal tutolo da lui preto, na folamente a lui dato da i ad da. 31a. Pagani, fecondo l'antico lor ufo. Per altro pubblicamente egli fi didutava di far conoficere a i Romani il Dio, a cui fi dovevano (d) Eufstin, gl'incenfi (d); un gran rifipetto profelfava a i Vescovi, ed altri Via Com. Ministiri dell'Altistimo; ne teneva alcuni ancora in sia Corte, li finatina la: volceva alla sua mensia, e compagni anche ne viaggi, credendo,

che la loro prefenza tiraffe sopra di lui i savori, e le benedizioni del Cielo. Era già inforto nell'Affrica lo scisma de' Donattili con una una deplorabil division di quelle Chiese. L'Augusto Costantino, benchè novizzo nella Religion di Cristo, in vece di scandalezzarsi di una tal discordia troppo contraria agl' insegnamenti del Vangelo, si accese più tosto di zelo, per curare, e sanar quella pia ga (a). Intimo dunque un Concilio di Vescovi ad Arles, acciocchè ivi si discutessero le accuse de Donatisti contra di Ceciliano Vescovo; e in una lettera loro scritta espresse i sentimenti della fua vera pietà, con rilevare la benignità di Dio verso de' peccato- in Annalib. ri, dicendo : Ho operato anch' io molte cose contrarie alla giustizia, Senza figurarmi allora, che le vedesse la suprema Poienza, a i cui oc- Crit. Barchi non fono nascose le fibre più occulte del mio cuore. Per questo io meritava d'effere trattato in una maniera conveniente alla mia cecità, e d'effere punito con ogni sorta di malanni. Ma così non ha fatto l'onnipotente, ed eterno Dio, che tien la sua residenza ne' Cieli, Egli per lo contrario mi ha compartito de i beni, de quali io non era degno, nè si possono annoverar sutti i favori, co quali la Bontà cele-

ste ha per così dire oppresso questo suo servo.

Da che ebbe Licinio Augusto atterrato il nemico Massimino, secome dissi, tutte le Provincie dell' Oriente coll'Egitto vennero in suo potere, e si unisono coll'Illirico, formando egli così una vasta postanza. L'Italia, l'Affrica, e tutte le restanti Provincie d' Occidente rendevano ubbidienza all' Augusto Costantino di lui cognato. Ma per attestato di Aurelio Vittore (b), troppo diversi di (b) Aurelius genio erano questi due Principi . Costantino istruito già delle mas- Villor de fime del Vangelo, inclinava alla clemenza; fe non avea già abolito; tardò poco ad abolire l'antico uso del patibolo della Croce, perche familicata dal Divino Salvator nostro, siccome ancor l'altro di rompere le gambe a i rei. A' fuoi stessi nemici lasciava egli ancora goder gli onori, e i beni, non che la vita : laddove Licinio, uomo lelvatico, e dato al rifparmio, facilmente infieriva contra delle persone; ed abbiam veduto di sopra un notabile esempió della sua crudeltà; sapendosi in oltre, ch'egli non si guardò dal tormentare a guifa di vili fervi, non pochi innocenti e nobili Filosofi di que' tempi. Poco per questo durò fra tali Regnanti la buona armonia, anzi si allumo guerra fra loro nell'anno presente, Trovavasi l'Imperador Costantino ne' primi meti di quest'anno in Treveri, dove pubblico vari ordini, e leggi (c) concernenti il pubblico governo , ed una principalmente , in cui rimedio al difordine accaduto fotto il Tiranno Mallenzio , cioè , all'aver molti delian-

(2) Labbe Conciliors Collettion. Baronius Pagius in

268

midn.

perduta la lor libertà per la prepotenza, e violenza de Grandi, che tuttavia li ritenevano per ischiavi. Coll'intimazione di gravi pene comando egli, che fosse escluso dalle dignità chiunque avea poco buon nome e carellia d'onoratezza. Il motivo della difunione. e guerra nata in quell'anno fra Costantino, e Licinio, resta dubbio-(a) Zosimus so. Zosimo (a) Scrittor Pagano ne rigetta tutta la colpa sopra il

La. 18. folo Collantino, che non fapeva mantenere i patti ; e cominciò a (b) Eutros, pretendere qualche paese come di sua giurisdizione. Eutropio (b) in Breviar. anch' egli Scrittore Pagano ne attribuilce l'origine all'ambizione

di Collantino, malattia troppo familiare a i Regnanti del fecolo, e che mai non fuol dire balta, se non quando il timore la frena. Ma Libanio Sofilla pretende, che Licinio per lo stello male fosse il primo a rompere la concordia; ed il perchè, ce l'ha confervato (c) Anony- l'Anonimo Valeliano (c). Scrive quello Autore, aver Costantino mus Falefianus post Am-

maritata Anastasia sua sorella a Bassano, con disegno di dichiararlo Cefare, e di dargli il governo dell'Italia. Per camminar dunque d'accordo col cognato Licipio, spedi a lui un personaggio nomato Collanzo, richiedendolo del suo assenso. Venne in questo mentre Collantino a scoprire, che Licinio segretamente per mezzo di Senecione fratello di Bassiano, e suo considente, era dietro ad indurre lo stello Balliano a prendere l'armi contra del medelle mo Costantino. Di quella trama su convinto Bassiano, e gli costò la vita. Fece Collantino, istanza, per aver nelle mani il manipolatore di tal trama, cioè Senecione, e Licinio gliel negò. Per quelta negativa, e perchè Licinio fece abbattere le Immagini, e Statue di Collantino in Emona, Città non fo fe dell' Istria, o della Pannonia, si venne a guerra aperta. Costantino marciò in persona conun'Armata di soli venti mila tra cavalli, e pedoni alla volta della Papnonia, per farsi giustizia coll'armi, e s'incontrò nelle campagne di Cibala con Licinio, il cui efercito ascendeva a trentacinque

mila nomini, parte cavallería, e parte fanteria. Oui furono alle (d) Zosimus mani i due Principi , e ne rimale sconsitto Licinio. Zosimo (d) descrive l'ordine di quella battaglia , che durò dalla mattina sino alla sera con gran mortalità di gente; mà in fine l'ala destra, dove era lo sello Costantino, ruppe la nemica; e le Legioni di Licinio, dopo aver combattuto a piè fermo tutto quel giorno, poichè viddero il lor Principe a cavallo in fuga, anch' effe full' imbrunir della notte, preso sol tanto di cibo, che bastasse, per allora, ed ab-

> bandonato il refto de viveri, de carriaggi i e del bagaglio, frettolosamente si ritirarono alla volta di Sirmio, dove prima di loro era

era pervenuto Licinio (a). Nel di 8, di Ottobre succedette quello (a) Mocius sanguinoso satto d'armi: ed essendo il racconto di Zosimo così cir- in Fastas. costanziato, merita ben più sede, che quel di Eutropio (b), il quale sembra dire, che Licinio prima di questo tempo ebbe una in Chronic. percossa da Costantino, e che poi sorpreso all'improvviso sotto Ci- in Breviaco bala, di nuovo fu disfatto. L'Anonimo Valefiano fa giugnere la di lui perdita fino a venti mila persone: il che par troppo.

Poco fi fermò Licinio in Strmio, Città da due bande cinta dal Savo fiume, colà dove esso si scarica nel Danubio (c); ma presi (c) Zossaus feco la moglie, e i figliuoli, e rotto il ponte, marciò con diligenza 62.6.18. verso la novella Dacia, finchè arrivò nella Tracia. Per viaggio (d) (d) Anonyegli creo Cefare Valence, utiziale afsai valorofo della fua Armata, mus Valefiadi cui leggierissima informazione ci resta nella Storia. Indarno gli spedi dietro Costantino cinque mila de' suoi , per coglierlo nella fuga. Impadronissi di poi Costantino di Cibala, e di Sirmio, ed allorche fu arrivato a Filippi Città della Macedonia, o più tofto a Filippopoli della Tracia, comparvero da Andrinopoli Ambafciatori di Licinto per dimandar pace; ma nulla ottennero, perchè Costantino efigeva la deposizion di Valente creato Cesare al suo dispetto, e Licinio non acconfentì. Intanto con fomma diligenza mife Licinio infieme un'altra affai numerofa Armata colle genti a lui fpedite dall'Oriente, e fu di nuovo in campagna. Ma nol lasciò punto dormire l'infaticabil Costantino, che gli giunse addosso nella pianura di Mardia. Segui un' altra giornata campale con perdita vicendevole di gente, secondo Zosimo, e con restare indecisa la forte, avendo la notte mello fine al menar delle mani; ma dall' Anonimo del Valelio abbiamo, che terminò la zuffa con qualche fvantaggio di Licinio, il quale col favor della notte tiratoli in disparte, lasciò nel di seguente passar oltre Costantino, con ridursi egli, e i suoi a Berea. Pietro Patrizio (e) lasciò scritto, che Costan- (e) Petrus tino perdè in tal congiuntura parte del fuo bagaglio, forpreso in Patricius de un'imboscata da quei di Licinio. Tornò dunque esso Licinio a spe-Legation. dire a Collantino propofizioni di pace , e l'Ambafciatore fu Me-Tom. 1. Hift. firiano, uno de' suoi Consiglieri, il quale trovò delle durezze più che mai . Contuttocciò confiderando l'Augusto Costantino , quanto egli si sosse allontanato da' propri Stati, e molto più come sieno incerti gli avvenimenti delle guerre, finalmente fi lasciò piegare ad afcoltar l'Inviato. Mostrossi egli irritato sorte contra di Licinio, perche fenza fuo confentimento, anzi ad onta fua, avefse creato un

nuovo Cefare, cioè, Valente, e volesse anche sostenere più tosto quel

L. 2. quor. appellat.

fredus in

Theodof.

(b) Anony- suo famiglio (a) ( che così il nominava egli ) che un Augusto suo mus Valecognato. Però se si aveva a trattar di pace, esigeva per prelimi-Tranus . nare la depolizion di Valente, Cedette in fine Licinio a quella pre-Z ofinus. tensione, e su di poi conchiusa la pace. Se non è fallato il testo di

Aurelio Vittore (b), Licinio levò apprello non folamente la por-(b) Aurelius pora, ma anche la vita ad ello Valente. Per quella pace vennero Vittor in Episome . in potere di Costantino l'Illirico, la Dardania, la Macedonia, la Grecia, e la Melia superiore. Restarono sotto il dominio di Lici-

nio la Soria coll'altre Provincie Orientali, l'Egitto, la Tracia, e (g) Jordan, la Melia inferiore (c), appellata da alcuni la picciola Scitia, perde Reb. Ge- chè abitata ne' vecchi tempi dalle Nazioni Scitiche , Così venne a crescere di molto la fignoria di Costantino colle penne tagliate al

(d) Cod. cognato. Nel Codice Teodofiano (d) abbiamo una legge pubblicata da Costantino nelle Gallie nel di 29. di Ottobre di quest'anno; Theodof. L. t. oe Prima ficcome offervò il Gotofredo, fara scorretto quel luogo, o puvileg. core il mele, non effendo probabile, che Costantino tornalle si toflo colà dopo la guerra fatta a Licinio.

Anno di CRISTO CCCXV. Indizione III.

di SILVESTRO Papa 2. di Cottantino Imperadore 9.

di Licinio Imperadore 9.

( FLAVIO VALERIO COSTANTINO AUGUSTO per la guarta volta,

PUBLIO VALERIO LICINIANO LICINIO AUGUSTO por la quarta.

PEr attestare al Pubblico la ristabilita loro unione , prefero a-mendue eli Augusti il Confedere in con di Volustano untavia Presetto di Roma nel di 25. di Febbrajo, ciò apparendo da un decreto (e) a lui indirizzato da Costantino. Se-(e) Cod. ib. condo il Catalogo de' Prefetti dato alla luce dal Cufpiniano, e dal Bucherio, in quella dignità succedette Venio Rufino nel di 20. di Agollo - Per la maggior parte dell'anno prefente si trattenne l' (f) Gothe- Imperador Costantino nella Pannonia, Dacia, Mesia superiore, e

Macedonia, per dar buon fello a que' paesi di muova conquista, Chron. Cod. siccome attestano le leggi raccolte dal Gotofredo (f), e dal Relando (g). Ora si trova egli in Tessalonica, ora in Sirmio, e in (g) Reland. Cibala, ed ora in Naisso, e in altre Città tutte di quelle Contrade.

de. In una d'esse leggi inviata ad Eumelio, che si vede poi nell' anno seguente Vicario dell'Attrica, egli abolisce l'uso di marcar in fronte con ferro rovente i rei condennati a combattere da gladiatori negli Anfiteatri, o pure alle miniere, per non disonorare, siccome egli dice, il volto umano, in cui traluce qualche vestigio della bellezza celeste. Fors' anche ebbe egli riguardo in ciò alla fronte, dove si faceva da' Cristiani la sacra unzione, e il segno della Croce, usato anche allora per tellimonianza di Lattanzio, e di Eusebio. Trovasi egli parimente nella Città di Naisso, dove era nato, che fu poi da lui abbellita con varie fabbriche, e quivi pubblico una legge ben degna della fua pietà, con ordine spezialmente di farla otlervare in Italia, e di tenerla esposta in tavole di bronzo. Un crudele abufo da gran tempo correva, che i padri, e le madri per la loro povertà non potendo alimentare i lor figliuoli, o gli uccidevano, o li vendevano, o pure gli abbandonavano, esponendoli nelle strade : con che divenivano schiavi di chiunque gli accoglieva (a). Ordino dunque il piillimo imperadore, che portando un padre agli utiziali del Pubblico i fuoi ligituoli , con Theodof. L. 1. provare l'impotenza sua di nutrirli, dovesse il tesoro del Pubbli- de aliment, co, o pure l'erario del Principe, fomministrar gli alimenti a quelle povere creature. Nell'anno poi 322, sece una somigliante legge per l'Affrica, incaricando i Proconfoli, e gli aitri pubblici ministri di vegliare per questo, e di prevenir la necessità de poveri, prendendo da i granaj del Pubblico di che foddisfare alla for deplorabile indigenza, acciocche non si vedesse più quell'indegnità di lasciar morire alcuno di fame. Pofcia col tempo ordinò, che i fanciulli esposti da i lor padri nelle necessità, e satti schiavi, si potessero rifcattare, dando un ragionevol prezzo, o pure il cambio di un altro schiavo. Con altra legge (b) data in Sirmio noi troviamo , (b) Ibid.l. t: ch'egli vietò sotto pena della vita, nel pignorare i debitori, mas-de Pignorib. fimamente del Fisco, il levar loro i servi, ed animali, che servono a coltivar la campagna, antepenendo con ciò il bene del Pubblico al privato, come richiede il dovere de' buoni, e faggi Principi . Abbiamo in oltre una legge (c) data da Collantino nel di 18. di (c) Ibid. Lie. Luglio, mentr'egli era in Aquileja, ed indirizzata a i Consoli, de matera-Pretori, e Tribuni della Plebe di Roma, la qual poi solamente bounel di 5. di Sertembre su recitata nel Senato da Vettio Rusino Prefetto della Città. Tal notizia ci mena ad intendere, che esso Augusto, dopo aver ordinati gli affari suoi nella Pannonia Mace-

donia, Mesia, e Grecia, calò in questi tempi in Italia. In fatti si

## ANNALI D'ITALIA:

Chron. Cod. Theo.iof.

(a) Gotho- trovano due fuffeguenti leggi (a) di lui date in Roma ful fine d' Agollo, e principio di Settembre. Altre leggi poi cel fanno vedere nel medesimo Scuembre, Ottobre, e ne due seguenti mesi ri-

L. 1. de Judais .

tornato nella Pannonia; ma certamente in alcuna d' effe leggi è fallata la data, perchè Costantino non sapeva volare. Dicesi pub-(b) Itidem blicata in Murgillo nel di 18. di Ottobre quella (b), con cui Coflantino proibilce a i Giudei d'inquietare, ficcome faceano, coloro, i quali abbandonavano la lor Religione, per abbracciar la Cristiana; minacciando anche il fuoco a chi in avvenire ardifle di moleflarli; ficcome ancora diverse pene a chi passasse alla Religione Giudaica. Se poi crediamo qui al Cardinale Baronio, nell'anno prefente tenuto fu un Concilio di fettantacinque Vescovi in Roma da Papa Silvestro; ma essendo a noi venuta cotal notizia da i soli Atti di (c) Pagius S. Silvestro, che oggidi son riconosciuti (c) da ogni Erudito per Cris. Baron, apocrifi, cade ancora a terra quel Concilio; perche fondato fopra imposture, e contenente cose troppo inverifimili,

Lexander, & alii .

Anno di Cristo cccxva. Indizione 17. di Silvestro Papa 3. di COSTANTINO Imperadore 10. di Licinio Imperadore 10.

Confoli ( SABINO, e RUFINO;

fan vedere Costantino Augusto nella Gallia ne'mesi di Maggio, e d' Agotto, essendo egli palsato colà da Roma. La prima d'elle leggi (d) data in Roma stelsa, servi a non pochi di una mirabil quiete, perchè vien quivi decretato, che chiunque si trovasse da gran tempo in pacifico possesso di beni una volta spettanti al demanio del Principe, ed acquillati o per donazione, o per altra via legittima, ne reflerebbe per fempre padrone. Nell' Afirica si osservava

un abuso; cioè, che per debiti con particolari, o col Fisco, le donne onorate erano per forza tirate fuori delle lor cafe.. Coffantino fono pena di rigorofi supplici, e della vita slessa, proibi tal vessazione. E perciocche egli di giorno in giorno facea maggiormente comparire la sua venerazione alla Religion Crittiana, per condurre soavenien-

SEguitò ad essere Prefetto di Roma Vettio Rufino, forse non di-verso dal Console suddetto, sino al di 4- d' Agosto, in cui quella dignità fu conferita ad Ovinio Gallicano. Le leggi del Codice Teodofiano, benchè alcune abbiano la data fallata, pure ci

Theodof. L'1. de longi foription.

vemente , e fenza forza all'amor d'effa i fuoi fudditi : nell'anno presente con una legge indirizzata (e) a Protogene Vescovo; pro! (a) Cod. Jubabilmente di Serdica, permise ad ognuno di dar la libertà a i suo? stintandi del schiavi nella Chiesa alla presenza del Popolo Cristiano, de Vesco- his, qui in vi . o de'Preti . Quelle manomissioni si faceano in addietro davanti mu. a i Magistrati civili con molte sormalità, e varie difficultà: laddove da li innanzi costò poca fatica il farle, e bastava per indennità de' Liberti Criffiani un atteffato de' facri Ministri della Chiefa, Fu poi confermata quella legge da Costantino, e da' suoi successori con altri Editti Non offante la dichiarazione del Concilio d'Arles, e la precedente di un Romano, tenuto fotto Melchiade Papa, ne'quali fu affoluto Ceciliano Vescovo di Cartagine, è condennati come iniqui accufatori i Donatisti, imperversavano tuttavia questi Scismamatici : e riusci loro d'impetrar da Costantino un nuovo giudizio. Partitoli dalle Gallie, dove mai più non ritornò, e venuto a Mila wilda no l'Augusto Regnante (b), quivi al concistoro suo nel mese d'Oc (6) Barons tobre si presentarono Ceciliano, e le parti contrarie. Volle le stefso Imperadore con carità, e pazienza ascoltar tutti, ed esaminar tut. Fleury, & to; e di nuovo la fentenza riusci savorevole a Ceciliano; con reflar nondimeno più che-mai offinati gli avverfari fuoi, e continuat poscia lo Scisma per più d'un secolo nelle Chiese dell'Affrica. Se dicono il vero le leggi, da Milano passò Costantino nella Pannonia, e Dacia nuova, veggendosi una legge da lui data nel di 4. di Dicembre in Serdica, indirizzata ad Ottaviano Conte di Spagna in cui ordina, che i potenzi, rei d'avere usurpato le donne ; i servi, a sala (1) o i beni altrui , o pur colpevoli d'altro delitto, faranno giudicati fecondo le leggi ordinarie da i Governatori de'luoghi, fenza permettere loro appellazione al Prefetto di Roma, e fenza bifogno di scriverne all' Imperadore. Dovea essere necessaria questa severità. Vill. de per frenar gli abuli di coloro, che per la lontananza della Corree pel vantaggio dell'appellazione, si facevano lecito tutto ciò, che foro piaceva . Ne fi dee tacere, che stando esso Imperadore in Arles della Gallia nel mese d'Agosto, Fausta sua moglie a lui para mont, Mem. tori un figliuolo nel di 7. di quel mese. Aurelio Vittore (c) il des Emper. chiama Costanino juniore: Zosimo (4) secondo: l'edizion del Silburgio gli dà il nome di Coftanzo . Il Tillemont (e) ha efaminata sal fiantin l. 1. controversia, ed inclina a crederlo Costantino juniore. Ne altro a 140. mio credere fi dee tenere. Nell' edizion di Zosimo fatta da Arris (g) Anonygo Stefano fi legge Coftantino; ed Eufebio (f); e l'Anonimo Va-mus post Amlefiano (g) decidono quella lite con dire, che Coftantino juniore fu miane Tom, II. Mm

150010 a TR (c) Aurel.

Calureo. (d) Zofimus L s. cap. 20. (c) Tille-

Cefare, ficcome vedremo nell'anno feguente; e Zofimo confessa; che quello Cefare era nato qualche tempo prima in Arles. Fu egli poscia Imperadore.

Anno di CRISTO CCCXVII. Indizione V.

di Silvestro Papa 4.

di Costantino Imperadore 11. di Licinio Imperadore 11.

Confoli ( Ovinto Gallicano, e Basso:

Robabilmente il secondo Console si nominò Settimio Basso, il quale fecondo il Catalogo del Cuspiniano, e Bucherio, nel di 15. di Maggio cominciò ad esercitar la carica di Prosetto di Ro-(a) Valessus ma. Quanto a Gallicano, il Valesso pretende (a), ch'egli fosse Vulin Notis ad cazio Gallicano lo Storico, perche Ovinio Gallicano era Prefetto di Ammian. Roma. Ma in questi tempi noi troviamo sovente unita al Conso-

lato essa Presettura . L'Anonimo Valesiano , e Zosimo ci san sapere, che mentre Coffantino Augusto era in Serdica, o sia Sardica, Città della nuova Dacia, correndo l'anno decimo del suo Imperio, tratto con Licinio Imperador d'Oriente, per creare concordemente Cefari i loro figliuoli. A Costantino Minervina sua prima moglie avea partorito Crispo forse prima dell' anno 300. A quello Principe, allorche fur giunto all'erà capace di lettere, diede il pa-(b) Eufebius dre per maestro (b) il celebre Lattanzio Firmiano, acciocche gl'inin Chronic. segnasse la Lingua Latina, l'Eloquenza, ed insieme la vera pietà

co i documenti della Religione Cristiana. Ne profittò il giovinetto, e noi presto il vedremo cominciarsi a segnalare nel mestier della guerra, e dar grande espettazion di se stesso; ma si belle speranze svanirono poi , secome diremo, coll'infausta sua morte. Era parimente nato a Costantino Augusto da Fausta, di prefente fua moglie, Coffantino juniore nell'anno precedente. Pertanto amendue furono decorati nel presente della Dignità Cesarea . Abbiamo

(e) Libanius da Libanio (c), che usò Costantino di formar la Corte a cadaun Orazion. 3. de' fuoi figliuoli, e di dar loro il comando di un' Armata, ma con

tenerli nondimeno sempre al suo lato, affinche la verde loro età (d) Craterus non li facesse sidrucciolare. Crispo nelle Iscrizioni (d), e Meda-The solution glie (e) si trova chiamato Flavio Valerio Giulio Crispo; e il giova-(e) Medion ne Costantino Flavio Claudio Costantino juniore. Anche l'Impera-Imper. dor Licinio avea un figliuolo, che portava il nome paterno di Valerio lerio Liciniano Licinio (a), e si pretende, ch'egli fosse entrato so- (a) Zosimus lamente nel mese ventetimo di sua età: il che se è vero, venghia- 1.2.6.10. mo a conoscere, che un altro figliuolo di Licinio già atto all'armi, e da noi veduto alla battaglia di Cibala, dovea essere premorto al padre. Ora anche a quello Licinio fanciullo fu conferita d' accordo de i Padri Augusti la Dignità Cefarea. Dimorò in tutto quest' anno, o nella maggior parte almeno, l'Imperador Costantino uella Dacia novella, nella Pannonia, e in altri luoghi dell'Illirico. come costa dalle sue leggi (b), e dagli Autori suddetti, di modo (b) Gothoche si può credere fallo in due d'esse, che si dicono date in Ro- fredus in ma nel Marzo, e nel Luglio, se pure appartengano all'anno prefente. In quelle parti fi trovava ancora la moglie di Costantino Faulta Augusta, che diede alla luce nel di 13. d'Agosto un figliuo- (c) Juliane lo, a cui fu posto il nome di Costanzo. Fu anch'egli a suo tem- Orasion. I. po Imperadore, e riusci il più rinomato de' suoi figli , non so se Anoxymus più per gli fuoi vizi (c), ovvero per le fue virtù.

Anno di CRISTO CCCXVIII. Indizione VL di Silvestro Papa C. di Costantino Imperadore 12. di Licinio Imperadore 12.

( PUBLIO VALERIO LICINIANO LICINIO CESARE PER IA Confoli ( quinta volta, ( FLAVIO GIULIO CRISPO CESARE .

Ontinuò ad efercitare anche per quest'anno la carica di Pre-fetto di Roma Settimio Basso (d); ma perch'egli su obbligato a portarfi alla Corte di Costantino, probabilmente soggiornante an-nianus: Buche allora nell' Illirico, Giuio Caffio dal di 13. di Luglio tino al cherius:Pasdi 13 d'Agosto sostenne le sue veci in quell'ufizio, finche ritor- vinius . nato esso Basso ne ripigliò l'esercizio. Nulla di rilevante intorno a Costantino Augusto ci somministra in quest'anno la Storia, se non, che troviamo tuttavia esso Augusto nell'Illirico, e particolara mente in Sirmio (e), dove fon date due fue leggi. Intanto, fic- (e) Cochecome abbiamo da Eufebio (f), fotto quelto ptiflimo Augulto go-freaus ibid. devano i Cristiani una tranquillissima pace, e libertà, crescendo o in Pita Conani di più il lor numero, ed alzandoli per tutto il Romano Impe- fantini las rio Chiefe, e sunmosi Templi al vero iddio. Somministrava il buon c.1.0 feq. Principe , come costa da i suoi Rescritti , a i Vescoyi dell'erario Mm 2 pro-

i fuoi giorni.

proprio l'occorrente danaro per le fabbriche, e per altre spese pertinenti al culto divino; esentava in oltre i facri Ministri della Chiesa di Dio dalle gravezze imposte a i secolari. E quantunque Licinio Augusto in Oriente professasse come prima il culto degl' Idoli, pure più per paura di Costantino, che per proprio genio, non inquietava punto i Fedeli , i quali ne paeli di fua giurifdizione abhondavano anche più, che in altri luoghi. Tuttavia Sozomeno è di (a) Sozone- parere (a), che Licinio in qualche tempo si mostrasse seguace, o almen fautore della Religion di Crifto, e può quello dedurfi anche (b) Eufebin da un paffo d' Eufebio (b), ficcome offervo il Padre Pagi (c). Ma Vis. Confian fuor di dubbio è , per attellato de' medelimi due antichi Storici, sin 14 c.14. ch' egli o non mai ben rinunzio alla supersizion de Gentili, o pure, dappoicche nella battaglia di Cibala restò sconsitto da Costantino; la ripiglio come prima, ed in quella credenza terminò poi

6- 10

Anno di CRISTO CCCXIX. Indizione VII.

di SILVESTRO Papa 6.

di Costantino Imperadore 13. di Licinio Imperadore 13.

FLAVIO VALERIO COSTANTINO AUGUSTO per la quinta Confoli ( volta. ( VALERIO LICINIANO LICINIO CESARE.

Ontinuò Settimio Baffo nella Prefettura di Roma fino alle ca-lende di Settembre, nel qual giorno fucosdene a lui in quella carica Va'erio Mastimo Basilio, il quale seguitò ad esercitarla anche per gli tre fulleguenti anni , fiscome dignità , che non avea tempo fillo, e dipendeva dal folo volere del Principe. Nel catalogo del Cuspiniano, chiamato anche del Bucherlo, egli si trova nel fuffeguenti anni appellato folamente Valerio Maffimo ; e vari reicritti di Costantino compariscono indirizzati a Massimo Prefetto di Roma : che per quel solo cognome era egli più comunemente conofciuto. Il foggiorno dell' Augusto Costantino era tuttavia nell'Illirico, che abbracciava allora anche la Pannonia, e la Dacia miova, ciò apparendo da varie sue leggi: I motivi di fermarsi in quelle contrade, prive delle delizie dell' lealia, e della Gallia, polliam credere, che follero l'amore verso un paese stato Patria fua, ma più il bisogno di vegliare agli andamenti de Surmati

e d'altre Nazioni barbariche, sempre ansanti di bottinar nelle Provincie Romane. Fors' anche era inforta guerra con loro . Sembra in oltre verifimile, ch'egli attendesse a sortificar quelle Città per essere all'ordine, giacche correva sospetto, che Licinio Augusto suo Cognato macchinasse un di guerra contro di lui. Ma quivi stando non lasciava di promuovere il buon governo di Roma, e dell'Italia, spezialmente accudendo a levarne i disordini , e gli abufi introdotti fotto i Principi cantivi, e per iffabilir dappertutto la pietà, l'umanità, e la pace. Molte favie leggi da lui pubblicate in quest'anno si trovano raccolte dal Gotofredo (a), e dal Re (a) Gotofre lando (b). Da due d'esse (c) date nel di 1. Febbrajo, e 15. di dus Chron. Maggio, raccogliamo, ch' egli cominciò a metter freno alle im- Cod. Theopollure degli Aruspici, ed altri Indovini della credula Gentilità, della della credula Gentilità, (b) Relando acciocche con vane speranze non ingannassero chi loro prestava fe Fast. Conf. de; comandando, che non potessero entrare in casa alcuna partico- (c) L. L. & lare per efercitaryi il for melliere, ma che loro unicamente fosse 2. de Malepermelso il farlo ne' Templi e luoghi pubblici. Zofimo (d) tiero ne- ficis: mico di Bollantino pretende, ch'egli folamente dopo la morte di di Li. c.19. Crispo, e di Fausta prendesse avversione a quella razza di furbi, de'quali fi fosse ben fervito in addietro, con avergli predetto effi più fiate l'avvenire. Resta la di lui asserzione smentita dalle suddette sue leggi, scorgendos, che il saggio Augusto avea già scoperta la vanità di quell'arte, e la contava fra le superstizioni . Troppo lungi mi condurrebbe il ragionamento, fe volessi qui rammentar tutte le faggie ordinazioni da lui fatte fopra altri fuggetti in benefizio del Pubblico, e riguardanti i fervi, gli Accufatori, le Pasquinate, il mantenimento delle strade, vari Artesici, gli Sponfali, e così discorrendo. Trovansi ancora alcune leggi da lui date in Aquileja nel Giugno, e Luglio di quell' anno : segno ch'egli venne smo alle porte d'Italia, se pur non sono fallate, come dirò, quelle date. Ma che andasse anche a Roma, qualche legge fembra indicarlo; contuttociò si può tener per fermo, che sieno scorrette quelle date . Parlai poco sa di guerra co i Sarmati ; ed in fatti crede il Padre Pagi ( e ), che in quell' anno elsa avelse (e) Pagins principio, e continualse ne i tre feguenti; ma fenza aver noi no- Crit. Bar. tizia ficura del tempo, anzi potendoli credere ciò non vero per quel; che osserveremo andando innanzi.

Anno di CRISTO CCCXX. Indizione VIII.

di Sizvestro Papa 7. di Costantino Imperadore 14.

di Licinio Imperadore 14.

(FLAVIO VALERIO COSTANTINO AUGUSTO per la festa volta, (FLAVIO VALERIO COSTANTINO JUBIORE CESARE.

CEguitò Valerio Massimo ad essere Presetto di Roma, e seguitò J'Augusto Costantino a dimorar nella Dacia, Pannonia, e Mefia, e folamente nell'Aprile venne ad Aquileja : del che ci por-(a) Cosho- gono testimonianza le leggi (a) da lui pubblicate in que' luoghi, a fred. Chron. riferva di quell' Aquileja, il cui nome vien da me creduto fallato. Codic. Theo-In vigor d'esse egli rallirenò il rigore de i ricchi creditori , che facilmente s'impadronivano de i beni de poveri lor debitori , volendo che follero rilafciati que' beni, qualora il debito venisse pagato in contanti. Altrove da noi fu fatta menzione della Legge Pa-(b) L unica pia (b), e de i regolamenti di Augusto, contra chi non prendevade Commiff. moglie, effendovi pene per questi tali, siccome all' incontro pri-Cod.Theodof. vilegi per chi s'ammogliava: e tutto ciò a fine di procrear figliuoli , de'quali scarseggiava la Repubblica , correndo bisogni di gen-

dofian.

infirmand. pen. calib. (d) Ambro-

te per le guerre. Ma perciocchè quella legge era contraria allaverginità, e continenza, virtù lodate dal Vangelo: Collantino intento a favorir la Religion Criftiana, levò via le pene intimate con-(c) ibid. de tro chiunque non era maritato (c), lasciando solamente i privilegi accordati dalla Legge Papia a chi avea de' figliuoli. Per altro Santo Ambrosio sostiene (d), che i paesi, dove erano più Vergini, fius de Vir. come Aleilandria, l'Affrica, e l'Oriente, erano più popolati degiaitat.1.3. gli altri . Osservasi ancora , che nell' anno presente sece Costantino risplendere l'animo suo misericordioso nell' ordinare, che i debitori del Fisco non sieno posti nelle prigioni segrete, riserbate a è foli rei di delitti, nè fieno flagellati, nè fottoposti ad altri supplizi inventati dall'infolenza, e crudeltà de' Giudei ; ma che fieno detenuti in prigioni alla larga, dove ognun possa vederli. La disfolutezza poi de' coflumi, e lo (prezzo dell' enellà era una confeguenza della falsa Religion de' Gentili. Ne abbiam più volte toccata qualche cofa. Costantino prese a correggere alcuno di quegli eccessi. Al ratto delle Vergini, divenuto oramai male familiare in Roma, provvide egli con affai rigorofe pene, stendendole anche alle stefle fan-

fe fanciulle, che volle prive dell'eredità paterna, e materna, ancorchè fembraffero rapite per forza, parendo a lui difficile, che non fossero almen colpevoli d'aver avuta poca cura, e precauzione nella custodia di un tesoro, che lor dovea esfere così caro. Provvidde in parte ancora alla libidine delle donne, che abbandonavano il loro onore agli schiavi (a), con intimar la pena della morte (a) L unica ad esse, e l'essere bruciati vivi ad essi schiavi , con escludere i de Mulier. lor figliuoli da ogni successione, e dignità. E fin qui il Paganesi-qua se serve mo avea senza alcun divieto permesso alle persone maritate il tener delle concubine. Lo proibi Costantino (b), come abuso trop-(b) ibid. de po contrario alle leggi, e all'onestà del Matrimonio. Fu egli non- Concubin. dimeno il primo, che accordaffe a i figli naturali qualche luogo nell' Codic. Juftie eredità del padre. Ebbe parimente cura il buon Imperadore de' nias. prigioni accufati di qualche delitto, ordinando, che i processi criminali colla maggior diligenza si terminallero; e che gli accusati fossero detenuti in luoghi comodi, ed arioli, sopra tutto durante il giorno. Mise anche la pena di morte a i guardiani, ed altri ministri delle carceri, che maltrattassero i prigionieri o per cavarne del danaro, o perchè ne avessero ricevuto da i lor nemici , minacciando nello stesso l'indignazione sua a i Magistrati, che non li punissero. Con tutta ragion poi si crede, che a quest'anno appartenga la vittoria riportata da Crispo Cesare contra de'Popoli Trafrenani, di cui parla Nazario (c) all'anno feguente. Altra (c) Nazari particolarità non ne fappiamo, se non che questo giovinetto Prin-in Panegyo. cipe fu alle mani con loro, li vinfe, e supplichevoli gli ammise Costanzin. alla pace. Qualche medaglia (d) cel rappresenta vincitor degli A: (d) Mediobi lamanni. Abbiamo ancora da Eufebio (e), che circa questi tempi in Numifia. Licinio Imperador d'Oriente cominciò a feoprire il fuo mal ant-mo contra de' Criftiani, perchè li cacciò tutti dalla fua Corte . in Chenica in Chenica.

Auno

Anno di Cristo cccxxi. Indizione ix. di Silvestro Papa 8. di Costantino Imperadore 15. di Licinio Imperadore 15.

(FLAVIO GIULIO CRISPO CESARE per la feconda vol-Confoli FLAVIO VALERIO COSTANTINO juniore CESARE per la

Alerio Massimo continuò tuttavia nella Prefettura di Roma, e
Coltatino Augullo seguitò a dimorar nell' litrico, come s'ha
cal dalle sue leggi (a) date in Sirmio, i Vininacio, e Serdica. Una
fra Graon. sola si osserva data in Aquileja. Ma il sar faltare si sovente Codesili. Thee: Hantino dalla Pannonia, e Dacia ad Aquileja, più di una volta
desilino.

ha sommanistrato motivo a me di sospettare, che la data di quel
le possa appartenere non ad Aquileja Città d'Italia, ma bensi ad
Aquas, o pure Aquis, luogo della Messa siperiore, dove probabimente l'Imperadore andava a bagnarsi. Trovasi appanto nell'
(b) 1.1, 12 anno 325, una legge (b) data in quel luogo. L'anno su que-

congan. mit.s. Ito, in cui Nazario, chiamato infigne Oratore da Eulebio (c) e Cas-Itossi Jodato auche da Aufonio, rectici un panegirico , che uttursia ab(c: Enjessa biamo in lode di Collantino Imperadore, in occafione de' Vosti
gi Chrosic.

Quinquennali fattu del di primo di Marzo per la fabine di Crifipo,
e di Collantino juniore Ceiari, i quali entravano nell' amon quinto della Dignità Celarea. Verifimilmente lu ello recitato in Roma, mentre effi Ceiari, e l'Angullo lor Paffer erano ben Iontani di ià, argomentandofi dal vedere ful line un defiderio dell' Oratore, che Runa polsa orama godere la confolazioni di mira-

(d) Nager, re il fuo Frincipe, e i fuoi tigliuoli « kaccoglie Nazario (d) in Principe. Presegrie. poche parole enella perorazione i benebij già fatti da Galanti-Collanca 38. no al l'opolo Romano, e al reflo dell' Imperio, con dire, che i barbari al Reno erano flati relpirati dalle Gallie, e ne' loro fleffi paesi aveano provato il filo delle Spade Romane. Che la Nazion de' Persiani, la piu potente, che fosse allora dopo la Romana, facea premura per illar amica di Collantino; n'e si trovava nazion si fercoce, e barbara, che non teunesso, od amasse un Imperadore di tanto seno, e valore. Che per tutte le Città delle l' Imperio si teneva buona giuttizia, si godeva un' inviciabil pace, ed abbondanza di viveri. Che le Città mirabilimente veniva-

no

no ornate di nuove fabbriche, ed alcune di effe pareano interamente rinovate. Che molte leggi pubblicate da Collantino tendevano tutte a riformar i coflumi, e a reprimere i vizi. Che le fofissicherie, le calunnie, le cabbale non aveano più luogo nel Foro, volendo egli, che con semplicità si amministrasse la giustizia. Che le onesse donne crano in sicuro, ed enerato il matrimenso, col non sofferire gli adulteri, e i concubinati. Finalmente, che ognuno si godeva in pace il suo , senza paura di soperchierle dalla parte del prepotenti, o concussioni da quella del Fisco. Altrettanto s'ha da Optaziano (a) nel panegirico di Collantino , con aggiugner egli , (a) Optatiache quello huon Principe, per quanto poteva, addolciva il rigor nus Panel. delle leggi; e quantunque anche le sue sossero ben rigorose, pure constantin. egli con gran facilità accordava il perdono a' i colpevoli. Abbiamo rum. poi dal fuddetto Nazario (b), che il giovinetto Crispo Cesare, do- (b) Nagar. po estersi acquitlato non poco credito nella guerra contra degli Panegyra Alamanni, venne nel surore di un rigoroso verno, cioc, ne' primi cap. 36. mesi dell' anno corrente a ritrovar il Padre Augusto tuttavia foggiornante nell'Illirico.

In quelle parti appunto noi offerviamo pubblicate da lui molte leggi (c), e massimamente in Sirmio. In una di esse (d) data in (c) Corho-Serdica nel di 27. di Febbrajo, egli temperò l'usato rigore delle fredus Chron. confiscazioni per delitti, ordinando, che restasse esente dalle grif- Coa. I heodos fe del Fisco tutto quel, che i delinquenti prima de'lor missatti a na proscripta vefiero donato alle mogli , a i figliuoli , e ad altre persone, non es- con librodos. fendo di dovere, che chi non avea avuta parte ne delitti, l'avelle nella pena. Comando in oltre, che i ministri del Fisco nella momoria de beni conficati notaffero fempre, se il reo avea de' figliuoli, ed avendone, se loro avea satta qualche donazione, con disegno, come si può credere, di far loro qualche grazia a proporzione del loro bilogno. V'ha un'altra legge fina (e), in cui concede (e) l. t. de licenza di confultar gli aruspici, o sia gl'indovini della supersizio. Poganio, the ne pagana, il che fece dubitare il Cardinale Baronio (f), e il Go- (f) Baron, tofredo (g), che Costantino in questi tempi retrocedelle dalla Re- in Annalib. ligione Cristiana, per aderire alla falfa de Gentili. Ma siccome lo Eccles. flello Gotofredo, Giovanni Morino, il Padre Pagi, e il Relando, dus de Statu banno ollervato, altro non fece quel grande Augusto, che perinet Christian. tere all'importunità de i Romani il continuare nel loro abuso di preslar sede a quelle imposture, perchè troppo si lagravano di non poter prevedere i mali avvenire per guardarfene, come flohamente fi figuravano di raccogliere dalle viscere delle bestie sagrificate. . Tom.IL. E che

E che în effetto più che mai flesse Costantino forte nell'amore, e nella professo della Fede di Cristo, si tocca con mano in ristertere ad alcune leggi da lui date in questo medesimo anno in sasale Lomors vote della flessa flessa keligione. Nel di 7- di Marzo ordino (a), 
Judica De che nel giorno di Domenica cessistere tutti ggi atti della giultizia, 
Festis, Celi i mellicri, e le occupazioni ordinarie della Città, a riferva di quellimente dell'acciolunta in cui si ba sche proportio che il lumorare è di

Reflis, cd. i messieri, e le occupazioni ordinarie della Città, a riferva di quellbedof.

le dell'agricoltura, in cui vi ha degliorni, che il lavorare è di grade importanza. Con altra sia legge, la qual sia pubblicata in (a) 1.1.4 Cagliari nel di 3.4 di Luglio, si vede (b) prosibiro in ello di di Dopristi. 6.64 menta a i dividenci si sia roccessi ed altri stati endiciali; riferiri. 6.65 menta a i dividenci si sia roccessi ed altri stati endiciali; rifer-

Friis, Cod. menica a i Giusdicenti il far proceffi, ed altri atti giudiciali, riferlando folamente il poter dare in ello giorno nelle Chiefe la libertà a gli fchiavi, e il farne rogito, trattandofi in eiò di un atto di (c) Esfel. Carita Crifilama. Anche Eufebio (c) fa menzione di quella legge,

Via Condicado aver defiderato il pilifimo Imperadore, che ognuno impiefantiai i. 4
gaffe quel fanto giorno in orazioni al vero Dio, come egli faceva
con tutta la fua cafa. Concedeva anche vacanza a i Soldati Cri-

fliant in tutto quel di, acciocchè andaffen alle Chiefe ad offertre (d) L hakut a Dio le lor preghiere. In oltre con legge (d) indirizzata al Poleggi polo Romano, e pubblicata nel di 3, di Luglio decretò lecito ad Di Episo, ognuno di lafciar nel tellamenti que beni, che voldellero alla Chiefe Cattolica, e che quelle utime volontà fortiffero il loro effetto. Or

Cattolica, e che quette unime voionta fortinero il soro eletto. Ut

(e) L. 3. de Religione di Gesù Critto. Trovafi poi una legge (e), la cui data
Matcheir è del di 22. di Giugno in Aquiticia (fe pur non fu, come diffi,

del Lineto Aqui nella "Meda ) nella quale egli ordina di punif reveramente

raquir neila Menal penal quale egii ortina di punini leveranico chiunque impiega la magia contro la vita , e pudicizia altrifi; lafriando poi la libertà di valerti di rimedi fuperflizioti per guarie
te malattie, o per confervare i beni della terra; o per attir uti,
che non recavano nocumento a chiccheffia. Anche per quefa ilcenza potrebbe taluno fare un reato al buon Coflantino, quali ch'
egli non fapeffe riprovate dalla legge fanta de' Criftiani quelle benchè non nocive fuperflizioni. Ma ne pur Coflantino approvava quell'
abufo; folamente lo permeteva a i Pagani, come puri lafciava lor
fare i fagritiri a i lor falti Dii. Non fi può dire , quanto foffero
in voga prefio i Gentili, gli amuleti, e i rimedi fiperfliziofi inventati dagl'impoftori per la guarigion de'mali, per ifcoprir l'avvente, e per altri foro biogni. Il faggio Principe, che non volea ne' principi irritar troppo , e muovere a fedizioni l' immenfa
molitudine de Pagani, con opprimere le foro benché felocche ufaure, permetuvea soro quelle loltezze , giacché d'i la non prove-

niva verun danno al Pubblico, benchè fia da credere, ch' egli fe ne ridesse, e le detestasse ancora in suo cuore.

> Anno di CRISTO CCCXXII. Indizione x. di Silvestro Papa 9.

di Costantino Imperadore 16.

di Licinio Imperadore 16.

Confoli ( PETRONIO PROBIANO, ed ANICIO GIULIANO.

E' suddetti Consoli si truova un bell'elogio fra gli Epigrammi di Simmaco. La Prefettura di Roma per quell'anno aucora fu amministrata da Valerio Massimo. Quanto all' Imperador Costantino noi il troviam tuttavia di foggiorno nell'Illirico, ciò apparendo dalle fue leggi (a) date in Sirmio, e Sabaria. E nell'anno (a) Cothopresente appunto possiam credere, che succedesse la guerra viva da fred. Chrolui fatta co i Sarmati, di cui parla Zosimo (b). Il Padre Pagi la nolog. Cod. fa cominciata fin dell'anno 319. Il Mezzabarba (c) la mette all'an- (b) Zofimus no precedente, e potrebbe effere cominciata allora. Il non fare lib.2.c.xx. Nazario nel panegirico recitato l'anno avanti menzione alcuna di (c) Mediob. tal guerra, allai motivo ci porge di tenerla inforta dopo il di pri- in Numifemo di Marzo di effo anno, e probabilmente terminata nel prefente, come han creduto il Getofredo (d), e il Tillemont (e). Che (d) Gothososse di molta importanza, e di non lieve pericolo, si può racco- fiedus ibid. gliere da Optaziano Panegirista (f), il quale asserisce, che i Sar- mont, Mem. mati uniti a i Carpi e Geti, appellati poi Goti, furono più volte des Empersconsitti da Costantino a Campona, a Margo, e a Bononia Cità (f) Optaful Danubio. Erano que Barbari, per relazion di Zolimo, venuti tianus reall'affedio di una Città di quà dal Danubio col loro Re Raufimodo, funt. 6.21. figurandosi di poterla espugnare con facilità, perchè era bensi la parte inferiore delle mura di pietra viva, ma la superiore di legno." A. quella atiaccarono esti il suoco, e diedero poi l'asfalto. Dentro v' era una buona guarnigione, che con dardi, e fassi seppe far gagliarda difesa, tanto che loro sopraggiunse alle spalle Costantino, che moltiffimi ne uccife, e più ne fece prigioni. Il retto si falvò colla fuga di là dal Danubio coll'ajuto deile barche tenute da effi in pronto. Rinforzatofi di poi Raufimodo con altra gente meditava di tornar addolfo a i Romani, quando l'ardito Coffantino, valicato il Danubio, all'improvvilo arrivo loro addollo vicino ad una collina piena di boschi, e ne sece grande strage, restandovi fra gli al-Nn 2

(e) Tille-

tri uccifo lo stesso Re Rausimodo. Asfaissimi surono i prigionieria e il resto di que'barbari, deposte l'armi, dimandò quartiere, sicchè con gran moltitudine di prigioni il vittoriofo Augusto se ne tornò di quà del Danubio, e diffribui per varie Città quella barbara gen-(a) Du-Can- te, dando loro, fecondo il coflume, de i terreni da coltivare (a). se High By ? Restano varie Medaglie (b), che attestano la suddetta vittoria, spet-

tanti più verifimilmente all' anno presente, che al precedente. in Numijm, tanti pui verminimus and la li innauzi nel Codice Teodofiano de'Ginochi Sarmatici, i quali possiam conghietturare istituiti in memoria di questa gloriosa vittoria. Si facevano essi ful fine di Novembre, e principio di Dicembre, come s'ha da un calendario dell'Hervagio. Mandò in quest'auno l'Augusto Costantino a Roma Crispo Celare suo figliuolo con Elena avola sua, e in riguardo loro volle rallegrar il Popolo Romano, con far grazia a tutti i rei di vari delitti, a riferva del veleno, omicidio, ed adulterio. Così (c) 4 1. de intende quella legge (c) il Gotofredo, legge nendimeno ofcura, perchè vi fla folamente scritto propter Crifpi, arque Helenæ partum: il che diede molto da pensare al Cardinal Baronio (d). Conghiet-

Cod. Theoturò il Tillemont (e) con altri, che qui si parlasse del parto d'un' dofiar. (d) Baron. Elena moulie di Crifpo; ma di quello maritaggio niun velligio

indu/gen. crimin.

in Annalib. abbiam nella Storia. Però esso Gotofredo in vece di Parium legge (e) Tille Parasum, o Apparatum, con interpretare l'andata di Crispo; e d' ses Emper. Elena fua nonna all'Augusta Città. In quest'anno ancora, siccome nel seguente, pubblicò Costantino leggi savorevoli a chi degli schiavi prejendeva d'essere stato messo in libertà , qualor questa gli stars 4 standardsers. fosse messa in dubbio.

Anno di CRISTO CCCXXIII. Indizione XI.

di Silvestro Papa 10.

di Costantino Imperadore 17. di Licinio Imperadore 17.

Confoli ( ACILIO SEVERO, e VETTIO RUFINO.

(f) Thef. T IN'Iscrizione dal Doni, e da me (f) data alla luce, su posta U a Gajo Venio Coffinio Rufino, Prefetto di Roma, e Proconfole Novus In-Ser. p.373. dell' Acaja, che fembra veramente spettante al secondo Console di quell'anno, avendo in fitti Venio Rufino efercitata la Prefettura Urbana nell'anno 315, e non trovandolene altro di questo nome, ornato di quella dignità. Per più anni avea Valerio Massimo tentita la medefima carica; ma nel prefente a lui fu fustituito in essa Lucerio, o fia Lucrio Verino nel di 13, di Settembre, come s' ha ancora dell'antico catalogo del Cufpiniano (a). Una legge di Coflantino Augusto, data nel Gennajo, o Febbrajo di quell'anno, cel nianus: fa vedere in Telfalonica, o sia Salonichi, Città della Macedonia. Buchrius: Il motivo, per cui egli si sosse portato colà, l'abbiamo da Zostmo (b), cioè, per fabbricar quivi un porto, esfendone dianzi priva (b) Zosimus quella Città. Abbiamo poi una fua legge (e) data in Sirmio nel lib.1.1.12. di 25. di Maggio. Gli fu riferita una vellazione recata da i Paga- (c) /. s. de ni a i Criftiani, con volere che ancor quelli intervenillero a i la Enli. Gi grilizi delle loro luttrazioni: azione incompatibile colla purità della Religione di Crifto, Perciò ordino eifo Augusto, che chiungue del ballo popolo facelle loro violenza in materia di Religione , folle sonoramente bastonato y e gli altri di condizione più alta sossero condennati a pene pecuniarie. Fu poi quello un auno memorando per le imprese beilicose dell' Imperador suddetto. Avvenne che. i Goti (d) nell'anno presente (se pur non su nel precedente) (d) Azonyo avendo offervata poca guardia nella Tracia, e nella Melia inferio Valefianus. re, Provincie spettanti a Licinio Augusto, secero colà una grande incursione, saccheggiando, e menando in ischiavità una gran moltitudine di gente. Fossero costoro passati anche nelle terre dipendenti da Collantino, o pur temendo egli, che vi palsassero ne veggendo egli provvilione al hifogno dalla parte di Licinio, mosse l' armi sue contra di que Barbari da Tessalonica ; e con tal empito giunfe loro addosso, ch' ebbero per grazia il poter impetrare da lui la pace colla reflituzion de prigioni. Due leggi (e) da lui date ful (e) Lt. de re fine di Aprile, dove parla delle scorrerse de Barbari, e de saccheg-militar. & gl famigliari a quelle Nazioni, con imporre fra l'altre cofe gravif- meat. Cod. fime pene a chiunque tenesse mano alle loro violenze, e bottini. Theod. han fatto credere; che ne'primi meli dell'anno corrente fuccedelse questa barbarica irruzione. Ma perciocchè Costantino o andasse ad afsalir coftoro nella giurisdizion di Licinio, o pur v'entrafse per necessità d'infeguirli, Licinio in vece di ringraziarlo pel benelizio fatto a' fudditi · fuoi, con liberarli dall' oppression de' Goti, ne sece un' amara querela , come se Costantino avesse violati i patti, ed esercitata una prepotenza nel paese non suo. Fece quanto potè Coflantino per giustificar l'azione sua e mostrar indiscreti que lamenti. A nulla giovarono le lettere , e deputazioni. Licinio non ammettendo scuse, più che mai parlava alto col cognato Augusto, di maniera che Collantino perduta la pazienza, alzo anch'egli la tella.

tella, e non facendo frutto le minaccie, venne in fine a guerra

aperta con esso Licinio. Era già aslai tempo, che si conoscevano rassreddati gli animi

di questi due Augusti, e cognati. Licinio, se crediamo all'Apostata (a) Julian. Giuliano (a), era odiato da Dio, e dagli uomini per l'abbondanza, ed enormità de' suoi vizj. Imperocchè per attestato d'Eusebio (b), (b) Eufeb. Hift. Ecel. 46.0. 6.8. Rantin. lib. 1. 6. 59. (c) Aurelius Vittor in Epitome .

e di Aurelio Vittore (c), la brutalità fua nella libidine fi tirava dietro la deteflazione d'ognuno, perchè non era ficura l'onestà di 6 Vita Con- persona alcuna o vergine, o maritata dalle di lui violenze; nè batlando a lui di svergognar dal suo canto le samiglie più nobili, permetteva anche a i suoi cortigiani di saziar, come volevano, le for voglie impure senza rispetto alcuno alle case più riguardevoli. Di tutto ciò è da credere, che fosse ben mal contento l'Augusto Costantino, da che a lui avea conceduta Costanza sua sorella in moglie. Superiore nulladimeno alla di lui sfrenata libidine era l' avarizia, febbre sua oltre modo cocente. Da questa provenne un' infinità di mali, perchè per adunar danari, s'inventavano ogni di muovi pretefti, e gran difavventura fi riputava allora l'essere facoltolo, perchè non mancavano mai acculatori, e delitti da galligare, cicè, da spogliar gl'innocenti de'loro beni. Non mancavano già aggravi reali, e personali a i popoli; ma Licinio sapea far ben crescere questa gravosa mercatanzia, coll' inventar nuovi estimi, e far trovare più campi, dove non erano, e far rifuscitare chi da gran tempo più non si contava tra i vivi. Seppe anche trovar la fua avarizia delle insolite gravezze per cavar da i tellamenti, e da i maritaggi große somme di danaro. E pure con tutto il suo suociar continuamente il fangue de'fuoi popoli , ed ammassar tesori , il bello era, che tutto di egli fi lagnava d'elsere poveriffimo, e miferabile, come in fatti fon tutti gli avari, i quali non godono quel che hanno, e muojono fol di voglia di quel che non hanno. Offervavafi oltre a ciò in lui un'elecrabile crudeltà, col non volere, che alcuno affiftesse a i prigioni fotto pena d'essere cacciato nelle medesime carceri, e proibendo l'aver compassione d'esti, e il somministrar da mangiare a chi si moriva di same , sacendo con ciò diventar un delitto le opere della misericordia. Se un Principe tale fosse amato da' sudditi suoi, non occorre, ch'io lo ricordi a i lettori. Tutto il rovescio era l'Augusto Costantino, di modo che Euse-(d) Rufebius bio (d), Scrittore, che fioriva in questi tempi, ebbe a dire, che l' Imperio Romano, diviso allora fra questi due Principi parea simile al di, e alla notte. La parte di Collantino, cioè, l'Occidente;

in Vita Con-Rantin. L. I. €. 59.

com-

compariva un bel giorno fereno; ma l'Oriente, dominato da Licinio, si poteva affatto affomigliar alla notte.

. Ma ciò, che maggiormente a Collantino riusci dispiacevole, e da non sofferire nell'indegno suo cognato Licinio, su la persecuzione da lui mossa contra de Cristiani, il numero de quali nelle Provincie dell'Afia, e dell'Egitto di gran lunga a proporzione superava quei dell'Occidente, Già dicemmo, ch'egli cacciò di fua Corte chiunque professava la Religione Cristiana. Ordino poscia, che i Vescovi non potessero celebrar Concilio alcuno; che il Popolo Crifliano non potesse raccogliersi pelle Chiese per sare le sue divozioni, ma che loro fosse secito solamente a cielo aperto: perchè si figurava, che le loro orazioni avessero per iscopo la falute, e felicità di Costantino, e non già la sua, e che tramassero sempre delle congiure contra di lui. Fece in oltre cassare chiunque de' soldati non fagrificava agl' Idoli ; cacciò in efilio i Nobili professanti la Legge di Crifto; e passò in fine a minacciar la morte a chiunque abbraccialse quella fanta Religione (a). Ma perciocchè la paura, (a) Enfeb. ch' egli aveva di Collantino, il riteneva dal muovere una pubblica in Vita Cospersecuzione contra de Cristiani, prese a farla il più cautamente, ser espe e segretamente che poteva, con insidie, e calunnie, le quali costarono la vita a molti innocenti Vescovi, e l'atterramento di non poche Chiefe in Amasia, ed in altre Città, senza volere ritlettere all'infausto fine di tanti fuoi predecessori, persecutori della Chiesa di Dio. Tutto questo non poteva se non dispiacere al piissimo Coflantino, perché contrario agli editti concordemente pubblicati in favore della Religione Crittiana, ed infieme a i patti della pace stipulata dopo la battaglia di Cibala; e tanto più, che ciò parea satto per far dispetto ad elso Augusto, professore, e protettore di questa Religione. Perciò a questi disapori aggiunto l'altro, che di sopra accennai della guerra co i Goti, li venne all'armi, ed ognun degli Augusti gran preparamento fece per terra, e per mare. Zofimo (b) minutamente descrive la flotta allestita da Licinio consi- (b) Zestimus Rente in trecento cinquanta Galee raccolte dall'Egitto , Fenicia, lib. 3.6.32. Cipro, Bitinia, ed altri luoghi, e in quali cento cinquanta mila fantr, e quindici mila cavalli cavati dalla Frigia, e Cappadocia. Costantino all'incontro uni ducento grossi legni, due mila altri da carico, e cento venti mila pedoni, con circa dieci mila cavalli . Che nel di lui esercito si contassero moltissimi Goti ausiliari , lo Che nel di lui efercito li contalsero moltifirmi Gott aunitari , 10 (c) Jordani abbiamo da Giordano (c) . Venne Licinio a poltarii ad Andrinopoli de Reb Gecon tutte le sue forze. Costantino anch'egli marciò da Tessalonica nico

a quella volta colle sue, menando seco non già de maghi, indovini, ed altri fimili ciurmatori, come facea Licinio, ma de i fanti Vescovi , e Ministri della Chiesa , perchè delle orazioni loro più che mai avea allora bisogno, e in queste più che nelle armi metteva la fua fidanza. Per lo contrario fi rideva Licinlo a tutto pallo della divozione di Collantino, e de' suoi Chiericia e perchè a lui i fuoi falfi Aruspici, e Sacerdoti promettevano senza fallo vittorie, tutto altero, e coraggiofo fi dispole alla pugna. Ma prima sece di molti fagrifizi in un facro bosco a i suoi Idoli, e tenne un ragionamento a' fuoi cortigiani, proponendo, che si vedrebbe ora, chi avelse più forza, o tanti antichi luoi Dii, o pure il puovo, e ver-

gognoso Dio di Collantino.

Stettero qualche di le due Armate a villa , ma separate dal fiume Ebro neila Tracia. Costantino impaziente di venir alle mani, finse di voler gittare un ponte ad un passo stretto, con prepa-(a) Zofimus rar gran copia di materiali (a); ma un di condotta feco parte dell' 44. 4.19. 21. efercito suo, passando per mezzo ad una solta selva, ando a trovar un guado dianzi adocchiato in quel fiume. Paíso egli aeditamentecon foli dodici Cavalieri, ed immantenente fi fcaglio contro i primi delle guardie nemiche ivi elitlenti, che sbalordite per l'impensato assalto, parte restarono trucidate; parte diedero alle gambe. Ebbe con ciò comodo la di lui Armata di palsar tutta di la dal liume; e in quello stesso giorno, come sembra indicare do Storico Zo-(b) Bucher, ad una giornata campale. Secondo il calendario del Bucherio (b).

de Cyclo.

Vits Conft. Lz. c. 6.

fimo, o pure in altro di, egli è fuor di dubbio che fi venne di pot nel di 2, di Luglio accadde quel memorabil, e fanguinolo conflitto, in cui il fegnale dato a i foldati dalla parte di Collantino fu Dio (c) Enf.b. Salvator nostro (c), e coll'ajuto d'esso il pio. Augusto riporto in fine una fegnalata vittoria. Ci afficura Eufebio d'aver intefo dalla bocca del medelimo Imperadore, che cinquanta delle fue guardie, tutti. Cristiani furono scelti per portare l'insegna della Croce santa per mezzo. l'efercito fuo, e che dovusque compariva quella facra bandiera, reflavano sbaragliati i nemici. Treptaquattro mila perione rimafero estinte sul campo, la maggior parte di quei di Licinio, e molti con arrendersi salvarono le vite. Lo stesso Costantino che fi cacciò anch' egli nella mischia, ne riporto una lieve ferita. Verso la sera surono presi gli alloggiamenti nemici ; e nel di seguente elsendoli trovati più branchi di foldati fupgiti di Licinto quà e là sparse, parte volontariamente venne all'ubbidienza di Coflantino, e parte offinata fu messa a filo di spada . Raccomandatoli

alle gambe d'un poderoso destriero suggi Licinio a Bisanzio, e quivi si afforzò per sostenere un assedio (a), contidato spezialmente (a) Anonym. nella flotta sua, comandata da Abanto, o sia da Amando, utiziale Valesianus. di molta sperienza, e valore. Ma lenan non su il vittorioso Costantino ad infeguire co fuor il fuggitivo nemico, e ad imprendere !! La cap. 23. assedio di Bisanzio. Conoscendo poi l'impossibilità di riuscir nell' impresa, finchè l'Armata navale di Licinio mantenesse la comunicazion dell' Afia con quella Città ; ordino a Crispo Cesare suo sigliuolo di far vela colla sua flotta, per venire a nuova battaglia in mare. Trovaronli a fronte le due Armate navali nello Stretto di Gallipoli ; quella di Licinio era composta di ducento navi ; e i Capitani di Collantino ne scelsero solamente ottanta delle meglio corredate, e più forti. Derideva Abanto General di Licinio il poco numero de' legni nemici; e si credeva d'ingojarli col tanto superiore de'fuoi; ma alle pruove fi trovò ingannato. Con ordine procedevano quei di Collantino alla pugna; senza ordine gli altri; e la moltitudine di tante navi non servi loro se non d'imbroglio, perchè urtandoli nel fito stretto l'una con l'altra, cagion fu, che molte d'esse co i soldati , e marinari perissero. La notte separò la zuffa . Fatto poi giorno pensava Abanto di venire al secondo combattimento, quando levatoli un vento furiolo spinse la di lui flotta con tal empito ne' fassi, e lidi dell' Asia, che perirono cento e trenta delle sue navi, e circa cinque mila de suoi soldati, combattendo in questa maniera Dio contra di chi era nemico del suo nome (b). Se ne fugg: Abanto, e Jasciò aperto il varco alla flotta (b) Eusebine di Costantino, se voleva inoltrarsi , e passare anch'essa ad assediar Hist. Eccles. Bisanzio per mare.

Ma Licinio ravvisato il pericolo, colle migliori sue milizie, e co i tesori si ritirò, e ando a piantarsi in Calcedonia dell' Asia, con isperanza di rimettere in piedi una nuova Armata, e di trovar in altri incontri più propizia la sorte. Aveva egli stando in Bisanzio, secondo l'Anonimo del Valesio, dichiarato Cesare (c) Marsiniano (c) Anonysoprintendente a tutti gli ufiziali della fua Corte, per valersi di que mus this. sto campione a riparar le sue perdite. Zosimo (d), e l'altro Vit- Aurel. Vid. tore (e) scrivono, che tal determinazione su da lui presa, dappoie (d) Zosimus chè si su ritirato a Calcedonia. Abbiamo Medaglie (f), dove il ihid. c. 15. troviamo appellato Marco Martiniano, e decorato non folamente del (e) Vittor de titolo di Celare, ma anche d'Augusto: il che discordando dagli an-ticlii Storici, ci può sar giustamente dubitar d'impostura in quelle in Numisma. Medaglie; giacche (convien pure ripeterlo) non sono mancati ne' Imperator. Tom. II. Qо

lib. 19. c. Q.

due ultimi fecoli fabbricatori d'Ifcrizioni, e Medaglie, rivolti a far mercato della curiofità degli Eruditi. Fu spedito Mattiniano a Lampfaco, per impedir il paffaggio della flotta di Collantino; ma l'alfennato, e prode Augusto in vece di valersi delle navi gro'se da carico, fi fervi di alcune centinaja di barchette, ed empiutele di foldatelche, felicemente le fece parlar lo Stretto, e ando a sharcar nella Buinia circa trenta miglia lungi da Calcedonia, dove foggiornava Licinio. Benchè Costantino desse tanto tempo al cognato da ravvedersi, e da chiedete pace, egli non si era saputo tin qui umiliare; perche tante volte ingannato da i fuoi falsi Dii, e Sacerdoti, pure cercava de i nuovi Dii, che gli recassero apro: laddove Collantino non d'altro si fidava, che della protezione del vero Dio, e a lui continuamente ricorreva con preghiere. Contuttocciò si raio-(a) Eufeb. coglie da Eufebio (a), che qualche trattato, e concordia fegul fra

Itanzini L.z. cap. 15.

in Vita Con- loro; ma non fincera dalla parte di Licinio, il quale cercò in qualla maniera di addormentar Costantino, per un re intanto una poderofa Armata. Non furono occulti i di lui difegni, e fi venne a scoprire, ch'egli da tutte le Nazioni barbare cercava soccorsi, ed in fatti ottenne un groffo rinforzo da i Goti: il perchè Collantino determinò di schiacciar la tella, se poteva a quello serpente, con venire ad una nuova battaglia, fe pur non fu lo stello Licinio il primo a volerla, ficcome rifulta da Eufebio. Abbiamo da Zofi-(b) Zofimus mo (b), che nell'Armata di Licinio fi contavano cento trenta mila . combattenti, avendo egli richiamato Martiniano da Lampíaco colle

1.2.5.26.

milizie inviate colà. Con quanta gente procedesse a quel fatto d' armi Costantino, nol fappiamo. Si venne alle mani. Licinio facea portar fra le schiere le statue de suoi falsi Dii , per incoraggire i fuoi. Le insegne di Costantino colla Croce, quelle erano, che promettevano ficura vittoria a lui: e così fu. S'affrontarono le Arma-(e) Anonym te a Crisopoli (c) in poca distanza da Calcedonia nel di 18. di Valefianus · Settembre; ando in rotta ben presto quella di Licinio; e tale stra-(d) Zosianus ge ne su satta, che Zosimo (d) giunse ad aprir ben la bocca con dire, effervi periti cento mila de fuoi. Ma più ficuro farà l'attenersi all' Anonimo del Valesio, che mette solamente venticinque

ibid.

mila stesi morti sul campo. Questa insigne vittoria si tirò dietro la presa di Bisanzio, e poi di Calcedonia. Ritiroffi Licinio con que pochi, che potè raunare a Nicomedia; ma incalzato dall'armi vittoriofe di Coflantino, e fenza dimora affediato in quella Città, altro fcampo non ebbe, che d'inviar Supplichevole Costanza sua moglie al fratello Costantino. Andò essa,

ed ottenne falva la vita al conforte. Venne poscia il medesimo Licinio nel campo a piedi di Coltantino , in cui mano rimife la Porpora Imperiale; riconobbe lui per suo Signore, ed Imperadore, ed umilmente dimandò perdono delle cose pallate. Costantino il tenne seco a tavola, poscia il mandò come in suogo di relegazione a Telfalonica, elfendoli, per quanto scrive Zolimo, obbligato con giuramento alla forella di confervargli la vita. Per como di Martiniano Cefare, Aurelio Vittore (a), e Zosimo (b) scrivono, che per (a) Aurelius ordine di Collantino dalle guardie fu immediatamente tagliato a Vidor in Epezzi. L'Anonimo Valesiano vuol, che per allora gli fosse tasciata (b) Zosimus la vita, ma questa dopo qualche tempo tolta gli su nella Cappa- 2.......8. docia. Così il giovane Licinio, nipote di Collantino, perchè figliuolo di Costanza fua forella, e di pochi anni di età, se crediamo a Teofane (c), restò spogliato della porpora, e del titolo di Cesare. (c) Theore ma dopo tre anni, siccome vedremo, anch' egli fu ucciso. Alcune phanes Chro-Medaglie presso il Du-Cange (d), ed altri, cel rappresentano Cesa-nogri re anche di poi ; ma della legittimità d'elle noi non faino balle-volumente ficuri ; e certo poco verifimile fi scorge, che a sui fosse lasciato un titolo di tanto decoro. Che a molti ancora de' ministri ed utiziali di Licinio, principali in addietro persecutori de' Cristiani, fosse reciso il capo, non dimenticò di dirlo Eusebio (e). Per (e) Euseb. tali vittorie in pochissimo tempo tutte se Provincie Romane dell' in Vita Con-Oriente coll' Egitto vennero all' ubbidienza di Costamino: con che ffantini La, l'antico Romano Imperio dopo tame divisioni , e vicende si vidde 4ap. 18. totalmente riunito fotto la Signoria di un folo Augusto. E anno ciò nell'anno prefente 323, giacche non pare fuffittente l'opinione del Pagi (f), che vuol cominciata in quello, e terminata nell' (f) Pagius anno seguente la guerra suddetta. Che i Popoli dell'Oriente, liberati dal pefante giogo di Licinio, fi rallegraffero di tal mutazione, e che anche i Pagani Romani giubilassero al mirar saldate tante piaglie del loro Imperio, si può facilmente immaginare. Ma non è già facile d'esprimere l'incredibil allegrezza degl'innumerabili Cristiani sparsi per tutte le Terre d'ello Imperio, in vedere vittoriofa la Croce di tanti suoi nemici, e divenuto padrone di si vasta Monarchia un adoratore della medesima. Nè già tardo Coflantino a liberar dalle carceri, a richiamar dall'efilio, e da i metalli, e a rimettere în possesso de i lorbeni, tanti d'essi Cristiani. che aveano provata la persecuzion di Licinio. Ed a coloro, che per essere seguaci di Cristo, era stato tolto il cingolo militare, fu permelso il rientrar, se volevano, nell'onore della milizia.

(a) Zofimus lib-2. 6.27.

Augullo Collantino, Ormisda tiglio primogenito di Ormisda II. Re della Persia. Zosimo (a) è quello, che ci ha conservati gli avvenimenti di quello Principe. Perche nel giorno natalizio del Re suo padre i Grandi non gli fecero quell'onore, che era dovuto ad un Principe ereditario, il giovane si lasciò scappar di bocca, che se arrivava alla Corona, voleva far loro provare la sorte di Marsia. Non intesero que' Magnati allora, che volesse ciò dire; ma informati di poi da un Persiano, stato nella Frigia, significar ciò, che farebbono scorticati vivi, se la legarono al dito. Venuto dunque a morte il Re suo padre , quando Ormisda si pensava di succedergli, scoppio la congiura de' Grandi, che lui preso confinarono in un Castello, con crear poscia Re Sapore, suo fratello minore.

Intorno a questi tempi venne a mettersi sotto la protezione dell'

4.4. Hijt.

(b) Acathias Questi, se vogljam credere ad Agatia (b), non era peranche nato; ma perchè la Regina si trovava incinta, e i magi predicevano, che nascerebbe un maschio, i Persiani misero la tiara; o sia la corona ful ventre della madre, che in fatti partori un fanciullo. Ma dopo qualche tempo l'industriosa moglie d'Ormisda trovò la maniera di liberarlo, inviandogli per mezzo d' un fidato eunuco un grosso pesce, nel cui ventre ttava nascosa una lima, e facendogli lapere di mangiarne, allorchè niun fosse presente, e di valersi del ventre di quel pesce. Nello stesso tempo inviò gran copia di vivande, e di vini a i guardiani delle carceri, i quali abborracchiati ben bene, ne rimafero tutti ubbriachi. Allora il prigioniere Ormisda, aperto il pesce, e trovata la lima, segò i ceppi, e permezzo de'balordi cultodi usci suori , e si risugio nell' Armenia. Ouivi fu ben ricevuto da quel Re suo amico, e con una scortainviato a Collantino, che l'accolfe con onore, e trattollo fempre da (c) Zoneras par suo colla moglie, a lui, secondo Zonara (c), rimandata da i in Annalib. Persiani. Ma Costantino niun altro impegno volle mai prendere in

£. 10.

(d) Annia- favore di lui. Attesta Ammiano (d), che in molta considerazione nus lib. 16. fu esso Ormisda anche sotto Costanzo Augusto per la sua saviezza. Allorchè esso Costanzo nell' anno di Cristo 356, fu a Roma, in osservare la mirabil Piazza di Trajano, e la suntuosa statua a cavallo del medefimo Augusto, disse ad Ormisda, di voler fare per fe un somigliame cavallo. Gli rispose Ormisda: Signore, fate prima una stalla uguale a questa, se potete, acciocche vi stia bene il cavallo, che pensate di fare. Interrogato ancora del suo sentimento intorno alla grandiolità, e alle mirabili cose di Roma, rispose : solamente effergli piaciuto ( v'ha chi crede, che dicesse dispiaciuto) d'aver d'aver imparato, che anche in Roma gli uomini morivano? Benchè ci tieno delle dispute fra gli Eruditi (a) intorno al tempo ; in cui (a) Gorso-Costanzo, secondo sigliuolo di Costantino Augusto, e di Fausta, sa fredus: creato Cefare dal padre: pure fembra opinione più ricevuta il credere, the in quell'anno nel di 8. di Novembre folse a lui confe-Tillemont, rita quella dignità (b). Era egli in età di sei, o sette anni, per- & alli. chè nato nell'Agosto dell'anno 317.

Anno di CRISTO CCCXXIV. Indizione xer. di SILVESTRO Papa II. di Costantino Imperadore 18.

Pagius: (b) Idacius in Faftis. Chronica Alexandrina Parius in Cris. Bar.

Valefius :

FLAVIO GIULIO CRISPO CESARE per la terza vol-Confoli ( FLAVIO VALERIO COSTANTINO CESARE per la ter-

PRefetto di Roma nel Catalogo del Cuspiniano, o fia del Bucherio, continuò ad essere nell'anno presente Lucerio, o sia Lucrio Valerio Verino. Secondo l'asserzione d'Idacio (c), che mette in (c) Idacius un anno la totale sconsitta di Licinio, e nel seguente la di lui mor- ibiden. te, dovrebbe Licinio, coerentemente a quanto s'è detto di sopra, essere giunto nel presente al tine de'suoi giorni. Il Pagi (d), che (d) Pagius pretele atterrato Licinio folamente nell' anno corrente, differifce ib. ad hune da di lui morte al feguente. Eufebio (e) dopo aver detto, che Cor (e) Eufeb.in stanzo su creato Cesare ( il che anche da elso Padre Pagi vien ri- Chronico. ferito all'anno 323. ) seguita a narrar la morte d'esso Licinio. Quello intanto, che non cade in controversia, si è, che mentre Licinio inviato a foggiornare in Tessaionica, dove si può credere, che godesse libertà, e buon trattamento, quivi per ordine di Coflantino fa strangolato. Non folamente Zulimo (f), ed Eutropio (f) Zosinus (g), Autori Pagani, ma anche Eufebio nella fua Cronica ( fe pur 12.6.28. non è San Girolamo Traduttore della medefima) chiaramente di: in Breviar. cono, che Costantino in torgli la vita, mancò alla promessa, e al giuramento da lui fatto a Collanza fua forella, e di lui moglie, di lasciarlo in vita. E Zosimo, Autore per altro di umore alterato contro tutte le azioni di quello invitto Principe, aggiugne, che non era in lui cofa infolita il violar la parola, e i gluramenti. Vita Con-Eusebio (h) nella vita d'esso Costantino , altro non dice, se non flantini La. che Licinio dal Concilio di guerra fu giudicato degno di non più cap. 48.

Hift. Eoclef. 61.64.

(a) Anony- vivere. E l'Anonimo Valesiano (a) pare che scriva, avere i soldati mus Valefia- in un tumulto dimandata la di lui morte, e che vi acconsentisse Collantino per tema, ch'egli imitando Mallimiano Erculio, un qualche di ripigliatte la porpora. Quel solo, che può sembrar più ve-(b) Socrat. ritimile, ti è il dirli da Socrate (b), ch'egli tolto fu dal Mondo, perche follecitava i Barbari in suo savore. Qualche movimento d' elli in quelli tempi probabilmente fece sospettare, che avelle origine da i segreti impulsi di Licinio, e pero piombo sopra di lui la fentenza di morte, arrivando anch' egli per grullo giudizio di Dio ai fine di tanti altri perfecutori della fanta, ed innocente Religione di Cristo. Furono perciò catl'ati i decreti, ed altri atti di Licinio, fatti durante la di lui tirannia. Poche son le leggi di Costantino (c) Baron. s'avvisò il Cardinal Baronio (c), il quale racconta fucceduto in

Annal Ecc.

forto l'anno prefente, e quelte cel fanno vedere in Sirmio, e Teffalonica. Ne apparenza alcuna ci è, ch' egli venille a Roma, come quella gran Città il Battefimo d'effo Augusto, la funtuosa donazione, che si pretende da lui fatta alla Chiesa Romana, la lepra del medefimo, con altri affai firepitoli avvenimenti. Niuno v'ha oggi de letterati, che non conoica ellere tai fatti invenzioni favolofe de' fecoli polleriori, ne io mi fermero punto ad esporne la fallità, perche superfluo sarebbe il dirne di più. Quel si, che può appartenere all'anno presente, si è la premura del pillimo Collantino, per futfocare la già inforta eresia d'Ario, contraria alla Divinità del Signor Gesti Crifto, Gran tumulto per quella bolliva in Egitto: e ne' paesi circonvicini; ed Alessandro Vescovo santo di Alessandria avea già scomunicato l'ostinato Eresiarca. Maraviglia è, che Coflautino folamente Catecumeno allora nella Fede di Crifto, dopo aver vedute le diffenfioni de' Cristiani nell'Affrica per la petulanza de' Donatifli, fenza poterle acquetare, trovando nato un anche più fiero scisma per cagion d' Ario, non si scandalizzasse, e formasse cartiva opinion de' Crisliani . Ma il saggio Augusto ben riflettendo, questi non effere mali, o discriti della Religione in se santissina, ma bensi de mortali troppo esposti al furor delle passioni; e sentendoli ben radicato nell'amore d'esta Religione, concepi anzi un relo grande per ismorzar quell' incendio. Perciò da Nicomedia spedi un suo sedel deputato ad Alessandria, che si crede essere stato Oso insigne Vescovo di Cordova, per mettere la pace fra Alesfandro, ed Ario. Bellissima è la lestera da lui scritta in questa cocasione, e rapportata da Eusebio Cesariense, se non che egli si mostra in ella poco conoscente della controversia de' Cattolici con A-

rio, perchè probabilmente mal informato da Eufebio Vescovo di Nicomedia, gran protettore del medefimo Ario, e fommo imbroglione, il quale s'era non ostante i suoi demeriti introdotto sorte nella Corte dell' Imperadore. Venuta di poi una fincera informazione del faito, feriffe egli un altra lettera piena di zelo contra dell' Erefiarca. Ma indarno la scrisse. Chiaritosi di poi le non v'era mezzo per mettere in dovere l'orgogliofo Ario, perchè affifito, e fomentato da vari Vescovi suoi partigiani, non poiè lo zelantissimo Principe ritener le lagrime, e ricorfe poi al ripiego di far celebrar per quella caufa nell' anno feguente il famolo Concilio di Nicea, di cui parleremo. Credono il Baronio (a), e il Tillemont (b), (a) Baron. che in questi tempi avvenisse ciò, che racconta San Giovanni Gri- Annal. Eccl. foltomo detto da San Flaviano a Teodolio Augusto. Cioè, che a- (b) Tillevendo i furios Ariani in Egitto scoperto l'Augusto Costantino con-mont, Memtrario all'empia loro opinione, sfogarono la loro rabbia contra delle di lui flatue, sfreggiandole con una pioggia di faffate. Saputo che l'ebbe, non fe ne altero punto il magnanimo imperadore; e perchè i fuoi cortigiani pur l'illigavano a farne vendetta, fi mile la mano al volto, e taftatofelo forridendo poi diffe; che non fi fentiya ferita alcuna: il che fece ammutolir gli adulatori Configlieri di

Benchè poi, per quanto ho detto, poche leggi fi riconofcano date nell'anno prefente da Costantino, pure Eusebio (c) si stende a (c) Eusebi raccontar varie nobiliffime di lui azioni e collinizioni fatte, dap Pie Cart. poicchè colla caduta di Licinio egli ebbe uniti gl'Imperi d' Occi- Lucio. dente, e d'Oriente, tutte in favore del Pubblico, e della professata Eccles. L. gi da lui Religione di Crifto. Molte furono le provvisioni da lui fatte esp. 9. per rimettere la felicità nelle conquistate Provincie dell'Oriente, e dell' Egitto, diffondendo spezialmente le rugiade, della sua munificenza fopra que' Popoli cotanto in addietro estenuati dalle estorsioni di Licinio: di modo che a tutti parve di rinascere da morte a vita, e fembrava loro un miracolo tanta mutazione di cofe. Ma quello, a che maggiormente si applicò il piissimo Imperadore, su di savorire i Criffiani, e di dilatare la loro Religione, scorgendo provvonuto dalla fantità , e verità di ella il confeguimento di tante fue vittorie, e l'abbaffamento di quallivoglia perfecutore della medefima. Leggesi presso Eusebio l'ampio editto da lui pubblicato per gli Cristiani in addietro oppressi, e per la restituzion delle Chiese, e de i loro beni. Poscia per promuovere la Cristiana Religione, diede suori altre leggi di gran forza contra de Professori del Pagar Vit. Conft. nelimo (d), con efortar ognuno, ma fenza forzare alcuno, ad ab- 4.2.6.44.

bracciar il culto del vero Dio, Cominciò ad inviar nelle Provincie Governatori per lo più Cristiani; o se pur Gentili, loro era vietato di sacriticare, e di sar alcun'altra azione d'Idolatria ; affinche le persone tuttavia dedite agl' Idoli si disavvezzassero dal preslar loro onore, e sede. Ordino, che si ristabilissero le Chiese già abbattute, sche se ne sabbricassero dell'altre, e più magnifiche , sperando di veder un di tutti i fuoi fudditi adoratori di Gesù Cristo, e volle, che l'erario suo succombesse a tutte le occorrenti spese. Abbiamo in oltre un Editto, composto da lui stesso in latino, e tradotto in Greco da Eufebio in cui deplorando la cecità de' fuoi predecessori nell'adorare i falfi Dii, eforta in forma patetica tutti i fudditi fuoi a riconofcere, e venerare Iddio Creatore del Mondo, notando, che già in qualche paese erano stati aboliti gl' Idoli , ed interamente cessato il sacrilego lor culto: del che sommo piacere egli sentiva, Proibi ancora le imposture degli aruspici, e d'altri indovini della Setta Gentile, meritando ben più fede Eufebio, Storico contemporaneo, che Zolimo (a) Gentile, vivnto quali un secolo dopo, il quale spaccia Costantino, come tuttavía attaccato a quegl' inganna-

(a) Zofimus 62.6.29.

Viu. Conft. 2. 2. 6. 48.

tori, e come seguace delle superstizioni pagane. Che quello zelantissimo Imperadore giugnesse anche a far serrare i Templi, e spez-(b) Eufeb. zare gl'Idoli in molti paesi, l'abbiamo dal suddetto Eusebio (b); ma di quello tornerà occasion di parlare; perciocche non nel solo anno presente, ma in altri susseguenti andò sempre più crescendo lo zelo di quello infigne Augulio, per isbarbicare la gramigna de Pagani: cola nondimeno da fui eseguita con destrezza, affinchè non nascessero sedizioni, e chiunque voleva ridursi alla vera Religione, spontaneamente; e non per sorza, lo sacesse.

> Anno di CRISTO CCCXXV. Indizione XIII. di SILVESTRO Papa 12. di Costantino Imperadore 19.

Confoli ( PAOLINO, e GEULIANO:

Ntorno a i nomi di quelli due Confoli molta difputa è flata fra
gli Eruditi (c), ma fenza che li polia conchindera cola alcune gli Eruditi (c), ma fenza che si possa conchiudere cosa alcunaç Du-Cange: e però non ho io voluto ciparre se non l'ultimo, loro sicuro co-Pagius: gnome, per cui erano comunemente conosciuti. Non è inverismi-Relandus: le, che amendue fossero della Famiglia Anicia. Dal di 4. di Geninajo probabilmente fino al di 13. di Novembre dell'anno feguente,

la Presettura di Roma su esercitata da Acilio Severo (a). Famosis- (a) Cusatsimo riusci poi l'anno presente per la celebrazione del sacro Con-nianus: cilio di Nicea, primo de Concili Generali, dove intervennero tre- Parvinius: cento, e dieciotto Vescovi, da' quali concordemente fulminati fitrono gli anatemi contra dell'offinato Ario, e della fua peffilente Eresia. Non fi può dire abbastanza, quanto sfavillasse l'ardore dell'ottimo Augusto Costantino per la purità della dottrina della Chiesfa di Dio, e per l'unione della medefima. Egli fu, che promofse quella non mai veduta in addietro memorabil assemblea di Prelati, secondato in ciò anche dalle premure del santo Pontesice Silvellro. Affific egli medelimo a quell'augulta raunanza; ed ebbe parte a tutto ciò sche vi si sece, ma con sar sempre ammirare la fua umiltà , e un gran rispetto a i Vescovi , riconosciuti da lui per giudici di sali controversie. Di più non ne dico io, perchè intorno a quello è da confultare la Storia Ecclefiastica. Terminato poi il Concilio, ancorche Eusebio Vescoro di Nicomedia, e Teognide Vescovo di Nicea godessero dianzi non poco della grazia Jua , pure perchè non s'acquetavano alle decisioni. sacrosante del medefimo Concilio, e continuavano a follenere l'empietà d'Ario, li mandò in efilio. Per tanti capi sarà sempre in henedizione nella Crillianità la memoria di Collantino il Grande : ma egli spezialmente per cagione di quello importantissimo Concilio si meritò una particolar venerazione presso tutti i Cattolici. Basta leggere le Storie di Eulebio, e di Socrate, e gli-atti del Concilio fuddetto. per conolcere, qual fofse in tale occasione il fervore di miesto gran Principe nel culto, e nell'amore della fanta Religione di Cristo. E però tomo a dire , essere una marcia bugia quella di Zolimo (b), Scrittore Pagano, il quale circa cento anni di poi fici (b) Zafimus ri, allorchè scrisse, che Costantino anche dopo la caduta di Lici-Li.c.19, nio continuò a seguitar il culto de Gentili, e a valersi degli aruspici, & indovini del Paganesimo, con abbracciar il Cristianesimo; folamente depo la morte del figlio, e della moglie. Da troppe prove fi vede fmentito un tal racconto, nè occorre femnarsi a confutarlo. Gli spettacoli de' gladiatori lin qui erano stati le delizie del Popolo Romano, anzi di tutti i Popoli del Romano Imperio. benchè dappertutto non si facessero, perchè costavano troppo. Al mirare quegl' infami combattenti , che l' un l'altro ferivano , o scannavano solamente per vile interesse, giubilavano gli spettatori, applaudendo alla destrezza, ed agiictà degli uni, senza punto compassionare il sangue, e la morte degli altri. Ora Costantino illu-Tom.II. mi

minato da i documenti della Legge di Cristo; ravvisata la desormità, e barbarie di que giuochi, pieno di giusto zelo con suo E-

(a) 1. 1. de Gladiator. Cod. Theodo-Sian.

(b) Thefaur. Nov. Infer. Tom. Wil. in fine .

Uluris Cod. Theodof.

ditto (a), mentre dimorava in Berito nel di primo di Ottobre, li vietò da li innanzi fotto rigorofe pene. Pretefe il Gotofredo; che quella legge fosse solamente locale, nè si stendesse per tutto il Romano Imperio ; e non per altro, fe non perche fotto i fuccessori di Costantino s' incontrano nè più nè meno gli spettacoli de' gladiatori (b). Credo io d'avere abballanza dimoltrato mallimamente coll'autorità di Eusebio, che veramente su universale quel divieto di Costantino, ancorchè i di lui figliuoli non sapessero poi fostenerlo: tanto erano impazziti i Pagani dietro a que' barbarici, e fanguinari giuochi. All'anno prefente ancora appartiene un'altra

legge (c) di Collantino, data nel di 17. d'Aprile intorno alle usure. Erano queste a dismisura cresciute, perchè secondo le Leggi Romane non era proibito il cavar frutto da i prestiti, e perciò abbondavano allora i preflatori. Secondo l'opinione del Gotofredo. Collantino riduse per conto de i danari prestati il frutto al dodici per cento, cioè, a pagare l'uno per cento ogni mese, e per quel che riguarda i naturali prellati , come farebbe il grano ; permife, che il frutto d'ogni anno uguagliasse il capitale. Le Leggi del Vangelo correfsero di poi si fatte ufure; o ne moderarono I esorbitanza con lodevoli provvisioni. Possono vedersi nel Codice Teodofiano altre leggi del medefimo Augusto, unte correttrici degli abuli d'allora, o pure testimoni della di lui munificenza verso le Chiefe, e verso le Vergini sacre, e le povere vedove, alle quali alsegnò un'annua prestazione di grano. Nobilissimo del pari fu un suo Editto, per cui si mostrò pronto ad ascoltare, e ricevere le guerele, ed accuse d'ognuno, purche assistite da buone pruove, contra di tutti gli ufiziali di Corte, Governatori delle ' Provincie, ed altri pubblici Ministri, che si abusassero del loro ufiz io , promettendo di punir le loro ingiustizie , e frodi , e di premiar chiunque gli scoprise questi traditori della giustizia, e uemici del pubblico, e privato bene .

Anno di Cristo coexxvi. Indizione xiv. di Silvestro Papa 13. di COSTANTINO Imperadore 20,

(FLAVIO VALERIO COSTANTINO AUGUSTO per la settima Confoli ( volta. ( FLAVIO GIULIO COSTANZO CESARE.

ENtrò nella Prefettura di Roma Anicio Giuliano nel di 13. di E Novembre (a) in luogo di Acilio Severo, e in quella carica continuò egli per gli due seguenti anni. Un grande sfregio pati vius de Cycl. nell'anno prefente la riputazione di Costantino per quelle passioni, ed inganni, da'quali non va eferte quali mai alcuno de' Potentati, perchè uomini anch' effi, come gli altri, ed uomini, che hanno men freno degli ahri. Prima nondimeno di palefar quello fuo trascorso, convien dire, che il virtorioso Imperadore determinò in quest' anno di passare 'dopo tanto tempo di lontananza a Roma. secondo tutte le apparenze per celebrar ivi i vicennali del suo Augustale Imperio con più solennità. Di Febbrajo noi il troviamo (b) in Eraclea di Tracia, nel Marzo in Sirmio di Pannonia; (b) Gothoe nell'Aprile in Aquileja. Ci comparisce nel principio di Luglio fredus in Milano; e nel di 8. di Luglio in Roma, dove abbiamo da Ida- Chron. Cod. cio (e), ch'egli celebrò l'anno ventelimo del suo Imperio Auguflale, ficcome nell'anno pretedente egli avea folennizzato in Nico- in Faftis. media il ventefimo del Cefareo. Per quel, che riferifce Zofimo (d). il Popolo Romano con una finfonta di maledizioni, e d'ingiurie l'accolfe, non per altro, se non perchè sempre più si accertarono, (d) Zesimus. ch'egli avea dato un calcio al culto de i loro Idoli. In fatti il

go rito, non feppe ritenersi il pio Imperadore dal prorompere in parole di abborrimento, e sprezzo della superstizione pagana, il che gli tirò addosso l'odio del Senato, e Popolo Romano, costante per la maggior parte nell'Idolatria. Anzi se crediamo al medefimo Zofimo, l'effer egli reflato mal soddistatto di loro, gli fece cader in mente il penliero di formare una nuova Roma, e veramente la formò di poi , siccome vedremo . Si vuol nondimeno Oration, 14ascoltare Libanio Sosista (e), cioc, un Oratore di quello secolo, ben & 15. Pp 2

folito era in quelle grandi folennità, che gl'Imperadori col Senato, Esercito, e Popolo si portassero al Campidoglio, per far ivi de' fagrifizi a Giove Capitolino; ma mulla di ciò volle fare Costantino; e perchè si scaldarono alcuni per l'osservanza di quel facrile-

in Chron.

più di Zolimo vicino a Coltantino, allorchè afferifce, aver quelto Imperadore trattato i Romani con affai dolcezza, tuttocche le lor pasquinate, 'e parole pungenti paressero degne di un trattamento diverso. Accadde un di, che avendo egli stesso udita una salva d' insolentissime grida di quel popolo in dispregio suo, dimandò a i suoi due fratelli (cioè probabilmente a Delmazio, ed Annibaliano) o pur Costanzo) che gli slavano appresso, cosa in tal congiuntura sosse da fare . L'un di essi su di parere , che s'inviassero i soldati a tagliare a pezzi que' temerari. L'altro rispose, che così avrebbono fatto i Principi cattivi; ma che i buoni doveano diffimulare, e sofferir le vane dicerie, e scappate della plebe senza giudizio. Se ne rise in fatti Costantino: cosa, che a parer di Libanio gli acqui-(a) Aurelius flò l'affezion de' Romani . Anche Aurelio Vittore (a) lasciò scritto , che il dolore moltrato dal Popolo Romano , aliorchè quello glorioso Principe venne a morte, affai diéde a conoscere, ch'egli

Vidor de Cafurib.

era molto amato da essi Romania. Dopo esfersi fermato in Roma (b) Gothofre Costantino per qualche tempo, sembra secondo le leggi (b), che reflano, aver egli di movo ripigliato il cammino alla volta della Cod. Theod. Pannonia, giacche una fua legge di Settembre è data in Spoleti,

dus Chron.

un' altra d'Ottobre in Milano, ed una di Dicembre in Sirmio. Vegniamo ora al passo più degli altri scabroso della vita di Costantino. Abbiam più volte satta menzione di Crispo suo primo-

genito, parterito a lui da Minervina fua prima moglie, già creato Cefare, giovane di grande espettazione, e che avea anche dato faggi del fuo valore nella guerra co i Franchi , e con Licinio . (c) Idacius Quello infelice Principe nell'anno presente (c) per ordine dello steflo Augusto suo padre stolto su di vita, chi dice col veleno, e chi in Faftis. (d) Zosimus colla Ipada. Zosimo (d) pretende succeduto così sunesto avvenimento in Roma ; nel tempo, che vi fi trattenne Coltantino ; ma (e) Ammia- Ammiano Marcellino (e), scrittore più vicino a questi tempi, af-

La. c. 19. cap. 11.

nus lib. 14. fegna la Città di Pola nell' Istria per suogo di tal tragedia. Perche Costantino, Principe si saggio, e clemente, e nello stesso tempo si crudo padre, giugneffe a tanta severità, noi seppero dire di certo ne pur gli antichi scrittori, e solamente a noi tramandarono i loro sospetti. Zosuno immagino incolpato il misero giovane di tenere un'amicizia illecita con Fausta Augusta sua matrigna; o per dir meglio, che Fausta facesse calunniolamente credere al marito

(f) Zonaras d'essere stata tentata da questo suo sigliastro (f). Altri si figurarono, che la medefima Augusta inventasse delle cabbale, per persuadere a Costantino, che il tiglio macchinasse contro la vita, e

· do flato del padre (a). Certamente i più convengono in dire, che (a) Aurelius per le accuse della matrigna Crispo innocente perdè la vita. E Vidor in ben probabile è, che quell'ambiziofa donna, la qual già avea tre fuoi propri figliuoli, mirafse di mal occhio il figlialtro Crispo, antepollo per cagion dell'età a i fuoi fratelli, per timore ancora, che a lui folo potesse un di pervenire l'Imperio, e però si sludiasse di screditario presso del padre, e le riuscisse di precipitarlo. Ell'era figliuola di un gran Cabbalilla, cioè, di Maffimiano Ercuito. Probabilmente profitto anch' essa di quell' indegna scuola. Comunque sia, la morte di questo amabil nipote su un coltello al cuore di Elena madre dell' Augusto Costantino, nè potea essa darfene pace. Andò ella di poi tanto pescando, che dovette in fine far collare al medelimo Imperadore non men l'innocenza di Crispo, che la malvagità, e calunnia di Fausta sua matrigna; e vuo-Je Filoflorgio (b), che si scoprisse allora come l'iniqua donna avea (b) Philotradito il talamo nuziale con proftituirli a delle vili persone. Un florgius in ficuro fegnale, che Collantino la credesse rea, fu l'aver egli medesimamente ordinato, che a lei sosse tolta la vita, il che si crede efeguito con fatla ferrare in un bagno d'acqua bollente (c). (c) Zofimus Se un esecrando commerzio fosse stato satto credere a Costantino Villor: Sidofra la matrigna, e Crispo, contra di amendue nello stesso tempo nius, & alii. farebbe caduta la pena. Perciò l'essersi differita la morte di Faufla, rende assai verilimile, che scoperte le sue trame, ed iniquità, essa arrivalse al meritato gastigo. Eutropio (d) aggiugne, che non (d) Eutrop. fi fermò qui l'ira di Costantino, perch' egli appresso fece uccide- in Breviat, re molti de' propri amici o fospetti, o complici de i delitti verifimilmente di Faulta. Ora questo lagrimevole avvenimento, di cui Ensebio non fi

attento di far parola, perche tafto troppo delicato, non volendo egli dispiacere a i ligliuoli allora regnanti di Fausta, certo è, che diede da mormorar non poco a'grandi, e piccioli, ed offuscò non

varli chi abbia faputo scufare, o giustificare la credulità soverchia,

pio non ebbe difficultà di dire, che Costantino ne' suoi primi anni meritò d'essere uguagliato a i più infigni Principi di Roma, ma che nel progresso egli potè contentarsi d'assere annoverato fra i medio-

poco la gloria di Collantino, con essere giunto taluno (e) ad asso- (e) Sidonius migliare il governo, e secolo di lui a quel di Nerone; e senza tro La Epit.

o il rigore estremo da lui mostrato in tal'occasione. Perciò Entro-

cri. Non sussile poi ciò, che Zosimo (f) dopo aver parrata quella (f) Zosimus tragedia aggiugne con dire che rimordendo la coscicuza ad esso 62.6.19.

## ANNALI D'ITALIA: 302

(a) Sozomenus Hiftor. 4-1.6.5.

Augusto per tali trascorsi, e cercando la via di rimettersi in grazia di Dio, ricorfe a i Pagani, che gli difsero di non aver maniera di purgare i patricidi ( il che Sozomeno (a) moltra essere falso ) ebbe allora ricorfo ad un Egiziano venuto di Spagna, Crifliano di Religione, che già s'era introdotto in Corte (vuol probabilmente dire Ofio Vescovo di Cordova), il quale l'afficuro, che al Battesimo de' Cristiani restava cancellata qualsivoglia reità : e però Costantino da li innanzi aderi alla Religione di Crifto. Più chiaro del Sole è, che molto prima di quelli tempi Collantino s'era rivolto al Dio vero con abbandonar gl' Idoli. Che poi per tali fatti Dio permettesse, che sopra Costantino s'assollassero da li innanzi varie sciagure, e che ne'figli fnoi terminasse la sua discendenza : del che (b) Tille- sembra essere persuaso il Tillemont (b); tuttavia meglio è non vomont, Mem ler entrare ne gabinetti di Dio, perchè le cifre de tuoi fempre per altro giusti giudizi venerar si debbono anche senza intenderle, e

des Emper.

(c) Eufebius in Chronic. (d) Eutrop. in Breviate

massimamente per non saper noi i veri reati di Costantino . Abbiamo poi da Eusebio (c), e da Eutropio (d), che nell'anno steflo, in cui a Crispo tolta su la vita, anche il giovane Licinio figliuolo del già Licinio Augulto, fu d'ordine di Costantino ucciso, nulla avendo servito a lui l'essere nato da Costanza sorella dell' Imperadore medefimo. Qual motivo influisse a farlo privar di vita, e s'egli tuttavia conservasse il titolo di Cesare, a noi resla ignoto . Può ben temerfi che anche per tale azione s'aguzzaffero contra di Costantino le lingue di chi fra i Pagani mirava lui di mal occhio. (e) L6 de L'anno fu questo, in cui esso Augusto con sua Legge (e) ordinò, Epifc. Cod. che i Chierici, ed altri Ecclesiastici si cavassero dalla ciasse de' pove-

I heod.

Hareticis, ibid.

ri , e non fe ne ordinasse se non quel numero , ch'era necessario alle Chiefe, acciocchè l'efenzione da lui conceduta a i facri Ministri del Vangelo non riuscisse dannosa al Pubblico, cioè, al Corpo Seco-(f) l. t. de lare. Con altra Legge (f) ancora dichiarò, che i privilegi da lui accordati alle Persone Ecclesiastiche, s'intendessero in favore de soli Cattolici, e che ne restassero esclusi gli Eretici, e Scismatici. (g) Pagius: Credefi finalmente (g), che in quell'anno fosse composto il Poema in verfi di Publilio Optaziano Porfirio, che giunto fino a di nostri fu dato alla luce dal Velfero, contenente le lodi di Costantino, ma formato con degli Acroftici, e con altre di quelle ingegnofe, o per dir meglio, laboriofe bagattelle, che erano anche nel fecolo precedente al nostro il grande sforzo degl'ingegni minori, Contuttocciò anche tali rimafugli dell' Antichità fon da tenere in pregio si per le cose, che contengono, come per farci interidere ancora il genio di que s'ecoli, ne' quali per altro fioriroso tanti uomini grandi nelle lettere, e nella fantità. Augurando Optaziano in esso Poemaa i vieranti felici a Costanano; e non men felici i decennali a i di lui figliuoli : perciò si crede compolto quel Poema prima della morre di Crispo.

> Anno di Cristo cccxxvii. Indizione xv. di Silvestro Papa 14. di Costantino Imperadore 21.

Confoli ( FLAVIO VALERIO COSTANTINO, MASSIMO.

NEII assegnare il nome del primo Confole ho io seguitato il Padre Pagi (a), e il Relando (b); ma debbo ora dire, che (a) Pagius non abbiam ficurezza d'esso, ne sappiam chi egli sosse: tanto son Git. Baron. diverse le date delle leggi di quest'anno, e le asserzioni de'Fasti. ad hune Presso alcuni in vece di Costantino si legge Costanzo. Presso altri (b) Reland, il puro fuo nome è scritto fenza il titolo di Cesare, e in altri si Fast. Conf. Alcuni il fanno Console per la prima volta, altri per la seconda, ed altri per la quinta. Fu creduto quello Coltantino dal Panvinio (c) un parente di Costantino Augusto. Può essere, che un di sal- (c) Parrinti fuori qualche Iscrizione, che tolga ogni dubbio. Una (d) ne ho Fast. Conf. io recato, dove altra menzione non è fatta, che di Flavio Cefare, Nov. Inferiese di Massimo. Per conto di quell'ultimo conghietturò il suddetto p. 354. Panvinio, ch'egli non fosse diverso da Valerio Massimo Basilio già da noi veduto Prefetto di Roma; ma ne Fasti si soleva notare il solo ultimo cognome. Nella stessa Prefettura seguitò ancora in quest? anno Anicio Giuliano. Trovavasi l'Augusto Costantino, per quantoapparisce dalle date di varie sue leggi (e) , nell' anno presente in (e) Gutto-Tessalonica, Serdica, ed Eraclea, cioè, in Città della Macedonia, fred. Chron. e Tracia. San Gisolamo, che dopo aver tradotta in latino la Cro-da nica di Eusebio Cesariense (f), la continuò poi tino a i suoi gior- (f) Hierani, fa verso questi tempi menzione di Arnobio Oratore Astricano. ny mus in Era egli di credenza Pagano, ed infegnava agli scolari Restorica, Chronico, Convertito alla Religion di Crifto, impugnò di poi la penna contro le superstizioni, e sollie del Gentilelimo con que' libri, che tuttavia abbiamo gravidi d' Erudizion Pagana, e bifognofi di comento. Non è improbabile, che circa quelli tempi Elena madre dell' Augusto Costantino, donna santa, e colma di zelo per l'abbracbracciata Religione di Cristo, andasse a Gerusalemme, dove scopri il sepolero del divino nostro Salvatore, e la vera Croce. sti cui egli mori. Portatone l'avvilo a Costantino, ordinò, che si sab-

Vis. Conft. 1.3.c.25. &

bricatle ivi un infigne Tempio col titolo della Refurrezione. Altre Chiese a petizione della piissima Augusta egli piantò nel Monte Oliveto, in Betlemme, ed altri luoghi, per onorar le memorie della Nascita, e Passion del Signore. Ma interno a ciò è da confultare la Storia Ecclesiastica , depurata nondimeno da alcuni racconti poco sussistenti. L'anno preciso, in cui Sant' Elena su chiamata da Dio a miglior vita, resta tuttavía ignoto, o controverso. (a) Eufeb. Potrebbe effere, che ciò succedesse nell'anno seguente. Eusebio (a) dopo aver narrato le suntuole Chiese alzate da Costantino in que fanti luoghi, descrive ancora le gloriose azioni di pietà, di munificenza, e d'umittà della Santa Imperadrice, e quanto amore a lei professalle, e quanto onore le concedelle il figlio Augusto. Non solamente volle, che soss' ella riconosciuta per Imperadrice, e che fi batteffero Medaglie d'oro in suo onore, ma de conferi ancora una piena balia per valerfi del Tesoro Imperiale in opere di pietà. Appresso aggiugne, che essendo ella mancata di vita in età di circa ottant' anni . Costantino sece porture il suo corpo nella Città Regale, cioc, a Roma, come comunemente vien creduto, e deporlo in un magnifico sepolero. Altri visibili segni diede Costaritino dell'amor fuo verso la madre. Imperciocche sotto quest'anno nota San Girolamo (b), ch' egli varie fabbriche alzò in onore di San Luciano Martire , seppellito nel Borgo di Drepano nella Bitinia, con farne una Città, a cui diede il nome della madre, forfe tuttavia vivente : chiamandola Elenopoli. Ne parla ancora la (c) Chron. Cronica Alessandrina (c). Filostorgio (d) attribuisce alla stessa Elena la fabbrica di quella Città, e l'insigne Tempio edificato in oflorgius L. 2. nore del fuddetto Martire. Abbiamo anche da Sozomeno (c), che

(b) Hieron. in Chron.

feg.

Alexandrin. (d) Philoc. 13. Hift. nys (.2. 6.2.

una Città di Palestina prese il nome di Elenopoli da questa Santa (e) Sozome- Imperadrice. Veggonfi Iscrizioni, trovansi Medaglie, che confermano il gran credito, ch'ella meritamente gode tanto in vita, che dopo morte, per le sue luminose virtu.

Anno di CRISTO CECRAVIII. Indizione 1. di Silvestro Papa 15.

di COSTANTINO Imperadore 22.

Confoli ( JANUARIO . e GIUSTO .

C' Incontra il primo Confole appellato anche Januarino Seguitò o nell'anno presente ad esercitar la Presettura di Roma Anicio Gisliano. Le poche leggi (a), che abbiasso appartenenti a quest' anno, ci fan vedere Collantino in Nicomedia Capitale della Biti- fred. Chronia, e poi in Oifcos, o Efcos, luogo della Dacia, o piuttoflo della Mesia inferiore, oggidi Bulgaria. Qui la Cronica Alessandrina ci fa fapere che Collantino passò più volte di là dal Danubio, e che sopra quel siume sece sabbricare un ponte di pietra . Anche l'uno e l'altro Vittore (b) attestano la fabbrica di quello (b) Piller in ponte; ne si sa vedere ; perche il Tillemont (c) la chiami all'atto inverifimile. Noi fappiamo, che Costantino più di quel che si posla credere, su avidifimo della lode, e della gioria. Ben probabile el ch'eglis non volelle effere da meno di Trajano, da cui su fabbricato un fimil ponte fu quel Fiume Regale. Abbiamo anche Medaglie moises des (d), dove is mira quel ponte col motto SALVS REIPVBLICAE Empereurs. DANVBIVS. Questi movimenti di Costantino hanno poi satto pen-(are a qualche Exudito (e), che in quest' anno egli avesse guerra co i Goti, e Taifali, popoli abitanti di là dal Danubio in faccia alla Melia. E però il Mezzabarba (f) rapporta Monete battute a fuo credere nel prefente anno col-motto VICTORIA GOTHI-CA. Ma forse tali Medaglie son da riferire all'anno 322. Per altro ve n'ha di quelle dove egli comparifce circa quelli tempi Imperadore per la vigefima feconda volta, e quelle dovrebbono afficurarci di qualche vittoria da lui riportata vezifimilmente comra de' Barbari Transdanubiani. In questi tempi appunto gli Autori della Storia Ecclefiaftica (g) muovono gravi querele contro la memoria di Collantino, perche egli richiamo dall'efilio l'Erefiarca Ario, e Sozomenus: poi Eulebio, Mari, e Teognide Vescovi, protettori del medefimo: dal che vennero poi non poche turbolenze alla Chiefa di Dio, e Baronius, cominciò la perfecuzione contra di Santo Attanafio . Certo è da & elit. stupire, come un si saggio Augusto d'anzi veneratore de i Decreti del celebre Concilio Niceno, e che avea banditi i Vescovi fuddetti, perche disubbidienti al medelimo Concilio, poseia retro-Tom.U. O.q. Cedef com.

nolog. Cod.

Epinome . Villor de Cafaribas . (c) Title mont Me-(d) Mediob in Numifin Imper. (c) Goshofredus, &

Tillemone, E) Mediob ibidem.

(g) Socrat. Philoftorg.

cedesse, e tanto si lasciasse avviluppar da Eusebio Vescovo di Nicomedia, che da li innanzi il tenne per uno de' fuoi più intimi Configlieri, e in riguardo fuo molti faili comunife in favore deil' Ariantimo. A fimili falti è fuggetto chiunque de' Principi non fa scegliere buoni Ministri .

Anno di CRISTO CCCXXIX. Indizione II. di Silvestro Papa 16. di Costantino Imperadore 23.

( FLAVIO VALERIO COSTANTINO AUGUSTO PER l'ottava FLAVIO VALERIO COSTANTINO CESARE per la quar-

Bucherius .

A D Anicio Giuliano nella Prefettura di Roma succedeue nel nust Parvin. A di 7. di Settembre Publio Optaziano (a), che taluno ha ereduto quel medefimo Optaziano Poeta, da noi veduto di fopra Autore del panegirico di Coltantino. Ma quel Poeta si nomò Publilio, e forle non è da credere, che uomo di grande affare, e degno di sì riguardevol carica egli fosse, da che si perdeva in quelle pedanterie d'Acrostici. Oltre di che S. Girolamo (b) scrive, ch'

mus in Chr.

freaus in

Theodof.

Chron . Cod.

egli in quell'anno fu richiamato dall'efilio. Pofcia nella fuddetta Prefettura entrò nel di 3. di Ottobre Petronio Probiano . Dimorò Collantino in quelli tempi , ficcome rifulta dalle date delle fue leggi (c), nella Pannonia, Dacia, e Tracia, ora in Sirmio, ora (c) Gothoin Naisso, Sardica, ed Eraclea. Era egli in questi tempi tutto applicato alla fabbrica della nuova Città di Coltantinopoli, della cui dedicazione parleremo all'anno feguente . Nota S. Girolamo nella fua Cronica, che in quest' anno solamente sece Costantino morie Fausta sua moglie; ma dee ben prevalere l'opinion di tant' altri che tal tragedia riferiscono all'anno stesso, in cui tolta su la vita a Crifpo Cefare. Aggiugne il medefimo, che parimente in questi tempi fece grande fliepito in Affrica Donato Vescovo di Cartagine, con avvalorare lo Scifma di quelle Chiefe, e che da lui venne il nome de' Donatifit più tosto, che da un altro precedente Donato. Similmente scrive, che nella Città di Antiochia si cominciò

a fabbricare la funtucia Bafilica de' Criftiani, chiamata Aurea, per ordine fenza fallo di Collantino . Giovanni Malala (d.) probabilmente indica il medefimo Tempio con dire, ch' esso Augusto edificò in quella Città la gran Chiefa, cioè, la Cattedrale, opera veramente magnitica, con aver demolito il Bagno del Re Filippo, già maltrattato dalle ingiurie del tempo, e divenuto inutile. Preflo a quella Chiesa ancora sabbricò lo Spedale de' Pellegrini, e del Tempio di Mercurio formò la Basilica appellata di Rutino.

> Anno di Cristo ccexxx. Indizione itt. di Silvestro Papa 17. di Costantino Imperadore 24.

Confoli (GALLICANO, e SIMMACO.

IN alcuni Fasti (a) in vece di Gallicano si trova Costanzo per la (a) Cassindo terza volta, piuttosto che per la sessima Console con Simmaco rius: Però taluno ha creduto, ch'egli folle fullituito a Gallicano, lo il Prosper in lascio nelle sue tenebre. Continuò anche per l'anno presente Pe- Fastis. tronio Probiano ad efercitare la Profettura di Roma . S'è disputato non poco fra gli Eruditi (b) intorno all' anno , in cui Coltantino Augusto cominciò la fabbrica della nuova Città di Costantinopoli, Cathofred. e poi ne fece la dedicazione. Lasciando io il primo punto, che Paraviui: poco importa, dico convenire oggidi i più in credere, che in Pagius: quell'anno egli dedicaffe quella Città, mutando il nome di Bifanzio in quello di Costantinopoli. Era egli negli anni addietro, siocome fommamente vago di gloria , invogliato di fabbricare una Città, per importe il suo nome, ed eternar con ciò maggiormente la fua memoria ne' fecoli avvenire. Penfava ancora di stabilit ivi la fua refidenza, facendo di quella Città una nuova Roma, che gareggiaffe in grandezza, ed ornamenti colla verchia. Pretend Zofino (e) ch' egli a ciò s' inducelle, perchè mat soddissatto del (c) Zosimus Popolo Romano, da cui era flato caricato di maledizioni l'ultima La, e. 10. volta, ch'egii fu a Roma, a cagion della Religione mutata. Non è questo improbabile, da che sappiamo, che dalla nuova Città egli escluse ogni relicatia di Pag nesamo : il che non gli farebbe con egual facilità e quiete riulc'to nell'antica Roma. Fosse questo il motivo, o pure il deliderio della gloria, e di divertire i suoi penfieri in tempo di pace, che gi'ifpiralle tal dilegno : certiffimo e, aver egli a tutta prima fcelto un into fu la colla dell' Afia in vicinanza della già distrutta Città di Troja, per fabbricarvi la noveila fina Città, e che v'impiego affai tempo, ed operari ad alcarne le mura, e le porte; Ma nell'ander egli foggiornando in quelle Q4 2 vici-

vicinanze, meglio di quel che avelle fatto in addietto, adocchio. e ravvisò la mirabil fituazione dell'antica Città di Bifanzio, e quivi determinò di far la sua Reggia; e lasciato andare l'incominciato lavoro, tutto fi diede ad accrelcere, e rinovare quest'altro luogo. Chiunque anche oggidi offerva Coffantinopoli, confessa non potersi trovare un lito più bello, più deliziolo, e più comodo di quello fulla Terra, perchè posta que la Città sotto moderato elima sul fin dell'Europa in un Promontorio, e in faccia alla vicina Afia, col mare, che le bacia le mura, con porto capacissimo di navi, con fertili campagne, e trapposta a due mari, ciascun de quali può facilmente mantener in ella l'abbondanza. Quivi dunque tutto si diede l'Augusto Costantino a fabbricare, con aprire gli scrigni, ed

impiegar largamente i suoi tesori in quell'impresa, con ritenere il meglio del vecchio Bifanzio, ed accrefeere a maraviglia il circui-

(a) Eufeb. Sozomene Pauloftorg. Codinus , & die.

to delle fue mura.

Gli Antori Greci (a), siccome si pnò vedere nella descrizion di Costantinepoli Cristiana, che abbiamo dall'erudita penna del Du-Cange, contano maraviglie, avvenimenti fopranaturali, ed anche favolofi della fondazione di quella Città. Non convenendo all'affunto mio l'entrare in si fatto argomento, a me basterà di dire, che le nuove mura abbracciarono un gran fito, entro il quale egli fece edificare un superbo Imperial Palagio con altri affaissimi per gli suoi cortigiani, ed uffiziali, belle strade, e case, piazze non inferiori in bellezza a quelle di Roma, circhi, flatue, fontane, terme, portici sontuosi sostenuti da più-file di colonne di marmo. In una parola si sludiò egli di sormare una Città, che in fabbriche, ed ornamenti potelle competere con quella Roma, che era la maraviglia delle Città. E per maggiormente abbellirla, non si mise scrupolo di spogl'ar l'altre Città, per asportar colà le cose più rare, fenza neppur eccettuare quella di Roma. Chi leggelle la Storia fo-(b) Zofimus la di Zotimo (b), crederebbe, che Cotlamino in quella nuova Città avelle eretti Templi a i falsi Dii, ed onorate le statue loro . Ma Eusebio (c), che scrive le cose de suoi di, ed altri antichi Scrittori (4) ci afficurano, ch' egli unicamente vi fabbricò delle magnifiche Chiefe, fra le quali mirabil poscia su quella de' Santi Apostoli, oltre a vari Oratori in memoria de' Martiri, e che in quella Città non foffri alcun Tempio de' Gentili, nè che le statue de' loro Dii si onorassero ne' Templi. Quelle che v'erano, o che furono portate altronde colà, fervivano folamente per ornamento della Città, e non per ricevere culto da i Pagani. Però di là fu estirpata

La. c. 11. (c) Eufeb. In Vit. Com-Stant. L. Z. cao. 48 (d) socrates 1. 1. Hiftor. cap. 16: & alii.

pata l'Idolatria ed in effa pubblicamente non fi adorava se non il vero Dio, e la Croce fanta; e quella giojellata facea bella comparfa anche nella Sala maggiore dell'Imperial Palazzo. Quel folo, che troviam ripreso da Zolimo (a), e da Temistio (b) in Costanti- (a) Zosimu no, fu la soverchia fretta sua, per aver presto il piacere di veder Li. 6.31. terminate tante fabbriche, perchè trovandole mai fatte le disfaceva, flius Orst. 1ed altre non poche d'esse abbero in essetto corta sussilenza, e convenne a i fulleguenti Augusti di rifarcirle, e far di nuovo. A fine poi di popolare quell'ampia Città, ed accrescerne l'abitato, tirava ad elsa i Popoli dell'altre Città, e Provincie, allettandoli con privilegi, ed elenzioni, e con donar loro terre da coltivare; ovver danari, e a molti Senatori ancora venuti da Roma a flanziare colà, dono Palazzi, e Ville. Assegno anche rendite annuali, che servisfero ad aumentar le cale, e a sempre più abbellir la Città di nuovi editizi. Altre poi erano deffinate per dare annualmente al povero Popolo pane, o pur grano, e carne, ed olio (c).

In quetta maniera non passo gran tempo, che Cottantino vidde Socrates: piena di abitatori la fun Città, con avere, ficcome ferifse anche San Girolamo (d), spogliate quasi tutte l'altre, per ingrandire, ed & alii. ornar questa sua favorita figlia. Affinche poi vi abbondassero i vi- (d). Hieron. veri, concedette vari privilegi a i mercatanti di grano dell'Orien. in Chronico. te, e dell'Egitto, che tutti da li innanzi correvano a finaltire in si popolata Città le lor vettovaglie: Città, che per l'addietro tante ne produceva, che ne facea parte all'altre. I Greci moderni, spezialmente Codino (e), spacciarono di poi una man di sole intorno a (e) Codinus quelta fondazione, e malfimamente una curiofa particolarità, che Origin. quantunque favolofa, merita d'essere comunicata a i lettori. Cioè, che Collantino, allorehè era dietro alla fabbrica d'essa Città, chiamò a se i principali Nobili Romani, e li mandò alla guerra contro i Persani. In quel mentre, secondo le misure venute da Roma, ordinò, che si fabbricassero palazzi, e case affatto simili a quelle, ch'essi godevano in Roma; e dopo averle mobigliate di tutto punto, segretamente sece venir colà le loro mogli, e i figliuoli con tutte le famiglie, e le collocò in quelle abitazioni. Dopo sedici meli tornarono que' Nobili dalla guerra, accolti con un folenne convito dall'Imperadore, il quale fece poi condurre cadauno all'abitazion loro assegnata, e tutti all'improvviso si trovarono sea gli abbracciamenti de i lor cari. Torno a dire, che è spezioso il racconto; ma che chiunque l'elamina, ne scorge tosto la finzione; e ranto più che guerra non fu allora co i Perfiani, nè gli antichi fan-

(c) Sogomeni Zosimus : (1)

(a) Idacius in Faftis. Chronic. Alexandeln. Hieranym. in Chranica. Zonaras in Annalib. & alii .

(b) 1. 2. de Judais, Cod Theodefian. (c) Julianus Oratione 1. (d) Philo-Aorgius Hi-Bos. 42.69.

(c) Sozome-Ens Histor. 62.63. Socrates Hitt. 4.1. c.1.

(f) Zofimus 1.2.6.35.

parola di quello fatto, e l'ayrebbono ben faputo, e dovuto dire, fe toffe avvenuto. Ora vari Autori (a) s'accordano in iscrivere, che l' Augusto Costantino nel di 11. di Maggio dell'anno presente sece con gran folennità di giuochi, e profution di doni la dedicazione di quella nuova Città, abolendo l'antico nome di Bifanzio, ed ordinando, ch'essa da li innanzi sosse chiamasa Ciuà di Costantino; o fia Coffantinopoli. Fra le fue leggi (b) comincia appunto a trovarsene una data sul fin di Novembre in quella Città col suddetto nome. Non è già, che in quell'anno folle ridotta a perfezione cost infigne Città, ricavandofi da Giuliano Apoltata (c), e da Filostorgio (d), che si continuarono i lavotieri anche qualch'anno di poi-Ma perchè doveano effere terminate le mura, le porte, e i principali edifizi, perciò l'Imperadore impaziente non potè aspettare di più per darle il nome, e farne la dedicazione in quel giorno, che annualmente fu poi celebrato anche pe'fecoli susleguenti dalla Nazione Greca. Per maggiormente poi efaltare la fua Città Coflantifel Corner no le dicde ancora il titolo di Seconda Roma, o pure di Roma Novella (e); volle che godelfe tutti i diritti, e le elenzioni, che godeva la vecchia; slabili ivi un Senato, ma del fecondo ordine; e van Magistrati, che esercitavano la loro autorità sopra tutto l'Imperio deil' Oriente, e sopra l'Illirico Orientale; in una parola, se vogliam credere a Sozomeno, ando così crefcendo Coffantinopoli; che in meno di cento anni giunfe a superar Roma stella non men per le ricchezze, che per la copia degli abitanti. Zofimo (f)-feriveva circa cento anni dappor y che facea supore la slerminata folla di gente, e di giumenti, che si mirava in quelle strade, e piazze, ma che ellendo tircue elle firade i fcomodo, e pericolofo era il pallarvi. Giugne anche a dire, che niun' altra Città potea allora paragonarfi in felicità, e grandezza a Costantinopoli : senza eccettuar Roma vecchia, la qual certo cominciò a declinar da qui innanzi non poco per quella emula nuova.

> Anno di CRISTO CCCEXXI. Indizione IV. di Silvestro Papa 18: di COSTANTINO Imperadore 25.

Confoli ( ANNIO BASSO, ed ABLAVIO?

(g) Gothofredus Chronoise. Cod. They sof.

TEI di 12. d'Aprile entrò nella Presettura di Roma Anicio Pas I ino. Le leggi (g) pubblicate in quell'anne dall' Augusto; Co flantino, cel famo veclere tuttavia refidente in Coftantinopoli, applicato ivi al compinento di varie fabbiriche. Allora fin, ch'egit con un proliffo Editto, il quale nel Codice di Giultiniano fi trusva adivifo in fei diverfe leggi, e indirizzato a tutte le Provincie del Romano Imperio, fi fludiò di provvedere alle conculioni, ed avarile de'Giudeir, Notai, Portiert, ed altri ufiziali della giultiria, ed anche alla prepotenza de' privait. Vuol danque ivi, che chiunque fi fentirà aggravato dall'avaria, rapacità, e ingiuttizia de'ud-detti , liberamente porti le fue doglianze a i Governatoris e non provvedendo effi, ricorra a i Conti delle Provincie, o la i Prefetti del Pretorio, affinche effi ne dano conto alla Maetlà fin, ed egiti polla punire questi abufi, e delitti fecondo il merito. Ne folamente impigava in questi tempi Coftantino i fuiti telori per l'accresfetimento della fua dietta città di Coftantinopoli: stanteva anche la fua munificenza ad altre Città, con fabbircari vid e i ripuradevoli ripura devoli

Templi in onore di Dio, de quali pula rufebio (a). Faceva in (a) Edekao ditte săvillate il fior zelo in favore della Chiefa Cantolica conaver fue Ciraphblicato un Editto contra del vari Eretici, che allora l'infedirace. So. 66 s. no, ma non già contra degli Ariant, perche introdottofi forte in grazia di lui uno fealtro proteutore d'effi, choè quel volpone di Euslebio Vefovo di Nicomedia, di cui fi partò di fopra, ando egli non folamente inorpellando al buon Augusti i factileghi dogni dell'Efefiarca Ario, ma mife anche fottolopra le due infigni Chiefe d'Anticohia, e di Alefandria del che p.t.à il Littore chia infi confluttando la Storia Ecclefaffica. Racconta eriandio il medelino Edufebio (b), che Coffantion fece fentire la beneficenza fiua a tutto (M. Esc.)

l'Amperio, con levare un quato de tributi, che annualmente paga- 4, in vano i terrenti indulgenza, che gli tirò addello le beneditioni de' Popoli. E perciocche non mancavano perfone, le quali fi lamentavano d'elsere flate oltre il dovere aggravare megli effimi delle loco terre fotto i Principi precedenti, ipedel effimatori disperentuo, acciocche riducellero al giufto quello, che folse difictoto a Parla anche Eufelsio della non mai flanca liberalità di quello graziofo. Regnane verfo le Provincie, e verfo chiunque a lui ricorreva, di maniera che egli giune, per foddinfare a tanti, che chiedevano onori, ad inventar more cariche, e nuovi ulizi, colla diliribuzion del quali fi fuddava di rimandar contenta ogni meritevol perfona. Zofimo (e), che per cagiane di l'ito Paparifino non feppe fe non ci Zofimare, mirar d'occhio bicco tutte le arioni di Cofantino, gli fa un reato la capita di quello, e particolarmente, perché di due Prafetti del Prestorio Pri

celi ne formaffe quattro. Il primo d'effi era Prefetto del Pretorio. dell' Italia, da cui dipendeva l' Italia tutta colla Sicilia, Sardegna, e Corfica, e l' Affrica dalle Sirti fino a Cirene, e la Rezia, e qualche parte dell'antico Illirico, come l'Istria, e Delmazia, e verisimilmente anche il Norico, Era il secondo quello dell'Oriente, a cui Costantino, per onorar la sua cara Costantinopoli diede una buona porzione, unendo fotto di lui l' Egitto colla Libia Tripolitana, e tutte le Provincie dell' Asia, e la Tracia, e la Melia inferiore con Cipri, ed altre moltiffime Ifole. Il terzo fu quel dell' lllirico, al quale erano fottoposte le Provincie della Mesia superiore, la Pannonia, la Macedonia, la nuova Dacia, la Grecia, ed altri adjacenti paeli, compreli anticamente fotto ello nome d' Illirico. Fuil quarto quello delle Gallie, che comandava a tutta la Francia moderna fino al Reno, e a tutta la Spagna, con cui andava congiunta la Mauritania Tangitana, e alle Provincie Romane della Bretagna. Zosimo pretende, che l'istituzione di tali Magistrati riuscisse pregiudiziale all' Imperio. Ma dovea far mente quello Storico, ches Diocleziano il primo fu in certa maniera ad illituire quattro Prefetti del Pretorio, allorche in quattro parti divite il Romano Imperio. Quel che più importa, quand'anche fe ne faccia autore Costantino, con ottima intenzione, e per maggior comodo de' Popoli, egli creò (a) Gotho- que' Magistrati. Veggasi il Gotofredo (a), ed altri, che han trattato dell'ufizio, dell'autorità, e delle incumbenze de Prefetti del Pretorio. Che se usiziali di tanta dignità, o i lor subalterni col tempo si Panciro abularono del loro impiego, alla lor negligenza, o malizia fi dovea lius Noticia attribuire il reato, e non già alla dignità, faviamente, e con buon Utriusque .. fine istituita, che al pari di tante atte pote cadere in mani cattive.

VI. Cod. Theodof. Imperii . Bulenger

man. 1.3.

de Imp. Ro.

Anno di CRISTO GCCXXXII. Indizione v. di Silvestro Papa 19.

di COSTANTINO Impersiore 26. -

Confoli ( PACAZIANO, ed ILARIANO.

Ruovasi Anicio Paolino continuare in quest'anno ancora nella Prefettura di Roma. Se vogliam ripofar full'a ferzione di (b) Zofimus quella mala lingua, di Zofimo (b), da che Coftantino si perdè tutto dietro alla fabbrica di Cottantinopoli, non fi curò più di farguerra, ed attele folamente a darli bei tempo. Cinquecento Taifaii , Mazione Scitica , fecero con foli cinquecento cavalli un'airruso

zione nel Paese Romano ( probabilmente in quest'anno) e non solamente niuna schiera loro oppose Cotlantino, ma anche dopo avere perduta la maggior parte dell'efercito suo, allorche vidde comparire fino a i trincieramenti del fuo campo i nemici, che davano il facco alla campagna, fi mife fuggendo con gran fretta in falvo, Ho tradotto le tleffe parole di Zolimo, acciocchè il Lettore comprenda la contradizione di quello appassionato Storico. Se Collantino perdè tanti de' suoi armati, il che suppone qualche battaglia: come non oppose egli gente a que' Barbari ? Ma ne questi svantaggi della Cefarea Armata, nè la fuga dell' invitto Imperadore fon cole da credere a Zolimo, venendo egli finentito da Eulebio Scrittore contemporaneo (a), e da S.Girolamo (b), e da Socrate (c), (a) Euseb. e da Sozomeno (d). Sotto quell'anno S. Girolamo scrive, che i th Vita Con-Romani vinfero i Goti; e perciocchè con quello nome ufarono mol-flantini 1.4. ti di comprendere molte delle Nazioni Scitiche, Tartari da noi (49.5) chiamate oggidi, si può conghietturare, ch' egli significasse i Taitili mus in Care. di Zolimo . Eusebio anch'esso ci assicura , che Collantino soggiogò (c) Socrates le dianzi indomite Nazioni degli Sciti, e de i Sarmati, E Socrate Hiftor, L. 1. attesta bensi, che i Goti secero delle incursioni nel Territorio Ro- 6.18. mano, ma feggingne, che Costantino li vinse. Abbiamo anche nus Listase dall'Anonimo Valesiano (e) , che i Sarmati pressati dalla guerra , L 1. 28. che lor faceano i Goti, implorato l'ajuto di Costantino, l' impe- (e) Anonym. trarono, e che per la buona condotta di Costantino Cesare, circa Valessanus. cento mila di que Barbari perirono di fame , e di freddo . Pare percio, che Costantino, primogenito dell'Augusto Costantino, que (f) Julian. eli fosse, che con titolo di Generale a nome del padre guerreg- Oratione I. giaffe co i Goti : il che fi può anche inferire da Giuliano Apolla- (g. Hacius ta (f). A ciò si dee unire lo sciversi da Idacio (g), che i Goti in Fastis. furono sconsitti da i Romani nel paese de Sarmati, correndo il di h) Anony-22. di Aprile dell'anno presente. Secondo l'Anonimo Valesiano (h), mus ibiden: Ararico, o sia Aorico, Re de i Goti, per tale riconoscinto anche de Reb. Geda Giordano (i) Islorico, su poscia obbligato a chiedere pace, per mis e. 21. ficurezza della quale diede alcuni oftaggi, e fra effi un fuo figliuo- (k Aurelius lo. Anche Aurelio Vittore (k), ed Eutropio (l) riconobbero vinti Cafaribus. da Costantino Augusto i Goti; di maniera che le dicerie di Zali- (1) Eutrop. mo si scuoprono essetti unicamente del di lui mal cuore verso di in Breviario. un Imperadore si gloriofo, e degno, Abbiamo in oltre nelle Me. (m) Mediab. daglie (m) autenticati questi satti colla memoria della VICTORIA in Numifm. GOTHICA, E qui Eusebio (n) offerva un riguardevol pregio dell' (n) Euseb. Augusto Costantino. Erano stati soliti non pochi de'precedenti im- ibiacm.

Tom.II.

peradori di pagare alle Nazioni barbare confinanti un annuo regalo, che in sottanza era un tributo, ed indizio, che i Romani fi profellavano come sudaiti, e servi de' Barbari. Non volle l'invitto Collantino sofierir questo vergognoso aggravio; e perchè ricusò di pagare, ebbe guerra con que Popoli. Confidato nella protezione di quel Divino Signore, colla cui Croce egli procedeva nelle guerre, domò tutti coloro, che ofarono di fargli refiftenza; nè più pagò loro tributo: il che vien confermato da Socrate (a). Gli altri Barbari (a) Socrates poi, che non prefero l'armi, ammansò egli in tal maniera con pru-Hoftor. 4 1. denti ambascerle, che li ridusse da una vita senza legge, e simile alle fiere, ad una civile, ed umana forma di vivere, imparando in fi-

ne gli Sciti ad ubbidir a i Romani. Così Eufebio Vescovo di Cefarea, egregio testimonio di tali affari, perchè vivente, e scrivente allora le sue Storie. Ma esso Eusebio nel descrivere le azioni di Cestantino, perchè si prefisse di compilar quelle solamente, che riguardavano la di lui pietà, non fi curò delle altre, che concernevano la di lui gloria civile e militare; e però non fappiamo diflintamente, in che confiftessero le sue guerre, e vittorie contra de! Goti, e d'altri Barbari. Se fossero pervenute sino a' di nostri le Storie di Prassagora Ateniese, conosciute da Fozio (b), e quelle di Bemarco Cesariense, mentovate da Suida (c), siccome ancora le Vite degl'Imperadori composte da Eunapio, Autori tutti, che trat-

tarono de' fatti di Costantino, altre particolarità noi sapremmo ora

(b) Photius in Billioth. Cod. 62. (c) Suidas

4. 18.

in Lexico. della di lui vita. Tanto nondimeno a noi ne resta da potere smentire la maldicenza di Zofmo offinato Pagano. Nè fi dee tacere, aver afferito Scerate (d), e Sozomeno (e), che le vittorie di Co-(d) Socrat. flantino riportate nella guerra co i Goti, fecero visibilmente conoscere la protezion di Dio sopra quello Principe, in guisa tale che moltiffimi d'effi Goti convinti anche per tale offervazione della Religion Crissiana ( passata settanta anni prima nelle lor contrade coll' occasion degli Schiavi Cristiani ) l'abbracciarono, e pro-

1.1. 6.8. (e) Sozome-Bus 6.1.6.18.

fessarono, benchè insettata dagli errori d' Ario. Abbiamo ancora dal sopracitato Storico Giordano (f), che Ararico Re allora d'essi Go-(f) Jordan ti provvide alle Armate di Collantino quaranta mila de' suoi sola dati, i quali fotto nome di Collegati cominciarono a militare al de Reb. Getic. 6.21. di lui servigio. Se costoro vollero i danari de' Romani, convenne che da li innanzi se gli guadagnassero col servire negli Eserciti Ce-

Anne

Anno di Cristo cccxxxIII, Indizione vi. di Silvestro Papa 20. di Costantino Imperadore 27.

Confoli ( FLAVIO DELMAZIO, e ZENOFILO;

O'Uclle leggi, e que' fasti, ne' quali in vece di Delmario si legge Dalmazio, s' hanno da credere alterati da i copisti ignoranti, ed avvezzi a chiamar Dalmazia quella, che negli antichi fecoli era appellata Delmazia, ficcome apparifee da varie Iscrizioni Militari nella mia Raccolta (a) . Nelle Medaglie (b) poi (a) Thefaur, troviamo confervato il di lui vero nome Delmazio. Alcuni han cre- fin Listf.XI. duto quello Delmazio fratello di Costamino, ma di altra madre fin Listf.XI. lb Golzius: Oggidi opinion più ricevuta è, ch' egli fosse tiglio di un fratello Instanus: di Costantino, ne andrà molto, che il vedremo decorato col tito-Spannemius, lo di Cesare. Nel di 7. d'Aprile su conserita la carica di Preset- & alii. to di Roma a Publio Optaziano (c) creduto dal Tillemont (d) (c) Cuspiniaquel medelimo Publilio Optaziano Porfirio, che compole in Acro- Bucherius, stici il panegirico di Collantino. Ma poco durò il fuo impiego ; (d Tillaperchè nel di 10. di Maggio gli succedette Cejonio Giuliano Ca. mont, Mim. menio. Fra i tre figliuoli dell' Augusto Costantino ; l'ultimo era des Emper, Costante, nato circa l'anno 320, al pari degli altri due fratelli fu anch'egli nel di 25. di Dicembre dell'anno presente creato Cesare (e) . Nelle Medaglie, e nelle Iscrizioni si trova chiamato F.avio Giu- (e) Idacius lio Costante. Abbiamo da S. Girolamo, che terribilmente intieri in Fastis. nella Soria, e Cilicia la careflia colla mortalità d'innumerabili per- in Cironico. sone. Di questa orrida fame, che afflisse tutto l' Oriente, parla anche Teofane (f), dicendo, che un moggio di grano costava al- (f) Theolora un incredibile prezzo, e che in Antiochia, e Cipri le Ville phanes Chron altro non faceano che saccheggi sulle vicine, e buon per chi avea nogr. Superiorità di sorze. Racconta ancora Eunapio (g), che in non so (g) Eunap, qual'anno si pati penuria di grano in Costantinopoli, perchè i ven- Vic. Sophis. ti contrari impediyano a i legni mercantili l'abordare a quel Por fan 4to. Trovavasi allora in gran credito alla Corte di Costantino Sopaaro Filosofo Platonico, ito colà per frenare l'impetuosità di Collantino in distruggere il Paganesimo. Ma venuto un di , in cui mancò il pane alla piazza, infuriata la plebe con alte grida cominciò ad esclamare contra di Sopatro con dire, ch' egli era un Mago, ed incantava i venti, affinchè non arrivassero i vascelli del grano, Rr 2

A2. c. 40.

Zosimo (a) pretende, che questa fosse una cabbala di Ablavio Prefetto del Pretorio, al quale non piaceva tanta familiarità di quel barbone coll'Imperador Collantino. Nientedimeno fi può credere, che di gran confeguenza non folle il favore goduto da coflui; imperciocche Costantino permise, che l'insuriata plebe il mettesse a pezzi, forfe come vuole Suida, per far conoscere l' abborrimento Iuo al Paganefimo. Si può anche riferire a quelli tempi ciò, che la-(b) Eufet in scio scritto Eusebio (b). Cioc, tanto essere salito in riputazione l' Au-

VIII Con-Rantin. La. 1.7.

gusto Cotlantino, che da tutte le parti della Terra erano a lui spedite Ambalcerie. Ed egli slesso attesta d' aver più volte osservato alle porte del Palazzo Imperiale le varie generazioni di Barbari, fra quali spezialmente i Biemmi, gl'Indiani, gli Etiopi, tutti venuti per inchinare un così gloriofo, e temuto Monarca. Il vestir lo-10, la capigliatura, le barbe, tutte erano diverse. Terribile il loro aspetto, e la statura quasi gigantesca. Rosso il colore d'alcuni ; candidiffimo quel d'altri. Portavano tutti cosloro de i regali a Coflantino , chi corone d'oro , chi diademi gioiellati , cavalli , armi , ed altre spezie di donativi , per entrare in lega con lui , e flabilir feco buona amicizia. Più era poi quello, che il generolo Principe loro donava, rimandandoli perciò più ricchi di prima, e contenti a cafa. Oltre a ciò i più nobili fra que' Barbari soleva egli affezionarfegli, condecorandoli con titoli, ed ammettendoli alle Dignità Romane: dal che veniva, che la maggior parte d'effir non curando più di ritornarsene alla Patria, si sermava a i servigi del medefimo Augusto. E tale era la politica di Costantino, il cui cuore non si trovava inquietato dalla dannosa insaziabilità de' conquiflatori, ma bensi nobilmente bramava di far godere un' invidiabil pace, e tranquillità a tutti i Sudditi del suo vasto Imperio : lode non intesa dal maledico Zosimo (c), che quasi gli fa un reato, perchè desistè dalle guerre. E di questa sua premura di sar godere la

(c) Zofimus cap. 31. Oraziop. 3.

pace a i suoi popoli un bel segno diede, allorchè Sapore Re della (d) Liban Persia ( se crediamo Libanio (d) ) in occasione d'inviargli una solenne ambasciata, gli dimandò una gran quantità di serro, di cut niuna miniera si trovava in Persia, col pretesto di valersene per far guerra a i loutani. Tuttochè Collantino conoscelle, che uneflo ferro potea un di servire contro i Romani, pure per non romperla con quel Re, che parea disposto a far guerra, ne permise l'estrazione, afficurandosi coll'ajuto di Dio di vincere anche i Perfiani armati, se l'occasion veniva. Della stessa ambasciata sa menzione Eusebio (e), siccome ancora della suntuosità de' regali pas-

ibidem . Lib .4. c. 8.

fati fra loro, e della pare di nuovo affodata fra i due Imperj. Aggiugne, che un motivo particolare ebbe il piissimo Costantino di mantener buona armonia con quel Re, perchè la Religione di Criflo avea stese le radici tino in Persia, ed egli siccome protettor d' esla, non volea, che i Cristiani di quelle contrade restallero esposti alla vendicativa barbarie del Re Persiano. Anzi abbracciò egli questa congiuntura, per iscrivere a quel Regnante una lettera a noi conservata da Eusebio, e da Teodoreto (a), in cui dopo aver esal-(a) Theodotata la Religione de' Cristiani , come sola ragionevole , e protetta retus Hist. da Dio, raccomanda a quel Re i Fedeli abitanti nel di lui Regno. (b) Gothe-Il Gotofredo (b), e il Padre Pagi (c) mettono fotto quest'anno lo fredus Chron. fludio di Collantino, affinche si distruggessero i Templi, e gl' Idoli Cod. I heodos. più famoli dei Gentilesimo, come si ricava da San Girolamo (d), (c) Paglus a da altri antichi Scrittori. ad hunc An. (d) Hierono

Anno di CRISTO CCCXXXIV. Indizione VII. di SILVESTRO Papa 21. di COSTANTINO Imperadore 28.

Confoli ( ANICIO PAOLINO juniore.

O Ptato, e Paolito sono i cognomi indubitati di questi due Con-foli. I loro nomi son presi da Iscrizioni riferite dal Panvinio, e Grutero, le quali non è ugualmente certo, che appartengano a questi personaggi . Dal Catalogo del Cuspiniano , e Bucherio (e) abbiamo, che nel di 27. d'Aprile del presente anno la Presettura nianus: di Roma fu raccomandata ad Anicio Paolino: ficchè se regge il sud- Panvinius: detto supposto, egli su nello stesso tempo ornato delle due più illustri dignità di Roma . / Un' Iscrizione del Panvinio (f) parla di (f) Panvina tutte e due quelle dignità, e il Tillemont (g) l'adduce per pruova, in Faft. che Paolino le esercitò nel medesimo tempo. Ma nelle Iscrizioni mont. Mem si solevano annoverar tuste le dignità, e gl' impieghi onorevoli de' des Emper. personaggi, loro addossati in vari tempi, e però non è bastante quel Marmo a togliere ogni dubbio, che Paolino in quest' anno fosse Confole, e Prefetto di Roma. Le leggi del Codice Teodofiano (h) (h) Gothofres ci fan vedere Costantino Augusto nell'anno presente ora in Costan- dus ibid. tinopoli, ora in Singidone della Mesia, ed ora in Naisso della Dacia. Diede egli nella prima d'esse Città una legge (i) nel di 26. Offic. Julio di Giugno in favor de' pupilli, delle vedove, e d'altre miserabili ana.

persone, concedendo loro il privilegio di non poter essere tratte fuori del loro foro, e paese, quando abbiano liti, per farle litigare nel Tribunale supremo del Principe, e di poter esse all'incontro citare i loro avversari a quel Tribunale. Con varie altre leggi promosse il medesimo Augusto l'ornamento della Città di Cottantinopoli, col concedere de i privilegi agli architetti, e l'abbondanza de' viveri, con proporne degli altri a i mercatanti. Noi vedemino di sopra all' anno 332, che trovandosi i Sarmati in pericolo di soccombere alla potenza de'Goti, ottennero ajuto da Cottantino, dalle cui armi entrate nella Sarmazia furono que' Barbari ionoramente (a) Anony- battuti, e sconsitti. Due parole abbiamo dall' Anonimo Valesiano (a), le quali fembrano fignificare, che per aver egli di poi trovatt i medelimi Sarmati di fede dubbiofa, ed ingrati a' fuoi benenzi, an-(b) Socrat. che contra di loro ebbe guerra, e li vinfe. Socrate (b) chiaramente attesta le vittorie da lui riportate non solo de i Goti, ma anche

de' Sarmati, senza che ne sappiamo di più, nè in qual anno ciò

è appellato VICTOR OMNIVM GENTIVM: e m altre fi legge:

mus . 1. 1. c. 18.

(c) Mediob. fuccedesse. Trovansi perciò Medaglie (c) d'ello Augusto, dove egli in Numilm.

Imperator .

(d) Idacius in Faftis . 1.4. 6. 6.

DEBELLATORI GENTIVM BARBARARVM. Ora si vuol narrare uno stravagante fatto, che appartiene all'anno presente, per attellato d'Idacio (d), Eusebio (e), ed altri (f). O fia, che i Po-(e) Eufeb, poli fuddetti della Sarmazia (oggidi Polonia) avellero guerra fo-Vita Conft. lamente nell' anno 332, co i Goti, poi debellati dall' armi di Costantino, o pure, come par più probabile, che si riaccendesse (f) Hieron un' altra volta quel fuoco: certo è, che fentendofi eglino debili di forze contra di si potenti avversari, misero l'armi in mano a i loro servi, cioc, a i loro schiavi, e data coll' ajuto d' essi una rotta a i nemici, rimafero liberi da quella vellazione, e pericolo. Ma che? Uno di gran lunga peggiore se ne suscitò in casa loro. Uso fu de' Greci, Romani, e Barbari stessi, di non ammettere alla milizia se non persone libere, e di non dar l'armi giammai agli schiavi, per timore, che costoro di poi non insalentissero, e scotessero il giogo; e tanto più, perche il numero degli schiavi ordinariamente era sterminato negli antichi tempi presso d'ogni Nazione. Se i Romani in qualche gravissimo bisogno di gente si vollero valer degli schiavi, lor diedero prima la libertà. Non dovettero i Signori Sarmati usar tutta la convenevol precauzione in tal congiuntura. Insuperbiti i loro servi, e conosciuta la propria sorza, rivolfero in fatti da li a non molto l'armi contra de propri padroni; e questi non potendo resistere, surono astretti a prendere la su-

ea ed a lasciar tutto in potere di chi dianzi loro ubbidiva. San Girolamo (a), ed Ammiano (b) danno il nome di Limiganti a que' servi, e a' lor padroni quello di Arcaraganti. Ebbero questi ultimi ricorfo all' Augusto Costantino, il quale benignamente li (b) Ammiaricolfe ne' fuoi Stati . Per attellato dell' Anonimo Valefiano (e) , lib. 17. & erano più di trecento mila persone tra grandi, e piccoli dell'uno, 19e dell'altro sesso. Costantino arrolò nella milizia i più robusti : il (c) Anonyrimanente su da lui compartito per vari paesi, cioè, per la Tracia, mus. Scitia (cioè la Tartaria minore), Macedonia, ed Italia, con dar loro terreni da coltivare. Altri di que' Sarmati liberi , per tellimonianza d'Ammiano , fi ricoverarono nel paese de' Victobali ; e folamente nell' anno 358, furono rimelli da i Romani in possello del loro paele.

(a) Hierorio in Chron. mus Valefis

Anno di CRISTO CCCXXXV. Indizione VIII. di SILVESTRO Papa 22. di Costantino Imperadore 29.

Confoli ( GIULIO COSTANZO ; ( CEJONIO RUFIO ALBINO.

FRatello di Costantino Augusto, ma da altra madre nato, cioè da Teodora sigliastra di Massimiano Erculio, su quello Giulio Costanzo Confole. Oltre all'onore del Consolato ebbe egli anche l'eminente d'gnità di Patrizio, il titolo di Nobilissimo, e la facoltà di portar la veste rossa orlata d'oro (d). La cognizion di questo (d) Zossa personaggio importa molto alla Storia, perchè noi troveremo Galle Li. c.39. Cefare a lui nato dalla prima moglie, e Giuliano, a lui procreato da Bafilina fiia feconda moglie, Giuliano diffi, che arrivo poi ad effere Imperadore, ma d'infame memoria per la fua apollasia. H secondo Console, cioè, Cejonio Rusto Albino, era figliuolo di Rusio Volufiano, flato due volte Confole, come apparitce da un'antica (e) Parelni Iscrizione (e). Dal Catalogo (f) del Cuspiniano, e del Bucherio in Fastia. si ricava, che a lui stetto nel di 30 di Dicembre dell'anno pre- Grucerus in sente su conserita la Presentura di Roma, nella quale egli continuo Thel las n per tutto l'anno seguente. Entrava l'Augusto Costantino nel di 25. In Fast. di Luglio del presente anno nell'anno trentesimo del suo Regno, (f) Cuspinio Imperio Cefareo . Il Padre Pagi (g) pretende, che quelli fo lero Bucherius i tricennali dell'Imperio Augustale di Costantino, e che da lui nell'anno precedente fossero stati celebrati quei del Cesareo. Ma se- Cit. Bar.

no presente il trentesimo dell' Augustale Imperio. Nè può stare;

· (a) Idacius In Fastis. Chronic.

Alexandri-(b) Eufeb.in Vit Conflanein. 1.4. c.40.

ch'egli nel precedente anno celebrasse i tricennali del Regno Cefareo, perchè nell' anno 305. non fu, per quanto abbiam deuo, dichiarato Cefare, ma solamente nel 306. Comunque sia, con grande magnificenza (a), e con una non minor divozione, e pietà folennizzò Costantino quella festa, giacchè fuorchè a Cesare Augufto, a niun altro degl'Imperadori era riuscito di giugnere così avanti nel godimento del Regno. Perciò umili azioni di grazie rende

all' Altiffimo (b), ed in quello medefimo anno fece la dedicazione dell'infigne Chiefa della Refurrezione, ch'egli avea fatto fabbricare in Gerufalemme. Ma che? La stessa pietà di si glorioso Auguflo incorfe in quelli medefimi tempi in una gravislima macchia, di cui parla diffusamente la Storia Ecclefiastica, e che a me busta

di accennare in poche parole. Più che mai si trovava sconvolta la Chiefa di Dio per l'. Eressa d'Ario, e per la prepotenza de'suoi partigiani, e protettori. Coltantino, per mettere fine a tanti torbidi, ordino nel presente anno, che si tenessero (c) due Concilio (c) Baron. l'uno in Tiro, e l'altro in Gerufalemme, L'intenzione sua si può

Annal. Eccl. Collettio Concilior. Labbe : Fleury , & alii,

lo scaltro Eusebio Vescovo di Nicomedia, ed altri o segreti ; o palesi campioni d' Ario, che s' abusavano della di lui contidenza, ed autorità in favore di quell' Erefiarca, e in pregiudizio della dottrina della Chiefa Cattolica, e del fanto Concilio di Nicea. Avvenne dunque, che nel Concilio di Tiro, Atanafio, infigne, e famto Vescovo d' Alessandria , scudo de Cattolici , su deposto , e in quello di Gerusalemme Ario, ed i suoi seguaci surono ammessi alla comunion della Chiefa Cattolica: tutti passi, che offuscarono non poco la gloria di Costantino sulla Terra, e che abbisognarono della

credere, che fosse buona; ma non badò egli d'aver presso di se

misericordia di Dio per lui nell'altra vita. Portatosi a dimandargli giuttizia Santo Atanalio, in vece di ottenerla, fu relegato nelle Gallie. Altra novità nell'aimo presente, novità pregiudiziale alla fua politica, fece l'Angusto Costantino, perchè non contento di aver già dichiarati Cefari i suoi tre figliuoli , cioè Costantino , Costanzo, e Costante (d) nel Settembre di quest'anno conferi il medesimo titolo di Cesare, e di Principe della Gioventù a Flavio Giulio Delmazio suo nipote, perchè sigliuolo di Delmazio suo fratello: Un altro nipote nato dal medefimo fuo fratello avea Costantino,

per nome Flavio Claudio Annibaliano. Il creò Re del Ponto, della

ibidem . Chronison ibidem . Hieronym. in Chr.

Cappadocia, e dell' Armenia minore. Per attellato ancora dell' Anonimo Valefiano (a), gli diede in moglie Coftantina, o fia Coftan- (a) Anony ziana, fua figlia, decorata del titolo d'Augusta. Difavvedutamen- mus Fale te con questi atti di munificenza, lodevoli per altro in se stessi fianno trattandofi di efaltare parenti suoi si stretti, non bado il faggio Augusto, ch'egli seminava la discordia fra i propri figliuoli, e i lor cugini . Non andrà molto, che ce ne accorgeremo . Benchè sia incerto il tempo, in cui ad un certo Calacero nomo vilillimo faltò in capo la follia di farfi Imperadore, i pure non è fuor di propolito il darne qui un barlume di conoscenza (che di più egli non meritava ) giacche San Girolamo (b), e Teofane (e) ne parlano all' anno 28, di Coftantino. Coftui pare che occupatte l' Ifo-nymus in la di Cipri; ma un fuoco di paglia fu quello : dall' armi Imperiali (c) Theoph egli rello in breve oppresso, e condennato a i supplizi degli schià-Cironogr. vi , ed affaffini , Recitò Eufebio Vescovo di Celarca nel Sertémbre di quest'anno in Costantinopoli quel panegirico (d), che di lui (d) Euste abbiante in enore di Costantino Augusto. E nell'ultimo di pari. Via Confe, mente dell'anno presente passo a migitor vita San Silvestro Papa (e), (c) Analta Pontetice gloriofiffimo, perchè a'fuoi tempi, ed anche, ficcome Bibliother, possiam conghietturare, per cura sua, si vidde trionsar la Croce di Cristo nel cuore di Collantino , ed alzar bandiera la Religion Criftiana fopra l'antica superstizione di Roma Pagana : di Roma. dico, dove tanti infigni Templi fotto di lui fi cominciarono a dedicare al vero Dio, ficcome può vederfi nella Storia Ecclefiaflica.

Anno di CRISTO CCCKXXVI. Indizione IX.
di MARCO Papa I.
di COSTANTINO Imperadore 30.

Confoli (FLAVIO POPILIO NEPOZIANO.

DEnchè i Falit, e le Leggi non ei porgano fe non il cognome del primo Confele, clos Neportano, pure difficilmente fi fallera in credere, ch'egli folle quel Riavia Beplia Neportano, a cui fu made Europia forella di Coffantino Augulto. Noi tornerento a vedere quello perfenaggio all'amori 370, prochama Imperadore di poca dorata. Seguito ancora in quell'anno Rujo Altino, ad efercitace la Restaura di Roina I. In luogo del Conf. Il.

five Chron.

(a) Anaftaf. defunto San Silveltro fu creato Romano Pontefice (a) Marco nel Bibliathie. Gennajo dell' anno presente. Cosa alquanto pellegrina può parere a taluno il vederlo appellato folamente Marco, perche quello era un folo prenome, e non già un nome, o cognome de Romani. Ma San Marco Evangelifta avea fatto divenir nome questo prenome, per tacere altri esempli. Non duro più di otto meli, e venti

In Annal. Crit. Bar.

Rantini L. 4.

giorni la vita d'esso Pontesice, registrato di poi nel catalogo de' Santi. Fu di parere il Cardinal Baronio (b), che Gialio a lui fuo cedesse nella Cattedra di San Pietro sul fine d'Ottobre : ma il Pa-(c) Pagius dre Pagi (c) fondato nella Cronica di Damafo, differifce la di luf esaltazione sino al Febbrajo del susseguente anno; senza apparire il perche in que' pacifici tempi reflaffe vácante per tanto tempo la Sedia di San Pietro. Appartengono a quell'anno le prime nozze d) Eusebius di Costanzo Cesare, secondo figituolo dell'Imperadore (d), celebrate con gran pompa dalla. Corte: nella qual congiuntura l'Augusto suo padre diffribut a i Popoli , e alle Città moltiffent doni . Il Du-(e) Du-Can- Cange (e) inclinò a credere, che quella prima moglie di Collanzo Hift. Byz. ( perchè n' ebbe più d' una ) fosse tigliuola di Giutio Costanzo cioè, d'un fratello d'elfo Coltantino Augusto, e di Galla; ma refla tuttavia scuro quello punto. Una solenne ambasciata dail' India circa questi medelimi tempi venne a trovar Costantino i portandogli in dono delle gemme preziole, e delle fravaganti bestie di que pacfi, sconosciute presso i Romani. Aggiugne Eusebio, che i Re, e i Popoli dell' India in certa maniera li fuggettarono alla Signoria di Costantino, con riconoscerlo per loro Imperadore, e Realzando in onore di lui statue, ed immagini. Si potrebbe dubitare, fe Eusebio in questo fito la facesse più da Oratore, o Poeta, che da Storico. Volle dopo le nozze di Costanzo, e conseguentemente nel presente anno e non già nel precedente, come su d'avviso il (f) Tille- Tillemont (f), l' Augusto Costantino provvedere alla succession de' mont, Mom figliuoli, forse perche qualche incomodo della fanità gli sacea già presentire non lontano il fin de' suoi giorni; ne' i saggi aspettano a regolar le toro faccende, allorchè la morte picchia alla porta. Divile dunque l'Imperio fra i fuoi tre figliuoli , e due nipoti nella feguente maniera: al primogenito suo Costantino, già ammogliato. ma fenza faperfi con chi , lasciò tutto il paese , che è di la dall' Alpi, ed era flato della giurisdizion di fuo padre, cioè, tutte le Gallie coll' Alpi Cozie , le Spagne colla Mauritania Tingitana , e la Bretagna, porzione, che oggidi forma tre potenti, e fioriti Regni. A questo Principe, abitante allora in Treveri, fece ricorfo

Pefiliato Santo Atanafio, e ne fu ben ricevuto. A Coflanzo fecondogenito assegno il padre tutto l' Oriente coll' Egitto, a riferva della porzione, che già dissi data ad Annibaliano suo nipote . Pretele i' Apollata Giuliano (a), che per favore particolare Collanti- (a) Julianus no concedelle le l'rovincie d'Oriente a Costanzo, perchè più de- Drat. III, gli altri l'amava a cagion della fua fommeffione, e compiacenza. A Costante terzogenito su assegnata (b) l'Italia, l'Affrica, e l'Ilii- (b) Anonym. rico: valta porzione anch' essa, perche si stendeva per tutta la Pan- Valesianus. nonia, per le Mesie, Dacia, Grecia, Macedonia, ed altri pacsi già attinenti all' Ilirrico, e' verifimilmente abbracciava anche il Non rico, c. le Rezie. Il Valefio, e il Tillement correggendo un pat Vidor in Efo di Aurelio Vittore con leggere Delmazio in vece di Delmatiami picome. pretendono, che Collantino salcialle la Tracia, la Macedonia, e l'Acaia, cioc, la Grecia, a Delmario suo nipote. Ma non è da credere, che Costantino della sua diletta Città di Costantinopoli volesse privare i suoi figliuoli ; e darla al nipote con dote tanto inferiore di paele annello. O non s' ha dunque da emendare il palfo di Vittore, che attribuifce a Coftante l'Illirico , l'Italia , la Tracia, la Macedonia, e la Grecia o quando pur si voglia fallato il suo testo, si dee stare con Zonara (c), il quale chiaramente scrive, che a Costanzo tocco oltre all' Oriente anche la Tracia colla Città del padre, cioè con Costantinopoli, E a farci credere, che così fosse, concorre quanto poco sa dicemmo della parzialità a fui mostrata dal padre Augusto. Quanto a Delmazio altra parte a mio credere non fu affegnata, che la Ripa Gotica, come ha l' Anonimo Valefiano (d), cioè, verifimilmente la Dacia nuova, o pus (d) Anon. la Mesia inseriore: Di qual parte divenisse, o restalse Signore Ant nibaliano con titolo di Re, già s'è detto all'anno precedente. Ed ecco il Romano Imperio trinciato in tante parti, e con tal divifione infievolito in maniera da prepararfi alla rovina ma Diocle ziano avea già somministrato a Costantino quello modello, e Coflantino dovette anch'egli figurarfi meglio afficurata la fuffiftenza di questi Regni con provvederli di Principi de quali cadaun dal suo canto garengierebbe per difendere da i Barbari la fua porzione fenza prevedere, o fospettar egli , che l'ambizione, e golosia potelse poi con tutta facilità attizzar la discordia fra tanti Principi ed anche fra gli flessi fratelli.

Aurelius

the day of the class of the course of the

Anno di CRISTO CCCXXXVII. Indizione xi

di Giulio Papa 1. di Costantino iuniore.

di Costanzo, e

di COSTANTE, Imperadori 1.

## Confoli (FELICIANO, e TIBERIO FABIO TIZIANO:

Erto è il cognome del secondo Console, cioè di Tiziano, non egualmente è fembrato tale il fuo nome, e prenome a cagion de i dubbi mossi al Consolato dell' anno 301, siccome vedremo. Nel di 10, di Marzo a Rufio Albino fuccedette nella dignità di Presetto di Roma Valerio Procolo. La saviezza, con cui Coltantino reggeva i fuci. Popoli : la sterminata fua potenza, e il credito con tante vittorie acquistato , aveano per più anni tenuto in dovere i Barbari, e fatta godere a tutte le parti del Romano Imperio un'invidiabil pace: quando eccoti dare all'armi i Perliani, e muovere guerra al Romano Imperio. Un racconto di Cedreno (a), a cui il Valefio (b) prestò fede, sa originata questa rottura de' Persiani co i Romani dopo una pace per circa quaranta anni durata fra loro, da un certo Metrodoro Filosofo Perfiano, il quale adunata gran copia di pietre preziole nell' India, parte da lui rubate, e parte a lui confegnate da un Re Indiano da portare in luo nome all' Augusto Coflantino, venne veramente a trovar l'Imperadore, a cui diede le gioje, ma fenza far parola del Re donatore, con aggiugnere ancora d'avergliene consegnate quel Re un'altra gran quantità, ma che in passando per la Persia, erano state occupate da quel Re Sapore II. Perchè Collantino ne sece delle islanze ad esso Re con assai altura, e non ne riceve risposta, si allumo la guerra fra loro. Altre par-(c) Ammio ticolarità aggiunte da elso Cedreno ad una tal relazione, da niuno degli antichi conosciute, han ciera di savole, delle quali per altro é secondo quello Scrittore, troppo lontano da i tempi di Costantino. Tuttavia Ammiano (c) ha qualche cosa di quello Metrodoro, con dire, che Collanzo, e non già Collantino, badando alle (e) Liban bugie di Metrodoro, fu-ifligato a far guerra a i Persiani . Intanto a noi gioverà l'attenerci ad Autori più classici, cioè, ad Eusebio (d), Libanio (e), ed Aurelio Vittore (f); Vanno essi d'accordo în dire, che il Re di Persia Sapore da gran tempo saceva de'pre-

in Annetat.

tus ibid. (d) Eufeb. in Vita Con-Mantini L.4 64P. 50.

Orat. 111. (t) Aurelius Viftor de Cafarib.

paramenti , per muovere guerra al Romano Imperio . Allorchè ebbe disposto tutto, inviò Ambasciadori a Costantino, ridomandando gli Stati, che una volta appartenevano alla Corona Persiana. La risposta di Costantino su, che verrebbe egli in persona ad informarlo de' fuoi fentimenti; ed în fatti allestite armi, e milizie chiamate in gran copia da tutte le parti del suo Imperio, con vigore fi preparò per quella importante spedizione. Un così potente armamento d'un Imperadore avvezzo alle vittorie; fece calar ben tofto gli orgogliofi spiriti del Re Persiano; le cui Armate aveano già dato principio alle scorrerie nella Mesopotamia, di modo che spedi nuovi Ambasciatori a Costantino, per trattar di pace . Eusebio (a) qui più degli altri merita sede , e ci assicura ; (a) Euses. che l'ottennero: laddove Rufo Festo (b), e l' Anonimo Valesiano Vit. Conft. (c), Libanio, e Giuliano l'Apostata pretendono, che Costantino cap. 57. continualle i preparamenti militari per la guerra ; e noi vedremo (b) Ruj che Coffanzo suo figliuolo su da li a non molto alle mani col Re Beriario di Persia, Tuttavia Ammiano è di parere, che Costanzo, e non (e) Andrewai già i Perfiani , quegli fu , che volle rompere , sedotto , siccome già Valessanus. accernammo, dal fuddetto Metrodoro.

Avea P Augusto Costantino goduta in addietro una prosperosa Julianus. fanità, accompagnata con gran vigore di corpo, e d'animo (d), ed (d) Eufek era già pervenuto al principio dell'anno fessantesimo terzo di sua età, ibid. es 34-Ma convien credere, che anche nel precedente anno qualche interna debolezza, o malore più vivamente che mai il faceife accorto dell' inevitabile nostra mortalità. Però , siccome dicemmo, assettò gl'intereffi domeffici: più che mai fi applicò alle opere di pietà; fece fabbricare il Sepolero fuo presso il magnifico Tempio degl'Apostoli. eretto, e dedicato da lui in Collantinopoli, e spesso trattava dell' immortalità dell'Anima, infegnata dalla Religion di Cristo, e dalla migliore Filosofia. Ora dopo aver egli con gran divozione celebrato il giorno fanto della Pasqua, cominciò a sentir de più gravi fconcerti nella fanità, e si portò a i bagni, ma senza provarne profitto; Venuto che fu ad Elenopoli, fi aggravò il fuo male; ed allora conoscendo approstimarsi oramai il sine de' suoi giorni (e) con (e) Eusebius tutta umiltà confesso i suoi peccati in quella Chiesa, e sece istanza ibid. 1.61. a i Vescovi dimoranti nella sua Corte di ricevere il sacro Battesimo, differito da lui fin qui, secondo l'uso, od abuso d'alcuni in que'tempi , per cancellare , e purgare prima di morire in un punto folo tutti i peccati della vita pallata coll'efficacia di quel Sacramento. Quella funzione fu celebrata poco aparello, ellendo egli pallato ad una

Libanius :-

Chronic.

Hieronym.

Socrates: Saxomenus :

Theodoresus:

Alexandrin.

adnotate ad

Mem. des Emper.

Tillement,

Eufeb.

Evaprius: Chronic.

(a) Hieron, sua villa presso di Nicomedia (a); e chi il battezzo, su Eusebio Vescovo di quella Città, uomo per altro screditato per la sua aderenza agli errori d'Ario. Non v'ha oggidi persona alquanto applicata all'erudizione, che non conofca effere flato confesto il Battefimo a quello celebre Imperadore, e primo fra gi' Imperadori Cristiani, non già in Roma per mano di S. Silvestro Papa nell'anno 324. come ne' secoli dell' ignoranza le Leggende savolose fecero credere : ma bensi nell'anno presente in Nicomedia sul line della di lui vita. Se altro testimonio, che Eusebio Cesariense non avessimo di questo satto, potrebbesi forse dubitare della di lui sede, perchè Vescovo almen sospetto d'aver favorito il partito dell'Erefiarca Ario, contuttoche non fia mai probabile, che Scrittore si riguardevole volesse, e potesse spacciare un fatto, che così agevolmente si sarebbe potuto con sua vergogna smentire, qualora sosse pubblicamente seguito in Roma tanti anni prima il Battefimo d'esfo Augusto. Ma il punto sla, che con Eusebio in raccontar questo fatto s'accordano il Santo Vescovo (b) Ambrosio, S. Girelamo, e tanti Vescovi del Concilio di Rimini nell'anno di Cristo 379., e Socrate, Sozomeno, Teodoreto, Evagrio, e la Cronica Alesfandrina. Non ne cito i passi, potendo il Lettore informarsi meglio di questo da chi ex professo ha ventilata cotal quistione. Posto poi il Battelimo così tardi ricevuto da Collantino, per cui egli cominciò veramente a chiamarli Cristiano, e ad essere partecipe de (e) Palefius i Divini Milleri; (c) s'è cercato, se Costantino sosse almeno in addietro nel numero de'Catecumeni, nè si son trovati baltanti lumi per decidere quello punto. Quel che è certo, da gran tempo l' impareggiabil Augusto con aver abiurato l'empio culto degl'idoli, era Cristiano in suo cuore, e adorava Gesù Cristo, e promoveva a tutto suo potere gl'interessi della sua santa Religione, benchè non fi sottomettelse per anche al giogo soave del Vangelo, e all' obbrobrio della Croce; e si sa, ch'egli superava col luo zelo, e colla fua divozione anche molti yeterani nella fenola del Croceliffo . Dopo il Battefimo , che il pillimo Augusto ricevè con gran compunzione, ed ilarità infieme d'animo al veder quelle facre cerimonie, velli l'abito bianco; e diedeli a far vari regolamenti, l' uno de' quali fu il richiamar dall'esilio S. Atanasio (d), e secondo tutte le apparenze anche gli altri Vescovi banditi : Confermò ancora nel tellamento la division fatta degli Stati ne' suoi tigliuoli con chiamare a sc. come più vicino. Collanzo, il quale non giunfe.

a tempo di vederlo vivo.

Apolog. II.

Nella facra Festa adunque della Pentecoste, caduta in quest' anno nel di 22. di Maggio, fu chiamato, come li può credere alla gloria de' Beati quello infigne Imperadore, in età di sessantatre anni e di tre mesi, per quanto si deduce con varie conghierture dagli antichi Scrinori (a), correndo l' anno trentunelimo, da che egli (a) Eufebius fu creato Cefare. Ne già fuffille, ch'egli nell'ultimo della vita in in Vita Conclinasse agli errori d'Ario, come si lasciò scappar dalla penna S, stant. Girolamo (b), avendo assai fatto conoscere alcuni Letterati, ch'e-Histor. Ecc. gli mori nella credenza, e comunione della Chiefa Cattolica : al che Idacius in certamente nulla pregiudicò l'avergli Eufebio di Nicomedia fom-Faftis, ministrato il Battelimo, la cui virtu non dipende dat Ministro. Fu Chronicon il Corpo del defunto Augusto (c) con lugubre pompa portato a Co. Alexandr. il Corpo del defunto Auguito (c) con inguire pompa portato a Co (b) Hieron. flantinopoli, accompagnato da tutta l'Armata di quelle parti, ed in Chronico. esposto nella gran sala del palazzo, parata a lutto, e illuminata da (c) Theodoalsaissimi doppieri su candelieri d'oro; quivi resto, finche arrivato resus Hist. dalla Soria Costanzo di lui figliuolo, solennemente lo condusse al 41. 634. Sepoloro, ch' egli flesso s'era preparato, e che su posto alla porta del Tempio de Santi Apostoli in Costantinopoli . Incredibile, ed universale su il dolore (d) de i Popoli per la perdita di questo in- (d) Eules. comparabil Imperadore ; e spezialmente il Senato , e Popolo Ro. il. lib.4. mano (e) se ne afflise; riflettendo, ch'egir colle armi, colle leg-cap. 69. gi, e costa clemenza avea per cosi dire fatta rinascere Roma, e Vistor procacciata con tanta cura in addietro una mirabil tranquillità di de Cafarib. pace al suo Imperio. Perciò surono in Roma sospesi tutti gli spettacoli, ed altri divertimenti, si serrarono i bagni, e con alte grida il popolo fece istanza, che il di lui Corpo venifse trasportato colà, con provar poscia estremo dolore, allorche intese data ad esso sepoltura in Costantinopoli. I Pagani stessi (f) secondo il fa-(f) Eutrop. crilego loro stile, ne secero un Dio, come eziandio si raccoglie da in Breviar. varie Medaglie (g), onore certamente detestato da quella grande in Numifin. Anima, che adoro il folo vero Dio in vita, e dopo morte pof- Imperatore fiam credere, che passasse a godere i premi riferbati a i buoni in un Regno più stabile, e migliore. Il titolo di Grande; che noi comunemente diamo a Coltantino, parve poco a i popoli, anche vivente luit; e però gli diedero quel di Massimo, che s'incontra nelle fuddette Medaglie, e nelle Iferizioni. Ed in vero, per quanto chbe a confessare lo stesso Eutropio (h); benchè Scrittore Pagano, (h) Eutrop. innumerabili pregi di corpo e d'animo, e una vara foruna, con ibiden, corfero a formare di lui uno de maggiori Eroi dell'antichità. Viddeli ritornato dal valore delle fue armi fotto un folo Capo il Roma-

## ANNALI D'ITALIA:

no Imperio; cessarono pel fuo saggio, e clemente governo i graviffimi mali, e difordini internamente patiti fotto i precedenti cattivi Augusti; e calato l'orgoglio alle Nazioni Barbare, muna d'esfe inferiva più molestia alcuna alle Provincie Romane per timore di quello invitto Augusto. Ma la principal gloria di Costantino fu, e sempre farà presso di noi Cristiani, l'esser egli stato il primo ad abbandonare il culto degl' Idoli , con abbracciare la vera Religione di Cristo; e non solo di aver profittato per se slesso di quella luce, ma d'essersi studiato a tutto potere di dilataria pel vasto suo Imperio, fenza nondimeno forzare le coscienze altrui: studio, che fecondato da' fnoi fuccessori, giunfe in fine ad auerrar affauto il Paganesimo, e a sar solamente regnare la Croce per tutte le Provincie Romane . Quanto egli operalse, affinche cialcuno aprilse gli occhi al lume dei Vangelo, quante Chiefe egli fabbricafse, quanti Templi samosi dell' kdolatria distruggesse, e tanti altri saggi della sua umilui, e pietà, all'istituto mio non convien di riserire, rimettendo io il Lettore defiderofo di chiarirsene, alla Vita di lui

328

scritta da Eusebio, e alla Storia Ecclesialtica. Ma non posso tace-(a) Eufet. re, che per attellato del medefimo Storico (a) lo zelo di Colton-Vis. Conft. tino giusse a proibire l'ellerno culto degl' Idoli , e a far chiudere 44 623 le porte de i loro Templi, e a vietare i fagrifizi, l' aruspicina, e varie altre superstizioni del Gentilesuno. Che s' egli nol pote fradicar tutto, il potente crollo nondimeno, che gli diede, fervi a i successori suoi Augusti di campo per compiere quella grande impresa. Per quello, la memoria di Costantino si rende venerabile per tutta la Chiefa, e tanto inmanzi andò presso i Greci la stima di quello Imperadore, che ne fecero un Santo, e ne celebrano tuttavia la fella. Anzi nell'Occidente stesso non sono mancate Chiefe, che han fatto altrettanto, e Scrittori, che han compilata la Vita di S. Coftantino il Grande, .

Ma qui si vuol avvertire i Lettori, che quantunque riguardevoli sieno stati i meriti di questo glorioso Imperadore; tuttavia se noi prendiamo nella fua vera fignificazione il titolo di Santo, indicante il complesso d'ogni Virui Cristiana, e l'essere affatto privo di vizi, e di fostanziali difetti: ben iontano su Costantino dal confeguir si decorofo titolo, che la fola pia adulazione de' Secoli barbari a lui contribui. Imperciocchè a guifa di tanti altri Principi, che Grandi sono appeliati, non mancarono in lui vari disetti, che ebbero bisogno di milericordia prelle Dio, e di fcufa prello i mortali. Non fon già qui si facilmente da credere tanti bialimi a lui dati da Giuliano Apostata, e massimamente da Zosimo, il qual ultimo sece quanto ssorzo potè per isminuire, o denigrar la fama di Costantino. Scrittori tali , perchè ostinati nel Paganesimo , maraviglia non è , se sparlassero d'un Imperadore, che per quanto potè diroccò il regno della lor superstizione. Ora tanto Giuliano (a), che Aurelio Vit- (a) Julian: tore (b), ed Eutropio (c), ci rappresentano Costantino non solo avi. Orat. VII. dissimo della gloria (passione per altro, che in se merita scusa, per Vistor in non dire anche lode, qualora è di slimolo alle sole belle opere ) Epitome. ma ancora pieno d'ambizione, avendo egli cercato sempre d'ingran- (c) Eutrop. dirli, senza mettersi pensiero, se per vie giuste, od ingiuste. Ma chi in Breviar. vuol male, putte le altrui opere interpreta in finistro. Gli attribuiscono ancora (d) un eccesso di lusso nell'ornamento del suo corpo, (d) Aurelius per aver portato, ed anche continuamente, il diadema: dal che fi Vidor ib. guardarono i suoi predecessori; accusa nondimeno di poco momento, perchè a i Monarchi non è disdetto il sostenere la propria maeflà colla magnificenza efferiore, purchè non giungano, come facea Diocleziano, a farfi trattare da Dii. Che poi Collantino negli ultimi suoi anni si desse ad una vita voluttuosa, amando i piaceri, e gli spettacoli, lo scrissero bensi Giuliano (e), e Zosimo (f): ma lo (e) Julianus stesso Aurelio Vittore (g), e Libanio (h), amendue Gentili, difen- de Casarib. dono qui la di lui memoria con dire', ch'egli continuamente legge- lib.2. c.324 va, scriveva, meditava, ascoltava le ambascerie, e le querele delle (g) Aurelius Provincie; e molto più parla esso Libanio delle continue di lui oc- Victor ib. cupazioni , per promuovere il pubblico bene; nè alcuno certamente mai fu, che potesse imputargli l'aver trasgredite le leggi della continenza, nè commessi eccessi di gola. Se vero poi solle, che Costantino, come vuol Zosimo (i), e si ricava anche da Aurelio Vit- (i) Zosimus tore, dall' una parte scorticava i popoli colle imposte, e co i tributi, cap. 38. e dall'altra scialacquava i tesori in fabbriche, e in arricchir persone inutili, ed immeritevoli, di maniera che secondo esso Vittore, governò ben egli come buon Principe ne primi dieci anni, ma ne dieci seguenti comparve un ladrone, e ne'dieci ultimi si trovò come un spelato pupillo; se vero, dissi, ciò sosse, avrebbe senza dubbio pregiudicato non poco alla di lui riputazione. Ma Evagrio (k) (k) Evagi. difende qui la fama di Cossantino; e di sopra vedemmo coll'auto- 13.6.40. rità d'Eusebio, che questo Regnante levò via un quarto degli aggravi sopra le terre: oltre di che le sue leggi il danno a conoscere per nemico, e certo non tollerante delle avante fopra i firsditi, Quel forfe, che con più ragione su ripreso in quello gran Principe, fu la fua troppa bonta, amorevolezza, e clemenza male proceden-Tom.II.

(h) Liban. Dras. III.

Assein. L. 4.

flo da Dio a governar i popoli, se tale eccesso va a tinire in dan-(a) Fuseb. no del Pubblico. Confessa lo stesso Eusebio (a), che Costantino su in Vit. Con- proverbiato, perchè niuno temendo a cagione della soverchia di lui ciemenza di foggiacere all'u timo fupplizio, e poco, o nulla affattcandofi i Governatori delle Provincie, per frenare i delinquenti, ne pativa la pubblica quiete, e frecuenti erano i lamenti de i fudditi. Aggiugne, che due gravi disordini si provarono in que'tempi, cioè, la prepotenza, ed infaziabil cupidigia de' Ministri di Coste, che travagliavano tutti i mortali, e la furberia di molte inique persone, che bigendosi convertite alla Religion Cristiana, s'introducevano nella contidenza dell'Imperadore, con abutarfene poi in pregindizio del Pubblico, e della Religione stessa, facendo credere quel che volevano all' incauto Augulto. Che anche apprello de' buoni Principi si veggano cattivi sc ellerati ministri, non è cosa forastiera; ma non sono esentati i Principi stelli dal rendere conto a Dio, e al Pubblico, di valerii di si fatte braccia, fenza prenderfi penfiero del-

649.55.

(b) Hem le lor malvaggie azioni. E Costantino ben li conosceva (b), e gridava, ma non provvedeva. E per conto degl'impostori, che colla maschera del Cristianesimo ingannavano il troppo buono Imperadore, sappiamo, ch'egli badando ad Eusebio di Nicomedia, e verisimilmente anche allo stesso Eusebio di Cesarea, sece de' passi salsi contra del facrofanto Concilio di Nicea, e in danno della Dottrina, e Religione Cattolica. Contuttocciò si vuol ripetere, che ad un Principe tale, per tanti altri versi tutto dato alla Pietà Cristiana, e pieno di retta intenzione, possiam sondatamente credere, che il misericordiofo Dio avrà fatto godere in abbondante misura della sua clemenza nel Mondo di là ; e-che s'egli al pari d'un altro suo eguale, cioè, di Carlo Magno, non meritò già d'effere venerato qual indubitato Santo su gli Altari, non l'abbia almeno Iddio esclufo da un invidiabil ripofo nel Regno suo. Finalmente non vo'tralasciar di dire, che sotto Costantino il Grande fiorirono non poco le Lettere, e i Letterati, si fra i Cristiani, che fra i Pagani, perch' egli per attestato di Aurelio Vittore (c) cura particolare ebbe, che

(c) Aurelius Victor in Enitome.

li coltivassero l'arti, e le scienze, e costitui ancora salari a i maeflri delle medelime. Si fa, ch' egli flesso componeva orazioni, e discorsi, e scriveva lettere con eloquenza, e ne restano tuttavla le pruove. Gli Autori della Storia Augusta, tante volte menzionati di fopra, fiorirono quali tutti fotto di lui, e alcuni d'essi ancora d' ordine suo scristero le vite de precedenti Imperadori, come Spar-

ziano, Lampridio, e Capitolino. Di sopra ancora parlammo di Eumene. di Navario, e d'Optaziano Panegiristi. Jamblico Filosofo Piatonico, Commodiano ( se pur non è più antico ) e Giuvenco Poeti Cristiani , Arnobio , Giulio Firmico , Eusebio Cesariense , e probabilmente Gregorio, ed Ermogeniano, Autori di due Codici una volta celebri delle Leggi Romane, con altri, che io tralascio, e intorno a'quali è da vedere la Storia Ecclesiastica, e Letteraria. Quel poi, che dopo la morte di Costantino succedette, ancorchè appartenente al presente anno, sia a me lecito di trasserirlo al seguente, perchè affai si è parlato di quello.

Anno di Cristo cccxxxviii. Indizione xi.

di Giulio Papa 2.

di Costantino juniore,

di Costanzo, e di Costante Imperadori 2,

Confoli (ORSO, e POLEMIO,

M Ecilio Ilariano esercitò in quest'anno la Presettura di Roma;
Da che giunto a Costantinopoli Costanzo Cesare ebbe data folenne sepoltura al cadavero del defunto padre nell'anno addietro, si applicò a dar buon sello agli assari del Pubblico. Intanto giunsero gli altri due suoi fratelli (a), cioè Costamino juniore, e Co- (a) Eusebius flanse. Ninn d'essi finora avea portato se non il nome di Cesare. Vit. Conft. Le milizie, verisimilmente bene istruite da essi, secero istanza, che 44.6.68. sutti e tre prendessero quello di Augusto : e questo di consenso dell'altre Armate, alle quali fu fignificata la morte di Costantino, e l' intenzione di crear Imperadori tutti e tre i suoi figliuoli. Perchè si volle anche sar l'onore al Senato Romano di aspettare il di lui allenfo, che non mancò, tanto si andò innanzi, che solamente nel di 9. di Settembre (b) dell' anno proffimo paffato furono effi pie- (b) Hacius namente proclamati Imperadori, ed Augusti, e ne presero il rito- in Fastis. lo . Avea, siccome già dicemmo, l' Augusto Costantino creato Cefare Delmazio suo nipote, con assegnargli ancora alcuni Stati, e dichiarato Re del Ponto, della Cappadocia, ed Armenia Annibaliano di lui fratello. Non seppero sofferire i tre ambiziosi fratelli Augusti , che suor d'essi alcuno avesse parte nella Signoria del Romano Imperior; e però furono a configlio per escluderli. La Tt 2



Naziangenus Orat. 3.

maniera di ottener l'intento su barbarica, e sa orrore, perchè si conchiuse di levar loro la vita. Ma prima di eseguir cosi crudele rifoluzione, cominciarono effi ad efercitare la fovrana autorità, con le-(a) Gregor. vare il posto di Presetto del Pretorio ad Ablavio (a), benchè lasciato da Costantino per Configliere di Costanzo. Era stato costui onnipotente fotto il medefimo Costantino, ed uno di coloro, che Euse-

de Vita Sophiftar. c. 4.

bio Cefarienfe volle indicare, accennando que' ministri, che abusandosi della bontà di esso Costantino, s' erano renduti odiosi a tunti per le loro violenze, e per l'ingordigia della roba. Ritiroffi Ablavio ad un suo palazzo di villa nella Bittinia, credendosi assoluto (b) Eunap. colla fola perdita del grado; ma abbiamo da Eunapio (b), che Coflanzo fotto mano spedi alcuni ufiziali con lettere dell' Armata, che l'invitava a tornarfene per suo gran vantaggio. Gli surono presentate quelle lettere con tutta fommessione dagli ufiziali, come s'egli fosse stato un Imperadore; ed egli in satti si persuase, che l'intenzione de' foldati fosse di crearlo Augusto. Ma dov' è la porpora? dimando egli con volto, e voce fiera, Risposero gli usiziali di non aver eglino fe non le lettere; ma che altri flavano alla porta, per eseguire il resto. Ordinò Ablavio, che entrassero; ma in vece della porpora gli presentarono le punte delle spade, e il tagliarono a pezzi. Fu infinuato forse ne' medesimi tempi, se non prima, all. Armata di far tumulto, con protestare ad alte grida di non volere fe non i tre figliuoli del defunto Augusto per Signori, ed Imperadori. E perciocche erano venuti alla Corte i suddetti Delmazio Cefare, ed Annibaliano Re, e Giulio Costanzo, quelli cugini, e questi Zio paterno d'essi tre Augusti, in quel bollore su loro da i sol-(c) Zosimus dati tolta la vita (c). Un altro fratello del defunto Augusto (for-Li. cap. 40. se Annibaliano) e cinque altri del medesimo sangue, tutti innocenti, incorfero nella stessa sciagura per attestato di Giuliano Aposta-(d) Julian. ta (d). Anzi poco mancò, che lo stesso Giuliano, e Gallo suo fratello, sigliuoli amendue del suddetto Giulio Costanzo, e per conseguente cugini anch' essi de i tre Augusti, non sossero involti in quella rovina. Gallo restò illeso, perchè l'inselice sua sanità il rappresentava, senza fargli maggior fretta, assai vicino alla tomba. L' età poi di foli sette anni quella su, che salvò la vita a Giuliano. Potrebbe essere, che a questi Principi scappasse detta qualche parola, che a loro, più che a figlinoli di Costantino, fosse dovuto l'Imperio per le ragioni della lor nascita, e che di quà procedesfe il loro esterminio.

Eutrop. in Breviar. Epift. ad Athen.

> Ed ecco con che turchesca crudeltà diede l'Augusto Costanzo incomin-

cominciamento al fuo governo, giacche niuno degli antichi Scrittori attribuisce quella sanguinaria esecuzione a Costantino juniore, o a Costante di lui fratelli, ma bensi a lui folo (a). Ed ancorche e- (a) Juliani gli palliasse l'iniquità sua , risondendola sull'ammutinamento de' Epistol. ed foldati, fu ognuno nondimeno perfuafo, ch' egli ne era flato fe- Athen. gretamente il motore. Dopo la strage di quelli Principi, tutti del Hieronym, Sangue Imperiale, entrò anche la discordia fra i tre fratelli Augufti , o fia perchè cadaun di effi pretendesse d'aver la sua parte ne- 42,6.40. gli Stati decaduti per la morte di Delmazio, e di Amibaliano, o pure perchè la division de'Regni fatta dal padre non piacesse a taiun d'essi, o restalse esposta per cagion de confini avarie controverfie . E' ignoto, fe allora, o pure di poi a motivo dell'Affrica inforgeise fiera lite fra Costantino, e Costante, la quale por ando a terminare in una brutta tragedia, forse perchè Costante pretendesse la Mauritania Tingitana, che soleva andar unita colla Spagna, o perchè Costantino credesse a se dovuta qualch' altra parte dell' Asfrica stessa. Unironsi a cagion di tali dissensioni i tre fratelli a Sirmio nella Pannonia, come atteffa Giuliano l'Apostata (b), e quivi Costanzo la fece da arbitro, con tal saviezza nondimeno, e moderazio- Oration, h. ne, che non lasciò a i fratelli motivo di dolersi di lui; anzi nella & 111. partizion degli Stati più diede ad essi di quel, che ritenne per se, affinche si mantenesse la buona unione, e concordia sea tutti. Si disputa tuttavia fra gli Eruditi, fe questo abboccamento, ed accordo de' fratelli Augusti seguisse nell'anno precedente, o pure nel présente. Resta parimente controverso, qual cambiamento si sacesse nell' assegnamento degli Stati. Nulla io dirò del tempo, a noi ballando la certezza del fatto. Ma per conto della divisione, infuna apparenza di verità ha il dirli dall'Autore della Cronica Alessandri na' (c), che a Costantino il maggiore de i fratelli toccasse Costan- (c) Chranici tinopoli colla Tracia, e ch'egli regnasse quivi un anno, quando, Alexandrificcome dicemmo, le Signorie di lui erano la Gallia, le Spagnes nuon. e la Bretagna, paesi troppo difuniti, e lontani dalla Tracia. Si può ben credere, che la Cappadocia, e l'Armenia, Provincia allora assai sconvolta, venissero in poter di Costanzo, e ch'egli cedesse a Costantino il Ponto (lo che vien asserito da Zosimo (d)) e forse la (d) Zostata Melia inferiore; e che vicendevolmente Collante promettelse, o il. c. 39. rilasciasse a Costantino qualche parte dell'Astrica, o pur altri pacsi adiacenti all' Italia. Non si possono ben chiarire queste partite; quel che intanto è certo, l'ambizione, cioè, quella fame, che rode il cuore di quasi tutti i Regnanti, ne mai si sazia, sconvolse di

(a) Thophanes Chrones. Chronic. Alexandr. Hieronym. in Chronic.

buon' ora i fratelli Augusti, e non ostante il predetto accordo, poco slette a produr delle sunestissime scene . Mentie poi fra loro bollivano quette diffensioni, Sapore Re di Persia, animato dalla morte di Costantino il Grande, e credendo venuto il tempo di mietere, entrò con potente Armata nella Mesopotamia (a), e mise l' assedio alla Città di Nisibi. Più di due mesi vi tenne il campo, ma inutilmente, perchè quella guernigione co i cittadini fece si gagliarda difefa, che il superbo Re dovette battere la ritirata, probabilmente perchè Costanzo ayea ammassata gran gente per darle soccorso. Ma è disputato, se all'anno presente appartenga questo alledio: che per altro la guerra co i Perliani continuò di poi per anni parecchi, e Nifibi altre volte fi vidde afsediata con avvenimenti, de' quali non si può assegnare il tempo preciso, e che solamente andando innanzi, faran brevemente accennati. Belle fon due leggi d'essi Augusti, spettanti a quest'anno contro a i libelli infamatori (b) L.4. de (b) e alle lettere orbe, ed accuse secrete, con ordinare, che in vigor di questi atti clandestini , non fatti secondo le regole della giustizia, niuno de' Giudici potesse procedere contro degli accusati; e che si dessero alle siamme quegl'iniqui libelli ...

perision. & 1. 5. de famof. libell. Cod.

cap. 377.

Anno di Cristo cccxxxix. Indizione xiidi Giulio Papa 3. di Costantino juniore,

di Costanzo, e di Costante Imperadori 3.

(FLAVIO GIULIO COSTANZO AUGUSTO per la seconda volta, Confoli ( FLAVIO GIULIO COSTANTE AUGUSTO.

PRefetto di Roma fu in quell' anno dal di 14. di Luglio fino al di 25. d'Ottobre, Lucio Turcio Secondo Aproniano Afterio ed ebbe per successore pel resto dell'anno in quella dignità Tiberio Fabio Tiziano, creduto lo stesso, che nell'anno 337, era stato Confole. Non mancano leggi, e faili, che non Costanzo, ma Costanuno chiamano il primo Confole, e va d'accordo con essi un' Iscrizione (c) Thefaur, (c) da me data alia luce. Contuetocció non fi può abbandonar la Nov. Inferip. comune opinione, che mette Costanzo Augusto Console; altrimenti s' imbroglierebbe la serie, de' Consolati , susseguentemente da lui

s's Siligation of a part of

prefi . Che se Costantino juniore avesse presa in quest'anno tal diunità dovea dirsi Confole per la quinta volta. Nulla di particolare ci fomminittra a quest' anno la Storia. Abbiam folamente alcune leggi (a), che ci fan vedere, dove in vari giorni si trovassero gli Augusti; ma non fenza confusione per gli telli gualti. Allora se fred. Chron. uno d'essi Imperadori pubblicava una legge, non il solo suo nome, ma quello ancora degli altri due fratelli Augusti vi si metteva in fronte, acciocche paresse, che il Romano Imperio, tuttochè diviso fra i Regnanti, seguitasse nondimeno ad essere un corpo, ed una cosa stessa. Tre d'else leggi date in Laodicea, in Eliopoli, e in Antiochia, indicar possono, che Costanzo Augusto dovea esfere passato colà, per accudire alla guerra de Persiani, i quali si può dire, che ogni anno venivano a dar la mala ventura alla Mefopotamia Provincia de'Romani. In esse leggi Costanzo si studio di liberare i pubblici Giudizi dalle fofislicherie e formalità superflue, che eternavano i processi, e le liti. Proibi egli ancora sotto pena della vita i matrimoni fra zio, e nipote ; e a i Giudei il potet comperare schiavi d'altre nazioni, e molto più il circonciderli, spezialmente liberando gli Schiavi Criftiani dalle lor mani

(a) Gotho-Codic. Theo.

Anno di CRISTO CCCXL. Indizione XIII.

di Giulio Papa 4.

di Costanzo, e di Costante Imperadori 4.

Confoli ( ACINDINO , LUCIO ARADIO VALERIO PROCOLO .

NOn si dee sottrarre alla conoscenza de i Lettori un' avventura di questo Acindino Console, narrata da S. Agostino (b), come (b) August. fucceduta circa l'anno 343. Essendo egli Presetto dell' Oriente in de Sermon. Antiochia, fece imprigionar certuno, cho andava debitore al Fisco Domin. Lito di una libra d'oro ; e fimile a tant' altri , che negli ulizi pubblici cas so. fanno a se lecito tutto quel, che loro cade in capriccio; con giuramento minacciò, che se dentro al tal giorno colui non soddisfaceva, la fua vita la pagherebbe. A coftui era impoffibile il trovar quella fomma. Per buona ventura aveva una moglie di rara bellezza, ma sprovveduta anch' essa di contante; quando un certo ricco, che le faceva la caccia, preso il buon vento, le esibi quel danaro, s'ella voleva per una notte acconfentir alle fue voglie i

Comunicò la donna tal elibizione al marito, che approvò il difonesto contratto. Ma appagata ch' ebbe l'impuro la sua passione, giocò di mano, e quando l'incauta donna si crede di avere in pugno l' oro prometto, non vi trovò che della terra: Qui si diede alle fmanie, e gridar, e ricorfa ella ad Acindino Prefetto, finceramente

gli espose il fatto. Allora egli riconobbe il suo fallo per le indebite minaccie fatte a quel mifero. Obbligo l'adultero a pagar la fomma dovuta al Fisco, e alla donna assegnò quel campo, onde su prefa quella terra, con cui rimafe beffata. Continuò nella carica

(a) Cufei di Presetto di Roma Tiberio Fabio Tigiano (a); ma perch' egli donianus: Bu vette nel Maggio portarli alla Corte di Costante Augusto, dimocherius: l'an- rante allora nell'Illirico, Giunio Tersullo fostenne le di lui veci, funch' egli fu ritornato. Non erano sopite le pretensioni di Costantino juniore contra di Costante, e mala intelligenza passava fra questi due fratelli Augusti, efigendo esso Costantino alcuni paesi dal fratello o nell' Affrica, o ne' confini d' Italia, qualicche il dominio delle Gallie, Spagne, e Bretagna fosse picciola porzione per appagare le di lui ambiziose voglie. Forse perchè parole sole, e non satti riportava da Costante; pensò di farsi ragione call'armi, giacchè v' era chi foffiava nel fuoco, e maffimamente un certo Anfiloco Tribuno, gran seminatore di zizanie fra i due fratelli, al quale col tempo la giustizia di Dio non manco di dare il condegno gastigo. Molfofi dunque Costantino dalle Gallie coll' esercito suo, entrò in Italia, e giunfe fino ad Aquileja. Copriva egli il movimento di queste armi col pretesto di voler marciare in Oriente, per prestare ajuto al fratello Costanzo, che ne abbisognava per la guerra a (b) Zonaras lui mossa da i Persiani. Zonara (b), che assas fondatamente tratta in Annalib. di quella funella lite, scrive, che Costante Augusto si trovava al-

sition. Cod.

yinius.

lora nella Dacia; ed in effetto abbiamo due leggi (c) date da luft nel Febbrajo dell'anno prefente in Naisso, Cuta di quella Provin-643. de pe- cia. Si fatta vifita non le l'aspetiava egli ; ma appena gli giunfe l'avviso dell'entrata di Collantino in Italia, che per fermare i fuoti Theodofiano passi, gli spedi incontro i suoi Generali con quelle milizie, che raccorre potè nella fcarfezza del tempo. Trovarono quelli pervenu-

to ad Aquileja Collantino (d), e ch'egli attendeva più a faccheg-Villor in E- giar il paese, e ad ubbriacarsi, che a stare in guardia; perciò dispolero un'imboleata nelle vicinanze di quella Città presso il fiume pisome . Alfa-, e col retto della lon gente l'impegnarono ad una battaglia i Tale fu quella, che le di lui schiere alla fronte, e alla cotta presse

rimafero tagliata a pezzi, ed egli royesciato a terra dal cavallo ini-

pennatofegli; e poi trafitto da più spade lasciò ivi la vita. Il suo cadavero gittato nel vicino tiume, fin poi riscosso, ed inviato a Costantinopoli, dove ottenne onorevole sepoltura. E giunta sino a i di nostri una funebre Orazione (a) Greca, composta da anonimo (a) Monodo Oratore in lode di quello sconsigliato Principe, da cui apparisce in Conft. sparsa voce, ch'egli dopo la battaglia morifse di peste in Aquileja, Faceva in fatti la peltilenza grande strage non meno nelle Gallie . che nell'Italia in questi tempi. Ma i più convengono in dirlo pri vato di vita nel combattimento fuddetto. E quello fine ebbe la di lui imprudente ambizione, e l'invidia portata al fratello Coftante.

Zolimo (b), che in tutto si studio di spargere il fiele nelle azioni (b) Zolimus degl'Imperadori Cristiani, lascio scritto; che Costante per tre anni lib.1.c.41. diffimulo il mal animo fuo contra di Coftantino, e che mentre questi era amichevolmente entrato in una Provincia ( senza dire qual folse) Collante, fingendo d'inviar foccorfi d'armati a Collanzo in Oriente, col braccio d'essi sece assassinarlo. Anche l'Autore anonimo dell' Orazione fuddetta fembra autenticar quello raeconto con dire ucciso Costantino juniore da sicari inviati da Costante sno fratello; ma egli attella ancora la battaglia feguita fra loro, ed aggiugre la voce, ch'egli fosse morto di peste, Ci può anche elfere dubbio, se quell' Orazione solse satta in quel tempo, potent do essere una declamazione di qualche Sofista Iontano da questo faito. Sembra in oltre; che il Filoflorgio (c); Scrittore Ariano, (c) Philos se pure non è fallato il suo testo, concorra nel sentimento di Zosi- Aorgius Himo. Ma noi abbiamo S. Girolamo (d), Socrate (e), Sozomeno (f), flor. 1.3, c.1. i due Vittori (g), Eutropio (h), e Zonara (i), che chiaramente in Chronico, asseriscono, aver Costantino mossa guerra al fratello, ed incontra (e) Socrates ta perciò la morte. E a buon conto non fi può negare, ch'egli non Hift. Ecclef. folse calato in Italia armato, che è quanto dire entrato coll' armi 1.2 esp.5. m casa di Costante. Della verità su, e sarà giudice Iddio, Intanto (1) Jogomela morte di quello Principe sece slargar melto l' all ad esso Co. Eccles. flame, perch'egli entro in possesso di tutti i di lui Stati, di maniera che si viddero unite sotto il suo comando l'Italia colle adia- in Episone. centi Ifole, l'Illirico colla Grecia, Macedonia, ed altre Settentrio-nali Provincie, e quelle deil' Affrica fino allo Stretto di Gibilterra, (h) Europ. e le Gallie, le Spagne, e la Bretagna: che è quanto dire tutto l'io Bretio. Occidente, a rilerva di Costantinopoli colla Tracia. Avrebbe po- (i) Zonaras tuto Costanzo Augusto suo fratello pretendere la sua porzione in in Annalib. quella eredità; ma se crediamo a Giuliano (k), volontariamente ri- (k) Julianua punzio ad ogni fua pretensione, sapendo, dice egli, che la gran-Oratione III.

Tom,II.

dezza di un Principo non confile in fignoreggiar melto paese, perche quanto più elso è, tanto maggiore è la pension delle cure, ed inquietudini; ma bensi nel ben governare quello che fi ha, con altre che possiam chiamare sparate oratorie, credendo nello stesso tempo, che non mancalse ambizione a Costanzo, per desiderar di creicere in potenza, se avesse potuto. Ma egli avea aliora sulle spalle i Pertiani, e talmente s' era ingrandito il fratello Costante colla giunta di tanti Stati, che troppo pericolofo farebbe riufcito il muovergli guerra, e il voler colla forza ciò, che non fi potea confeguir per amore. Nel mese di Marzo verifimilmente accadde la morte di Costantino, perchè dopo d'essa le leggi del Codice Teodosiano (a) ci fan vedere Costante Augusto venuto dalla Dacia ad Aquileja, e nel mese di Giugno in Milano, dove pubblicò un severo editto contra di coloro, che demolivano i Sepoleri o per isperanza di trovarvi de i tesori, o per asportarne i marmi, e gli altri ornamenti. Spezialmente per tutto quel fecolo fu in voga la frenesia, ed avarizia di tali assassini delle antiche memorie, come co-(b) Anecdo- lla da altre leggi, e da molti versi del Nazianzeno (h) da me dati alla luce. Quanto all' Augusto Costanzo, egli era in Bessa di

Tracia nell'Agosto, e di Settembre ad Antiochia, ma senza restat

(a) Gothofreuus Chron . Cod. Theodof.

14 Grace .

contezza alcuna d'altre azioni, che a lui appartengano. Anno di Creto ccexti. Indizione xiv.

( di Giulio Papa s. ( di COSTANZO, e

( di COSTANTE Imperadori C.

## Confoli ( ANTONIO MARCELLINO , PETRONIO PROBINO .

(c) Thefaut. T TN' Iscrizione, che si legge nella mia Raccolta (c), quando pur Nov. Infer. ha indubitata reliquia dell'antichità, ci afficura de i nomi di P- 377questi Consoli in addietro ignoti . Aurelio Celsino dal di 25. di Febbrajo cominciò ad esercitare la Presenura di Roma . Sul fine (d) L 31. de di Giugno diede Coftanzo Augusto una legge in Lauriaco (d), cre-Decurion. duto dal Gotofredo luogo della Batavia, ma che più verifimilmen-Cod. Theodof. te fu il Lauriaco, luogo infigne, e Colonia de' Romani, polla alie

parti superiori del Danubio. Era quello Principe divenuto Signor (e) Idactus delle Gallie, e colà dovette accorrere (e), perchè i Franchi palin Faftis. fato il Reno mettean o a facco le vicine Contrade Romane. Abbiamo

da S. Girolamo (a), che feguirono fra que Barbari, e fe Armate (a) Hieron di Costante vari combattimenti, ma senza dichiararsi la fortuna per nymus in alcuna delle Parti : Libanio (b) descrivendo a lungo i collumi, e Chronico. il genio de Franchi d'allora, li dipinge per gente turbulenta, ed (b) Liban. inquieta, a cui il riposo riusciva un sapplizio. Solamente nell'an- Oration. 3. no seguente ebbe sin questa guerra. Tanto il medesimo S. Girola mo, che Idacio, mettono fotto il presente anno spaventosi tremuoti, che fecero traballare moltiffime Città dell' Oriente. Tennero in quest' anno gli Ariani un Conciliabolo in Antiochia, per alterare i Decreti facrofanti del Concilio Niceno. Appena terminata. fu la facrilega loro allemblea, che il tremuoto cominciò a fcuotere orribilmente la misera Città, siccome attestano Socrate (c) , 6 (c) Socrates Sozomeno (d), e quali per un anno s'andarono fentendo varie al- Hift. l. 2. tre scosse. Non parla Teofane (e) se non di tre giorni, ne' quali estiprobabilmente quella Città su in maggior pericolo . Lo stesso Au- (d) Sozometore nota, che circa quelli tempi Costanzo Augusto cinse di sorti nus Histor. mura, e sortificò in altre guise Amida, Città della Mesopotamia, (c) Tico fituata presso il fiume Tigri, acciocche servisse di antemurale con-phanes in tto a i Persiani, Ammiano (f) Scrittore di maggior credito all' Chronoge. incontro scrive, che molto prima d'ora, cioè, vivente ancora il (f) Anna padre, Collanzo Cefare con torri, e mura fece divenir quel luogo lib. 18.e.9, un'importante Fortezza, di cui sempre più crebbe la popolazione, e la fama ne' tempi susseguenti. Durava tuttavia la guerra co i Persiani, ovvero, se Socrate (g) non s'inganna, essa ebbe prin- (g) Socrati cipio in questi medelimi tempi ; ma quali azioni militari si facel- 1.2.6.25. fero, non è pervenuto a nostra notizia . Già abbiam detto, che Costantino il Grande con vari editti , e in altre guise si studio di abolir le superstizioni del Paganesimo, distrusse moltissimi Templi de' Gentili, vietò gli empi loro fagrifizi : il che vien confermato da Socrate (h), da Teodoreto (i), da Teofane (k), e da altri. Ma lo svellere dal cuore di tanta gente gli antichi errori, e riti, diffi- 4.1.6.18. cil cofa riusciva nella pratica. Costante Augusto nell'anno presente (i) Theodosiccome Principe di Massime Cattoliche, e di Zelo Cristiano, per ret in History eseguire eziandio ciò, che il padre gli avea premurosamente rac (k, Theoph, comandato, pubblicò una legge, con cui confermando gli editti Chronogo. paterni (l), sotto rigorose pene abolisce i sagrifizi de' Pagani, e (l) 4.2. de per conseguente ancora il culto degl' Idoli . Si fatti editti, e l'eseme Paganis, pio de' Principi seguaci della Legge di Cristo, surono quegli arie- Coal haodos, ti, che diedero un gran tracollo al Gentilesimo, con ridurlo a poco a poco all'ultima rovina. Ma se ad occhio veniva meno la salsa

Vv

(h) Ident

Religion de Pagani, per cura massimamente dell' Augusto Costante, andavano ben crescendo in quelti tempi le forze dell'Arianismo in Oriente con discapito della Chiefa Cattolica, per la protezion, che avea preso di quella fazione l'Augusto Costanto, be la representata del controlica del Augusto Costanto, che avea preso di quella fazione l'Augusto Costantione del representata del controlica del

(a) Socrat. L. 5. c. 9. Theophan. Cedrenus.

Anno di Cristo cccxlii. Indizione xv.

di Giulio Papa 6.

di Costanzo, e

di COSTANTE Imperadori 6.

(b) Cuspimianus 'Parvinius: Bucherius. (c) Gothofredus in Chronic. Codic. Theodof. (d) L.3. de Paganis Cod. cod.

A D Aurelio Cellino nella Prefettura di Roma fuccedette in que-A fi anno nelle calende d'Aprile Mavorzio Lolliano (b), il cui impiego durò fino al di 14. di Luglio, con avere per successore Acone ( o sia Aconio ) Catulino ( o sia Catullino ) Filomagio ( o pur Filoniano). All' anno presente riferisce il Gotofredo (c) tua Editto (d) di Costante Augusto, dato nel di primo di Novembre, e indrizzato al medefimo Catullino Prefetto di Roma, in cui ordina, che quantunque s' abbia da abolire affatto la Superflizione Pagana; pure non si demoliscano i Templi situati suori di Roma, per non levare al Popolo Romano i divertimenti de giuochi circensi, e combattimenti, che aveano presa origine da que' medesimi Templi . Ne già paresse per questo raffreddato punto lo zelo di quello Principe in favore del Cristianesimo , perch' egli non altro volle, che conservar le mura, e le sabbriche materiali di que Templi, ma con obbligo di sbarbicar tutto quel, che sapeva di Superstizione Gentilesca, come Idoli, Altari, e Sagrifizi. Fors'anche non displaceva ad alcuni accorti Cristiani, che restassero in piedi que' · fuperfuperbi edifizi, per convertirli un di in onore del vero Dio, Ma che in tanti altri luoghi venissero abbattuti i Templi de' Gentili, Giulio Firmico (a), che circa quelli tempi fioriva, e scrisse i suoi libri, ce ne afficura. Fino al presente anno sostennero i Franchi la Finnicus guerra nelle Gallie contra dell'Augusto Costante (b). Tali percoffe nondimeno dovettero riportare dail' Armi Romane, che finalmen- ib Hieronye te fi riduffero a chiedere pace. Un trattato di amicizia, e lega con- mus in Chrochiuso con Costante, li sece ripalfare il Reno. Libanio (c) con ora- nico. toria magniloquenza lasciò scritto, che il solo terrore del nome di Fastis. Costante obbligo que Popoli barbari ad implorare un accordo, fen- Socrates 610 za dire, che tossero domati coll'armi, come scrissero tanti altri. cap 13. Aggiugne, ch'essi Franchi riceverono dalla mano di Costante i loro Theophan. in Principi, e stettero poi quieti per qualche tempo. Occorfe nell' Chronogr. (c) Liban. anno presente in Costantinopoli più d'una sedizione fra i Cattolici, Orst. III. ed Ariani (d), da che Coltanzo Augusto, sposara affatto la fazione (d) Sogrates degli ultimi, mandò ordine, che folse da quella Cattedra cacciato did. Paolo Vescovo Cattolico, per intrudervi Macedonio Ariano. Crebbe un di a tal fegno l'impazienza, e il furor della Piebe Cattolica, Idacius ib. che andarono ad incendiar la casa di Ermogene Generale dell'armi, Hierop, ib. a cui era venuto l'ordine dell'Imperador di efeguir la deposizione del Vescovo Cattolico; e messe le mani addosso al medesimo Ermogene, lo strascinarono per la Città, e l'uccisero, Costanzo, che allora fi trovava ad Antiochia, udita cotal novità, tosto per le poste volò a Costantinopoli: cacciò Paolo, e gastigò il Popolo, con privarlo della metà del grano, che per istituzione di Costantino gli era fomministrato gratis ogni anno, cioè, di ottanta mila moggia, o mifure, riduste il dono a sole quaranta mila.

Anno di CRISTO GCCXLIII. Indizione ra

di Giulio Papa 7.

di COLTANZO, e

di COSTANTE Imperadore 7.

( MARCO MECIO MEMBIO FURIO BABURIO CECILIANO Confoli( PROCOLO, ( ROMOLO.

Uesta gran sitza di cognomi data al primo Console, cioè, a Procolo, si truova in una Iscrizione creduta spettante a tui, e rapportata dal Panvinio, e Grutero. Non Balburio, come essi har-

hanno, ma Baburio viene appellato nelle schede di Ciriaco, che riferisce lo stello Marmo. Il secondo Console dal suddetto Panvinio, che cita un' Iscrizione, vien chiamato Flavio Pisidio Romolo, (a) Popife. Vopifeo nella vita d' Aureliano (a) ci rappresenta quello Procolo in Aurelian. per nomo abbondante non so se più di ricchezze, o di vanità, scrivendo effersi poco sa veduto il Consolato di Furio Procolo solennizzato can tale sfoggio nel Circo, che non già premi, ma patrimoni interi parve, che fossero donati a i vincitori nella corsa de' cavalli. Ci fan conofcere tali parole, in che tempo Vopisco fioriste, e scrivesse. Nella Presettura di Roma continuò ancora per quell' anno Aconio Casullino. Dappoicche la pace stabilità co i Franchi rimise la calma in tutte le Gallie, Costante Augusto, il quale si truovava in (b) Cotofre- Bologna di Picardia nel Gennajo dell'anno presente (b), volle sardus Chron. si vedere anche a i Popoli della Bretagna, e passo nel surore del Cod. Theoverno colà con tutta felicità. Se pressiam sede a Libanio (c), guer-

dofian. (c) Liban, ra non v'era, che il chiamasse di là dal mare, ma solo timor di Orat. III. (d) Ammiamus lib. 30. cap. 1.

guerra; e da Ammiano Marcellino (d) si ha abbastanza per credere, che i Barbari di quella grand' lfola avessero fatta almen qualche scorreria nel paese de' Romani. Per altro, che non succedessero battaglie, e vittorie in quelle parti, si può argomentare dal suddeuo Libanio, giacche egli di niuna sa menzione. Truovansi nul-

(c) Mediob, ladimeno alcune Medaglie, dove egli è appellato (e) Debellatore, an Numifm. e Trionfatore delle Nazioni Barbare , le quali , se non sono parti della sola bugiarda adulazione, possono indicare qualche vantaggio Amper. delle fue armi in quelle contrade ancora. Oltre di che Giulio

fan. Relig.

(f) Julius Firmico (f), parlando a i due Augusti, dice, che dopo aver essi Firmicus de abbattuti i Templi de'Gentili nell'anno 341. Dio avea prosperate le lor armi, che aveano vinti i nemici, dilatato l'Imperio, e che i Britanni all'improvviso comparir dell'Imperadore, s' erano intimoriti. Truovali poi ello Augusto nel di 30 di Giugno ritornato a Treveri, dove è data una fua legge. Ci fanno poi altre leggi vedere Costanzo Augusto in Antiochia, in Cizico, in Jerapoli, tutte Città dell' Afia , imperocchè non gli lasciava godere riposo la guerra sempre viva co i Perfiani. Offerviamo anche in una del-(g) 1.35. de le fue leggi (g), ch'egli chiamò a militare in quell'anno i figlino. Cod. Theod. certamente di quella guerra. Non so io dire, qual credenza si

(h) Theoph meriti Teofane (h), allorche ferive , che circa questi tempi Coin Chronogr. flanzo, dopo aver vinti gli Affiri y cioè i Perfiani suddetti, trionfo, Niuno de' più antichi, e vicini Storici a lui attribuice alcuha

memorabil vittoria di que Popoli, e molto meno un vero trionfo. Abbiamo in oltre dal medelimo Teofane, che la Città di Salamina nell'Isola di Cipri per un tierissimo tremuoto resto la maggior parte smantellata; siecome ancora, che circa questi tempi ebbe principio la perfecuzione mossa da Sapore Re di Persia contra de' Cristiani abitanti ne' paesi di suo dominio.

Anno di CRISTO CCCXLIV. Indizione II.

di Giulio Papa 8.

di Costanzo, e di COSTANTE Imperadori 8.

Confoli ( LEONZIO, e SALLUSTIO.

TEI di 11, d'Aprile ad Acone, o sia Aconio Catullino succedet-IN te nella Prefettura di Roma Quinto Ruftico. Nulla di confiderabile ci somministra per quest'anno la Storia, se non che troviamo una legge (a), con cui Costanzo Augusto concede delle esen- (a) 1. t. de zioni a i professori di mecanica, geometria, architettura, e a i excusat. livellatori dell'acque. Il genio edificatorio veramente non mancò artific. a questo Imperadore, ed egli lasciò molte suntuose sabbriche da lui fatte in Costantinopoli, Antiochia, ed altri luoghi. Ma s'egli coll'una mano inalzava materiali edifizi nel suo dominio, coll'altra incautamente si studiava di atterrare, e distruggere la Dottrina, e Chiefa Cattolica, lasciandos aggirar a lor talento da i seguaci dell' Erefiarca Ario. Però in quelli tempi fmisuratamente prevalle in Oriente la lor fazione: laddove Costante Augusto in Occidente, con dichiararsi protettore de i Dogmi del Concilio Niceno, divenne scudo della Chiefa Cattolica. Se in Oriente fi tenevano Conciliaboli contro la Fede Nicena, in Occidente ancora fi formavano Concili per sostenerla. Ma intorno a ciò mi rimetto alla Storia Ecclesiastica. Intanto era flagellato da Dio l'Imperador Collanzo col tarlo della Guerra Persiana; e benchè Teofane (b) ancora sotto quest'an (b) Theoph. no racconti, che vennero alle mani le due Armate Romana, e Per in Chronogr. siana, e che gran numero di que' Barbari lasciò la vita sul campo: pure poco, o nulla servirono questi pretesi vantaggi, perchè più che mai vigorofi i Perfiani continuarono a fare il ballo fulle Terre Romane, fenza che mai riuscisse a i Romani di cavalcare sul paese nemico. Abbiamo poi da San Girolamo (c), e dal suddetto Teofa- (c) Hieron. ne, che nell'anno presente Neocesarea, Città la più riguardevol in Chronico

del Ponto, fu interamente rovesciata a terra da un orrendo tremuoto colla morte della maggior parte del popolo, effendoli folamente falvata la Cattedrale fabbricata da San Gregorio Taumaturgo colla Cafa Episcopale, dove esfo Vescovo, e chiunque ivi si trovò, rimafero efenti 'da quell' eccidio.

> Anno di Cristo cccxLv. Indizione ni. di Giulio Papa 9. di Costanzo, e di COSTANTE Imperadori Q.

Confoli ( AMANZIO, ed ALBINO.

(b) Tilledes Emper. Er de L'Hi-Roire Ecclefiastique .

S'Econdo il catalogo del Cuspiniano, e del Bucherio, nel di 5. di Luglio Probino in creato Presetto di Roma. Una legge (4) di Costante Augusto data nel di 15. di Maggio, ci fa vedere quello Imperadore ritornato dalla Bretagna a Treveri. Però non fo se susmont, Mem. filla l'aver creduto il Tillemont (b), ch'esso Augusto verso il tine del medefimo mese sosse in Milano, dove invito lo sbattuto Santo Atanafio per patrocinarlo contro la prepotenza degli Ariani. Certamente cominciò verso questi tempi il Cattolico Augusto a tempellar con lettere il fratello Collanzo, acciocchè si tenesse un Concilio valevole a metter fine a tante turbolenze della Chiefa. non fi arrivò a questo se non nell'anno 347. siccome allora accen-(c) 4 s. de neremo. Da una legge del Codice Teodoliano (c) apprendiamo. exatt Cod. che l'Augusto Costanzo nel di 12. di Maggio del presente anno si

I heod.

trovava in Nisibi Città della Mesopotamia, senza fallo per accudi-(d Hierony re alla guerra co i Persiani. Abbiamo poi da San Girolamo (d), e mus in Chr. da Teofane (e), che in quell' anno ancora i tremuoti cagionarono (c) Theoph. puove rovine in varie Città. Fra l'altre la maritima di Epidamno, in Chronogr. o fia di Durazzo, Città della Dalmazia, rello quali affatto abillata, Anche in Roma per tre giorni si gagliarde furono le scoffe, che ' li paventò l'universal caduta delle sabbriche. Nella Campania dodici Città andarono per terra; o l'Ifola, o vogliam dire la Città

di Rodi fieramente anch' effa rifenti la medefima fciagura. Se cre-(f) Chron. diamo alla Cronica Alessandrina (f), Costanzo Augusto comincio Alexandri- in quest' anno la fabbrica delle sue Terme in Costantinopoli ; ma (g) Du-Can- intorno a ciò è da vedere il Du-Cange (g) , che rapporta altre & Hill. Byz, notizie spettanti a quell' insigne editicio .

Απηο

Anno di CRISTO CCCKLVI. Indizione IV. di Giulio Papa 10. di COSTANZO, e di COSTANTE Imperadori 10.

(FLAVIO GIULIO COSTANZO AUGUSTO per la quarta FLAVIO GIULIO COSTANTE AUGUSTO per la ter-TErchè non si dovettero speditamente accordare i due Augusti

I intorno a prendere insieme il Consolato, o pure a notiticarlo, noi troviamo, che nel Catalogo del Bucherio, e in un Concilio di Colonia per gli primi mesi dell'anno presente non si contavano i Confoli nuovi ; perciò l'anno veniva indicato colla formola di Dopo il Consolato di Amanzio, ed Albino. Neila Presettura di Roma stette Probino sino al di 26. di Dicembre dell'anno presente (a), ed allora in quella carica succedette Placido. Noi cavia- (a) Cuspsmo dalle leggi del Codice Teodofiano (b) spettanti a quest'an-nianus: mo dalle reggi del Colice recomano (p) ipercano a quent an Parvieius: no, ehe Collante Augulto era in Cefena nel di 23, di Maggio, Bucherius: e in Milano nel di 21, di Giugno. Dall'Italia dovette egli pale. (b) Gothofare in Macedonia, perchè abbiamo una legge di lui data in Tef- fredus Chrofalonica nel di 6. di Dicembre. Per conto dell' Augusto Costanzo, nolog. Cod. egli non altrove comparifce, che in Costantinopoli, dove confer- Theodos. mò, o pur concedette molte elenzioni agli Ecclefialtici. All'anno presente riferisce San Girolamo (c) la fabbrica del Porto di Seleu (c) Hiero a. cia , Città tamosa della Soria , poche miglia distante da Antiochia, in Chron. cia , Città famoia dena soria, poche inigna dinante ca (d) Julian, Capitale dell'Oriente. Anche Giuliano (d), e Libanio (e) parlano Oration I. di quella impresa, che riusci d'incredibile spesa al Pubblico, per- (e) Libanius che per formare quel Porto , non già alla shoccatura del Fiume Oral III. Oronte, come talun suppone, ma bensi alla stessa Seleucia, convenne tagliar molti scogli, e un pezzo di montagna, che impedivano l'accesso alle navi, e rendevano pericolosa, e poco utile una specie di Porto, che quivi anche antecedentemente era. Perchè la Corte dell'Imperador Costanzo per lo più soggiornava in An-· tiochia d'incredibil comodo, e ricchezza riusci di poi a quella Città il vicino Porto di Seleucia. Teofane (f) aggiugne, che (f) Theo-Costanzo con altre sabbriche ampliò, & adorno la stessa Città di Phanes Seleucia; ed in oltre abbelli la Città di Antarado nella Fenicia, la qual prese allora il nome di Costanza. Mentre poi esso Augu-

Tom.IL.

flo Coflanzo impiegava in quefta maniera i fuoi penfieri , e i tefori cavati dalle viscere de' sudditi , dietro alle sabbriche , il Re di Persia Sapore non lasciava in ozio la forza delle sue armi ; e però, secondocchè scrive il suddetto Teosane, nell'anno presente fi portò per la seconda volta all'assedio della Città di Nisibi nella Mesopotamia. Vi slette sotto settantotto giorni, e non ostante tutti i fuoi sforzi, fu in fine obbligato a vergognofamente levare il campo, e ritirarfi. Nella Cronica di San Girolamo un tale affedio vien riferito all'anno feguente. Ma cotanto hanno gli antichi moltiplicato il numero degli affedi di Nifibi con difcordia fra loro, che non fi sa che credere. Verifimilmente un solo assedio sin qui fu fatto, cioè, fe fuffilte il già accennato all' anno 338. un altro non farà da aggiugnere all'anno prefente. Parleremo andando innanzi d'altri affedi di quella Città. Pare, che in quest'anno accadesse una sedizione in Costantinopoli , per cui quel Governatore Alessandro rello ferito, e se ne suggi ad Eraclea. Tornossene ben egli fra poco al fuo impiego, ma poco flette ad effere depoflo da Costanzo, con succedergli in quel governo Limenio. Libanio (a) quegli è, che ci ha conservata quella notizia, e che sparla forte d'ello Limenio, perchè il buon Sotista fu cacciato da Con flantinopoli d'ordine suo.

(a) Liban. an ejus vit.

Anno di Cristo CCCXLVII. Indizione v.

di Giulio Papa 11. di Costanzo, e

di COSTANTE Imperadori 11.

Confoli ( RUFINO, ed EUSEBIO.

A Bhiamo dal Catalogo di Cuſpiniano, o fa del Bucherio, che nel di 12. di Giugno dell'anno preſente Placido lafciò la Pre-fettura di Roma, e in iuo luogo fubentrò Ulpie Limenie, i il quale nello fleſlo tempo eſerciava la carica di Preſetto del Pretorio dell' Italia. Più che mai trovandoſi ſroncertata la Chieſa di Dio in Oriente per la prepotenza degli Ariani, a' quali l'ingamato Coſlanzo Augulto preſlava oqni poſſlbil ſarore, e vedendoſi di quù e di là comparire in Italia Veſcovi banditi, per implorar ſoceorfo dal Romano Ponteſice Giulio, e dal Cattolico Imperador Coſlante: finalmente in quell'anno ſi ſpero il rimedio a tanti difocinii. Non meno il Ponteſice, che Coſlane e, picchiarono tanto, che l'Augulto

Costanzo acconfenti, che si tenesse un solenne Concilio (a) di Vefcovi , al giudizio , e parere , de' quali fosse rimessa la cura di que- Collettion. fle piaghe. Ottenne Coffante, che, fosse eletta per luogo del Concilio Serdica, chiamata anche Sardica, Città di sua giurisdizione, e non già, come pensò il Cardinal Baronio (b), di quella di Coflanzo, perchè Capitale della Dacia novelia, la quale nelle divisioni in Annalis. era toccata a Collante. Quivi dunque fu celebrato un riguardevoliffimo Concilio, dove tanto pel Dogma Cattolico, quanto per la Disciplina Ecclesiastica, furono fatti bei regolamenti, e fra l'altre cofe confermato il gius delle appellazioni alla Sede Apostolica, e profferita fentenza in favore di Santo Atanasio, e d'altri Vescovi Cattolici. Ma con poco frutto, perchè Collanzo ammaliato dagli Ariani, in breve gualtò tutto, e più che mai continuarono le divisioni , e gli sconcerti. Due sole leggi spentanti ad elso Costanzo cel fanno vedere nel Marzo in Ancira di Galazia, e nel Maggio in Jerapoli della Soria. Di Costante Augusto nulla si sa sotto l'anno presente, se non che probabilmente egli dimorò nelle Gallie, dove Santo Atanalio fu a ritrovarlo, prima di passare al Concilio di Serdica.

(a) Labbe

Anno di Cristo cccxeviii. Indizione vi.

di Giulio Papa 12.

di COSTANZO, e

di Costante Imperadori 12.

Confoli ( FLAVIO FILIPPO, FLAVIO SALIA.

PErche s'era già introdotto il coftume, che cadauno de i due Augusti eleggesse il suo Console, si può perciò conghietturare, che quello Filippo Confole Orientale fosse quel medesimo, che nel Codice Teodofiano, e in altri monumenti dell'antichità fi truova Prefetto del Pretorio d'Oriente, nomo crudele, e partigiano spafimato degli Ariani, come s' ha da San Girolamo (c): del che ri- (c) Hieron. cevette egli il galligo da Dio anche nella vita presente, siccome in Chron. vedremo. Era quell'anno il millefimo centelimo della fondazione di Roma, e s'aspettavano i Romani quelle feste, che in altri tempi furono fatte dal Paganetimo, per celebrare un tal anno. Niuna (d) Aurelius cura di ciò si prese il Cristianissimo Costante Augusto, nemico Fidor de delle superstizioni: del che si duole Aurelio Vittore (d), con farci Cafaribus. Xx 2

anche conoscere, che il Millesimo di Roma era stato nell'anno di

a Costanzo, il quale perciò parte nel presente, e parte nel seguen-

Cristo 248, folennizzato fotto Filippo Augusto. Per lo contrario ello Imperadore, veggendo, che non venivano riflabiliti nelle lor Chiefe Santo Atanasio, e gli altri Vescovi Cattolici, dichiarati in-(a) Theo-nocenti nel Concilio di Serdica (a), prese talmente a cuore gl'. dores. Hift. interessi della Chiesa Cattolica, che risentitamente sopra ciò scrisse Lib.1.cap.8. al fratello Costanzo, con giugnere a minacciare di romperla con-Socrates lui per questo. Un linguaggio si fatto mise il cervello a partito

cep. 21. in Epolog. in Chron.

1. 2. Hift.

te anno consenti al ritorno di que' Vescovi alle lor Chiese. Per (b) Athan quanto si può ricavare da Santo Atanasio (b), esso Imperador Coflante venne a Milano nell' anno corrente, e l'Augusto Costanzo su (c) Hieron in Edeffa di Mesopotamia. San Girolamo (c), & Idazio (d) riferifcono fotto quest' anno la battaglia formidabile succeduta fra i Ro-(d) Idecius mani, e Persiani presso Singara nella suddetta Mesopotamia. Ma il in Fastis. Gotofredo, e i Padri Arduino, e Pagi han creduto, che quella appartenga più tofto all'anno 345, perchè Giuliano Apostata (e) lasciò,

(c) Julian. Orat. L.

scritto, che sei anni dopo d'essa battaglia saltò su il Tiranno Magnenzio, e questi senza fallo cominciò le sue scene nell'anno 3500 All' incontro il Petavio, Arrigo Valesio, e il Tillemont, appoggiati al tello esprello de' suddetti due Storici han rapportato quell' avvenimento all'anno presente, e creduto qualche fallo nel testo dell' Orazion di Giuliano. A me ancora fembra più verifimile l' (f) Liban, ultima opinione, perchè Libanio (f) ne parlò in maniera circa l' anno 349, che fece intendere quel combattimento, come azione accaduta di fresco, e non già alcuni anni prima, e combattimento ultimo, che ne suppone degli altri antecedenti. Lo stesso Gotofre-

Orat. III.

(g) Gotho- do (g) riconobhe per recitata nell' anno 349, quell' Orazione di Libanio in lode de i due Augusti Costanzo, e Costante, di modo fredus Chron. Cod. che nel testo di Giuliano si può credere scappato per negligenza de' conisti un Sexto in vece di Tertio.

Theodof.

Il fatto in poche parole fu così. Dopo il fecondo affedio di Nifibi dovette seguir qualche tregua fra i Romani, e i Persiani; ma gli ultimi poco curanti delle promelle, e de'giuramenti (h), si andarono disponendo per far nuovi ssorzi, e questi divamparono di poi in quest'anno. O sia, che Costanzo non volesse, o pure che non potelle impedire i paffi di così possente Armata, col mezzo di tre ponti gittati sul Fiume Tigri entrarono i Persiani nella Mesopotamia, e vennero fino ad un luogo vicino a Singara, Città di quelle contrade, nel bollore della flate. V'era in persona lo slesso Re Sapos

ibidem.

re. Costanzo, a cui non erano ignoti i preparamenti de nemici, s' affrettò anch'egli ad unir gente da tutte le parti-, ed essendo poi marciato con tutto il fuo sforzo contra d'essi, andò ad accamparsi poche miglia lungi da loro. Stettero le due Armate per qualche tempo fenza far nulla, quando i Romani impazientatili un giorno, dopo essere stati in ordinanza di battaglia sin passato il mezzodi, si mossero, senza poter essere ritenuti da Costanzo Augusto, per assalire il campo nemico. Contuttocchè fosse già sera, cominciarono inferociti il combattimento, nè la notte pote ritenerli dal menare le mani, Ruppero le prime schiere nemiche; sorzarono ancora alcuni loro trincieramenti con molta firage d'essi Persiani ; secero gran bottino, ed ebbero fin prigione il Principe primogenito del Re Sapore, che fu poi barbaramente uccifo, se pure, come vuol Rufo Festo (a), egli non lasciò la vita nel bollore della battaglia. Era (a) Rusus la notte, tempo poco proprio per combattere, e però Costanzo a Festus in furia chiamava alla ritirata le sue genti; ma ebbe un bel dire, un bel gridare. Perche verifimilaieme i suoi sapevano, che più innanzi fi trovava qualche fiumicello, o canale vegnente dal Tigri, ficcome morti dalla sete, seguitarono i suggitivi Persiani, ed arrivati all'acqua, ad altro non attefero, che ad abbeverarfi. Aliora gli Arcieri Perliani pollati in quel lito, un tal nembo di faette lcaricarono contro degli affollati Romani, che molti vi perirono, e chi potè, ben in fretta se ne tornò indietro. Aveano quelli ultimi per attestato di Festo (b) accese varie fiaccole; che servirono (b) Rusus mirabilmente a i nemici per meglio berfagliarli Giuliano avendo ibid. preso in quella Orazione (c) a tessere le lods dell' Augusto Costan- (c) Julian, 20, non parla, che di pochi Romani rellati in quel conflitto. Li- Orat. L. banio (d) slarga un pò più la hocca . Per lo contrario Ammiano (d) Liban. Marcellino (e), anch'egli vivente allora, e che volca poco bene a Orn. III. . Costanzo , scrive , che grande strage su ivi fatta delle Soldatesche (c) Amnia-Romane : il che fi può anche dedurse da Rufo Festo, Altro non 6,5 dice Eutropio (f), se non che i Romani per loro caparbietà si la- (f sciarono togliere di mano una sicura vittoria , e le di lui parole in Brevist. furono copiate da San Girolamo (g). Tutti poi gli Storici van d' (g) Hierone accordo in dire, che il Re Sapore prese la fuga; nè mai si cre in Chronice dette in falvo, finchè non ebbe palfato il Fiume Tigri, Giuliano pretende, che anche prima della zusta quel valoroso Re, al solo mirar da lungi la poderofa Armata de' Romani, battesse la ritirata, e lasciaste il comando al figlinolo, che poi miseramente mori. Del pari è certo, che non tardarono i Persiani a levar il campo nel gior-

giorno feguente, e a ritirarsi precipitosamente di là dal Tigri, con rompere tollo i ponti per paura d'ellere infeguiti da i creduti vincitori Romani. Sicchè se essi Romani non poterono cantar la vittoria, nè pure i loro nemici ebbero campo di attribuirla a se stessi. E San Girolamo nota, che di nove battaglie succedute durante la guerra suddetta co i Persiani, quella su la più riguardevole, e sanguinofa, ed essa almen per allora sece svanire i borioli disegni del Re nemico, il quale fenza aver presa Città, o Fortezza alcuna, mal concio si ridusse al suo paese.

Anno di CRISTO CCCXLIX. Indizione VII.

di Giulio Papa 13.

di Costanzo, e di Costante Imperadori 13.

( ULPIO LIMENIO , Confoli ( Acone, o sia Aconio Catulino Filomazio, o Fi-LONIANO.

Bucherius .

Al catalogo de'Prefetti di Roma pubblicato dal Cuspiniano, (a) Cuspinia- De dal Bucherio (a), abbiamo, che il Console Limenio seguito nus: Parvin. ad effere Prefetto di Roma, e Prefetto del Pretorio fino al di 8. di Aprile. Restarono vacanti queste due dignità, senza che se ne sappia il perchè, fino al di 18 di Maggio, in cui tutte e due furono

(b) Athanaf. conferite ad Ermogene. Dall'Apologia di Santo Atanatio. (b) li può ricavare, che Coliante Augusto ne' primi mesi di quest' anno loggiornaffe nelle Gailie; perchè il Santo Vescovo chiamato da lui si portò colà, prima di paffare ad Aleflandria, giacche finalmente di consenso dell'Imperador Costanzo egli ricuperò in quest'anno la fedia fua. Trovafi poi Costante in Sirmio della Pannonia nei di 27. (c) Libas. di Maggio, ciò apparendo de una fua legge, Libanio (c) anch'egli attesta, che questo Principe nell'anno presente visito le Città d'esta

Orat.111.

Pannonia. Quanto ali' Augusto Costanzo, apprendiamo dalie leggi del Codice Teodofiano, ch'egli nel principio d'Aprile foggiornava in Antiochia, e da Emela scriffe a Santo Atanalio per sollecitarlo a tornarfene in Oriente. Alcune leggi da lui date in quest' anno, ci fan conoscere la premura di lui per reclutar le milizie sue, e per ben disciplinarle. Imperciocchè i Persiani, con unte le percofse patite: riell'anno precedente, non rallentavano punto le dispofizioni per seguitar la guerra, divenuta oramai una perniciosa cancrena

crena de'Romani in quelle parti; imperciocche anno non passo, durante il Regno di Coltanzo, in cui egli folse esente dalle minaccie, ed incursioni di quella nemica, e potente nazione, ora con vantaggio, ed ora con isvantaggio delle fue genti. Intorno a che convienosservare due diverse figure, che secero i due Pagani Giuliano Apostara (a) e Libanio (b). Finche visse Costanzo, l'eloquenza loro (a) Julianitrovo de i luoghi topici per efaltare il di lui valore, e la fua con- Orazion. I. dotta in sare, e sostener quella guerra. Ma da che egli compiè la 6 2. carriera de' fuoi giorni, amendue se ne secero besse, e formarono Orat. III. di lui un ben diverso ritratto. All'udir questi due adulatori , Costanzo più volte gittò de i ponti sul Fiume Tigri, e passò anche fulle terre nemiche, tal terrore spargendo ne' Perliani, che non osavano di lasciarsi vedere per disendersi da i saccheggi. Passava egli il verno in Antiochia, e nella state era in campagna contro i nemici, i quali si stimavano felici, se potevano suggire, e nascondersi dal valore di questo Augusto Eroe. Che se riusci talvolta a coloro di riportar qualche vantaggio sopra i Romani, su solamente per mezzo d'imboscare, e col mancare alle tregue. Passato poi all'altra vita elso Collanzo, mutò linguaggio il Solilla Libanio con dire, che a lui non mancavano già buone milizie per vincere i Persiani, ma bensi un cuore di Principe, e una tella di Capitano. Alla primavera comparivano i nemici per assediar qualche Fortezza, e Costanzo aspettava la slate per uscire in campagna; ed usciva non già per andar contra di loro con turto il suo magnifico apparato, ma per fuggir con diligenza, informandoli studiosamente a sal fine de i lor movimenti per ischivarli; di maniera che terminava ordinariamente la campagna in tornarfene i Perfiani alle lor case pieni di spoglie de' miseri abitanti della Mesopotamia; dopo di che Costanzo si lasciava vedere per le Città, e luoghi saccheggiati, quasicchè la venuta fua avelse melso lo spavento in cuore a i nemici, e fattili ritirare. In fomma ci rapprefentano Costanzo per un vile coniglio; e pur troppo, se si ha da parlare schietto, contuttocche, siccome abbiam veduto, San Girolamo (c) parli di nove combattimenti, seguiti (c) Hieron, in tutto il corso di questa guerra fra i Romani, e i Persiani : pure in Chron, ogni Storico (d) in fine confesa, che l'armi di Costanzo non conta- (d) Ammisrono mai vittoria alcuna, anzi ebbero sempre delle buse; e che i nust Persiani presero, e saccheggiarono or questa, or quella Città, secero Festus: gran copia di prigioni; e quantunque d'essi ancora sosse tal volta Europius; fatta flrage, fecondo le vicende giornaliere della guerra, pure fenza & alii. paragone fu il danno patito dalle Armate, e Terre Romane. Ed ec-

## 352 ANNALID ITALIA

co în ficcinto un' îdea della lunghiffina guerra di Collanzo co l.
Perfoni, guerra infelice per lui, perchè Principe fprovveduto di coraggio, e faper militare, e perch'egli aveva ancora de i non lievi,
peccati, che meritavano poco l'affillenza di Dio per felicitarlo in,
[6] Throph (uglich yria. Abbiamo da Teodone (a), che un fiero tremuto dicollegario roccò in quell' anno la maggior parte della Città di Bertio nella,
Fenicia, il che fu cagione, che molti di que Pagani ricorrefiero
alla Chiefa, e chiedefero il battefimo. Ma colloto di poi feparatifi da i Crittiani fecero un'afemblea, dove prategavano le certinonie imparate da effi, vivendo nel rimanente da Pagani.

di Giulio Papa 14.
di Costanzo Imperadore 14.

(b) Buche. A D'Ermogene nella Prefettura di Roma succedette nel di 27, di 66 Buche. A Febbrajo (b) Tiberio Fabio Titiano. Funestissimi strono gli avesta Guadego: venimenti, e le rivoluzioni di quell'anno spezialmente per la Iventurata morte di Costane Augusso. I rovavati egli nelle Gallie, e pecchè regnava la pace fra tutti i Popoli, il familiare sito divertimen-

Confoli ( SERGIO , e NIGRINIANO ;

to confifteva nella caccia, dietro alla quale era perduto; il che dicono alcuni fatto, per tenersi con quello esercizio tempre dispollo per le occorrenze, e fatiche della guerra. Non bado egit, che nel luo stelso seno nudriva de' più fieri nemici. Magno Magnenzio ( così il miriamo nominato ne' Marmi, e nelle Medaglie ) Capitano altora di una, o due Compagnie delle Guardie, prevalendoli della difatten-(e) Idacius zione del Principe, quegli fu (c), che nella Città di Autun tramò to Estis. una congiura contra la vita un un, con de la contra la vita un un configurate de la Camera Augustale, Cresto, ed altri utiziali de la contra del contra de la contra del la cont 6.2. cap. 32. della milizia. Venuto il di dellinato a fare scoppiar la mina, cioè Eutropius: il di 18. di Gennajo, come s'ha da Idazio, e dalla Cronica Alef-Aurel. Vill. fandrina, Marcellino (fe pur non fu lo stesso Magnenzio) col pre-Socrates, testo di solennizzare il giorno natalizio di un suo rigliuolo, invito & alii. l'Ufizialità ad un lauto convito, e maffimamente Magnenzio. Dopo aver coftoro ben rallegrato il cuore, e fatto durare il banchetto fino ad una parte della notte, Magnenzio alzatofi, e ritiratoli in una camera, quivi fi vefti della Porpora Imperiale, e poi tornò a farsi vedere in quell'abito a i convitati. Una parte d'esti già con-

giui

giurata l'acciamo Augusto gli altri per le belle parole, e promeste dell'ufurpatore fi lasciarono arich'esti condurre a riconoscerlo tale. Presa poi la cassa del Principe; coll'impiego di quel danaro seppe Magnenzio guadagnar le milizie quivi acquartierate, e il Popolo di Autun, e qualche cavalleria venuta di fresco dall' Illirico, Proclamato che fu Imperadore l'indegno Magnenzio, non differi punto d' inviar gente per levar la vita all'Augusto: Costante, con far anche tener serrate le porte della Città, affinche niuno uscendo gli recasse l'avviso della nata ribellione, e lasciando solamente l'adito a chi voleva entrarvio Secondo Zonara, fu uccifo il mifero Collante verso il Fiume Rodano, dove ritrovato a dormire sanco per le fatiche della caccia, da questo paíso ad un più lungo fonno. Ma convengono i più antichi Storici (a) in dire , ch'egli non offante (a) Zofinus la precauzion prefa dal Tiranno, in immediatamente avvertito del. Idacius; la succeduta novità; e però deposti gli abiti, e le Infegne Imperia-Aurel. Fid. li, fuggi con ifperanza di falvarli in Alpagna. Ma avendogli tennto dietro Gaifone con alquanti Cavalieri fcelti, per ordine di Magnenzio, il raggiunfe ad Elena, Callello vicino a i Monti Pirenei, a cui Collantino il Grande fuo padre avea dato quello nome in onor. della madre, e quivi il trucido. Prefero di qui motivo alcuni d' inventar una favola ; narrata poi da Zonara (b) come una verità, b) Zonaras cioè, che dagli Strologhi fu predetto a Coffantino fuo padre, che in Annalis. questo figliuolo morrebbe in seno dell'avola, cioè, di Sant' Elena, Morta ella prima di Coffante, fu derifa la predizione fuddetta, che poi in altra maniera si veritico , con esfer coli stato svenato nel fuddetto Caffello in età di foli trent'anni .

Come è il costume, dopo la morte di-questo sventurato Principe, chi ne fece elogi, e chi mille iniquità raccontò, o per dir meglio inventò della fua persona. Si può ben credere, che i partigiani di Magnenzio non lalciarono via alcuna per ifereditar lui o e nello stello tempo scusare, le era possibile, la rivoka detestabile. del Tiranno. E perch'egli fu Principe zelante della Religione Crifliana, non è da flupire, se gli Scrittori Pagani (c), cioè, Eutro (c) Achanae nio, Aurelio Vittore, e il veienoso Zosmo, l'infamarono a tutto lag. potere, attribuendogli gran copia di vizi. E. Zonara poi, prellan- Oztatus La. do fede a Zofimo, dunigrà anch' egli non poco la di lui memo ria. Sopra gli altri ello Zofimo il descrive per un cane verso de' fuoi fudditi trattandoli con inudita crudeltà, ed aggravandoli con eccessive imposte, e tenendo al suo servigio de i Barbari, a quali permetteva l'ulare ogni forta di violenza. Il tacciano aucora d'una Tom. II. sire-

(a) Victor in Enisame . Villor de Cafaribus. Eutrop. in Briviar (b) Aurebii Victoresis Entropiws . (c) Liban.

Oras. All.

varizia, e di avere sprezzato le persone militari. Sopra tutto dicono, ch'egli fommamente pregiudicò a fe flesso colla cautva soelta de i Governatori delle Provincie, vendendo le cariche, e che spezialmente i perverti susi ministri gli tirarono addosso l'odio d' ognuno, di modo che divenne inforportabile il fuo governo. Può darfi, che parte di tanti vizi non folle fognata, ma più verifimilmente ancora fi dee credere ti che con alcune vernà fieno mefcolate molte calunnie. Certamente gli Autori Cristiani (a) parlano con lode di quetto Principe , gran difenfore della Religione Catatolica contro gli Ariani e Donatili e propagatore del Cristianesimo, e che non cellava di efercitar la fua liberalità verso i sacri Templi ... Confessano gli stessi Pagani (b) , che gran pruove diede egli del fuo valore in varie congiunture, e che era affai temmo da i Popoli della Germania Libario (c) poi nell'Orazione recitata nell'anno precedente, di lui vivente fa un bell'elogio, rapprefentandolo como Principe attivo, vigitante, infaticabile, fobrio, e nemico non folamente degli eccessi del vino, e delle femmine ma anche de i teatre e d'altri famili divertimenti. Pare in fomma mehe buona parte de i difordint nafcesse non da lui , perche la poca fanità fua, per effere gottofo di mani, e di piedi , non gli permetteva di far molto, ma bensi da i fuoi cattivi Ministri; Comunque sia , non dovettero mancar de i reati di Costanze nel Tribunale di Dio; e grande fopra utto ne farebbe flato uno , fe fosse vero , cioè y che ingiustamente , e a madimonto egli avelle proccurata la morte del fuo maggior fratello Coffantino : del cheparlammo di fopra. Non fi fa, ch'egli lafeiaffe dopo di fe figliuoli . E ne pur ebbe moglie. Avea ben egli contratti gli sponfali con Olimpiade figuiuela di Ablavio, prhne Ministro di suo padre ma di tenera età, e per la di lui morte violenta non si effettuaro no le nezze. Quella giovinetta fu poi data da Collanzo in moglie ad Arface Re dell' Armenia che le ne compiacque affaiffimo, come di un infigne favore, ficcome atteffa Aminiano (d). Ma a Santo Atanaho (e) parve uno dirano mancamento di rispetto al fratellos l'aver Collanzo Augusto maritata con un Barbaro, chi era flata confiderata qual moglie dell' Imperador Collante.

Mains 1: 20. (c) Athan tues in Epistol. ad for licare (f) Julian.

Orat. L. Z ofimus Lz. cap. 43.

Retio dunque l'usurpatore Magnenzio padrone delle Gallie, alle quali tennero dietro le Spagne, e la Bretagna; ed essendosi egli affrestato a spedir truppe, regali, e larghe prometle in Italia (f). trafse ancor quelle Provincie colla Sicilia, e coll'altr' Ifole, ed any che l' Affrica alla fua divozione. Ch' egli dopo aver uccifo Coftante, scrivesse a nome di lui varie lettere agli ufiziali iontani, che o per lo merito loro, o per l'amore a Costante potessero disapprovar l'affunzione fua al trono e che per istrada li facelle uccidere, lo ferive Zonara (a), ma cen poca verifimiglianza e Certo è bensi, (a) Zonaras che Magnenzio; confiderando il bifogno, ch'egli aveva di buone in Annalib. braccia per follenersi nell'usurpata Signoria, conserì di poi, cioè nell'anno segmente, il titolo di Cesare a Decenzio, che secondo il giovane Vittore (b) era fuo parente vo pure suo fratello, come vuol (b) Aurelius Paltro Vittore (c), ed Eutropio (d), Quelli fi truova pelle Mone-Vidor in te (a) appellato Magno Decenzio. Smillmente diede di poi il nome Epirane di Cefare a Defiderio suo fratello, di cui si trova ancora qualche sidar de Medaglia, se di legittimo conio, non so, Era Magnenzio (f) ori- Cufaribet. ginario della Germania , nato da Magno, uno forfe di coloro, che (d) Eutras. furono trasportati da' Paesi Germanici ad abitar nelle Gallie, Però it Brestaro Aurelio Vittore (g) il fa nato nelle medetime Gallie . Ma Giulia in Numif. no Apostata chiaramente scrive; che costni su condotto prigioniere Imperator. dalla Germania nelle Gallie a' tempi di Costantino il Grande , ed (f) Julian. ottenuta la libertà, fi diede alla milizia, dove fece di molte pro-Osse. L. dezze. Alto di flatura, robufto di corpo, avea fludiato lettere, e ridor toid fi dilettava molto di leggero, ne gli mancava eloquenza ; e forza nel discorso Secondo Zonara (h), egli comandava allora ad alcu; (h) Zonaras ne milizie appellate Gioviane, ed Erculie, che fi fuppongono guar- ibid. die del Corpo fermate da Diocleziano, e Massimiano Augusti, Filoflorgio (i) pretende, ch'egli foffe Pagano; ma le Medaglie cel (i) Philo-Filodorgio (i) pretende, en egil long regent, ma le coloro tenza fal forgias l. 3. rappreleptano Cristiano, forse di solo nome, e di coloro tenza fal cap. 16. lo, ne quali l'ambizione sconciamente prevale alla Religione, Chanque degli antichi (k) parla de' collumi di lui cel dipinge per (k) futto nomo d'infopportabil avarizia que crudeltà, e che tutte le fue azio. Libritus ni spiravano quella barbarie, e selvatichezza, ch'egli portò dalla nalcita. Fiero nelle prosperità, timido, e vile nelle avversità, do dati. tato nondimeno (1) di tale accortezza, che fapea compárire un bras (1) Auredias vo, allorche più tremava. Samo Atanatio (m) , il quale per ilpe Pechib. rienza fapeva , qual folle il merito di coftui , non chia difficultà nafius in ddi scrivere, ch'egli era un empio verso Dio, spergiuro, insedele polar agli amici, amico degli firegoni, ed incantatori, e finalmente una bestia crudele, un diavolo. Non indegno certamento di questi titoli comparve chi contra tutte le leggi della Religione, e della Natura aveva affaffinato il proprio Principe , e toltogli Imperio, e vita. Doverte ben tentare Magnenzio ancora di flendere le griffe

Yv 2

alle Provincie dell' Illivico, anely effe in addletro fottopolle al dominto dell'uccifo Cotlante; ma gli andò failito il colpo.

Trovavasi nella Pannonia Generale della fanteria Verranione (a). uomo originario della Melia superiore, invecchiato nel mestier della guerra, Cristiano di professione, come eziandio si deduce dalle Medaglie (t) . All'udire Amelio Victore (c) quelli era persona di brutal barbarie, corrispondente alla vil sua nascita; che neppur sain Numion, pea leggere, che pareva uno flolido, ed era in fine un peffimo uomo. Ben diversamente parla di lui Giuliano l'Apollata (d). mostrando stima delle di lui qualità; ed Eutropio (e) ne fa un elo gio con descriverto vecchio, sortunato nell'armi, che si saceva amare da tutti per la fua civiltà, ed umore allegro, per la fua probità, e pel fino vivere all'antica, ancorche nulla avelle fludia-(e) Europ. to, e comincialle folumente in questi tempi ad imparar di leggere, e scrivere. Veranione adunque intela che ebbe la morte dell' Augusto Costante, e trovata si bella occasione, si sece acclamare Augusto dalla sua Armata, ed occupò tutte le dipendenze dell'Il-Brico, cioè, la Pannonia, le Melie, la Grecia, la Macedonia, ed ogni altra parte di quelle contrade ; e ciò nel primo giorno di Marzo, come s' ha dalla Cronica Alesfandrina (f), e non già di Maggio, come per errore fi legge nel tello d'Idazio (g). Se abbiamo qui a prellar fede a Filollorgio (h), non di suo capriccio (h) Philo- Vetranione prefe la porpora 7 ma per configlio di Cofiantina Augusta, forella di Costanzo Augusto, e vedova di Aunibaliano già Re del Ponto : la quale temendo, che Magnenzio non s'impadro niffe anche dell' Illirico, con quello ripiego volle parare il colpo. Aggiugne quello Storico, che fi andò ancora di concesto con effo (i) Theoph. Collanzo, e ch' egli mando il diadema a Verranione. Teofane (i) del pari lasciò scritta la risoluzion suddetta di Costantina, per op porre quello Aŭgutlo creatura fua al Tiranno Magnenzio; e lo fleffo vien accennato da Giuliano (k). Scrive in oltre Zonara (l), che Vetranione mandò a chiedere foccorfo di gente, e danaro a Co-(1) Zonar. stanzo, da cui, per testimontanza di Giuliano, venne fornito di tutto, giacche Vetranione protestava di voter tenere esso Costanzo per luo In peradore, con far egli non altra tigura, che quella di fuo Luogotenente. Dal che vegniamo ad intendere, perche avendo anche Magnenzio invlato a lui de i Deputati , per tirado nel fino partito, tuttavia Vetranione preferi sempre l'alleanza di Costanzo e fi dichiaro contra del Tiranno Magnenzio.

Villar de Cafariba 4d Julian. in Breviar.

Rorgius Hi-Abor. 613-6122.

Verniamo alla terza fcena. Avea ben Roma acceitato per fino Signore il fuddetto Magnenzio; ma Flavio Popilio Nepoziano, già flato Confole nell'anno 336, per effere figlitiolo di Eutropia , forella del Gran Collantino : trovò d'avere dal canto fuo più diritto al dominio di Roma, che il barbaro traditore Magnenzio ; e però (a) unita una gran frotta di giovani scapelleati, la lei, e gladia: (a) Zofonua tori, e presa la porpora nel di 3. di Giugno, venne alla volta di 2. 6.43. Roma . Ufcito con fite genti centra di lui Anketo , o sia Anteio , Liziur ;
Presento del Pretorio di Magnandia codi). Presetto del Pretorio di Magnenzio, tardò poco a tornarsene indie- Eutropius tro sconsisto, e sece serrar le porte di Roma. Per sorza, al dire d'Aurelio Vinore, Nepoziano v'entrò di poi, e gran fangue sparfe, verifimilmente di chi folleneva la fazion di Magnenzio. Ma che? non passo un mese che quel Marcellino, da cui si può dire, che Magnenzio avea in certa guifa ricevuto l'Imperio, e che era divenuto Soprintendente a tutta la di lui Corte, spedito con grandi sorze da esto Magnetizio, venne ad affrontacii co i Romani (b), Abbin- (b) Hacius mo da S. Girelamo (e), che per tradimento di un Eraclida Seha in Faltis. tore rimafero feonfitti i Romani, ed uccifo Nepoziano, la cui te (c), Hisran fla fopra una picca su di poi portata per Roma. A questa vittoria tenne dietro un gran macello di chiunque s'era dichiarato parziale di Nepoziano. Sfego Marcellino in oltre la rabbia fua contra di qualunque persona, che avesse attinenza per via di donne alla Famiglia Imperiale . e vi peri fra l'altre la flessa Europia madre di Nepoziano, e zia dell' Augusto Costanzo, Anche Temistio sa menzio ne (d) delle crudeltà usate da Magnenzio contra del Senato, e Po-. (d) Tembpolo di Roma: queste nondimeno li veggono attribuite da Giulia Abius Orano (e) a i Ministri di lui, cioc, per quanto fi può credere, al fud. tion. Ill. detto Marcellino . S. Atanalio (f) parla anch' egli di tali carnifici- Oration, II. ne, siccome altresi nella sua Storia Socrate (g), con afferire, che (f) Athan, molti Senatori vi perderono la vita, e con supporre che Magnen- in Apologzio in persona venisse a Roma : del che non resta alcun altro se (g) Socrat. gnale nelle antiche Storie, Abbiamo bensi da Giuliano (h), ch' è (h) Juliano gli sece morir molti uffiziali della propria Armata, ed obbligo con Oras. L. un eccelso di tirannia i Popoli a pagare al fuo Fifco la metà de i lor beni fotto pena della vita ('il che se non s' intende della metà delle rendite, io non so credere vero, e neppur possibile). Diede anche licenza agli fehiavi di deminziare i lor padroni, e sforzò altri a comperar le terre del Principato con altre iniquità, che non Iono espreisamente dichiarate dagli Scrittori d'allora E titto per ammassar danaro, e milizie, sotto pretesto di voler muover puerra a. i Barbari, ma in effetto per farla contra di Coffanzo.

Mentre in queste rivoluzioni di cose si trovava involto l'Oo

cidente, non era meno in tempefla l'Oriente. Imperocche in quest' la l'actua anno di nuovo ritornò Sapore Re della Persia (a) ad allediar Nissia la Pesta. nella Melopotamia dopo aver dato un gran gualto a que paesi, e sense presi ancora vari Castellis. Non ofo io decidere se, questo sia il se sense presi ancora vari Castellis. Non ofo io decidere se, questo sia il se sense presi ancora vari Castellis. Non ofo io decidere se, questo sia il se sense presi ancora vari catellis. Escoto codo, o puer si terza alfacto di questo sistia, come di avviso si Chronic. Chronic. Chronic. (b), il quale service che Lucilliano successo di Castelliano se sense con la marazigitota disclas. Zosmo (c) parlando d'esto Lucilliano, e

Abracot. che fit poi Imperadore, era Comandante allora di Nifihi , e fees Zanavat una marazigliota difela, Zofimo (c) parlando d'elfo Lucilliano , e de Annelli della fita hravura in diendere quella Città , chiaramente riferifee Oran H. quell'alfedio noni al prefesto anno , ma bensi all'anno 360. ilecono (b) Tille me allora vedereno, Può elfere che Zofimo si ingamafe frambianomor, Mon do i tempi, como il Petavio avverti (d) , Quanto al prefente , Pi e Propri all'aliamo defegito da Giuliano (c), da Teodoreo (f), da Zonara

de Emper abbiamo defenito da Giuliano (e), da Teodoreto (f.), da Zonara (f.), come a de esta (f.), come a de esta

(c) Julian java pet mezzo alla Città Ma pozzi e fontane non aparcarono al di Theodo bilogno di quegli abtanta Quirdi fi fudo Sapor el incuda cerun Histor-quel finme la Littà ma cilendo alto il piano d'ella , altro non la colo di C

Anadis, e più formidabile pruova per vicecte, l'olianta Citta, il quella di trattener l'acque del fiume alla maggior polibile alterza, e poi di trattener l'acque del fiume alla maggior polibile alterza, e poi di diciarle precipira addolfo alle mura. In futi ne reflo abbatum ana parte, ed allora i Perfiani alzarono un gran grido, come fe giu fii wedeffero padroni di Nilibi. Ma affacciatti di poi alla breceia per crittari, si itrovarono una relillenza si forte, che futrono abbitgati-a, ritiratti , aucando anche il Cielo combattuto con proggia, e pregiatro del Santo Velcovo della Ctui fuddenta Jacopo, unelle futrono che totamorto da Dio la preferrazione di

prigata a estrata i atenda ance il Cicio comatuno con progga e finimini, in favore de diregiori, Concordano gli storici Citila un che Padillerras, e le preghirro del Sauto Vefevo della Cuti fuddenta Jacopo , quelle furono che ottemero da Dio la prefervazione di Nifibi tanto ora , quanto ne' precedenti, affedi , licchò non cadelle in man del Perfani. Alicecco i Nifibini un muro interiore, econ nutucoche Sapore, continuallo pertinarenunes anche un mone il raficdio, pure altro nen ne tiporto che la perdita d'afaidiume migliale dio pure altro nen ne tiporto che la perdita, d'afaidiume migliale d'unomit, e cavalli e di imodifini e diolariti, cer tal maniera che

scornato dopo quattro mesi si vidde sfortato a levar il campo, e a ritornariene al fuo paele, dove slogo la fua rabbia contro molti de fuoi uffiziali, imputando a lor ditetto l'infelice riufeita di quell' iniprefa secondo. l'uso de' Tiranni d'Oriente, prello i quali ogni perdita fi attribuifce a colpa de' Generali e fi punifce la stortuna come un grave delitto. Reflo con ciò abbatfata non poco la fuperbia, e fierezza del Re Perfiano; nel cui Regno entrati intanto i Maffageti fecero vendetta anch' essi de i danni recati al Paese Cristiano; Durante quello celebre afsedio s' era trattenuto l' Augusto Coflanzo in Edelsa, e in Autiochia fenza ofate di comparir in campo contra dell'innumerabil efercito de Persani; e potche intesa la loro ritirata, sutto lieto rivolle più che mai i pentieri agli affari dell' Occidente ; non parendo probabile ch'egli partifse prima di quell' assedio dalla Soria; come ha l'Autore della Cronica Atelsandrina (a). Aveva egli in quello tempo raunata quanta gente aua all' at- (a) Chonica mr. egli potè raccogliere da i fuoi Stati, ed allestita anche una sore Aiexante. midabil flotta di navi, che doll'adulatore Giuliano (b) vien chiaf (b) Juliano mata superiore a quella di Serse. L'intermone sua era di proce. Oras. L. dere con tutte queste forze contra del Tiranno Magnenzios ed affinche i Nemici Perfani non fi prevalefsero della fina dontamatira provvide tutte le Fortezze di frontiera di buone guarnigioni di macchine, e di viveri, poi si mosse dalla Soria alla volta di Coflantinopoli. Aveva più d'una volta Magnenzio spediti suoi deputati ad elso Coflanzo per trastare un qualche accordo, a lin d'afficurare, e legittimare l'usurpazion sua: e di ciò parla anche S:Atanafio (c). Ma Coffanzo che fi credeva avere dalla fua Vetranione (c) Athanadivenuto Imperadore dell'Affirico, e per confeguente giudicava il fius Apolog. fuo partito superiore di forze a quello del Tiranno piniun ascolto avea dato finora a sì fatte propolizioni . Restò egli di poi bensorpreso, e stordito, allorche gli giunse l'avviso; che Vetranione, e Magnenzio aveano fatta pace fra loro. Più ancora crebbe l'apprenfione; è l'atianno suo quando arrivò ad Eraclea della Tracia (d); (d) Perrus perche ivi fe gli presentarono gli Ambasciatori di amendue, cioè Parricius Rufino Presento del Pretorio, Marcellino già da noi veduto il bras Ton I Hill. cio diritto di Magnenzio, e General delle sue armio, insieme con Briantini due altri primari uffiziali, cioè, Nuneco, e Massimo. Esposero cofloro, che Magnenzio, e Vetranione eran-pronti a riconoscere Collanzo per Augusto primario, purch'egli volesse lasciar loro podere il medelimo titolo, cercando di perfuaderglielo con ricordare gl' incerti avvenimenti delle guerre. Magnenzio in oltre per also

Limited by Google

dar meglio l'amicizia, proponeva di torre per moglie Coffanza o pur Costantina sorella del medesimo Costanzo, esibendo nellofleiso tempo a Collanzo una fua figlinola per moglie; feguo chi egli era vedovo aliora. Trovossi ben imbrogliato Collanzo, ne sa (a) Zonaras pea qual rifolizion prendere; fo non che Zonara (a) ferive, efser-Annalib. gli apparuto in sogno Costantino suo padre, che presentatogli Costante, gli ordino di vendicarne la morte, e gli promife la vittoria. Vera, o falfa che fia tal diceria, certo è intanto, che Coflanzo rigettò ogni propolizion di Magnenzio; ma forle trattò più dolcemente con quei di Vetranione

Orat. II.

Quindi coraggiofamente marcio innanzi, ed arrivo fino a Sepdica Capitale della Dasia novella (b). Turbassi veramente Vetranione all'improvvifa venuta di Coltanzo; ma non lasciò di andare ad incontrarlo con un corpo vigorofo d' Armata maggiore aucora di quella di Collanzos il che fi credo, che induceise Collatizo a trattar amichevolmente con lui e dopo avergli confermato il titolo d'Augusto, ed unite le sue colle di lui milizie, si dicde a trattar seco delle maniere d'opprimere Magnenzio. Un di pui alla prefenza di tutte le for truppe falirono amendue fopra un palco, e Costanzo, come più privilegiato per la preminenza della sua nasci-(c) Zofimus ta, fece (c) un aringa in latino a quell' efercito, ricordando ad ognuno la liberalità loro ufata da Costantino suo padre, e il giuramento da effi prestato di dare affistenza a i di lui figliuoli, e pre-

gando ognuno di mostrar la sedeltà, e l'amore dovuto, per vendicar la morte di suo fratello. Costante, e per non lasciar impunito-l'indegno ulurpatore Magnenzio. Fini con dire ch'egli non dimandava se non quello, che gli conveniva di ragione, escudo di dovere, che l'eredità di un fratello pervenisse all'altro. Stava ben la lingua in bocca a Collanzo, e però tra il suo ben dire, e l'aver dalla fua tutto il fuo efercito, con aver anche guadagnato con regali segretamente molti dell'Armata di Vetranione, ancorche nulla specilicatamente proferifse contra d'esso Vetranione, tuttavia quelle milizie all' improvvifo con alte grida fi lafciarono intendere di nori (d) Socrat. volere se non Costanzo per Imperadore (d), a lui solo servirolibo-

fa. c. 26. no per lui folo spenderebbono sangue, e vita. Accortosi allora troppo tardi il vecchio Vetranione della rete, in cui era caduto, altro scampo non ebbe, che di gittarli a' piedi dell'Augusto, e di deporre la porpora, e il diadema. Cottanzo fenza lafciarli vincere in cortesia, l'abbracció, chiamollo fuo padre, e gli diede volentieri la mano a scendere dal trono. Succedette quello fatto nel di 25. de Dicembre dell'anno presente ; e non già del seguente come ha Idazio (a); imperciocchè la Cronica Alesfandrina (b), ed anche Au- (a) Idacias relio Vittore (c) non danno più di dieci meli d'Imperio a Vetra- in Faftis. nione, Che in Naillo Ciuà della Dacia novella fi trovasse allora Alexandrine Costanzo, l'abbiamo da S.Girolamo (d); ma Socrate, e Sozomeno dicono in Sirmio. Dan qui nelle trombe Giuliano (e), e Te- Pid. de missio (f), esaltando con lodi magnitiche Costanzo per essersi egli Casarib. con tanta animofità , eloquenza , e dell'rezza shrigato di quello (d) Hieroni competitore, ed aver con si poca fatica guadagnate tante, e si fer- (e) Julian. tili Provincie piene di Popoli bellicoli, ed infieme un' Armata di Oist. I. venti mila cavalli, e d'una copiosissima fanteria. Quello che in- (f, Themidubitatamente ognun riconoscera per lodevole in Collanzo, è il trat. fius Orat, 3. tamento, ch' egli fece al deposto Vetranione, Gli ayrebbono fra poco tempo i Tiranni fotto qualche pretesto tolta la vita, accioechè non potelle riforgere . Ma Collanzo (g) fenza permettere, che (g) Chronic, gli fosse satto alcun torto, il tenne seco a tavola, poscia il man-ibid. do ad abitare in Prula di Bitinia con ordine, che gli fosse fatto un trattamento onorevole, ed anche deliziofo. Quivi secondo Zo-Julianus , nara (h) egli tranquillamente campò anche sei anni, esercitandosi & alii. în opere di Cristiana Pietà, e in limofine a' poveri, con trovar (h) Zonar. più dolce quella vita, ficcome libera dalle spine de i gran governi, in Annal. Sovente ancora (i) scrisse a Costanzo, ringraziandoso del bene fattogli, con liberar la fua vecchiaja dalle inquietudini del Principa- 1-2.6.28. to, ed esortandolo ad abbracciar anch' egli un eguale stato di feto, ed elortandolo ad appracciar anchi egii un eguate tato di le mont Melicità. Il tello di Socrate pare che dica ciò scritto da Collanzo a moires des Vetranione; ma han creduto il Tillemont (k), è il Fleury (l), Empereurs. che colla mutazion d' una fola parola, più naturale fia il primo (1) Fleury fento, e al loro parere par giusto l'attenersi.

(i) Socrat. Hift. Eccl. lib. 13.

Zofimus:

Anno di CRISTO CCCKLE, Indizione IX. di Giulio Papa 15. di Costanzo Imperadore 15.

Dopo il Confolato di SERGIO, e NIGRINIANO.

Osi è notato in tutti i Fasti, perchè ne' paesi dipendenti da Co-C flanzo Augusto non furono riconosciuti i Consoli , che Magnenzio elesse per quell'anno in Roma. Per altro abbiamo la tellimonianza dell'Anonimo (m) Autore de' Prefetti di Roma, che Magnenzio, e Gaifone ( lo ilello, che tolfe di vita Costante Augusto) nianus: Ζz Tom.II.

furo- Bucherius

p. 380.

pus: Panvinius: Bucherius.

furono Confoli in Roma nell'anno prefente. Un frammento non-(a) Thefaur. dimeno d'antica Iscrizione da me dato alla luce (a), parla di Ma-Nov. Inferip. gnenzio; e Decenzio Consoli, e parrebbe, che appartenelle a quell' anno. Quanto alla Prefettura di Roma v' ebbe più volte cangia-(b) Cuspinia- mento di Ministri nell' anno corrente (b). Fabio Tiziano la tenne per gli due primi mest. Nel primo di di Marzo a lui succedette Aurelio Celfino. Nel di 12. di Maggio Celio Probato, al quale nel di 7. di Giugno fu suflituito Clodio Adelfio; e nel di 18. di Dicembre furrogato gli su Valerio Procolo. Fra gli altri Adelfio su fospettato di nudrir pensieri pregindiziali contra di Magnenzio, co-

сар. 6.

cap. 25.

(c) Amnia- me s' ha da Ammiano Marcellino (c). Paísò l' Augusto Costanzo il aus lib. 16. verno in Sirmio della Pannonia, dove ando facendo le necessarie disposizioni per procedere ottilmente al primo addolcirsi della slagione contra del Tiranno Magnenzio. Ma eccoti novelle, che il (4) Philo- Re Sapore di Perfia (d) con formidabile Armata minacciava di nuovo florgius 1.3. la Mesopotamia, e corse anche voce, che entratovi, dopo fieri sac-

cheggi foile ritornato, indietro. Conobbe allora Coftanzo di non in Annalis, poter solo accudire a due diverse guerre, e che per acquistar l'Occidente, correva pericolo di perder l'Oriente; e però venne alla rifoluzione di eleggersi un Collega, il quale mentr'egli guerreggiava 'nell' una parte, avesse l'occhio alla difesa dell'altre. Niuna prole maschile fin qui gli aveva dato Iddio, e neppur glie ne diede di poi . Rivolfe dunque il guardo a Gallo fuo cugino, figliuolo di Giulio Costanzo, cioè, di un fratello del Gran Cottantino. Avea Gallo col fratello fuo Giuliano, che su poi Apostata, quasi miracolosamente scappata la morte nell' anno 337, allorche Costanzo Auguflo fece quell'orrido macello di tanti fuoi parenti, e fra gli altri del padre d'esso Gallo. Tornato poi in se stesso, non solo lascio di (e) Julian, perseguitare i due giovanetti cugini (e), ma ebbe cura di farli si-

Ashen.

paterni, e a Giuliano quei della madre, tenendoli nondimeno amendue come in una specie d'esilio in vari luoghi, e spezialmente in una Terra della Cappadocia. L' occasione suddetta portò, che gli affari di Costanzo abbisognassero di un braccio fedele per custodir l'Oriente da i continuati infulti de'Perfiani. Costanzo adunque chiamato a se Gallo, gli conseri il titolo, e la dignità di Cesare nel di 15. di Marzo (f), e nel medefimo tempo volle; ch' egli foo in Annalib. fasse sua forella, chiamata da alcuni Costanza, ma che per atteflato d'Ammiano fu veramente Costantina, vedova del già Re An-

gnorilmente educare, con restituire a Gallo buona parte de' bent

(f) Idacius in Faftis . Zonaras Socrates Histor. L.L. 6ap. 28.

nibaliano. Poscia il mandò alla disesa dell' Oriente, dandogli per Gene-

Generale dell'armi Lucilliano. Benchè Gallo prendesse allora il nome di Costanzo, o per onorare il benefattore Augusto, o pure per ricreare suo padre Giulio Costanzo, nientedimeno gli Scrittori continuarono a chiamarlo Gallo, per non confondere il nome di lui, con quello del regnante Imperadore. Il Gotofredo (a) fu di pa- (a) Gotherere, che Gallo alfumelle il nome non di Collanzo, ma di Co-fredus in stante, citando in pruova di ciò Idazio (b), e l'Autore della Cro-Chronic. nica Alessandrina (c); ma il Tillemont (d) con più sondamento so Theadol. stenne la precedente opinione; e pur troppo si truovano nelle Me- (b) Idacius morie antiche sovente confusi , e cambiati questi nomi per la loro in Fastis. vicinità, o per le abbreviature. Dovrebbono servire a decidere (c) Chrox. questa per altro poco importante quistione le Medaglie (e) rappor- Alexandr. tate da vari Autori col CONSTANTIVS GALLVS, fe noi for mont, Memsimo certi della loro legitumità. In pallando esso Gallo per Nico- des Emper. media (f), visitò Giuliano suo fratello ivi dimorante sotto la die (e) Metiob. sciplina di Eusebio Vescovo Ariano di quella Città.

Solamente in quest anno su per attestato di Zosimo (g), e di Imperator. Zonara (h), che il Tiranno Magnenzio trovandofi in Milano, die- Ocat. XII. de il titolo di Cesare a Decenzio suo fratello, inviandolo poscia al- (g) Zosimus la difesa delle Gallie, che in questi tempi più che mai rimafero (h. 2011). esposte alla rabbia ed avidità de Franchi, Sassoni, Alamani, ed al-in Annalis. tri Popoli della Germania . Libanio (i) non ebbe difficultà di feri- (i) Liban. vere . che Costanzo Augusto considerando più la ragion di Stato, ibid, fiera turbatrice del ripolo de' Popoli, che ogni altro riguardo, e pensando solo a vincere, scuza mettersi pensiero, se legittimi, o nò fossero i mezzi; quegli fu, che mosse con sue lettere, e con danaro i Barbari a far guerra a Magnenzio nelle Gallie, per facilitare maggiormente a le flesso la maniera di atterrarlo, Di simili esempli volesse Dio, che le susseguenti età, ed anche la nostra non ne avessero mai veduto, ed insieme deploratane l'iniquità : Certo è, che que'Barbari recarono incredibili danni alle Gallie, pofeto a facço molte ricche Città, e scorrendo dappertutto senza trovare resistenza alcuna, talmente fifsarono ivi il piede, che folamente fi poterono far sloggiare di là a'tempi di Giuliano Cefare, ficcome diremo. Le tante ellorsioni di Magnenzio accennate di sopra, per adunare il nerbo quafi principal delle guerre, cioè, il danaro, e le diligenze da lui fin qui ulate, aveano fervito a metter infieme una si sterminata copia d'armati, non folo suoi sudditi, ma anche Sassoni, Franchi, e d'altre Nazioni Germaniche (k) prese al suo soldo (k) Julianus che pareva con tante forze atto ad annientare l'Augusto Costanzo, e. Orat. I.

Zz 2

Cont.

1. 2. 6. 45. € 46. Zonaras in Annal

animar le fue genti, promise loro la libertà de i saccheggi . In quello mentre Costanzo stando nella Pannonia, niun movimento faceva; mostrava anzi paura con disegno di tirare il nemico nel paefe piano d'essa Pannonia, perchè quantunque inferiore di fanteria, sperava di far meglio giocare la fua cavallerla, superiore di nume-(a) Zofimus ro a quella di Magnenzio (a). În fatti dall' Italia pel Norico-s' fa noltrò la possente Armata del Tiranno alla volta della Pannonia, e mandò innanzi a sfidare Costanzo; con dire, che nelle campagne larghe di Sciscia al Fiume Savo verrebbe a trovarlo, per chiarire, chi sapesse più bravamente menar le mani. E perciocchè intese, che Costanzo avea spedite innanzi alcune schiere, per contrastargli qualche passo, in un' imboscata che loro tese, le mise a filo di spada. Or mentre egli infuperbito per quello primo vantaggio fi andava disponendo per passare il Savo, ecco giugnere Filippo, uno de' primi uffiziali della Corte di Costanzo, perchè Presetto del Pretorio, e personaggio di sperimentata prudenza, spedito dall'Augusto Padrone in apparenza, fecondo l'opinione d'alcuni, per trattare di pace , ma in fostanza per iscoprire le forze, e i disegni di Magnenzio, e fludiarsi di mettere sedizione nella di lui Armata. Diedegli udienza Magnenzio alla presenza di tutte le sue milizie, e feppe ben valersi l'accorto Ambasciatore dell'occasione, mostrando di parlare al folo Tiranno, per fare un'aringa anche alle afcoltatrici Truppe di lui, con rappresentare come cola vergognosa a Gente Romana il portar l'armi contra d'altri Romani, e maffimamente contra de'figliuoli del gran Costantino, Principe, a cui tutti aveano tante obbligazioni . Aggiunfe , che se Magnenzio volea cedere a Costanzo l'Italia, consentirebbe Costanzo a lui la Signoria delle Gallie: fotto il qual nome sembra verifimile, che solse comprefa anche la Spagna, e Bretagna. Zofimo, e Zonara furono d' avviso, che Costanzo veramente desiderasse la pace, per ischivare lo spargimento inevitabile del fangue di tanti Popoli . Pece tal impressione nel cuore degli ascoltanti il discorso di Filippo, che durò fatica Magnenzio a far intendere la fua risposta, consistente in dire, ch'egli di buon cuore accettava la proposizion di pace, ma che gli bisognava un po' di tempo per maturarne le condizioni . Con tale fcappata rimife l'affare al giorno feguente, nel quale aringo la fua Armata, e tanto difse de i mancamenti, ed eccessi dell'estinto Costante, che smorzò in cuore de i più d'essi l'inclinazione alla pace.

Tofto dunque fatto prendere l'armi, andò per paffare il Savo in vicinanza di Sciscia (a); ma gli su all'incontro la guarni- (a) Zosimus gione di quella Città, che diede una tiera percossa alle di lui gen- 1.2. 6.48. ti , parte precipitandole nel fiume , e parte trucidandole colle spade. Allora Magnenzio vedendo tanto scompiglio de suoi, caociata la punta dell'assa sua in terra, sece segno con la mano alle milizie di Costanzo di voler parlare di pace; e ne parlò in satti, mostrando di passare unicamente per trattarne con Costanzo, di modo che o i foldati di Costanzo, o Costanzo medesimo, ch'era vicino, fecero cellar la battaglia, e permifero il pallo a Magnenzio. Tale è il racconto di Zolimo, in cui nondimeno apparisce poca verifimiglianza. Quel che è certo, valicato ch'ebbe Magnenzio il Savo, slese il poderoso esercito suo nelle pianure poste fra fl Savo, e il Dravo, bramando intanto Costanzo di ridurlo a Cibala, per dargli battaglia in quel luogo, dove Collantino fuo padre, ventifette anni prima, aveva sconsitto Licinio. Era appunto in Cibala Costanzo, e quivi teneva mirabilmente afforzato il suo campo, quando Tigiano Senator Romano, creduto il medelimo, che vedemmo poco fa Presento di Roma, spedito da Magnenzio. venne a parlargli. Diffe costui un' infinità d' insolenze contro la memoria del gran Costantino, e de' suoi figliuoli, conchiudendo in fine, che se a Costanzo era cara la vita, dimettesse l'Imperio. Non altro gli rispose Costanzo, se non che rimetteva la sua causa alla giustizia di Dio , sperando ch' essa combatterebbe in suo savore, e vendicherebbe la morte indegna del fratello. Permife ancora a Tiziano di andarfene falvo, ancorchè i fuoi Cortigiani foffero in affanno, perche Filippo già inviato a Magnenzio, non era per anche tornato indietro dal campo, e nuova di lui non fi fapeva. Accadde poseia, che Silvano, il quale comandava un corpo di cavalleria di Magnenzio, con tutti i fuoi difertando, passò a i fervigi di Coflanzo: azione, che quanto recò di giubilo all' efercito d'ello Collanzo, altrettanto di affanno apporto a Magnenzio, il (b) Zoffmen quale per paura che altri imitassero quell'esempio (b), si assertò ibid. e. 49. per venire alla decision della lite con qualche combattimento. Zonaras in Alfali Scifcia, e prefala d'affalto, la deferto. Dopo aver dato il facco al paese posto fra il Dravo, e il Savo, piombò addosfo alla Città di Sirmio, capitale del paese, credendosi di entrarvi sen-2a contrallo. Trovò, che i Cittadini, e il prefidio militare aveano fangue nelle vene, e cuore in petto; e però lafciata quell'impresa, rivolse i passi, e l'armi contro la Città di Mursa, situata

alla riva del Fiume Dravo, dove ora è il ponte di Effec; e polchè la trovò ben munita, e coflò caro alle di lui genti un furiofo allalto, per cui fperava di prenderla, fi mife ad alfediarla, Allora fu, che Coflanzo, per non lafeiar cadere quella Città in man del nemico, mofie il fito campo a quella volta. Avvistan el cammino, che Magnenzio gli avea tela ini imbofcata, ebbe maniera di fit ruelliare a nergi quella menica brigata.

niera di far tagliare a pezzi quella nemica brigata.

Furono dunque a villa le due poffenti Armate

Furono dunque a villa le due pollenti Armate, vogliofe amendue di menar le mani, e nel di 28. di Settembre fi Chierarono, per venire a bataglia. Stettero in ordinanza la maggior parte del di, fenza che alcuna di elle cominciafe la dama: s. nel (s) Zanses qual mentre, fe voglism credere a Zonara (a). Magnenzio per te Annello confolio d'una Mavas (ece un orizido farrilizio d'una faciolila. Fis-

in donalth configlio d'una Maga fece un orrido fagrifizio d'una fanciulla. Fi-Lisains in almente accollandoli la fera, cominciò il terribil fatto d'armi, le Fafts. cui particolarità fecondo il folito fon raccontate diverfamente dagli

(b) Julianus Scrittori. Giuliano (b) pretende, che la vittoria non tardafse a di-Oratione II. chiaraffi in favor di Collanzo, con rimanere rovecitato il corpo di battaglia di Maggenzio dall' ala finilitra, e dalla cavalleria d'elso Coflanzo; e che Magnenzio non tardò a prendere la fuga; ma che

contanto; e che magnerato non tarto a prendere la inga; ma cue le fue genti rimefse in ordinanza continuarono a far tella, anima(c) Zosimus te dal coraggio delloro utiziali. Z.simo (c), e Zonara (d) per lo
3. 102-192 contrario ferivono, che il combattimento rellò dubbioso lino alla

(a) Sour ou cervorio, cere il comparamento retto uno sforzo, mifero finalmente in rotta i nemici ; buona parte de quali o rello fredda ful campo, o andò a bere la morte pel Fune Dravo. Perfi furono gli alloggiamenti de i vinti, che andarono a facco; e Magnenzio allorche vidde difepera di la cofa, e d'aver anche corfo pericolo d'

(c) Eurrop. efsere preso, come scrisse Eutropio (c), deposti gli Abiti Imperiain Birviar. li, e travellito si diced alla singa, lasciando indietro si suo cavalo ben addobato, acciocchè si credesse uccio si padrone, e niu-

(f) Sulpi- no gli temése dietro. Abbiamo da Sulpicio Severo (f), che l'
sita Justia Augusto Costanzo nel tempo della zusta streta a successione l'esto 
nella Chiesa de Martiri si Murfa. Certo egli non si mai in concetto di gran guerriero, e da alora dovette raccomandari ben nel
successione de l'amplorar l'intercessione de Santi. Pu questa una
delle più fiere, e sanguinose battaglie, che da gran tempo avesse
veduta l'Europa, e vi perirono al'assistimi ultizali di raro valore
dall'una parte, e dall'altra, uno de' quali spezialmente è ranmemorato da Zostomo (g), cio Menelao Capitano degli Arcteri, sil

(g) Zofimus morato da Zofimo (g), cioè Menelao Capitano degli Arcieri, il 16. a. ja. quale con tal forza, e difinvoltura nel medefimo tempo feagliava tre

tre freccie, che colpiva tre diverse persone. Con una d'esse avendo egli mortalmente ferito Romolo , Generale dell'Armata Magnenziana , questi non volle desistere dal combattimento , finchè non ebbe tolta la vita al feritore, con lasciarvi apprello anch'egli la fua. Nuova più non si seppe di Marcellino, altro Generale d' esso Magnenzio, e gran promotore della di lui ribellione; e però fu creduto, ch'egli perille nel Dravo. La mattina feguente (a) (a) Zonaras Collanzo Augusto si portò a mirare da un' eminenza il campo del- in Annal. la battaglia , ed offervato il funello spettacolo dell'innumerabil gente tanto fua, che nemica estinta, non potè contener le lagrime, confiderando come l'Imperio Romano fosse rimasto privo di si gran copia di brayi ufiziali, e forti foldati, che farebbono flati il terror de Barbari, e il fostegno delle Provincie Romane. Eutropio (b) anch' egli nota , che di fommo pregiudizio all' Imperio (b) Eutrop. riusci la perdita di si valorose milizie. Non sembra poi credibile in Breviare il dirfi da Zonara, che Coflanzo di ottanta mila combattenti . ch' egli avea, ne perde trenta mila, e Magnenzio di trentafei mila, ne sasciò sul campo ventiquattro mila. Vi sarà dell'error nel suo testo. Ordinò dunque Costanzo, che si desse tosto sepoltura a tutti i cadaveri fenea distinzion d'amici, e di nemici, che si curassero i feriti dell'una, e dell'altra parte. Pubblicò ancora il perdono per chiunque avelle portate l'armi contra di lui , ed avuta parte nella morte del fratello Costante. Intanto il fuggitivo Magnenzio (c) ebbe la fortuna per ora di fcappare il meritato gastigo, e di (c) Zosinus falvarfi con ripaffar l'Alpi, tornandofene nelle Gallie, giacchè non 42.613. fi fidava de' Romani , e degl' Italiani , a' quali fapeva d'effere in odio. Nè Coftanzo si senti voglia di fargli tener dietro, nè di proceder oltre, perchè trovò anche l' Armata fua troppo affaticata, ed infievolita di forze (d). La flotta fua, che s'era lasciata vedere (d) Juliani fulle coste dell' Italia in questi medesimi tempi , senza aver opera. Oration, II. to cofa alcuna degna di meinoria, folamente fervi ad imbarcar molti, che fuggivano la crudeltà di Magnenzio, e fra essi non pochi Senatori, e principali di Roma.

## 368 ANNALI D' ITALIA:

Anno di CRISTO CCCLIL Indizione va di LIBERIO Papa I. di COSTANZO Imperadore 16.

(FLAVIO COSTANZO AUGUSTO per la quinta vol-Confoli ( ( FLAVIO COSTANZO GALLO CESARE.

Ali furono i Confoli nell' Oriente, e nell'Illirico; cioè, nelle Provincie dipendenti da Costanzo Imperadore ; imperclocchè per conto di Roma, dell' Italia, e delle Provincie Oltramontane, tuttavía ubbidienti all'usurpatore Magnenzio, abbiamo dal Catalo-(a) Cufpigo de' Prefetti di Roma (a) , che turono Consoli Decenzio ( cioè il fratello del Tiranno), e Paolo. Fece fine in quell' anno a i fuoi Bucherius . giorni il Romano Pontelice San Giulio, dopo avere con incredibil fermezza, e zelo fostenuta la Religione Cattolica contro la prepo-

(b) Chronic tenza degli Ariani (b). Accadde il heato pallaggio di lui nel di Damafi . 12. d'Aprile, e poscia nel di 21. di Giugno, Liverio in sua vece Barenius Annal. Eccl.

sianus;

fu pollo nella Sedia di San Pietro. Tornò Valerio Procolo ad ellere Presetto di Roma, e a lui poscia nel di 9. di Settembre in quell' Britis, Bar. ufizio succedette Settimio Mnasea, che lo tenne sino al di 26. del medelimo mese, in cui ebbe per successore Neragio Cereale. Passò l'Augusto Costanzo il verno nella Pannonia, alteilendo intanto le maggiori forze possibili, per calare nella prossima primavera in Italia. Magnenzio, che già prevedeva il colpo, o fia ch' egli non fi fosse ritirato nelle Gallie nell'anno prossimo addietro, o che tornasse da este Gallie in Italia , si andò a postare ad Aquileja , per (c) Julian. quivi impedir la calata de'nemici (c), Quivi credendoli egli più che ficuro, atrendeva a follazzarfi; quando Costanzo, venuta la prima buona flagione, mife in marcia l'efercito fuo, e la prima

Oration. L. & II.

sep. 11.

fua impresa su quella d'impadronirsi senza gran satica d'un Castello figuato full' Alpi Giulie, creduto da Magnenzio inelpugnabile per la numerofa guarnigione, ch'egli avea quivi collocata. Am-(d) Ammis- miano Marcellino (d) sembra attribuire la facilità di quella connus lib. 31. quista ad un Conte Atto, il quale si lasciò prendere da quel prefidio, e seppe poi con doni, e prome le tirarlo alla divozion di

Costanzo. Per questo colpo veggendo Magnenzio sconcertate le sue misure, si ritirò da Aquileja, lasciando all'armi di Costanzo libera l'entrata in Italia. Di quello, che di poi avvenne in quelle conscontrode poco fi (a. Aurelio Vittore (a) in due parole accenna, che (s) Aurelio Magnenzio verfo Pavia diede delle percoffe alle milizie di Coffano, Pittore in E-mentre difordinatamente l'infeguivano: il che nondimeno a multa fervi per impedire i progreffi dell'armi di Coffano, le quali in fire il ridulero di abbandonato non poco a farlo ritirar nelle Gallie, l'averlo abs (b) Zanara (b), contribui non poco a farlo ritirar nelle Gallie, l'averlo abs (b) Zanara (b), contribui non poco a farlo ritirar nelle Gallie, l'averlo abs (b) Zanara (b), contribui non poco a farlo ritirar nelle Gallie, l'averlo abs (b) Tirano obte delle fue foldateche, per darfi a Coffano colle is danelle. Fortezze raccomandate alla loro cuflodia. Non lafciò per quefto il Tirano d'inviare un Senatore, e poi de i Vefcovi a Coffano, concidente finance del paro con elibriti infino di fottometterfi, purche gli reflafe qualche conervoli grado nella milità. Coffano forta altra ripoda irranando ins

dietro quegl'Inviati.

In fomma non passarono molti meli, che Collanzo Augusto divenne pacifico padrone di Roma, e dell'Italia tutta. Una legge da lui pubblicata (c), per cassare gli atti del Tiranno, se pur la (c) 1.5. de data non è guasta, cel sa vedere in Milano nel di 3, di Novem infirmandis bre dell'anno presente. E il Tillemont (d) osservò, che se Nerazio sub Tyrana. Cereale she dicemmo creato Presetto di Roma, è quel medesimo, Cod. Theoche si sa essere precedentemente stato usiziale della Corte di Co-dossana flanzo, vegniamo ad intendere, che anche nel di 26, di Settembre, mont Mem, Costanzo signoreggiava in Roma, perch'egli inviò colà un nuovo des Emper. Prefetto, cioè, il medefinio Cereale, Ricavasi poi da Giuliano (e); (e) Juliano che Collanzo spedi la sua Armata navale dall'Egitto, e dall'Italia, Orat. L. per ridurre alla sua ubbidienza Cartagine, e l'Affrica; il che gli venne fatto. Veleggiarono fimilmente altre navi a prendere il posfesso della Sicilia; ed avendo satto passar la slotta in Ispagna, que' popoli fino a i Monti Pirenei l'accettarono per loro Signore. Ma questi felici avvenimenti appartengono piuttosto all' anno seguente. Accudiva in questi tempi Gallo Cesare al governo dell'Oriente, quando per tellimonianza di Zonara (f), Magnenzio spedi colà un (f) Zonara fuo ficario per afsaffinarlo, e dar con ciò apprentione di novità a ibid. Collanzo, Soyverti collui alcune persone militari; ma scoperta la ? ou a sa trama, ognun la pagò colla vita. Ma forfe non v'era bifogno d' immaginar collui inviato da Magnenzio, perchè si malamente, come vedremo, reggeva Gailo que Popoli, che da maravigliarfi non farebbe, fe nella stefsa Soria fi fosse maneggrata qualche congiura (g) Hieran; per torgli la vita. A questi tempi vien riferita da San Girolamo in Chronice. (g), e da Teofane (h) una follevazion de' Giudei nella Palestina phanes in Prese l'armi, uccisero di notte le Guarnigioni Romane; poi ssoga- Chienogr. Aaa Tom.IL.

Down b Gruge

Villar de Cafwib.

·· ( rono la rabbia loro contra de Samaritani con fieri faccheggi ; e (a) Aurelius con giugnere infino, se Aurelio Vittore (a) non falla, a dare il titolo di Re ad un certo Patrizio. Ebbero beni presto a pentirsene. Marciò colà da Antiochia Gallo Cefare : me mife a fil di spada molte migliaja, ·fenza neppur perdonare a i fanciulli : e diede in preda alle fiamme alcune loro Castella, e Città, e fra l'altre Tis beriade, Diospoli, e Diocesarea. L'ultima sopra tutto su spianata da i fondamenti, perche ivi era nata la ribellione. Varie leggi (b) del Codice Teodofiano ci fan vedere l'Imperadore Costanzo ne' primi sei mesi , ed anche nel Dicembre dell' anno presente , in Sirmio, e Sabaria della Pannonia; ma fi può ben temere; che

(b) Gothofredus Chron. Cod. Theodofian.

> Anno di Cristo cccliii. Indizione xi. di LIBERIO Papa 2. di Costanzo Imperadore 17.

non tutte quelle date fieno giuste.

Consoli (FLAVIO COSTANZO AUGUSTO per la sesta volta, FLAVIO COSTANZO GALLO CESARE per la seconda.

COntinuò ad esercitar la Presettura di Roma Nerazio Cereale fi-no al di 8. di Dicembre, nel qual giorno ebbe per successore Memmio Vitrafio Orfito. L'anno fu quello, in eui l'Augusto Costanzo giunse a terminar felicemente la guerra contra del Tiranno Magnenzio. S'era, siccome dicemmo, ritirato costui nelle Gallie, dove attefe a premunirsi il meglio che potè, giacche prevedeva, che le forze di Costanzo erano per cadere addosso di lui anche in (a) Julian. quelle parti. Giuliano (c) ci afficura, ch'egli maggiormente fi fere-Oracion. L. ditò per le tante efforsioni, e crudeltà, che allora commise per unit danari, di modo che abbondavano i defiderofi della di lui rovina. (d) Amais- Abbiamo da Ammiano (d), che la Città di Treveri chiuse le par-

nus Marcel- se a Decențio Cesare di lui fratello, ed elesse per suo difensore un tinus lib. 15. certo Pemenio , che poi nell'anno 355. ne pago il fio. Zofimo (e) (e) Zofimus ancora scrive, che avvenne in questi tempi l'irruzion de' Barbari 16.2. 6.53. della Germania nelle Gallie, proccurata fotto mano con regali dal medefimo Coftanzo Augusto. Ma quello, che probabilmente ridufse a mal termine gli affari di Magnenzio, fu l'andare i foldati, ed ufiziali suoi desertando con passare al servigio del nemico limperadore. Perciò impoverito di forze, impedir non potè il passi gio dell' Aipi all' Armata di Costanzo, riducendoli folamente a con-

traftarle i progressi al luogo di Monte Seleuco nell' Alpi Cozzie ! posto nel Deltinato d'oggidà fra Die, e Gap. Quivi battaglia segui fra i due nemici eferciti, e ne ando fconfitto quel di Magnenzio. Perciò il Tiranno faivatofi a Lione con poca gente di feguito, fi trovo presto in istato di disperazione; perchè avvedutosi, che i suoi foldati l'aveano come bloccato in casa, con pensiero di darlo vivo in mano di Costanzo, usci per ricordar ad essi il loro dovere nel di 15. d'Agollo, come ha Socrate (a), Ma udito (b), che grida (a) Socrates vano tutti: Viva Costanzo Augusto, rientrato nel palazzo, e traipore Escales. tato da rabbia e furore, uccife la propria fua madre; feri graves (6) Sozone mente Desiderio Cesare suo fratello: sveno ancora, o pure ferì chi Zonaras: gli capitò davanti de' suoi cortigiani, ed in fine (c) colla punta del. Zosimus, la spada rivolta al suo petto, correndo contro al muro, tal ferita (e) Aurelius fi diede, che col langue usci anche l'empia di lui anima, esentando in tal guifa se stesso da i tormenti, che poteya aspettarsi, car Epitome. dendo in mano di Costanzo; ma non già da quei della Divina Giustizia per le tante iniquità da lui commelse. Decenzio Cefare suo fratello, che chiamato veniva in ajuto di lui, arrivato alla Città di Sens (d), dove intefe il fine di Magnenzio, anch' egli con istroz- (d) Haclus zar se slesso termino i suoi giorni nel di 18. d'Agosto. Zonara (e), in Fastis. che fa solamente serito Desiderio Cesare altro di lui fratello, quan-musin Cheqdo v' ha chi il vuole ammazzato dal medefimo Magnenzio, feri-alco, ve . che guarito esso dalle ferite, andò poscia a rendersi all' Augu- Europ. in flo Costanzo, senza poi dire cosa ne divenisse. Ed ecco il tine Breviar. del Tiramo Magnengio, per la cui morte niuna fatica durò più La e sa Costanzo ad aver l'ubbidienza di tutte le Gallie, e Spagne, e (e) Zonaras della Bretagna, e viddefi per confeguente tutto l'antico valto Im- in Annalib, perio Romano ridotto fotto il comando di lui folo.

Abbiamo nel Codice Teodofiano leggi (f), che ci fan vedere (f) Gothoquesto Imperadore in Ravenna nel di 21. di Luglio, in Lione nel fredus in di 6. di Settembre, e in Arles nel di 3. di Novembre. Certo è, Theodof. ch'egli passò nelle Gallie, per rallegrare i suoi occhi in mirar si grandi conquiste, ma non già per recar allegrezze a i popoli di quelle contrade. Giuliano Cefare (g) nell'orazione feconda fatta in ono- (g) Julian. re d'esso Costanzo, esaita molto la di lui elemenza verso coloro Oracella. ancora, che s'erano moltrati più appallionati in favor di Magnen« zio; ma è da credere, che la fua penna prendelle unicamente configlio dall'adulazione. A Comincia qui a comparire in ajuto nostro la Storia di Ammiano Marcellino, Scrittore contemporaneo, cioc. il libro decimognario co i fulleguenti, giacche il tempo ci ha ru-Aaa 2

Hierony-

es Ares in

nus Marcel-Linus 1. 14. 6. 20.

(a) Ammia- bato gli altri tredici precedenti . Ora egli scrive (a) , che perveinto Costanzo ad Arles ful tin di Settembre, o sul principio di Ottobre, quivi passò anche il verno, è che nel di 8. d'esso Ottobre solennizzò i tricennali del suo Imperio Cesareo con singolare

46,2.5.54 · 60 6 7 6

magniticenza di divertimenti teatrali, e di giuochi circensi: il che fatto s' applicò a contaminar-la felicità, ed allegrezza della vittoria, con divenir più fiero, e superbo, come Zosimo (b) lasciò scritto, e con metterfi a far rigorofa giustizia degli amici, e parziali dell' estinto Tiranno. Il peggio su che da ogni banda saltarono su accufatori 7 o calunniatori p a' quali fi preflava facilmente credenza. perchè piacevano; e tanto addoffo a i colpevoli (fe pur colpa era l'aver dovuto ubbidire ad un Tiranno ) quanto agl'innocenti fi fcaricò l'ira di Costanzo, e l'avidità del Fisco, levando a non pochi di loro e roba, e vita, e condennando altri all'efilio. Ammiano ci lasciò un lagrimevol racconto di tali crudeltà; delle quali spezialmente fu ministro un Paolo Spagnuolo, Notajo di Corte, spedito anche nella Bretagna, per far quivi buona caccia: azioni tutte di grave discredito alla riputazion di Costanzo, il quale si malamente pagava i benefizi a lui compartiti da Dio; A i primi meli di quell' anno pare, che appartengono le nozze d'esso Imperadore con Eusebia; figliuola di un Console di Tessalonica, lodata dagli anti-

Victor in Epitoms.

THE PARTY

Orat. III. lib. 21.

Zofimus 43.6.4.

ad verbum Legatius .

(c) Aurelius chi Scrittori (c) per la sua beltà, ma più per la saviezza, e regolatezza de fuoi coflumi , e per la letteratura , fuperiore all' ufo del suo sesso; ma non esente però da difetti, siccome vedremo Era Coffanzo da qualche tempo vedovo, fenza aver potuto ricavar Anmianus proleçda più di uno antecedente matrimonio ; le quantunque egli amalie non poco quella muova compagna, neppur col tempo da essa riportò alcuno de sospirati frutti. Due fratelli ancora aveva effa Eufebia, cioè Eufebia, ed Idacio, che furono poi Confoli, avendo rella principalmente fatta fervire l'autorità fua per efaltare i helmal fuoi parenti e gli amici della fua famiglia. Vero è che Ammiano parla della di lei prudenza; ma non seppe ella guardarsi dal fallo, e dalla superbia, maligni, ed ordinari compagni delle uma-4d) Suidas ne grandezze. Intorno a ciò abbiamo un caso narrato da Suida (d): in Lizito. Tenevano i Vescovi Ariani d'Oriente un Concilio in una Città . dove anche foggiornava l'Augusta Eusebia; e portatisi ad inchinarla ; furono da ella ricevuti con gran contegno , ed altura : II solo Leongio Vescovo di Tripoli in Lidia, Ariano anch' esto, e di tella non meno alta, che quella dell' Imperadrice, fi aftenne dal visitarla. Fumò per la collera Eufebla; ma untavia si contenne,

e con-

e contentoffi di fargli ricordare il suo dovere, offerendosi ancora di dargli una fomma di danaro, e di fargli fabbricare una Chiefa. Leonzio le fece rispondere, che v' anderebbe ogni qual volta ella fosse disposta a riceverlo col rispetto dovuto ad un Vescovo, cioè, a venirgii incontro, e ad inchinarii per prendere la fua benedizione; altrimenti egli non intendeva di voler avvilire la Dignità Episcopale. A tale risposta smaniò l'altera Principessa, proruppe in indecenti minaccie, e corfe in fatti al marito, dolendosi come di un grave affronto, ed attizzandolo alla vendetta. Costanzo più saggio di lei , dopo aver lodata la generola libertà del Vescovo", configlio l'adirata Signora ad attendere a i grandi affari della fua toletta. Ma se quello Prelato Ariano volle correggere, il fatto deil' Imperadrice con un maggiore dal canto fuo non fi può già lodare, perchè lo spirito del Cristianesimo ha da esfere spirito d'umiltà, e i faggi fanno accordar infieme questa virtò col fostencre nello stesso il decoro dovuto alla lor dignità. Abbiamo poi da Ammiano (a), che non offante così prosperosi successi dell'armi di (a) Ammia-Collanzo Augusto, le Gallie non goderono in questi tempi pace, nus lib. 14 perchè insestate dalle scorrerie delle Nazioni Germaniche, e da i & segu. foldati di Magnenzio o caffati, o pertinaci nella primiera ribellione. In Roma ancora si provarono sedizioni per la penuria del vino, si pure per gli mali efletti dell'abbondanza; e dell'ozio. Un bel ritratto fa qui Ammiano del luffo, e de' corrotti coftumi de' Romani d' allora, confessando nulladimeno, che quella gran Città era tuttavia in venerazione presso d'ognuno. L' Oriente anch'esso tieramente restò turbato dalle incursioni degl' lsauri, che si stesero per varie Provincie, dando il facco dappertutto, e nel medefimo tempo i Saraceni infeltarono non poco la Mesopotamia, Finalmente se son giusti i conti del Gotofredo, appartiene a quest'anno un' importante legge (b) dell' Augusto Costanzo , indirizzata a Tauro Prefetto del Pretorio d'Italia, con cui fu ordinato, che per tutte le Placuit. Città, e in ogni luogo d'Italia fi chiudessero i Templi de' Genti-nis Cod. li , e fossero vietati i sagrifizi a i salsi Dei; e ciò sotto pena della Theodossan. vita, e del conlifco di tutti i beni. A quella legge pare, che avelse riguardo Sozomeno (c), allorche anch' egli accenna l' Imperial (c) Sorome Comandamento di chiudere i Templi del Paganelimo. E percioce aus Histore chè il Tiranno Magnenzio condiscendendo alle istanze de' Gentili: 1-3-6-16. avea permello loro il far de' fagrifizi in tempo di notte, Costanzo con altra legge (d) cassò quella licenza : il che non bastò già ad (d) 1.5. de offinguere le inveterate superstizioni, troyandosi anche da li in-Paganis, nan- Cod. cod.

nanzi de i fagrifizi notturni fatti al Dio Mitra, cioè al Sole, come costa da alcune Iscrizioni, che si leggono nella mia Raccolta (a), ed altrove.

Claff. Conf.

Anno di CRISTO CCCLIV. Indizione MIL. di LIBERIO Papa 3. di Costanzo Imperadore 18.

Confoli FLAVIO COSTANZO AUGUSTO per la fettima volta, FLAVIO COSTANZO GALLO CESARE per la terza.

Ontinuò anche per quell'anno ad esercitar la Presettura di Ro-

ma Memmio Vitrafio Orfito, ficcome costa dal Catalogo antichissimo pubblicato dal Cuspiniano, e poi dal Bucherio, che in quest' anno viene a noi meno, convenendo cercar' altronde i successori in essa dignità. Dopo avere l'Augusto Costanzo passato il verno in Arles. Città allora delle primarie delle Gallie, avvicinandosi la primavera, passò a Valenza (b), con animo di portar ous lib. 14 la guerra addosso a Gundomado, e Vadomario fratelli, Re degli Alamanni , per vendicar le frequenti incurlioni fatte da loro nel Paese Romano. La massa delle milizie si faceva a Scialion sopra la Sona : ma perchè i tempi cattivi impedivano il trasporto de' viveri : l'efercito, che ne penuriava, fi ammutino, e bilognò inviar colà Eusebio Mastro di Camera, che guadagnati con danaro i principali, quetò il tumulto. Mifeli finalmente in marcia quell' Armata collo flesso Augusto, e dopo molti disagi pervenuta al Reno al di sopra di Basilea, quivi tento di gittar un ponte sul fiume. Per le freccie, che diluviavano dalla riva oppolla, si trovò quali impollibile; ma avendo persona pratica del paese, e ben regalata, scoperto un buon guado, per di là passarono tutti nel territorio nemico, ed avrebbono potuto lasciare una funesta memoria agli Alamanni, se qualche utiziale dell' Esercito Imperiale, ma d'elsa nazione, non avelse pietolamente avvertiti i Re nemici del pericolo, iu cui si trovavano, e per cui spedirono tosto Ambasciatori ad umiliarsi, e chiedere pace. Non duro satica i' Usizialità a consentire; forse perche sapevano, essere Collanzo sortunato nelle guerre civili , molto sventurato nell'altre . Fu dunque conchiusa la pace con accettar l'esibizione satta dagli Alamanni di somministrare all' Imperadore delle truppe ausiliarie. Dovette

sep. 10.

poi Costanzo sare un giro per l'Italia (a), trovandosi leggi da lui (a) Corhedate in Milano, Celena, e Ravenna, con tornare in fine a Mila fred Chron. no, dove per atteflato di Ammiano, egli fi trattenne per tutto dofi.

il verno seguente.

Correva già gran tempo, ch'esso. Augusto era disgustato di Gallo Cefare fuo cugino, a cui già vedemmo appoggiato il governo dell'Oriente; e ciò a cagione de'fuoi mali portamenti. Non aveva quello Principe più di ventiquattro anni, allorchè fu promolfo alla Dignità Cefarea da Coflanzo, Il trovarli egli portato improvvilamente si alto dalla haffa fortuna, in cui era vivuto per l'addietro: l'aver per moglie una forella dell'Imperadore: l'effere suo cugino, e il godere un'autorità quali fovrana in tante belle Provincie, gli mando tolto de i fumi alla tella, accresciuti da qualche buon successo dell'armi-sue contra de' nemici dell'Imperio, e dagli adulatori, e panegirifti, fra' quali fi conta anche Libanio Sofista. A renderlo anche più cattivo, e crudele contribui non poco Costantina sua moglie, che portava il titolo di Augusta, donna piena d'orgoglio, che Ammiano (b), forfe con eccelso di passione, arrivò a chiamare una (b) Ammiano Megera, la quale in vece di addolcirlo, l'andava incitando conti- nus lib. 14. nuamente a i procelli, e alle morti, non mancando mai pretelli pet cap. 1. opprimere anche le persone più illustri, ed innocemi. Professava Gallo, è vero, la Religione Criftiana (c), e per eura fua fegui in (c) Sorome-Autiochia la traslazione del Corpo del celebre Martire San Babi-nus Hiftor. la; ma non men di Collanzo Augusto favoriva anch' egli , e fomentava il Arianismo: perlocche Filullorgio (d) Ariano parla assai bene mut in Gen di lui. Ma convengono gli Storici tutti d'allora, che non lieve era & alibi la sua crudeltà, ed ingiultizia, ed intin lo stelso Giuliano (e) suo (d) Philofratello, tuttocche si ssorzi di scusar le di lui azioni, e di rigettarrie storgine 1.3. la colpa addosso a Costanzo Augusto, pure consessa, ch'egit su d' (29, 27, umore selvatico, e sieso, e non satto per regnare. Ma lo Storico in Epith. 44 Ammiano fenza briglia fcorre nelle accuse di quello Principe, dipin- Athen. gendolo per nomo di tella leggiera, pieno fempre di fospetti, credulo ad ogni calunnia, e pero portato a spargere il sangue antiora degl' innocenti, con che de i veri colpevoli, Faceva egli uno fludio particolare sol mezzo di afraissime spie, per saper quello, che si diceva di lui anche nelle case private; e per chiarirsene meglio, eqminciò ad ulare di andar la notte travellito per le oflerie, e botteghe. Ma non durò molto quella fua viltà; perchè essendo le strade di Antiochia illuminate da molte lumiere la notte, in guila che quali vi compariya la chiarezza del giorno (il che fi praticava allera en-

(a) Liban. is Pisa.

che in altre Città ) egli fu più d'una volta riconosciuto , ne più s attentò ad esporsi a maggiori pericoli. Ma non gli mancavano relatori di quanto si diceya, o pur si singeva, che si dicesse; e ad ognuno si dava benigno ascolto, e poi senza processi, e senza dar le difefe, facilmente fi procedeva alle condanne, Perchè Libanio Sofifta (a) gli era assai caro ( verilimilmente per le sue adulazioni ) la scappo netta un giorno. Da chi gli voleva male su subornato un uomo iniquo ad accularlo di fortilegi contro la persona dello flesso Gallo. Ma Gallo freddamente gli rispose, che andasse a produr tali accuse davanti a i Giudici ordinari ; e con ciò si sciolie in fumo la meditata trama. Accaddero di poi vari difordini in Antiochia per la carellia del grano. Perchè a cagion d'essa i Magiltrati non poterono foddisfare alla di lui premura per una festa, ne fece morir alcuni, ed altri cacciò nelle carceri: il che accrebbe il male. Andoffene egli a Jerapoli, fenza provvedere al bifogno del Popolo; con aver folamente dato per rifposta, che Teofilo. Governator della Soria avea gli ordini opportuni, Lafeiò in tal guifa esposto quel Ministro al furor della Plebe, la quale vedendo sempre più incarire i viveri; un di gli pose le mani addosso , e dopo averso barbaramente uccifo, ftrafeinò il di lui cadavero per le ftrade.

Erano riferiti a Collanzo Augusto tutti questi, ed altri disordini; ch'io tralascio; e però a poco a poco comingio a ritirare di fotto al comando di Gallo le milizie de quelle Parti : Poscia in oceasio-(a) Annis-ne (b), che mancò di vita Talaffio Prefetto del Pretorio d'Orientes rus lib. 14 mando colà Domiziano ad efercitar quell'autorevole impiego, rico noscendosi da cio, che gl' imperadori nel dare allora i governi a i Cefari , fi riferbavano l'elezione aimen delle cariche principali. Seco portò Domiziano un ordine fegreto d'indurre con bella maniera, e tutta dolcezza Gallo a dare una fcorfa in Italia. Ma ficco me coflui era un nomacelo ravido, ed incivile, arrivato ad Antio chia, passo davanti al Palazzo del Principe, senza curarsi di usare con lui ano alcuno di rispetto, e portatoli all'abitazion consueta de i Prefesti del Pratorio, quivi li fermò per qualche tempo fenza ufeirne, con allegar degl'incomodo di fanità, ma intanto raccoglien do tutto il male, che fi diceya di Gallo, per avvifarne l'Imperado re. Chiamato poi da effo Cefare andò in tine a vilitarlo, e fra l'altre cofe fgarbatamente gli diffe, effervi ordine di Coltanzo; ch'effo Principe andatte in Italia: perche altrimenti facendo, comanderela be, che gli foffero trattenuti i falari, e le provvisioni folite a fommi niftrații a ini , e alla fua famiglia ; e ciò detto, dispettofamente se

ne ando, Gallo, giacchè Domiziano, benchè invitato altre volte, non si lasciò più vedere, montato in collera, mandò parte delle sue guardie a rinferrarlo in casa (a); perciocchè Monzio, o sia, come (a) Sozomez altri l'appellarono, Magno Questore, parlò a quelle guardie, con nus Histor. dir loro, che quando pur volevano far fimili violenze a un si riguardevole ufiziale dell'Imperadore, dovevano prima abbattere le Scholaste. statue dell' Augusto Costanzo, cioè, venire alla ribellione : Gallo Cesare di ciò avvertito, andò si fastamente in furia, che spinse le in Chionogra guardie addosso al Questore, il quale insieme col Prefetto Domiziano fu in breve melso a pezzi, e i lor corpi gittati nel fiume. A questi sconcerti ne tennero dietro degli altri, che tutti riferiti a Costanzo Imperadore, il misero in grande agitazione, e tanto più, perchè faltò fu il timore, che Gallo folse dietro a far delle novità. e meditalse di ulurpare l'Imperio. Quello timore agevolmente in cuore di lui nato, perché Principe naturalmente fospettoso, poscia fu avvalorato (b) da Dinamio, e Picenzio, iniqui fuoi cortigiani, (b) Annia: e da Lampadio Prefetto del Pretorto, uomo fommamente ambizio nus lib. 14, so, e dagli Eunuchi di Corte, che gran credito aveano presso il 6.8. 8 1.15. Regnante. Socrate (c) fu d'avviso, che ben sondati sossero i sospete (c) Socrates ti di Costanzo, ed Ammiano inclinò anch'egli a credere de i per- Hist. L.s. niciosi difegni in Gallo. Giuliano (d) di lui fratello, e Zolino pre- (d) Juliano tendono tutto ciò falfo. La gelosia di flato ne' Principi, maffima- Epift. ad mente deboli, è un mantice, che di continuo loro ispira le più Athenien si violente rifoluzioni; e così ora avvenne, con prendere Costanzo la determinazione di levare al cugino Gallo non folamente la porpora, ma anche la vita.

La maniera da lui tenuta per compiere tal difegno, fu la feguente. Chiamo prima in Italia Ursicino, Generale dell'armi in Oriente (e), per paura, ch' egli non si unisse con Gallo, o facesse altra (e) Ammianovità in quelle Parti. Venuto ch' egli fu, Costanzo spedi a Gallo "us ib. c. 9 una lettera, tutta profumata di elpreffioni amorevoli, pregandolo di venire a trovarlo in Italia, per confultar feco intorno a i bifogni prefenti, e mallimamente intorno a i Perliani, che minacciavano un'irruzione nelle Provincie Romane. Nello stesso tempo fece sapere a Costantina sua sorella, che se voleva dargli una gran confolazione, venisse auch'ella alla Corte. Attesta Filostorgio (f), che (f) Philoquella chiamata pose in somma apprensione tanto Gallo, che la florgius La moglie: tuttavia fu creduto, che andando Costantina innanzi, saprebbe essa ammollir l'ira del fratello, ed ottener grazia pel marito. Però ella fi mise in viaggio, e Gallo le tenne dietro. Ma giunta Tom, II. Выь

Epiphani

Costantina nella Bitinia al luogo di Cene, quivi assalita da maligna sebbre, terminò il corso del suo vivere, e il corpo suo su portato di poi a Roma, e seppellito nella Chiesa di Sant' Agnese, già da lei fabbricata. Allora Gallo si vidde come perduto: e se Ammiano dice il vero, pensò ad ufurpar l'Imperio; ma non ne trovò i mezzi, perchè odiato da i più, e perchè Costanzo gli avea tagliate le penne, con levargli le milizie. Incoraggito poi dagli adulatori arrivò a Costantinopoli, dove si sermò a vedere i giuochi circensi, benchè sollecitato dalle lettere di Costanzo, che l'aspettava a braccia aperte, e mandato aveva intanto ufiziali, per vegliare sopra le di lui azioni, fotto pretesto di servirlo nel viaggio. Lascio Gallo in Andrinopoli buona parte della fua famiglia, e con pochi de' suoi giunse a Petovione, oggidi Petau, vicino al Fiume Dravo. dove poco stette ad arrivar anche Barbazione Conte de' domestici. o sia Capitan delle guardie, che molte calunnie avea prima inven-(a) Annia- tato contra di lui (a), e non tardo a spogliarlo della porpora, e

Philoftorg.

di tutti gli altri Ornamenti Principeschi, afficurandolo poi con più giuramenti a nome di Costanzo, che niun altro male gli accaderebbe. Ma il misero su condotto di poi alla Fortezza di Fianone. fulle cofle della Dalmazia, o fia dell' Istria, vicino a Pola, dove a Crispo figliuolo del gran Costantino negli anni addietro era stata tolta la vita , e dove Gallo fu sequestrato, sotto buona guardia . Credefi , che veramente l' Augusto Costanzo avesse intenzione di non far di peggio al deposto cugino; ma tanto picchiarono Eusebio, e gli altri Eunuchi di Corte, che mutò maffima. Fu inviato lo stesso Eusebio con Pentado Segretario, per esaminarlo intorno alla morte di Domiziano, e d'altri, secondocchè s' ha da Ammia-(b) Julian. no: il che è da contrapporre a Giuliano (b), e Libanio (c), che il dicono condennato fenza ascoltarlo. Rispedi poi Costanzo lo stesso Pentado ad eseguir la sentenza di morte sulminata contra di Gallo; e quantunque Filostorgio (d), e Zonara (e) scrivano, ch' egli pentito inviò un ordine in contrario, quello per frode degli Eunuchi non arrivò a tempo, e Gallo ebbe mozzata la tella. Cattivo fine fecero poi coloro, che maggiormente colle lor bugie aveano (e) Zonaras contribuito alla di lui morte, come Barbazione, Scudilone, ed altri . Scaricossi ancora lo sdegno di Costanzo, Principe implacabile, come avviene a chiunque è di picciolo cuore, sopra gli uccisori di Domiziano, e di Monzio; giacchè trovandofi esso Augusto solo pollellore del Romano Imperio, diviso per tanto tempo addietro fra più Imperadori, e Cefari (f), andaya ogni di più crefcendo

Epitt. ad Athenienf. (c) Libanius Orat. XII. (d) Philo-Rorgius Hifor. lib. 4. in Annah

(f) Ammianus ub. 15. 6.1. 6 2.

la di lui crudeltà, ed orgoglio, Fatto anche venir dalla Cappadocia Giuliano fratello dell'estinto Gallo, poco mancò, che a lui pure non levasse la vita per le suggestioni degli adulatori di Corte. ma interpollali in favore di lui l'Augusta Eusebia , su mandato a Como, e poscia ottenne di poter pallare ad Atene, per continuar

lo studio delle lettere, che era il suo savorito.

Abbiamo da Ammiano, che in quell'anno, per avere alcuni Popoli dell'Alamagua fatte più incursioni nelle Terre Romane verso il Lago di Costanza, Costanzo Augusto nella state mosse l'Armata contra di loro, e fermatoli nel paese di Coira, inviò innanzi Arbegione, che sulle prime ebbe delle busse, ma poscia in un secondo combattimento sconfile i nemici: perlocchè Costanzo tutto glorioso, ed allegro se ne tornò a Milano, dove passò ancora il verno seguente. A quest'anno appartiene pur anche la rihellion (a) di Sil- (a) Aurelius vano, nobile, e valorolo Capitano Franzese: quel medesimo, che Vutor in abbandonato il Tiranno Magnenzio prima della battaglia di Mursa Zonaras in era pallato a i servigi dell'Augusto Costanzo, e creato di poi Ge- Annalibus. nerale di fanterla, fu inviato nelle Gallie per reprimere i Barbari Ammianus Germanici, che mettevano a sacco, e suoco quelle contrade. Chec- 415.65. che dicano di lui Giuliano (b), e Mamertino (c), si crede, che (b) Julian, Silvano procedelle da uomo prode, ed onorato in far guerra con- Oration. II. tra de Barbari. Ma non gli mancavano emuli, e nemici alla Cor- ilnus in Pate, i quali proccurarono la di lui rovina: Dinamio , uno de' bassi negyris. Jul. cortigiani, per quanto fi diffe, fu il fabbricator della trama. Impetrò egli lettere commendatizie da Silvano a vari personaggi di Corte, e poi ritenuta la fottoscrizione, e cancellate con pennello l' altre lettere della pergamena, vi scrisse ciò, che volle, cioè, delle preghiere in gergo ad esti suoi amici, per essere ajutato a falire, dove la fortuna il chiamava. Portate dall'iniquo Dinamio tali lettere a Lampadio Prefetto del Pretorio, che poi fi fospettò complice della frode, passarono sotto gli occhi di Costanzo, e tosto falto fuori l'ordine della carcerazion delle persone, alle quali erano indirizzati que'sogli, Fu ancora spedito nelle Gallie Apodomo, per far venire Silvano alla Corte; ma collui prima d'avvifarlo, fi perde ad occupare i di lui beni, e a tormentare alcuni de'di lui dipendenti. Ciò diede impulso a Silvano di non volersi arrischiare al viaggio d'Italia, essendo egli assai persuaso, che in questi tempi l'elser acculato, e condemiato era facilmente lo stesso; e però non fapendo qual partito prendere, si ridusse a farsi proclamare Augusto dalle milizie di suo comando. Troppo sventuramente per Bbb 2

lui, perchè in questo mentre estendos scopera le surberle di Dinamio alla Corte, e per conseguente la di lui innocenza, se avese tardato a far quel gran passo, era in salvo l'onore, e la vita
fua. Giunto a Milano l'avviso della di lui ribellione, ne sguazzarono i suoi emuli, al vedere fortunatamente verificati i lor falsi
rapporti; e Costanzo Augusto inviò tosto nelle Gallie Ufsina Conte,
il quale a dirittura si porto a Colonia; e singendo d'ellere colà
andato per unissi con Silvano, entrò seco faciliamente in considenza,
sinche sotto mano guadagnati alcuni soldata, il sece un di tagliare
a pezzi, dopo soli ventotto giorni dell' usurpato Imperio. A spra
giultizia fui opi stata di ascuni complici di Silvano. Consutocio si mostrò questa votta si discretto Costanzo (a), probabilmente
perchè canò, efere stato precipitato l'infessio in finessi con la considera di considera si estende suoi processio si infessio processio si risolicio di silvano. Consutocio si mostrò questa votta si discretto Costanzo (a), probabilmente
perchè canò, efere stato precipitato l'infessio in silvano con successio si risolicio si

giuftizia fu di poi fatta di afcuni complici di Silvano. Contuttoci.

(a) Aurel. cio fi moffrò quella voita si difereto Collanzo (a) probabilmente
Vedur in Eprinner.

(b) Ammisprinner.

(c) Ammisprinner.

(d) Attico.

Orat. 1.6

(e) Hitten. ho parlato in quello, e di Silvano.

To tenendo dietro a San Girolamo (e) ne

(e) Hitten. ho parlato in quello, e di Silvano.

Anno di Cristo ccclv. Indizione xiii, di Liberio Papa 4. di Costanzo Imperadore 19.

Confoli FLAVIO ARBEZIONE,
QUINTO FLAVIO MESIO EGNAZIO LOLLIANO.

(d) Thistor.

Ol favore d'alcune Iferizioni da me rapportate altrove (d) [emp-360.

Liliano fi trova ancora coi nome di Mavortio. Continuò per alcuni mesi dell'anno presente nella Presettura di Roma Memmio Viusso Ortico, ed chie poi per s'uccessore Leonsio, personaggio assi iodato da Anmiano. Per quanto si raccegsie dalle leggi del fedute Cro-conice, Codice Teodossano (e), i' Augusto Coltanzo per lo più foggiornò molte, Codi.

Takedof.

In un dell'anno no corrente, nè ando a Roma, o a Sirmio, come per rerore si legge in due date. Fu appunto in ella Città di Mino tentuto in quest'anno un famos conceilabolo, a cui interventano currente per anno corrente mento dell'antico anno corrente mento dell'anno corrente per anno corrente mento dell'anno controlla città di Mino tentuto in quest'anno un famos conciliabolo, a cui interventano con controlla controlla con quest'anno un famos conciliabolo, a cui interventano con controlla con controlla con controlla con controlla con controlla con controlla controlla con controlla con controlla controlla con controlla controlla con controlla controlla con controlla controlla controlla con controlla controlla controlla con controlla cont

ne io slesso Imperadore spasimato fautor degli Ariani : il per-

Territoria Gragia

chè prevalle il loro partito. Quivi fu deposto S. Atanasio (a); e (a) Seres. perche Papa Liberio con altri Vescovi ricusò il sottoscrivere gl' Sulpicius iniqui decreti, d'ordine di Collanzo fu mandato in efilio. Venne lib.11. anche forzato il Clero Romano, ad eleggere tin altro Pontefice, che Annal Eccl. fu Felice, essendosi poi disputato fra gli Eruditi, se questi sosse vero, o non vero Papa. Tolto di vita Silvano,, l'unico Generale, di cui rispetto, e paura aveano in addietro i Barbari della Germania, parve che si aprisse la porta al loro surore, per iscorrere liberamente per le Provincie Gallicane, e portar la desolazione dappertutto (b). Attella Zosimo (c), che i Franchi, Alamanni, e (b) Amnie-Sassoni presero, e devastarono quaranta Città poste lungo il Reno, eso.8, e fatto un immenfo bottino, condusfero in ischiavitù un' infinita di (c) Zostana persone. Nello stesso anche i Quadi, e Sarmati, dandosi l.3. cap. 14 probabilmente mano con gli aitri Barbari , mettevano a facco la Pannonia, e Melia superiore, senza trovar chi loro sacesse resilenza. Del pari i Persiani non lasciavano quieta la Mesopotamia. Coflanzo intanto se ne flava da lungi offervando quelli malori, nè provvedeva al bisogno. Pieno sempre di diffidenze e timori non ofava di pallar nelle Gallie, dove maggiore era il bifogno; e neppur vi spediva Generali, paventando l'esempio di Silvano. Mentre vacillava fenza appigliarfi a rifoluzione alcuna, l'Imperadrice Eusebia, donna di fingolar prudenza, ancorchè conoscesse il sospettolo genio dell'Augusto Conforte, massinnamente verso de' parenti, pure con sì bel garbo gli seppe dipignere la persona di Giuliano di lui cugino, e fratello dell'estinto Gallo Cesare, chiamandolo giovane d'ingegno semplice, che metteva tutto il suo piacere ne' foli fludi delle lettere, ufando perciò il mantello da Filosofo, e poco comparendo pratico degli affari politici, che bel bello induffe Costanzo a richiamarlo da Atene in Italia, e poscia a conserir-

gli il titolo di Cesare : Scoperta da i Cortigiani quella intenzione dell'Imperadore, e temendo di veder calare la loro autorità, e possanza, non dimenticarono (d) di fi.: quanta opposizione poterono, con rappresentargli (d) Anniei pericoli, a'quali si esponeva, massimamente inalzando un fratel-nus ibid.; to di Gallo, e tanto più perch'egli non avea bisogno di compagni (e) Idarius per governar tutto l'Imperio. Ma più di loro fi trovarono pollenti in Faftis; le persuasive dell'Augusta Eusebia, di modo che raunate le milizie Socrates tutte in Milano (e), e salito Costanzo sul Trono, dichiarò Cesare il Hist. La fuddetto fuo Cugino Flavio Claudio Giuliano; gli diede la Porpora "27. Cefarea, e destinollo al governo delle Gallie, per far testa a tan- in Chron-

ti Barbari scatenati contra di quelle contrade . Straordinarie in tali congiuntura furono le acclamazioni, e il giubilo de'foldati, ed orribile lo strepito de' loro scudi battuti sopra il-ginocchio; che queflo era il fegno confucto dell'allegrezza : laddove il battere colle lancie gli scudi, segno era di sdegno, e dolore. Trovavasi allora il novello Cesare in età di venticinque anni, picciolo di statura, ma spiritoso, ed agile, di volto nondimeno poco avvenente, al che contribuiva ancora l'aver egli voluto ritener la barba mal pettinata, e (a) Aurelius rabbuflata (a), che affettavano i Filosofi di quel tempo, benchè Vittor th E- avelle depollo il mantello filosofico. Ma qui non finirono gli onori

Julianus in

da Collanzo compartiti a Giuliano. A lui diede ancora in moglie Elena sua sorella, e poscia nel di primo di Dicembre (b) l'incam-(b) simmis- mino alla volta delle Gallie, accompagnandolo fino ad un luogo ponus 46. 15. 10 fra Lomello, e Ticino, o vogliam dire Pavía, Appena giunto a Turino intese Giuliano la funesta nuova, che l'insigne Città di Colonia affediata da i Barbari, era finalmente caduta in loro mani, fpogliata, e diroccata dal loro furore: nuova, che il rattrillò forte, quali cattivo augurio a i suoi passi. Nè si dee tacere, che

il gelolo Coltanzo si studio per quanto potè di ristrignere l'autorità del cognato, e cugino Cesare, per paura ch'egli se ne abusalle; come avea fatto il fuo fratello Gallo. Sotto specie d'onore gli muto tutta la famiglia; gli diede guardie scelte da se, con ordini segreti, ed ognuno di vegliare sopra i di lui andamenti, gli prescrisse in-(e) Julian fino la tavola (e), come se si fosse trattato di un figlio, che si met-

fate l'Alpi, prima che finisse l'anno, arrivò a Vienna del Dellina-

Athen. Ammianus ibid.

in Epift. ad tesse in Collegio. Deputò per Generale dell'armi Marcello; in man di esso, e non di Giuliano, doveva essere tutto il comando, con ordine espresso, che Giuliano nulla potesse donare a i soldati, e neppure per la sua promozione, come si stilo sempre in addietro. Tante precauzioni del sospettoso Augusto dove andassero a terminare, lo scorgeremo dopo qualche tempo. Intanto Giuliano Cesare pas-

to, ivi accolto con gran festa da tutto il popolo; ed allora su, se merita fede Ammiano, che una vecchia cieca di quella Città grido, essere venuto, chi ristabilirebbe un di i Templi de'falsi Dii, Libanius Malcontento nondimeno fece Giuliano quel viaggio, perchè Co-Oration ad flanzo non gli avea dato seco, se non trecento sessanta soldati (d); Julian. Epi- guando le Gallie si trovavano in un estremo bisogno di sorze militari, per refistere alla gran possanza, e crudeltà delle Nazioni bar-

flot, ibid. bariche, alle quali il Reno non ferviva più di confine. Ne mancò gente maligna, per attestato di Socrate (e), che giudicò averlo Collanso Augullo inviato colà appolla per fatto perire , foperchiato da i Barbari e il che niun colore ha di verifinigliana. La di lui no-bile promozione, e l'illufte maritaggio finentificoto abbaflanza tal voce, e facilimente apparifee aver lolamente paventato Collamo, che queffo giovane aizato tant'alto, poteffe un di rivoltarfi contra del benefattore, come in fatti dopo qualche tempo avvenne. Quanto ad Eufebia Augulla priva di figliuoli ; coniderando ella Giuliano per fuoceffore del marito, cerco per tutte le vie di fempre più altironarfelo con proteggerlo ; e perchè conoficova il di lui genio a i libri, gli donò anche una bella libreria , che forfe fu a lui non men cara, che i ricevuti conori.

Anno di Cristo ccelvi. Indizione xivi di Liberio Papa 5. di Costanzo Imperadore 20.

Consoli (FLAVIO COSTANZO AUGUSTO PET P Ottava volta;

T Eonzio Prefetto di Roma continuò ancora per quell'anno in quel L riguardevole impiego, fenza che apparifca, fe alcuno gli fuccedesse dopo il mese d'Otrobre , in cui si vede una legge (a) a(a) L 13. de lui indirizzata da Costanzo Augusto. In Milano si fermo per tutto Episcop. il verno esso Imperadore, e qualche apparenza v' ha , ch'egli des- Cod. Theodos. se, venuta la primavera, una scorsa nella Pannonia, perchè si sa, che chiamò à Sirmio il celebre Vescovo Oso (b), ritenendolo (b) Athenes ivi, come in esilio. Ma egli si truova poi anche in Milano nel sus ad Son fuddetto Ottobre, dove confermò colla legge poco fa accennata litaro i privilegi della Chiefa Romana. In questi tempi ancora affascinato più che mai da i Vescovi Ariani esso Imperadore sece un' orribil perfecuzione al Santo Vescovo d'Alessandria Atanasio, il quale fu forzato a fuggire, e a nascondersi , con estersi intruso Giorgio Ariano nella di lui Sedia. Mando ancora in efilio il celebre Vescovo di Poitiers S. Ilario con altri Vescovi Cattolici benchè nel medelimo tempo mostrasse grande ardore in favor della Religione Oristiana, e pubblicasse editti contra chiunque sagrificava agl'Idoli. (e) Annie Per quel che riguarda Giuliano Cefare, egli foggiornò per tutto nus lib. 16. il verno in Vienna, dove per la prima volta procedette Confole 4.1. (s), ed attefe a raccogliere quante milizie potè, e a far prepara- (d) Liban; menti (d), per uscire in campagna contra de Barbari nemici, i & XII.

384

quali più fieri che mai feguitavano a dare il facco alle Contrade Gallicane . Astediarono essi appunto verso questi tempi la Città di Autun, la quale ancorche poco fortificata, fu bravamente difesa da i foldati veterani, che v'erano di prefidio. Le diedero i nemici un di la scalata, e surono rispinti con loro gran danno . A quella Città pervenne Giuliano verlo il fine di Giugno, perchè gli antichi non folevano metterli in campagna fe non dopo il fo-Initizio di state. Di la passo ad Auxerre, e poscia a Troja, e nel cammino fi vidde attorniato da i Barbari con forze fuperiori alle fue; ma gli riufci di diffiparli con grande loro perdita . A Rems, dove i due Generali Marcello ; ed. Ussicino aveano avuto ordine di far la massa di tutte le milizie, si mise Giuliano alla tefla dell' Armata, e marciò di poi verso l' Alfazia contra degli Alamanni, i quali ancorche avellero prefa Argentina, Vormazia, Magonza, ed altri luoghi di quel tratto, amayano piuttoflo di abitare alla campagna, che di flar chiusi nelle Città (a). Un cor-(a) Liban. po d'ess, che assali la di lui retroguardia, su disfatto i dopo la qual picciola vittoria (b) giaechè non compariva più offacolo veruno, rivolfe i paffi verso la Città di Colonia, ed entratovi attese a ristabilire queli'abbattuta Città : Colla promessa ancora di un tan-

Orat. XII. (b) Ammianus L. 16. 6.3.

> (c) Julian. Epifiol. ad Achenienf. Orat. IX. & All.

1.15

to di danaro per cadauna tella, che i suoi portassero de' nemici,. animò cialcuno a far con calore la guerra. Mentre quivi egli dimorava, vedendo i Re de i Franchi ; che i Romani aveano alzata forte la fronte ; proposero , e conchiusero con Giuliano una tregua, che in questi tempi su creduta molto utile a i di lui affari. Così è a noi descritta da Ammiano la prima campagna di Giuliano, che fembra stata gloriosa per lui, e pure scrivendo egli flesso agli Ateniesi (c), confessa, che assai male procederono le cofe fue in quello primo anno. Libanio (d) aggiugne aver egli avuto da fofferir molto per la contrarietà de' fuoi affiltenti, i quali (d) Liban in vece di secondar i di lui buoni disegni , parevauo stargii al fianco folamente per contrariarli; a tenore degli ordini fegreti, che tenevano dal gelofo Costanzo Augusto, qualicchè tutta la sua autorità avelle da confiftere in folamente lasciarsi vedere per que paesi,

ma fertza far nulla: il qual dire ha ciera di un' efagerazione ma-(c) Julsan, ligna di quel Sotifla Pagano. Parla Giuliano (e) dell' andata di Quaipa: 3. Eulebia Augusta a Roma, mentre il Consorte Costanzo sacea guerin fine . ra agli Alamanni con aver pallato il Reno, e del grande onore a lei fatto dal Senato, e Popolo Romano, e de' donativi d' essa

a i Capi delle Tribu, e Centurioni d'ello Popolo. Può effere, che

quello fuo viaggio accadesse nell'anno presente. Ma noi nulla altro sappiamo della guerra suddetta contro gli Alamanni,

> Anno di CRISTO CCCLVII. Indizione XV. di LIBERTO Papa 6. di Costanzo Imperadore 21,

Confoli FLAVIO COSTANZO AUGUSTO PER l'ORINA Volta, FLAVIO CLAUDIO GIULTANO CESARE PER la feconda.

A Nche per la seconda volta Memmio Vitrafio Orfito esercitò in A quest' anno la carica di Presento di Roma, come s' ha da Ammiano, e dal Codice Teodofiano. Le leggi d'esso Codice (a) attestano, essere soggiornato l'Augusto Costanzo in Milano ne pris fred Chron. mi meli dell'anno presente. Giunta poi la primavera, vogliolo Codie. Theodi vedere l'augusta Città di Roma, dove secondo tutte le apparenze non s'era mai portato per l'addietro, verso colà s'inviò nel mefe d'Aprile, conducendo feco Elena maritata già con Giuliano. Per attestato d'idazio (b) v'entrò nel di 28, d'ello mese con somma magnificenza, ed aria di trionfante. Per quello fuo trionfo gli in Faftis, dà Ammiano (c) la burla, perchè ne egli, ne i suoi Capitani vittoria alcuna aveano mai riportato de'nemici dell'Imperio, ne egli aveva aggiunto un palmo di terreno al Paese Romano, ne mai (c) Ammiaera intervenuto a verun combattimento; che se avea abbattuto Ma cap. 100 grenzio, non folevano i Principi Romani-trionfare de propri fudditi ribelli. Vedeli apprello descritta da esfo Istorico quella folendidiffima funzione con'incontro del Senato, e del vary Ordini dell'immenfo Popolo Romano, coll'accompagnamento delle febiere militari, e fra le inceilanti acclamazioni detta Piebe, e firepiti d' innumerabili fuoni di gioja. Poscia con vari giuochi, e spenacoli rallegro egli il Popolo Romano, e di mano in mano ando vifitando le tante rarità , e magnifiche fabbriche di quella Regina delle Littà, le quali non aveano un qui provata la diffruggitrice fierezza delle Nazioni barbara. Attetta Ammiano, ch'egli alla vista di si belle, e grandiole opere de' precedenti Augusti, e Cittadini, non capiva in se stello per lo stupore, giugnendo in fine a dire, che per l'altre Città la fama era bugiarda, perche troppo ne dicea : ma che non men bugiarda era ella per Roma , perchè ne dicea troppo poco. Siccome altrove accennammo, al fuo corteggio fi rittovava sempre Ormijua fratello del Re di Perija, che Tom.II. Ccc tanti

Hieron in Chron.

tanti anni prima s'era rifugiato fotto l'ombra di Collantino il Grande. Non incresca al lettore, s'io ricordo di nuovo, che interrogato quello faggio straniero da esso Augusto intorno alle grandezze di Roma, qual cofa gli fosse più data negli occhi, rispose: Che nulla più gli era piaciuto, quanto d'aver imparato, che anche in Roma fi moriva. In questa occasione su, che molte Città, e particolarmente Costantinopoli , inviarono delle pesanti corone d' oro in dono all' Augusto Costanzo, secondocchè s' ha da Temislio Sofista (a), il quale avea preparato per questa congiuntura un' Orazione in lode d' esso Imperadore, ma senza poterla recitare, perchè restò interrotto il difegno da una malattia sopraggiuntagli nel suo viaggio. Ci resta tuttavia quella Orazione, siccome un' altra, ch'egli recitò in Collantinopoli a gloria del medefimo Augusto.

Offervato ch' ebbe Coffanzo tante infigni memorie di magnificenza lasciate in Roma dagli antecessori suoi , non volle essere

(a) Themi-Rius Orst. 3. 6.4.

brogius in Not. ad Ammia n.

ret. Hiftor. lib. 2. c. 14.

(b) Ammia- da men di loro. Pertanto ordinò (b), che si facesse venir dall' Egitto un superbissimo Obelisso ( Guglia ora lo chiamano ) da collocarfi nel Circo Maffimo, per adempiere nello flesso tempo il difegno di Costantino suo padre, che l'avea satto condurre da Heliopoli fino ad Alefsandria, fenza poi compiere l'imprefa per cagion della morte. Ammiano fa qui una lezione intorno agli Obelischi, e racconta il trasporto a Roma di quella mirabil mole, la stefsa, che poi l'animo grande di Papa Sisto V. sece di nuovo innalzare nella Piazza del Vaticano. Il Lindebrogio (c), che suppone trasportato non a Roma antica, ma alla mova, cioè, a Coflantinopoli questo stupendo Obelisco, citando l'Iscrizione, che si truova in un altro efillente in essa Città di Costantinopoli, prese un granchio, chiaramente parlando Ammiano, che il-fuddetto fopra una smisurata nave su pel Tevere introdotto in Roma. Degno (d) Theodo- è qui di memoria il gloriofo zelo delle Dame Romane (d), per impetrar la liberazione di Papa Liberio, relegato per quali due anni a Berea. Si prefentarono esse animosa mente all' Imperadore, per pregarlo di rimettere in libertà il loro Pastore ; e perch' egli ri pose , che avendo elle Felice , non mancava Pastore al Popolo Romano, ne mostrarono esse dell'o rrore. Fu cagione un tal ricorfo, che Costanzo pensalse a rich iamar l'esiliato Pontesice ; ma fedotto da i Configlieri Ariani , tanto fece , che l' indusse poi a comperar la grazia con discapito non lieve della sua riputazione. ficcome accennerò all'anno feguente. Abbiamo ancora da Sant'AmBrosto (a), che Costanzo o prima di giugnere a Roma, o giunto (a) Ambreche vi fu, fece levar dal Senato la Statua della Vittoria adorata fius contra tuttavia da i Pagani; il che quanto fece risplendere la di lui cri-XII. fliana delicatezza, altrettanto diede motivo di mormorazione, e collera a chi tuttavia professava il culto degl' Idoli , e massimamente al Senato; giacchè tutti i Senatori d'allora, o almeno la maggior parte erano Idolatri. Penfava poi, e defiderava elso Augullo di fermarfi più lungamente in quella maestosa, e deliziosa Città (b), quan- (b) Anniedo gli vennero muove, che i Svevi facevano delle fcorrerie nella nue tib. 160 Rezia; i Quadi nella Valeria, o sia nella Pannonia; e i Sarmati cap. 101 nella Melia superiore. Per tal cagione dopo la dimora di soli trenta giorni si parti di colà, e tornoisene a Milano. Convien credere, che cessalsero i torbidi della Rezia, perchè non si sa, che Costan-20 alcun movimento facelse per quelle parti. Le leggi (c) bensi (c) Gothodel Codice Teodofiano, ed Ammiano (4) ci afficurano, che forse fiesus del Codice Teodoliano, ed Ammiano (a) el ameurano, une forte Chron. Cod. verso il fine dell'anno per via di Trento egli pasò nella Panno-Theodol. nia (e), andando a Sirmio, dove si trattenne poi per tutto il se- (d) Annieguente verno (f). Visito le frontiere verso i Quadi, e Sarmati, e nus ibid. da quelle barbare Nazioni ricevette quante belle parole di pace (e) Sozonie) ed amicizia egli voleva, ma pochi fatti, ficcome vedremo. Non nus tib. 4. piaceva certo a Collanzo il faticolo, e pericololo mellier della (f.) Philaguerra, e però si studiava di acconciar le cose come poteva il me-storgius 1,4. guo colle buone, guardandosi di venire a rottura. Paffiamo ora nelle Gallie, dove Giuliano Cefare, fi trattenne durante il verno nella Città di Sens, con ritener poche truppe presso di se, e distribuire il resto in altri paesi (g), perche il pae (g) Ammisi se si trovava disfatto da i Barbari. Non tardarono le spie a rag-nus ib.c. 40 guagliare i nemici dello flato presente di Giuliano; e però volarono nel cuor del verno ad alsediarlo in quella Città (h) . Cosi (h) Julian. bravamente si disese egli con quel poco di guarnigione , che ivi Epistol. ad flava di guardia, che da li a un mese que Barbari levarono il Athen. campo, e se ne andarono. Quello, che spezialmente disgusto Giuliano, fu, che Marcello Generale dell'armi, acquartierato in quelle vicinanze, niun penfiero fi diede per soccorrere la Città assediata, e lui posto in si grave pericolo. Ne sece perciò amare doi! glianze Giuliano alla Corie, e non le fece indarno, perche Costanzo, mentre foggiornava in Milano nella primavera, richiamò esso. . Marcello, e toltogli il comando dell'armi, come a perfoua inetta per quell' impiego, il mandò a ripofare a Serdica Patria fua. Alla depolizion di coltui contribui l'elsere stato spedito alla Corte Ccc 2

lib.3.6.2.

Orat. XII.

сар. 8.

Athenienf.

da Giuliano, Euterio suo eunuco, uomo di vaglia, che sece ben valere le ragioni del suo padrone contro le informazioni dell'altro. (a) Zofimus Di quella occasione (a) si servi l'Imperadrice Eusebia, per ottenere dali' Augusto Conforte, che Giuliano avesse il comando dell' armi, senza dipendere dal pedante. Per suo Tenente Generale, e

(b) Julian. Generale della cavalleria (b) gli fu poi inviato Severo, uomo pratico del mestier militare, e discreto, a cui non rincresceva di Libarius ubbidire agli ordini d'esso Principe. A questi tempi riserisce Ammiano (c) i rigorofi processi sormati per ordine di Costanzo con-(c) Ammia- tra chi ricorreva a i maghi, strologi, ed indovini, per sapere il nus lib. 16. fignificato de' fogni, o de' fortuiti incontri degli animali, o pure facea de' fortilegi, per guarire da qualche male. Il che ci fa intendere sempre più la debolezza di Costanzo, che pien di sospetti, tutte queste inezie, per altro ridicole, ed insieme viziose, e condannabili, interpretava sempre come tendenti contro la vita propria : ed insieme ci rappresenta la stoltizia riferita anche da altridegli antichi Gentili prodigiofamente attaccati a fimili superstizioni, ed auguri. Per questo su pubblicata nell' anno seguente da es-

mus ibidem cap. 11.

(d) L.

fo Imperadore una rigorofissima legge (d) contra simili impostori, riguardandoli come rei di lefa Maettà. Inviò poscia Costanzo dall' Italia verso l'Livezia in soccorso di Giuliano Cesare Arbezione con (e) Ammia- titolo di Generale della fanteria (e), dandogli seco venticinque mila combattenti, con intenzione di cacciar da quelle contrade gli Alamanni, i quali continuamente le infestavano. Era costui un (f) Liban. bravo solenne, ma solamente di parole, e non già di fatti (f); e ti trovò poi , che non perdonava alle calunnie , per abbalsar la gloria di Giuliano. Giunfe egli colle fue genti fino alle vicinanze di quella Città, che oggidi porta il nome di Basilea, ma senza fare impresa alcuna menievol di lode in quelle parti. Riusci intanio circa quelli tempi a i Leti, Popolo Germanico, di giugnere con una scorreria fin sotto la Città di Lione, che ando a pericolo d'essere occupata, e bruciata, come era il loro disegno; ma felicemente quel Popolo si difese, e il solo territorio andò a facco. Giuliano armò i passi, per dove costoro doveano ritornare, e ne sece tagliar a pezzi la maggior parte. Il resto passò in vicinanza del campo di Arbezione, che non volle, che si facesse guardia alcuna, e pure scrisse di poi alla Corte contra d'alcuni utiziali mal veduti da lui , incolpandoli di non aver guardati i posti, e li sece cassare. Uno d'essi su Valenziniano, che poi divenne Imperadore.

Venu-

Venuta la State, Giuliano colle sue milizie si mise in cam-Bagna. Aveva egli arrolata quanta gente potè, e perchè ebbe la fortuna di trovar dell'armi in un vecchio magazzino, ne fece buon ufo (a). Marciò alla volta del Reno, e trovò, che i Barbari parte (a) Zofimus s'erano afforzati in vari fiti di quà dal frume con diverti trinciera- 43163. menti d'alberi tagliati, e parte accampati nelle Ifole di quel fiume, quivi si riputavano sicuri. Avendo inviato a dimandar delle bar- lib. 16. c. 11. che ad Arbezione, nulla porè ottenere. Non per questo lasciò d'an- Orat. XIL dare innanzi, e trovate l'acque basse, sece transitar in alcune di quell'Isole alquanti de' suoi soldati, che diedero la mala pasqua a que' Barbari ivi forprefi, e 3' impadronirono delle lor barche, con valersene poi ad affalir le altre Isole, in guisa che ne snidarono tutti i nemici, con ridurli a falvarfi di là dal fiume. Allora Giuliana auefe a formarli un buon afilo, fortificando Saverna, luogo dell'Alfazia, e provvedendola di viveri per un anno, per lo contrario Arbezione coll'aver tentato di gittare un ponte di barche sul Reno, mosse i Barbari a scagliarsi contra di lui. Tanti alberi tagliati mandarono effi giù pel fittme (b), che ruppero il ponte, uccilero (b) Liberi moltiffimi Romani e gl'infeguirono fin prello a Balilea . Contento ibidem. di quella bella impresa Arbezione, o sia Barbazione, mandò le fue genti a guartieri d'inverno. Non così operò Giuliano Cefare (e). Cnodomario Re degli Alamanni, informato dalle spie, che que (c) Annie flo Principe non avea seco più di tredici mila persone, gli spedi nusib. a tar per uno, o pure per più fuoi deputati lettera, con cui imperiofamente gli comandava di levarfi da quelle Terre, perchè a lui cedute da Costanzo Augusto, mentre Magnenzio viveva, e sece anche veder le lettere d' esso Imperadore . Giuliano mostrando di credere che quel melso folse inviato per ispia, il ritenne fin dopo la battaglia, di cui ora parlerò, e poi gli diede la libertà. Non veggendo Cnodomario ne risposta, ne messo, volle venir in persona ad abboccarsi alla testa della sua Armata con Giuliano. Dicono. ch'egli seco menasse trentacinque mila arma i , e fra Saverna , ed Argentina attaccò un fatto d'armi ; in tempo che era matuta la messe, cioè, probabilmente dopo la mesà di Luglio. Stette dubbiofo un pezzo l'esito del combattimento, descritto minutamente da Ammiano (d). La cavallería Romana andò quasi in rotta; la fan- (d) Amria teria tenne si forte; che infine sbaragliata la nemica, e sconsitti nus ibidem, gli Alamanni diedero alle gambe Strage non poca di loro fu fat- (e) Idem ib. ta, e forse più d'essi ne assorbi il sume (e). Chi dice sei, chi ot- (f) Zosinu to mila di loro vi peri, L' guaflo il testo di Zosimo (f), che parla il.

Small by Grouple

Athenienf.

linus .

(b) Ammismus Marcel Aurel. Vill. Libanius:

di sessantianila nemici estinti, Dalla parte de' Romani alcune sole centinaja rimafero ful campo. Ma quello che rende più gloriofa la (a) Jalianus vittoria di Giuliano (a), fu la presa del medesimo Re Cnodomain Epift ad rio colto fuggitivo in un busco, che su pui presentato a Giuliano alla vilta di tutto l'elercito, ben trattato da lui, e fra pochi giorni inviato prigioniero all'Imperador Coffanzo. Noi troviamo gialtata forte dagli Scrittori Pagani (b) quella felice giornata di Giuliano, ad essa veramente libero tutte le Gallie dai pelo delle Nazioni Germaniche, che si ritirarono di là dal Reno. La vittoriofa Armata in quel bollore d'allegrezza proclamo Giuliano Auguflo: ma egli gli ripreffe le loro voci, e diede poi tutto l' onore

Eutropius: Biamertin.

di tale imprela a Costanzo, il quale in fatti ti pavoneggiò d' ella vittoria, come se in persona solle intervenuto a quel constitto; ciò (c) Themi- apparendo da un fuo Editto accennato da Temilho (c), e da Auflius Orat. 4. relio Vittore, Per profittar poi della vittoria, Giuliano, formato un ponte ful Reno a Magonza , palso di la , e diede il guallo al paele nemico, finchè le nevi obbligarono le fue foldatefche a cercar quartiere. Ebbe in oltre cura di fortificare di là dal Reno il Castello di Trajano, creduto oggidi quello di Cromburgo, dittante circa dieci miglia da Francolorte: azioni sutte, che empierono di spavento gli Alamanni avvezzi da gran tempo solamente a vincere, e a faccheggiare gli altrui pach. Perlocchè più volte spedirono Inviati, per dimandar pace, con ottener in line non più che una tregua di dieci meli. Andò poscia Giuliano a pallare il verno a Parigi, luogo, il cui nome comincia ad udirli folamente in questi tempi, e che consisteva allora in un Castello posto nel recinto dell' Ifola della Senna,

> Anno di CRISTO CCCLVIII. Indizione I. di LIBERIO Papa 7. di Costanzo Imperadore 22.

## Confoli ( DAZIANO, e NERAZIO CEREALE.

NEI grado di Prefetto di Roma continuò Menmio Vitrafio Orfi-to anche per quest'anno. Seguito ancora l'Imperador Coltanzo a trattenerfi nella Pannonta, cio apparendo da varie fue leggi (d) Gotho- (d) pubblicate in Sirmio, e Murla, fallata effendo la data di due, fred. Chrocome fatte in Milano. Trattenevali egli in quelle parti , perchè duraya la guerra co i Quadi , e Sarmati . Costoro nel verno col Theorief. favo-

favore del ghiaccio fecero non poche fcorrerie nella Pannonia, e Mefia superiore. Nello steffo tempo i Giutunghi , Popoli dell'Alamagna, infeltarono la Rezia; ma spedito di poi contra d'essi Barbazione (a), gli riufci per questa volta di dar loro una rotta, cioè, una (a) Ammiabuona lezione, per portar più rispetto da li innanzi alle Terre de nus lib. 17. Romani . Ora l'Augusto Costanzo sul principio d'Aprile (b), ansio- cap. 6. fo di vendicarfi delle infolenze de' medefimi Barbari, dopo aver git- cap. 12. tato un ponte ful Danubio, passo colla sua Armata a i lor dannis ed ellendoli eglino arrifchiati ad affrontarfi con lui , conobbero a foro spele, quanto ben fossero affiliate le Spade Romane, Questa lor perdita, e il gualto del loro paele, li configlio a spedire Ambasciatori per aver pace, con elibire ancora di sottomettersi. Costanzo fi contento di obbligarli folamente a rendere i prigioni, e a dar degli oftaggi, poscia se ne tornò di nuovo nella Pannonia. E perciocchè abbiam detto altrove, cioè, all' anno 334, che i Sarmati erano flati cacciati dal proprio paese da i lor schiavi appellati Limiganti , Coltanzo pregato di volerli rimettere in cafa , ne prefe l'allunto, e con essi portò la guerra addosso a quella canaglia. Vennero in gran copia i Limiganti a trovar l'Imperadore, con far villa di volerti fottomettere; ma con difegno di fare un brutto scherzo a i Romani, se li trovavano poco guardinghi. Per sloro disgrazia i Romani vegliavano, e al primo cenno che fecero coloro di dar di piglio all'armi, li prevennero con tagliarli tutti a pezzi giacche niun d'effi volle dimandar la vita : Ora dappoiche ebbero fofferto un fier facco delle loro campagne ne potevano più reliftere a quei flagello, si ridusfero i Limiganti a cedere il paese agliantichi loro padroni, e a ritirarli in un più lontano (c). Il che fat (c) Aurellus to, Costanzo ebbe la gloria di dare per Re a i Sarmati un Prin-Vistor de cipe della lor nazione, per nome Zizais, e di rimetterli in possesfo de i loro antichi beni , dopo ventiquattro anni d' efilio . Per questa felice impresa a Collanzo fu dato il titolo di Sarmatico dopo il suo ritorno a Sirmio, nella qual Città egli soggiorno poi nel verno seguente. Ma non si dee ommettere un altro satto spettante al medelimo Augusto (d) Avea nell' anno precedente Musoniano (d) Amela-Prefetto del Pretorio d'Oriente mossa parola di pace con Transapo- nus lib. 16. re General de Persiani, il quale veramente ne scrisse al Re Sapore fuo Padrone, ma con termini, che mostravano l'Imperador Romano, fe non bifognofo, e supplicante, almeno assai voglioso di pacificarli con lui (e). Perche Sapore li trovava all'eltremità del fuo Regno in guerra con alcuni fuoi nemici, le lettere tardarono a giu- 617.6.5.

Cafaribus.

(e) Idem .

gner-

gnerli, o pure egli tardò a rispondere, finchè ebbe terminati quegli affari. Allora egli spedi per suo Ambasciasore a Costanzo Augullo uno de Ministri , per nome Narsete , con diversi regali , o con una lettera riferita da Ammiano, carica di que' bei titoli, cho tuttavia usano i yani, e superbi Turchi, ed altri Monarchi dell'Asia, cioè, di Re de Regi, Parente delle Stelle, Fratello del Sole, e della Luna: Era ella lettera involta in bianca tela di feta : rito anche oggidi pratticato nelle Corti Orientali, e con ella il Re Perfiano parlava alto, richiedendo la restituzion d'immensi paesi, stati una volta della Nazion Persiana, riducendosi nondimeno a conten-(a) Idacius tarfi dell'Armenia, e Mesopotamia. Scrive Idazio (a), che questa Ambasceria passo per Costantinopoli nel di 22, di Febbraio dell' anno presente, e si portò a Sirmio a trovar l'Imperadore. Anche

in Faftis.

(b) Themi- Temillio (b) la vidde prima passar per Antiochia. Collanzo senza flus Orat.4. yoler entrare in negoziato alcuno, rimando l'Ambalciatore con lolamente rispondere, che sua intenzione era più che mai di confervare interamente l' Imperio , e che darebbe mano alla pace , purchè ne follero onorevoli, e non vergognose le condizioni. Poscia anch' egli inviò per suoi Ambasciatori a Sapore con lettere, e

(c) Ammiaaus lib. 17. cap. 5.

regali tre scelte persone (c), cioè, Prospero Conte, Spettato uno de'. suoi Segretari, parente di Libanio, che ne parla in varie sue lettere, ed Eustatio Filosofo, Discepolo di Jamblico, di cui parla Eunapio (d) con molta lode, o per dir meglio con troppa adulazione. Nulla di pace fu conchiufo, avvegnacchè Costanzo dopo qualche tempo spedisse altri Ambasciatori al Persiano: cioè Lucilliano

(d) Eunap. de Visa Sophistar. c. 4.

Conte, e Valente, che vedremo a suo tempo ribello all'Imperio : il perchè continuò la rottura; nè andrà molto, che la vedremo pallare in guerra viva . L'anno fu questo , in cui Papa Liberio ottenne da Collanzo Augusto d'essere richiamato dall'essilio, ma con pregiudizio del fuo onore, perchè fi lasciò indurre alla condannagione di Santo Atanasio, per non condiscendere alla quale s' era esposto in addietro con eroico coraggio, a tanti patimenti . Venne egli in quest'anno alla Corte di Coltanzo esilente in Sirmio; e il Padre Pagi (e) pretende, che solamente nell'anno seguente egli ritornalle a Roma, dove ripigliò il Pontificato coll'esclusione di Felice già pollo sulla Sedia Papale in luogo suo, e cacciato suor di Hieron. Roma all'arrivo di Libèrio : intorno a che è da vedere la Storia Ec-

(f) Idacius : in Chron. Socrates : Sozomeras: & alit,

clesiallica. Terribile avvenimento ancora dell' anno presente su il tremuoto, che nel mese d' Agosto si sece sentire spaventosamente in Oriente, ed è mentovato, e compianto da più Scrittori (f) di

que' fecoli. Nicomedia Città della Bitinia, una delle principali, e più popolare dell' Imperio Romano, che Diocleziano cotanto amo. ed abbelli; bramando di farne un' altra Roma, in un momento fu rovesciata a terra; con perir ivì, se Libanio (a) non esagera di (a) Libani troppo quella gran calamità, quali tutti gli abitanti. Ammiano ci Oi al VIII. lascio un lagrimevol ritratto delle sue rovine. Si stese quell'orren-! da scossa della terra per le contrade dell' Asia, del Ponto, e della Macedonia, con iscrivere Idazio, che ben cento cinquanta Città ne provarono gran danno.

Per conto di Giuliano Celare, egli durante il verno, dimorando in Parigi, attese a regolar le impolle solite delle Gallie con tale efattezza, che fenza metterne delle nuove, ricavò il danaro occorrente per continuar la guerra in quell'anno (b). Le mire sue, giac- (b) Annaise chè durava la tregua con gli Alamanni, tendevano contra de Po-nus lib. 17, poli Franchi, divisi in varie popolazioni, l'una indipendente dall' cap. 8. altra, e governata da i suoi Principi, o Re, de quali non sappiamo il nome. Venuto dunque il tempo proprio; usci in campagna, e rivolfe l'armi sue verso i Franchi Salii, abitanti fra la Schelda, e la Mosa, dove ora è Bredà, ed Anversa. Arrivato a Tongres, trovo ivi i Deputati di quella gente, che erano inviati a Parigi, per parlate con lui, ed ascoltò le lor preghiere di lasciarli come amici nelle terre, dove abitavano. Con belle parole li licenziò, ed entrato di poi nel loro paese, obbligo quella gente a rendersi. Passò di là contra de Franchi Camavi, i quali arrifchiatifi a far fronte. rimalero in una zuffa sconsitti, e buona parte prigionieri. Di questi popoli foggiogati, non pochi ne arrolo, ed accrebbe il fuo efercito. Quindi avendo trovati fulla ripa della Mofa tre Forti fmantellati da i Barbari, immediatamente ordino, che ti rimettellero in piedi con buone fortificazioni, e li forni di viveri. A quello fine. ed anche per sussidio dell'Armata, sece venir gran copia di granidalla Bretagna: Zosimo (c) Storico Pagano, che scrive delle ma- (c) Zosiana raviglie di quelle spedizioni del suo Giuliano, racconta ch' egli a 43.45. tal effetto fece fabbricare ottocento piccioli legni, i quali poi falendo pel Reno ( cofa non praticata in addietro per l'opposizione : o padronanza de' Barbari ) portarono la provvisione opportuna all'esercito, e alle Fortezze di quel tratto, Ma forse quello fatto appartiene all'anno feguente. Dovette intanto fpirar la tregua con gli Alamanni, e perche Giuliano non volle aspettare (d), ch'essi ten- (d) Ammietaffero cofa alcuna contro il Paese Romano, e conosceva il vantage pus il cato.

no, paísò nelle Terre Alamanníche coll' efercito fuo. Si difponeva a far gran cole, se il tio Generale Severo (non fi fa bene il perchit) dianzi si ardito, non folle divenuto patrofo, ed alieno da ognirischio di battaglia. Ciò non ostante, Suomaria, uno de i Re Alamanni, nimitorito per quella visita, venne in perfona a dimandarpace a Giuliano -L'ottenne con patro di rendere tutti gli Schiavi Romani, e di fomministra vettovaglie alle ococrrenze. Colle condizioni medelime accordò Giuliano la pace ad Orrario, altro Re, o Principe dell' Alamagna. Fatto di poi con diligenza mitabile raccogliere il nome di utti i Romani già menati in ischiavità da que Barbari, volle rigorofamente la refiliuzione di chiunque non cra mancato di vitia, e ne vidde ritornare ben venti mila alle for case. Con tali imprefe termino Giuliano la campagna dell'anno prefente, e poi condulle l'Armanta a' quarteri d'inverno.

Anno di Cristo ccclix. Indizione ir. di Liberio Papa 8. di Costanzo Imperadore 23.

Confoli ( FLAVIO EUSEBIO . e FLAVIO HYPAZIO .

E Rano questi Consoli amendue fratelli di Eusebia Augusta mo-glie di Costanzo Imperadore, la quale non lasci è indietro diligenza alcuna per efaltare i fuoi parenti. Sono amendue lodati da (a) Ammia- Ammiano (a); ma fotto Valente Imperadore, benchè innocenti, pamus lib. 19. tirono delle gravi disgrazie. Mem mio Vitrafio Orfito fi truova nel (b) Gothofre-, di 25, di Marzo di quest' anno tuttavia Prefetto di Roma (b). Giudus Chron. nio Baffo gli succedette , ma il rapi la morte nel di 25. d' Ago-Cod. Theo- flo (c), dopo aver ricevuto il facro Battefimo. In quella dignità, (c) Baron, esercitata per qualche tempo con titolo di Vicepresetto da Artead An. 358 mio, entro di poi Tertullo. Giacche Ammiano Marcellino (d) dà (d) Annie principio a quest'anno con raccontar le imprese di Giuliano Cesanus lib. 18. re, seguitandolo anch' io, dico, ch'egli dopo avere nel tempo del sap. 1. verno avuta gran cura di rimettere in piedi, e fornire di vettovaglie varie Città ful Reno già rovinate da i Barbari, usci al con-fueto tempo da quartieri coll' efercito, disegnando di passar di là dal Reno, e di far guerra a quegli Alamanni, che tuttavia restavano nemici. Non volle gittar ponte fu quel fiume a Magonzaper non disgustar Suomario Re, o Principe amico, e negli altri si ti trovò le opposte ripe ben guardate dalle milizie nemiche. Fatti nordimeno una notte paffar in barche tacitamente trecento de più valorofi fuoi foldati, quelli prefero pollo di là dal fiume, misero in fuga quelle guardie, e diedero campo all' Armata Romana di formare il ponte, e di paffare il Reno: il che fatto, stesero i saocheggi per tutte quelle parti, Macriano, ed Ariobaudo Re, o Principi d'ello paele, altro scampo non ebbero, che di umiliarsi, ed ottenuta licenza si presentarono supplichevoli a Giuliano, Venne ancora a trovarlo Vadomario padrone del paele , dove oggidi è Spira, il quale già vedemmo divenuto amico de'Romani, ma per aver infolentemente voluto da Giuliano il figlio fuo (a) lafciato per o- (a) Eunapslaggio, senza neppure restituire i prigioni promessi, era caduto in in Excerpt. disgrazia di lui. Fu con cortesia accolto, e si può credere, che sod- de Legnio-nib. I om. I. dislacesse a gli obblighi suoi. Ma non impetrò già perdono per Hist. Byt. altri Principi di quelle contrade, come per Urio, Urficino, e Vestralpo, efigendo Ginliano ch' essi o venissero, o mandassero Ambasciatori con plenipotenze. In satti colloro dopo d'aver tollerato il guafto del loro paese, spedirono Depurati, a' quali su concedura la pace, con obbligo di rendere i prigioni. Non altro di più fi sa di quella terza campagna di Giuliano, il quale poi fi ridulle alle stanze del verno.

Soggiornava tuttavia ne' primi meli di quell' anno in Sirmio di Pannonia l' Augusto Costanzo, quando gli su portata una lettera (b) (b) Annie pazzamente scritta a Barbazione Generale della fanteria dalla di nus lib. 18. fui moglie, la quale perche uno sciame d'api s'era fermato, ed 649-3. annidato in lua cafa, fecondo la folle credenza degli auguri d'allora, fi figurò, che il marito dopo la morte di Collanzo diverrebbe Imperadore, raccomandandosi perciò, che non abbandonasse lei per isposare Eusebia Augusta. Baslò questo, perchè Costanzo sacésfe levar la vita ad amendue, e fossero tormentate varie persone innocenti come complici del fatto. Ed ecco i perticioli effetti de fuperfliziosi cacciatori dell' avvenire. In que' medesimi tempi (c) (c) Iden il. giunse avviso alla Corte Angusta, che i Limiganti cacciati nell'an eq. 11. no precedente dalla Sarmazia, partendofi dal paefe, dove già fi ritirarono, si accostavano al Danubio, parendo disposti a passarlo coll'occasione del ghiaccio. Costanzo sul principio della primavera per tal novità andò ad accamparfi colle truppe lungo quel fiume nella Valeria; Provincia della Pannonia, e mando per sapere, che pensiero bolliva in capo a que Barbari. La risposta su , che troppo scomodo trovavano il paese, dove s'erano rifugiati ; pregando

percio l'Imperadore di voler prenderli per fudditi, con dar loro Ddd 2

qual-

Aciminco, creduto oggidi un Borgo vicino a Petervaradino. Era

egli falito fopra un luogo eminente, per ascoltar le loro preghiere, le quali poco corrispondevano all'aria de i loro volti, e alla positura rigida delle lor tefte; e mentre fi preparava per parlare ad effi, ecco un loro capo gridar, marha, marha, segno di battaglia fra loro. Ebbe la fortuna Costanzo di salvarsi posto a cavallo da alcuni de'fuoi cortigiani. Fecero a tutta prima le guardie colle lor vite argine al furor di que perfidi, da quali fu presa la Sedia Imperiale coll'attreo cuscino. Intanto l'Armata Romana, dato di piglio all'armi, furiofamente volò contra de' Barbari, e a niun d'effi lasciò la vita. S'effettuarono poi in quest'anno le minaccie di Sa-(a) Ammia- pore Re della Persia contra de' Romani (a), avendolo spezialmente confermato a quella guerra un Antonino già Mercatante ricchissimo della Mesopotamia, ma poscia fallito, che si ricoverò nella Persia, e ben accolto alla Corte di Sapore, gli diede un minuto ragguaglio delle Fortezie, e Guarnigioni, in una parola di tutte le forze, e debolezze dell'Imperio Romano. Fatto dunque un potente armamento, si mise alla testa d'un esercito composto almeno di cento mila combattenti', affiftito anche da i Re d' Albania, e de' Chioniti. A tale avviso la Corte dell'Imperador Costanzo gran bisbiglio fece, e gli Eunuchi, che vi comandavano le fefle, seppero far richiamare dalla Soria Ursicino, ufiziale di gran valore, e sperienza nella guerra, per dare il comando dell'armi d'Oriente a Sabiniano, uomo vecchio, e poltrone di prima riga, ma ricco. Fu pot rimandato indietro Urficino, con titolo bensi di Generale della fantería, ma con reftare la principal autorità del comando nel fuddetto Sabiniano. Paffato il Tigri, entrò il Re Perfiano nella Mesopotamia, e per configlio del traditore Antonino pensava di tirat diritto all' Eufrate, e pallando Soria, di dare il facco a quel ricco paele, con isperanza ancora d'impadronirsene. Ursicino a i primi movimenti del Re nemico mando ordine per la Mesopotamia, che i Popoli si ritirassero ne'luoghi forti co i lor viveri, e che si delle il fuoco alle biade già mature, per levare ogni fulliflenza all' Armata Perfiana. Fece parimente fortificar le ripe dell' Eufrate, e guernirle d'armati: provvisioni, che secero mutar disegno a Sapore, e determinarlo a portarfi all'affedio della Città d'Ami-

da. Ammiano Marcellino, che diffusamente racconta quelli fatti, vi si trovò in persona, e suo mal grado si vidde chiuso in quel-

nus lib. 18. cap. S.

la Città. Grande fu la difesa di Amida, fatta da quella guarnigione a pure dopo due mesi e mezzo d'ostinato assedio, in essa entrarono per forza i Persiani . Furono impiccati i principali degli Uffiziali Romani, e gli abitanti condotti tutti in ischiavitù , a riferva di chi potè falvarfi con la fuga, come fortunatamente riufei ancora al fuddetto Ammiano. Costo nondimeno ben caro al Re Persiano un tale acquisto, perchè vi restarono morti circa trenta mila de' fuoi: la qual perdita unita alla stagione avanzata indusse Sapore a ritirarsi a'quartieri del verno nel Regno suo. Nulla fece Sabiniano il Generale primario, per foccorrere Amida, ed Urlicino non avendo mai potuto ottenere alcun braccio da lui , su coflretto a veder cadere quella Città fenza maniera di foccorrerla : Se n' andò egli poscia alla Corte dell' Augusto Costanzo, dove se gli formò addosso un gran processo per quella perdita . Fini poi la faccenda, che Urficino ebbe per grazia il potersi ritirare a casa fua, con ellere poi dato il posto di Generale della fanteria ad un Agilone di Nazion Germanica (a) . A cagion di tali difgrazie Co-'(a) Amnioflanzo dalla Mesia passò a Costantinopoli, per accudir più da vi- nus lib. 19. cino alle piaghe dell'Oriente, e per reclutare le sue milizie, ben sap. 816 perfuafo, che il Perfiano continuarebbe con più vigore la guerra nell'anno vegnente. Per attestato del suddetto Ammiano inviò egli nel presente, Paolo suo Segretario, e principal Ministro della sua crudeltà a Scitopoli nella Palestina, a fare una rigorofa inquisizione di chi tanto nella Soria, che nell' Egitto avelle confultati gli Oracoli de' Pagani, o commesse altre superstizioni, ed auguri per indagar l'avvenire. Moltissimi, ed anche de' primari, processati per quello a diritto, o a torto, vi perderono la vita, o ne' tormenti, o per mano del boja; ed altri con pene pecuniarie o coll'efilio schivarono la morte . Per colpa anche (b) del medesimo Costanzo il numerofo Concilio di Vescovi renuto in quell'anno a Rimini, concile Gedopo aver condennati gli errori d'Ario , e confermata la dottrina neral. de Padri Niceni, ando a terminare in un lagrimevol Conciliabolo, Annat Esch con trionfar ivi la fazione, e prepotenza degli Ariani: Conciliabolo, che fu poi detestato da tutta la Chiesa di Dio.

Anno

Anno di Cristo cccex. Indizione iii. di LIBERIO Papa 9. di Costanzo Imperadore 24.

( Costanzo Augusto per la decima volta, Confoli (FLAVIO CLAUDIO GIULIANO CESABE per la ter-

PRefetto di Roma in parte di quest' anno continuò ad esfere Tertullo, di professione Pagano, che nell'anno precedente corfe pericolo della vita in una fedizion del popolo affamato, perchè i venti contrari non lasciavano venir le navi solite a portare i grani. L'anno presente su quello, in cui si sconciò sieramente la competente armonía darata fin qui tra l'Imperadore Costanzo, e Giuliano Celare, tuttocchè anche in addietro, per testimonianza d' (a) Anmia- Ammiano (a), nella Corte d'esso Costanzo abbondassero coloro,

aus lib. 17. che screditavano a tutto potere Giuliano, e mettevano in ridicolo ogni azione di lui, non mai nominandolo, se non con parole di

(b) Idem disprezzo. Aveva esso Giuliano passato il verno in Parigi (b), quando gli giunfe l'avviso, che gli Scotti, e Pitti, Popoli Barlib. 15-6-7. bari della Bretagna, facevano delle scorrerie nelle Provincie Romane di quella grand' Ilola. Spedi egli colà con un corpo di foldatesche Lupicino Generale, uomo valoroso, ma crudele, ed avaro, e così boriofo, che Giuliano ebbe ben cara quella occasione di allontanarselo da i fianchi . Parti costui sul fine del verno da Bologna di Picardia, ed arrivò felicemente a Londra. Altro di più non fappiamo della di lui spedizione, Ma eccoti arrivar nelle Gallie Decenzio, uno de Segretari di Costanzo, con lettere, ed ordini indirizzati a Lupicino ( era questi andato già in Bretagna), e (e) Julian, a Gintonio primo Scudiere (c), di condufre in Levante gli Eruli, in Epift. ad i Batavi, i Petulanti, e i Celti, con trecento altri scelti delle

Athen.

truppe di Giuliano. Era fatta istanza di tal gente pel bisogno presfante della Guerra Perfiana; ma credefi, che v'entraffe aucora un' invidia secretamente portata da esso Augusto al planso, e buon concetto, che s'andava Giuliano acquistando coll'armi nelle Gallie . (d) Zosimus Intanto ad esso Giuliano unicamente su scritto di eseguir certi or-

1. 1. 6. 10. dini dati a Lupicino. Noi qui non abbiamo se non Illorici Paga-Libarius ni (d), che parlano di quello fatto, e può dubitarfi della lor fe-Amaianus de. A udir colloro procedette onoratamente Giuliano in tal con-4,130.6.4. giuntura, col mostrarsi prontissimo all'ubbidienza, ancorche som-

mamente se ne affliggesse, perchè così veniva a restare spogliato del miglior nerbo della fua Armata, per modo che non folamente niuna impresa poteva egli più tentare ; ma reslavano anche le Gallie esposte alla violenza de' Barbari Trasrenani . Rappresentò ben egli a Decenzio il pericolo del paese, e la difficultà di menar in Oriente que' foldati, che s' erano arrolati, o pure come aufiliari militavano con patto di non paffar l'Alpi ; ma Decenzio non aveva autorità di mutar gli Ordini Imperiali; e però fcelti i migliori soldati, senza risparmiare neppur le guardie del medelimo Giuliano, intimo a tutti la marcia. Giuliano (a) anch' egli volle, (a) Julian. che abbandonalfero i quartieri , e fossero lesti al viaggio . Ma si Epistol. 14 cominciarono ad udir pianti, grida, e querele di quella gente; fi Athenienf. fparsero biglietti pieni di lamenti contra di Costanzo, e in savori di Giuliano, qualicche si volesse condurli alla morte, sacendoli, passare a si remoti paesi. Giuliano, per sacilitar la soro andata, ordino, che potellero condur feco le loro famiglie, nè volea, che transitassero per Parigi, dove egli dimorava, affinchè non succedesse sconcerto alcuno. Ma Decenzio su d'altro parere. Vennero a Parigi, e quanto quel Popolo li scongiurava di non andare, affinchè il paese non rimanesse esposto alla crudeltà de'Barbari, altrettanto i foldati mostravano desiderio di restarvi. Tenne Giuliano alla fua tavola i più cospicui uffiziali, usando con loro ogni cortessa, e facendo ad essi ogni più larga efibizione, in guisa tale che tra queste dolci parole, e l'abborrimento a lasciar quel paese, se ne ritornarono tutti molto penfoli, ed afflitti al loro quartiere.

Ma non terminò la giornata, che i foldati già commoffi da i biglietti, fi ammutinarono, e prese l'armi andarono ad afsediare il palazzo, dove era Giuliano, e con alte grida confinciarono a proclamarlo Imperadore Augusto, e che volcano vederlo (b). Fece Giu. (b) Zostana liano ferrar le porte, e i foldati costanti stettero ivi tino alla mat-2,3-6-30. tina seguente, in cui, rotte le porte, l'obbligarono ad uscire, ed al Julian. ibid. lora rinforzarono le acclamazioni, dichiarandolo Angullo. Moltrò Lao, 6.4. Giuliano colle parole, e co i fatti quanta reliftenza potè; ma per- Libanius che i foldati minacciarono di torgli la vita, se non si rendeva, Ocat. XII. forzato fu in fine di acconfentire. Allora posto sopra uno scudo , fu alzato da terra, e fatto vedere ad ognuno. Occorreva un diadema per coronarlo, ed egli proteffò di non averne. Si pensò a prendere una fascia giojellata della toletta della moglie; ma non parve buon augurio il ricorrere ad un ornamento donnesco. Fu proposto di pigliare una redine ricamata di cavallo, acciocchè servise

aline-

almeno all'apparenza; ma si stimò cosa vergognosa; finchè un Usizial Moro, cavatali di dolfo una collana d'oro giojellata, l'elibì, e con quella applicatagli al capo, comparve in certa maniera coronato. Il che fatto, egli promife a i soldati cinque nummi d'oro. e una libra d'argento per tella. Nella lettera feritta agli Atenieli Gistliano protesta, e giura per tutti gli Dii (a molti Pagani dovea costar poco un tal giuramento) ch' egli nulla sapeva della risoluzion presa da i soldari, e nulla operò per indurli a tale atto . e ch'egli sece quanto su in sua mano, per sottrarsi alla lor volontà; ma che dopo avere acconfentito, benchè per forza, non era più ficura la fua vita, se avesse voluto retrocedere. Ne creda il Let-(a) Amnia- tore quel che vuole. Ammiano scrive (a), che nella notte precenus lib. 20. dente, mentre Giuliano ondeggiava, invocando i fuoi Dii, per fapere, se dovea cedere al voler de'soldati, gli comparve un' ombra, qual si dipingeva il genio del Popolo Romano, che gli disse

d'essere più volte venuto alla sua porta per entrare, e sar lui salire in alto; ma che se sosse rigettato anche quella volta, se ne

fece con lui certe cofe, delle quali eglino foli ebbero conofcenza, potendoli non fenza fondamento sospettare, che sossero sagrifizi, o incantamenti di magia, per cercar l'avvenire, de quali è certo, che si diletto sorte l'empio, ed ingannato Giuliano. Ritiratosi poi

cap. 5.

partirebbe ben mal contento; avvilandolo nondimeno, che non iflarebbe gran tempo con esso lui . Comunque sia di questa o inventata, o pazzamente creduta fantaflica visione, ci afficura Euna-(b) Eunap. pio (b), che Giuliano in quella stessa notte, avendo seco un Pontefice Gentile, ch' egli segretamente avea satto venir dalla Grecia,

Vit. Sophif. cap. 5.

> egli nel palazzo, parve pieno d'inquietudine, e malinconia; e perche corfe nel giorno feguente voce, ch' egli era flato uccifo, ( fcri-(a) Liban. vendo in fatti Libanio (c), effere flato guadagnato un ennuco fuo Orat. All. ajutante, o mattro di camera, per fare il colpo ) i foldati vola-1000 al palazzo, e vollero vederlo, con far fuffeguentemente islanza, che sossero uccisi gli amici di Costanzo, i quali s' erano opposti alla di lui promozione, Ma Giuliano protestò, che nol sofferirebbe giammai, e dono anche la vita all'eunuco fuddetto. Perchè ad una parte di quelle milizie, che già erano partite, arrivò dietro la nuova dell' efaltazion di Giuliano, se ne ritornarono anch'esse a Parigi, dove esso novello Augusto, raunata tutta l'Armata, fece un'aringa, lodando il lor coraggio, e protestando, che non darebbe mai le cariche alle raccomandazioni, ma folamente al

> > merito: il che piacque di molto a chi l'ascoltò,

E tale

E tale fu la maniera; con cui Giuliano fali alla Dignità Imperiale, verifimilmente nel Marzo, od Aprile di quest'anno. Certamente gli Storici Gentili (a) , partigiani spasimati di questo Apostata Imperadore, cel rappresentano portato per forza al Trono; e senza ina precedente brama, o contezza. Ma gli Scrittori Cristiani (b) furono d'opinion diversa, e condennarono la di lui ribellione; ed ingratitudine verso Costanzo, sospettandola, o credendola figliuola Oration. IL. della di lui ambizione. Ora dappoicchè Decenzio ebbe veduta quefla scena, non tardò a ritornarsene alla Coste di Costanzo. Fiorenzo gius 1.4. Presetto del Pretorio delle Gallie, che s'era ritirato apposta a Vienna , perchè prevedeva de i torbidi, anch'egli s'affrettò ad uscir dalle Gallie, Ebbe Gjuliano tanta moderazione, che gli mandò dietro tutta la fua famiglia con provvederla ancora del comodo delle pos in High. Esch. fle. Vi reslava il solo Lupicino , creduto capace d' imbrogliar le in Annalis, carte. Ma Giuliano affai accorto, spedi un ufiziale a Bologna di Picardia , affinche non passasse persona in Bretagna a portargli le nuove; ed intanto con sue premurose lettere il chiamò di là, e ritornato che su . il ritenne prigione. Non tardò poscia a spedire Euterio suo Maggiordomo, e Pentado Mastro degli usizi, all' Auguflo Costauzo con lettera, in cui rappresentava la violenza a lui fatta, pregandolo di confentirvi, e promettendo d'ubbidire come prima agti ordini fuoi, d'inviargli alcune milizie, di accettar dalle fue mani un Prefetto del Pretorio , con riferbarfi l'elezione degli altri utiziali, Leggeli questa lettera presso Ammiano (c) : Fece an- (c) Ammiache scriverne un'altra dall' Armata di tenor poco diverso (d). Il nus lib. 10, bello fu, che agli Ambafciatori fuoi, fe non talla Ammiano, die-cap. 8. de un altra segreta lettera indirizzata al medesimo Costanzo, pie- in Epist. ad na di fentimenti ingiuriofi, e mordaci, che lo stello Storico con- Athen. fella indecenti, e tali da non effere rivelati al Pubblico. Zonas ra (e) veramente rapporta più tardi , cioè , dappoicchè fegul aperta (e) Zonos, rottura fra Collanzo, e lui , quella lettera; ma Aminiano ha il van- ibidem. taggio sopra di lui d'essere. Scrittore contemporaneo, e adoratore dello Rello Giuliano. Andaron gli Ambasciatori patlando con difficolià, e con all'ai ritardi per l'Italia, e per l'Illirico; e finalmente arrivati in Afia, trovarono l'Imperador Coffanzo in Cefarea di Cappadocia. Era già flato prevenuto l'arrivo loro da Decenzio; Fiorenzo, ed altri fuggiti dalle Gallie. Collanzo ammife que'Legati all'udienza, fi mottro aiterato thranamente contra di Giuliano,' nè più li volte ascoltare. Tuttavia contenendo la collera sua, e configliato da i favi , fece sapere colla spedizione di Leonas Questo-Fom.II.

(a) Libani Ammianus 2 Zofimus. (b) Gregor. Naziangena Philostor-

Theodores un in Hift. Eech.

Oral. XII.

ze a Ghiliano di non poter approvare il fatto, e che s'egli voleva provvedere alla falure propria, e de'fuoi amici, si contentasse del titolo di Cesare, e di ricevere gli ufiziali, che gli verrebbero spediti, cioè, Nebridio eletto Prefetto del Pretorio delle Gallie, e Felice mastro degli ufizi. Arrivato Leonas a Parigi, fu ben accolto (a) Liban. (a), ed espossi gli ordini di Costanzo, Giuliano si mostrò pronto ad ubbidire, purche l'efercito y'acconfentifle (b). Leonas non volle rimessa la decision dell'affare a tante teste, per paura d'essere ta-Appalib. gliato a pezzi . Accetto bensi Giuliano per ufiziale Nebridio, ma rifiutò tutti gli altri, con rimandar polcia Leonas a Costanzo, e dargli, secondo Zonara, la lettera suddetta ben fornita di gueres le, ed ingiurie contro il medelimo Augusto. Andarono poi innanzi, e indietro altre Ambascerie, ma senza che alcun de i due retrocedesse un passo; con che rotta affatto restò fra di loro l'armo-

nia, e crebbe l'odio, e lo spirito della vendetta.

Si preso dalla rabbia per questo tradimento del beneficato Giuliano fi trovò l'Augusto Costanzo, che pose infino in consulta, s'egli dovelse lasciar la guerra lirepitosa de Persiani, per volgere l'armit contra del cugino. La vinfe il parere de faggi, che gli configliarono di continuar la dimora in Oriente : altrimenti non la fola Mes fopotamia, ma anche la Soria correvano rischio di cader nelle mant del Re Sapore, esso Re appunto, venuta la stagion del guerreggia-(c) Annia- re, usci in campagna nell'anno presente ancora con grandi sorze (c); nus lib, 20. Caddero i primi suoi fulmini sopra la Città di Singara nella Mefopotamia, la quale fece per qualche di gagliarda difefa; ma foce combendo essa in fine alla nemica potenza, furono tutti i fuoi abitanti col presidio condotti in una misera schiavitù, e la Città resto

finantellata. Di là Sapore passò addosso alla Città di Bezabde, appellata anche Fenice, Città forte alle rive del Fiume Tigri, cuftodita da tre Legioni Romane. Dopo alcuni giorni d'assedio il Vescovo della Città si portò al campo Persiano, per proccurar la liberazione, o la falute dal suo popolo. Parlò a i venti, e la Città da la a qualche tempo fu presa a forza d'armi. Chi de' Cittadini scappo al furor delle sciable, andò a penare schiavo nelle Contrade Persia ne. Con quella felicità camminavano gli affari di Sapore: ed ancorchè l'Imperadore Collanzo, dimorante in Collantinopoli, udifse tanti suoi progressi, sembrava più applicato a rovinar la Chiesa Cattolica, che a disendere i propri Stati. Quando Dio volle, pasò pur egli in Aha, e gimle a Celarea di Cappadocia, dove poco fa dicemmo, che gli capitarono le disguilose puove della ribellion di

Giuliano. Fece maneggi per tener faldo nella fedeltà verso l' Imperio Arface Re dell'Armenia, il qual veramente con tutte le minaccie di Sapore corrispose alle speranze de' Romani. Passò di poi Collanzo a Melitene Città della picciola Armenia, per unir ivi tutta la fua Armata, e questa non fu all' ordine, che dopo l' equinozio dell' Autunno. Se un così, timido, e negligente Generale d'armit fosse capace di grandi imprese, e di far paura a i Persiani, ognun sel yede. Marcio egli alla per sine, e passando per Amida, non potè mirarne le rovine senza un tributo di lagrime. Si credette di poter ricuperare Bezabde, e l'assediò; ma sopravenendo le pioggie, e la cattiva flagione, su costretto a levare il campo, e a rittrarfi coll'elercito ad Antiochia, dove fi fermò per tutto il verno. In que-Ro mentre (a) il novello Imperador Giuliano, a fin di tenere in (a) Ammiaefercizio le fue truppe, passò all'improvviso il Reno, per quanto si nus lib. 20crede, verso Cleves, e diede addolso a i Franchi cognominati At- 6.10. tuari, che aveano in altri tempi colle loro scorrerie inquietata la vicina Gallia. Durò poca fatica a vincerli. Perchè umilmente chiesero pace, loro la diede; e poi dopo aver visitate sin verso Basilea le Foriezze polle fulla riva del Reno, per Besanzone passò a svernare in Vienna del Delfinato, Mori circa quelli tempi Flavia Gialia Elena, Augusta sua moglie, e sorella dell'Imperador Costanzo (b); (b) Golegius chi dilse di parto, chi perche cacciata dal palazzo (c): e non man- Triffanus cò chi pallo di veleno, come s'ha per attellato del Valefio, da (c) Anmisuna Orazion manoscritta di Libanio. Fioriva in questi tempi l'infigne Velcovo di Poitiers nelle Gallie Sant'Ilario, che per la Religion Cattolica tanto fofiri, e tanto ferilse,

Anno di CRISTO CCCLXI. Indizione IV. di Liberio Papa 10. di Giuliano Imperadore 1.

## Confoli (FLAVIO TAURO, e FLAVIO FIORENZO.

L secondo Console, cioè Fiorenzo, quel medesimo è, che vedem-I mo Prefetto del Pretorio delle Gathe, e fuggito di là dopo la ribellion di Giuliano, da cui poscia su condennato a morte; ma egli fi nascose, tanto che venisero tempi migliori . Tauro era anche Prefetto del Fretorio d' Italia, e per ben fervire a Cottanzo, aveva oppresso i Cartolici nel Concilio di Rimini. Permise Iddio, che anch'egli fosse di poi condennato all'esitio da Giuliano, tuttoccap. 3.

Orat. V. & XII. Julian. Epiftol. ad

Athen.

ra si truova Presetto di Roma. In luogo suo su poi creato Massimo, dappoicche Giuliano divenne padron di tutto. Passo ello Giuliano (a) Ammia - Augusto, siccome già accennai, il verno in Vienna (a), dove sul nus lib. 21. principio di Marzo gli giunfe avvifo, che gli Alamanni fudditi del Re o Principe Vadomario verso Basilea aveano fatto delle scorrerie nel paese Romano della Rezia. Spedi egli Libinone Conte con una brigata di foldati, per mettere al dovere que Barbari; ma effi mifero lui a morte avendo egli difordinatamente voluto venir alle mani con loro, Fama corfe, che Vadomario, uomo furbo, trattan-(b) Liban do con Giuliano, gli dava i titoli d' Augusto, e di Dio (b) ; menava poi segreti trattati con Costanzo Imperadore, e da lui avea ricevuti ordini d'infettare il medefimo Giuliano; dicendofi di più, ch'erano state intercette lettere comprovanti tal fatto. Vero, o falso, che ciò sosse, Giuliano se ne prevalse per uno de' suoi pretesti di far guerra a Costanzo. Intanto diede commessione a Filagrio suo Segretario, che su poi Conte d'Oriente, di attrapolar, se poteva; Vadomario, con cui continuava l'apparenza della pace; ed in fatti gli riusci di farlo prigione in un convito: Altro male non gli avvenne, se non che Giuliano il relego nelle Spagne, di dove uscito ne'tempi fulleguenti fu creato Duca della Fenicia. Passò poi lo stello Giuliano di là dal Reno, per gastigar coloro, che aveano uccifo Libinone; ma non ebbe molto a faticare, perchè tutti dimandarono pace ; o pure la confermarono : con che reflarono quiete quelle contrade. Ma questi non erano i gran pensieri di Giuliano. Giacche durava la nemicizia inforta fra lui, e Costanzo, andava egli da gran tempo ruminando, qual partito convenisfe prendere, cioè, di venire a guerra sperta, o pur d'intavolare qualche accordo con lui anche con proprio svantaggio. Ma perchè conosceva, non esfere Costanzo Principe da potersi sidare della di lui parola, antepose la risoluzion di passare all'armi contra di lui. È tanto più si animò a questa impresa, perchè essendo egli perduto nell'arte d' indovinare (c) o per auguri, o per negromanzia, s'immaginò, che Collanzo avelle da mancar di vita in quell' anno , e nel mele di Novembre . San Gregorio Nazianzeno scrive (d), non essere da supire, s'egli previdde la morte d'effo Imperadore, perchè avea guadagnato uno de i di lui corrigiani per avvelenarlo ; e per quella fidanza s' incammino di poi coll' armi verso Levante. Offervo ancora Sozomeno (e) la follta di Ginliano in prellar fede a i fuoi au-

(c) Ammian. 1.20. c. 1. Libanius Orat. XII. (d) Gregor. Nagianzen. Oras. Ill. (e) Sozomenus L.s. Hift.

. . . . . .

guri, ed indovini, perch' egli non previdde punto la propria morte,

nè il funesto fine della sua impresa contro i Persiani. Ammiano il vuole scusar su questo con dire, ch'egli riguardava non come cofe certe, ma folamente come conghietture le predizioni de' fuoi indovini : scusa familiare ad altri , che s'immergono nell'arte em-

pia, e vanissima di voler conoscere l'avvenire.

La rifoluzion presa da Giuliano di sguainar la spada contra di Coftanzo Imperadore, ognun può fcorgere, quanta occasion delse a tutti i faggi di mormorare di lui i trattandoli di volgere l'armi contra di un cugino, che l'avea colmato di benefizi , valendofi dell' autorità a lui conferita, per ifpogliare, ed abbattere il medelimo fuo benefattore: Crefceva anche l' iniquità, ed ingratitudine fua perchè Costanzo non si movea punto contra di lui, e trovavasi allora in angustie per la fvantaggiosa guerra, che avea co i Persiani . Si studiò lo stesso Giuliano di parare quella odiosità con varie scuse, e pretesti, essendosi spezialmente studiato di giustificar la sua condotta presso le Città della Grecia; come apparifce dalla lunga fua lettera, o fia dal manifello feritto agli Ateniefi (a), che fi (a) Julianus legge flampata. Il bello è, ch'egli pretendeva d'essere flato o con- Epiftol. ad figliato, o pure obbligato da i fuoi zit a ribellarfi; e Zofimo scri- Athenians. ve (b), che una Deità apparendogli in sogno l'animò all'impresa (b) Zosimus fenza badare, ch'egli covava in cuore un interno iniquo Dio, cioè, l'ambizione da cut era più che da altro spronato a tanta sconofcenza verso chi l'avea tanto beneficato. Anche i suoi soldati, e partigiani dicevano promesso a lui da essi Dii un selice successo: il che quanto fi verificalse, fi vedrà a fuo tempo. Intanto fece egli quanti preparamenti mai seppe di gente, e danaro, per marciare verso l'Oriente, L'amore, ch'egli s' era guadagnato fra i Popoli delle Gallie', indusse molti ad offerirgli spontaneamente ori, ed argenti per ifperanza di ricavarne buon frutto a fuo tempo ; nè fi trovò più difficultà ne foldati per ufcir delle Gallie, e passar l'Alpi; facendo egli credere alla lua Armata di non cercar altro per ora che d'impossessarsi dell'Illirico sino alla Dacra novella, per prendere poi altre misure o di accordo, o di guerra. Nebridio, mandato già per Presetto del Pretorio nelle Gallie da Costanzo, il solo su (c), (c) Amnise. che proteffò di non poter impegnarfi contra dello steffo Costanzo nus L 11. Augusto, e corse rischio d'essere messo in brani da i soldati, se Giuliano non l'avesse coperto col suo manto, e datagli poi licenza di ritirarfi in Tofcana. Da Libanio (d) vien chiamato esso Nebridio un mezzo uomo. Se vuol dire per avventura un codardo: da quan. Oret. XII. do in quà merita nome di codardo la fedelta verso il Principe suo?

Se non fi trattaffe di un Nobile Romano, fi crederebbe, ch' egli parlate di un cunuco. Fece Giuliano una promozion d' ufiziali creando Generali della fua cavallerla Nevina , Dagalaifo Capitan delle guardie, Mamertino Tesoriere, quello stello, che poi compose il panegirico di Giuliano; e distribuendo ad altri varie cariche militari, e civili . Lascio Sallustio per Presetto del Pretorio nelle Gallie, e finalmente mise in moto l'esercito suo, diviso in vari corpi, parte inviandone per l'Italia, e parte per la Rezia, per far credere, che foffero più che non erano le forze fue, quando non più di ventitrè mila persone, se non s'inganna Zosimo (a), egli conduceva seco, Con gran diligenza marciarono; ed ordine y'era di trovarsi tutti a Sirmio. Era allora tempo di slate. Arrivato che fu Giuliano, dove il Danubio comincia ad effere navigabile, trova-

(a) Zofimus 1.3.6.10.

ta ivi fortunatamente gran copia di barchette, con tre mila foldati s'imbarcò , e andò a prendere terra in tempo di notte a Bononia, nove miglia lungi da Sirmio, Capitale della Pannonia. Di là spedi Dagalaifo con una brigata di foldati a mettere le mani addoffo a Lucilliano Conte, Generale dell'Armi di Costanzo nell' Illirico, il quale per fua negligenza niun sentore pare, che avesse avuto de frettolosi movimenti di Giuliano. Coltolo a letto, il menarono via, e presentaronlo ad esso Giuliano: dopo di che a dirittura egli marciò a Sirmio, dove fu con gran pompa, e festa accolto da quel numerofo popolo: cofa che gli fece sperar facile la conquista di tutto Pillirico. E così in fatti avvenne , perchè fenza adoperar lancia, o spada, in poco tempo tutto l'Illirico, la Macedonia, e la Grecia, il riconobbero per loro Signore (b). Creò egli allora Governatore della feconda Pannonia Aurelio Vittore, quel medefimo che ci lasciò un compendio delle Vite de i Cesari . Venuto già era l' Autunno, e Giuliano si ridusse a Naisso nella Dacia novella, o della Mesia, dove secondo le apparenze si fermò sino alla morte di Costanzo, applicandosi intanto ad ingrossar, la sua Armata, e a munir le Fortezze, con difegno poi d'entrar nella Tracia, e far maggiori progressi.

(b) Ammianus L. 21. cap. 10. Libanius Orat. XII.

> Quello, che può parere strano, si è, che non sappiamo, avere Giuliano inviato altro corpo di milizie in Italia, se non quel tente, che passando per Aquileja, andò a congiugnersi seco a Sirmio : e pure certa cofa è, che Roma, e l'Italia tutta, quasi con univerfale concordia, abbandono Costanzo, e si mise sono la Signoria di Giuliano, Convien credere, che questi Popoli fossero ben malcontenti del governo d'elso Collanzo, e del fino Arianismo, cre-

dendo essi untavia Cristiano, e Cattolico Giuliano, e che si prevalessero di questo leggier vento, per sottrassi dal di lui dominio. Si aggiunfe aucora un panico terrore, perchè fi fparfe voce (a), che (a) Anotice Giuliano calava in Italia con un diluvio di gente 3 laonde ognun nus lib. 310 s'affretto a rendergli ubbidienza. Tale dovette effere in Roma Rest 19.9. sa la commozione, e paura, che Tauro, e Fiorenzo Consoli scapa parono, non fo fe di là, o da altro luogo, dove steffero allora, e passarono per le poste verso l'Oriente, parendo loro disperato il caso, e paventando lo sdegno di Giuliano, il quale poi per testimonianza di Zolimo (b) mandò ordine, che mettendo il loro no (b) Zoffmus me negli Atti pubblici, si aggiugnelle Confoli fuggitivi , o fuggiti, lib.; 610. In mezzo poi a i penfieri della guerra non dimenticava Giuliano quei del governo civile, scrivendo Ammiano, ch' egli si occupava ad afcoltar, e decidere le liti de particolari , a riformar gli abufit notando nondimeno ello Illorico, ch' egli talvolta commetteva delle ingiustizie, per correggere quelle degli altri. Mamertino (e) & (c) Mamer stende qui all'uso de'Panegiristi nelle lodi di lui, dicendo, ch'egli tinus in Pamile in buon ordine, e flato le Città tutte dell'Illirico, della Gre - negrit. cia, Macedonia, Epiro, e Dahnazia. Careftia di grani si provava in Roma. Fu inviato colà da Giuliano per Prefetto di quella Cità tà Massimo, il quale , contuttocche permesso non sosse all' Affrica di mandar frumenti colà , pure feppe trovar maniera di provvedere al bifogno, e di prevenire i pericolofi tumulti , a' quali fui fottoposto il suo predecessore Tertullo. Diedesi poi meglio a conoscere in tal occasione la Vanità, e l'ingratitudine di Giuliano (d), (d) Ammisperchè già scorgendo tolta affatto la speranza di riconciliarsi con Con ner total flanzo Augusto, scrisse contra di lui al Senato Romano un'invetti cap. 101-101 va piena di mordacità, con esagerar tutti i vizi, e disetti di luttil che parve si improprio agli stelli Senatori, che al leggersi nella loro alfemblea quella fatira, non poterono contenersi dal gridare ad una voce, che il pregavano di portar più rispetto, e riverenza a chi l'avea creato Celare, e beneficato cotanto. Lo stello Ammiano, tuttocche adoratore, non che parziale di fui, non pote di meno di non condennare una si ingiuriofa ferittura, e tanto più perche non contento egli di siogarfi contra di Cestanzo, addetto anche la alla la contento memoria di Collantino il Grande, proverbiandolo come novatore, e perturbatore delle antiche leggi , e perchè avesse innalizate persone barbare fino al Confolato: sciocca accusa; come Ammiano confessa, perchè lo stesso Giuliano poco stette a crear Console Nevina, Goto di Nazione, e persona selvatica, anzi crudele i lad-

dove Costantino non promosse se non persone di raro merito, e di (a) Ammia-gran riputazione e virtù (a), Avvenne intanto un affare . che aaus ib.6.11, vrebbe posuto imbrogliar non poco le misure di Giuliano, se non folse intervenuta la morte di Coltanzo Augusto, Due Legioni, e una Compagnia d'arcieri, che già fervivano a Costanzo trovate da Giuliano in Sirmio, perchè d'else egli non fi fidava, prese la rifoiuzione d'inviarle nelle Gallie; e queste andarono. Ma giunte ad Aquileja, ricca Città, e forte non meno pel fito, che per le buone mura, e troyata la plebe tuttavia divota al nome di Costanzo Augusto, che si follevò all'arrivo loro, quivi fermarono il piede, e s'afforzarono contra di Giuliano. Perchè quello fatto potea tirarfi dietro delle brutte confeguenze, Giuliano mandò ordini a Giovino General della cavallería, che era in marcia verfo la Pannonia, di accorrere colà, e convenne formarne l'assedio, che su lungamente fostenuto con bravura, e spargimento di langue. Nè finiva si presto quell' impegno, se non veniva la nuova della morte di Costanzo, per cui que' foldati in fine capitolarono la refa , lasciando esposto allo sdegno di Giuliano il promotore di quella sedizione Nigrino Tribuno, che fu bruciato vivo, ed alcuni pochi altri, a' quali fu reciso il capo.

Tempo è oramai di parlare dell'Augusto Costanzo, che noi lasciammo a' quartieri d'inverno in Antiochia. Le applicazioni sue tutte erano in preparamenti di guerra, e in far masse di milizie, per opporfi a i fempre nemici Perfiani. Ma non era così occupato da'penfieri guerrieri, che non ne nudrifse ancora de'manfneti, e ge-(b) Liem niali (b). Gli avea tolta la morte poco dianzi Eusebia Augusta sua moglie, donna, che non l'ayea mai arricchito di prole, e che

(ficcome spaccio la sama) (c) per aver voluto prendere un medica-

(c) Zonar. Centenus: Chryfoftom. Homil. 15. ad Philipp.

cap. 62

mento, creduto atto a farla concepire, abbrevio a fe stessa la vita è Voce ancora corfe (d), ch'essa con una bevanda data ad Elena sua: cognata, allorche quella fu per maritarli con Giuliano Cefare, in conciasse in maniera, che abortisse ad ogni gravidanza. Le dicerie del volgo fon facili in tal forta d'accuse. Ora Costanzo per deside-(e) Du Can. rio di lasciar dopo di se qualche sigliolanza (e), prese in questi temge Hift By z. pi per moglie Massima Faustina, della cui Famiglia milia dicono le Storie. Solamente si sa, ch'egli morendo la lasciò gravida ed elserne nata una figliuola, appellata Flavia Massima Costama, Ouesla poi prese per marito Graziano, che vedreino a suo tempo Imperadore. Forse non si figurava Costanzo, che Giuliano s'avesse a muovere dalle Gallie, e però non prese le convenegoli precauzio-

pi per munire l'Italia, e l'Illirico contra de i di fui tentativi. Provvidde bensi all' Affrica (a), con inviare colà Gaudengio suo segretario, (2) Amntol il quale andando d'accordo con Crezione Conte, dispose così ben le nas lib. 14 cole, che durante la vita d'esso Augusto, da niuno resto turbata la 44.7. quiete di quelle Provincie. S'udivano intanto le grandiole disposizioni di Sapore Re della Persia, per tornare ostilmente ad invadere la Mesopotamia. Il perchè Coslanzo si procacciò con diversi regali l'affifienza, e il favore de i Re confinanti co' Perfiani, e maffimamente di Arface Re dell' Armenia. Poscia allorchè vennero muove, che pareva imminente il pallaggio de Perliani nella Melopotamia, circa il mese di Maggio usci anch'egli in campagna, e passato di là dall'Eufrate, ando a fermarfi in Edeffa, con inviare nello stesso i suoi Generali Arbezione, ed Argilone alle rive del Tigri, ma con espresso ordine di non azzardare una battaglia. Stettero ivi le Soldatesche Romane gran tempo, aspestando il nemico, fenza mai vederlo comparire; ed intanto giunfe a Costanzo la dolorofa novella, che il ribello Giuliano s'era già impadronito dell' Illirico. Facile è l'immaginare, che turbazione, ed affanno gli recallero i palli dell'odiato cugino. Ma nel di leguente ricevette il grato avvilo, che il Re Sapore, o fia, percliè da'fuoi indovini gli furono predette disgrazie, se s'inoltrava, o pure perchè gli diedero apprenficue le forze de' Romani, fe n'era tornato addietro. Allora fu, che Costanzo tenendosi come liberato dalla molettia de' Persiani, lasciate solamente le guarnigioni opportune nella Città, e Fortezze della Mesopotamia, se ne tornò indietro, con disegno di procedere armato contra di Giuliano, giacchè si teneva ficura la vittoria, combattendo con quell' ingrato. Partecipata all' efercito quella sua intenzione, tutti ne fecero festa, e si animarono al viaggio. Partissi egli d' Antiochia nell' Autunno avanzato, ma arrivato a Tarfo nella Cilicia, fu preso da una picciola sebbre, per cui non desisse dal cammino. Si trovo poi forzato dal male, che ando crescendo, a in Chron. polare in Mopfuerene, luogo fituato a i confini della Cilicia prefso il Monte Tavro (b), dove nel di 3. di Dicembre ( Ammia- in Fastis. no scrive nel di c. ) in età di circa guarantacinque anni diede fine al suo vivere, con essersi detto, che Giuliano l'avesse satto av-

velenare. in Chronoge. Lasciò quello Principe dopo di se una assai svantaggiosa me- (c) Anniamoria. Certamente a lui non mancavano delle belle qualità, come nut: l'essere indurato alle fatiche, e a dormir poco, se il bisogno lo ri- piane de chiedeva (c). Negli esercizi militari niuno gli andava innanzi, e Calarib.

Tom.11. Fff quan-

Idacius

Chronicon

Theoph.

quanto fu moderatifimo fempre nel mangiare, e bere, altrettanto fi inguardo dal-luffo, e da i paceri illectit, in guifa tale, che neppur de la companio del companio del companio de la companio de la companio de la companio del companio d

(a) Thomple fector Ghillano, e Temifflo (a)) cel rapprefenta moderato in titte Orati-10 2 to pallioni, e ipezialmente padrone della fua collera i con foliciri. Jatian.

Jatian.

E 11.

E 12.

E 12.

E 13.

E 14.

E 14.

E 15.

E 15.

E 16.

E 16.

E 17.

E 17.

E 18.

contra dell'Alcalria, e di Topra accennammo le rigorofe fue leggii contro d'elfa: Ritifamo pur anche 3 o di nuovo edifico molie Chiefe in Oriente, e le arricchi, e gran rificotto, confervo fempre verfo i Vefcovi , facendoll' mangiare alla fua tavola, e ricevendo da loro con umilità la beneditato e ? Tali erano 1 pregi di Collario.

(c) Ammian. 20 in poche parole. Ammiano (c) più a tungo ne talcio deferitto del critto de quel poco, o molto, chiegli aveva di buono. Ma voltando carta froviamo, che contrapefavano ben più i di lui difetti. Gran difgra-

zia è l'aver Principi deboli di tella , e che si figurano nondimenio d'aver tella siperiore in intendimento sa quella d'ognuno, A Costanzo no era tuccata una di quello tenore. Peggio poi se si Principie non ama, e nón sostie, se non chi il toda, e solamente si complace degli adulatori, disperzando, o rigettando chi so fa diregli la verità, e non fa lodare i difetti , ne sa piatto alle afforti

(d) Julianus viziole, o mal fatte. Coftanzo era appunto un di quelli (d), piero Orat. Fil.

di una vanità ridicola, per cui voleva a guifa de i Tiranni dell'

Libanius Oriente effere appellato Signore di tutta la Terra (e); e si sece al-Ocas Al. zar gli archi d'ionfali melle Gallie, e mella Pamonia per aver vinsias de 59% to de i Romani ribelli : gloria abborrita da tutti i laggi Imperadori; pavoneggiandosi ancora delle vittorie riportate da suoi de con-

(f), domine răli (f), come fe în perfonă foli egii înterventro alle battaglie.

nu stă, 16 Ne la fina clemenza andă moito înnanzi, perfole fpietato comparve
căcă (a): contro cliunque o tentă, o fit folicităto di tentare contro la di
cup, 16 lui Corona, Non fi pub pefcia abbaltanza efprimere, che predominio aveffero nella Corte di lui gli adulatori, e quanta foffe fă

is prepoterna de fuoi ennuchi, i equali abufandoi della renuita del di lui insendimento, e della timidha del fuo cubre, l'ingamava, no continuamente, ed arrivarioto in certa guila a far effi da Imperadori di fatto, con lafciarge a lui il folo nome, perche putili

operava, nulla determinava fenza il lor configlio, nè pur ofando di far cofa, che venisse da tor disapprovata, Di quà poi venne la vendita delle cariche, e della giultizia, e l'elezion degl'indegni Ministri, e Governatori con immenso danno de Popoli. Ne venne anche un peggior male, cioè, un gravillimo fconcerto alla Chiefa di Dio; perche quella vile, ma superba canaglia guadagnata dagli Ariani, il portò a sposar gli empi loro insegnamenti, e a perseguitare i Vescovi della Chiesa Cantolica, e ad abbattere, per quanto potè, la dottrina della vera Chiefa di Dio. Però nella Storia Ecclefiaftica noi il troviamo dipinto ( e ben sel meritava ) con de i neri colori, spezialmente da Sant' Ilario, e da Lucisero Vescovo di Cagliari, come Principe, o Tiranno, che contra le leggi del Vangelo fi arrogo l'autorità di far dipendente da' fuoi voleri la Religione Santa di Crifto, e volle effer arbitro delle controverse della Fede, che Dio ha riferbate al giudizio de' facri fuoi Pastori. Lo stello Ammiano, ancorchè Gentile, il condanno per quetta fua prepotenza. Îmbevuto egli così degli errori dell'Arianismo, in essi duro poi fino alla morte, fenza mai prendere il facro Battefimo. fuorche negli ultimi di di fua vita (a) , ne' quali fu battezzato da (a) Athana-Euzojo Vescovo Ariano. Ma siniamola di parlar di un Regnante sius de Syn. cattivo, per passare ad un peggiore, che provveduto da Dio di molte belle doti personali , avrebbe potuto sar bella figura fra gi la. Historia. 47. Imperadori de' Romani , ma per la fua empietà fi feredito affatto 46.666. presso de Cristiani, che tuttavia rammentano con orrore il di lui nome . Parlo di Giuliano , che già aveva ufurpato il titolo d' Imperadore Augusto, e si trovava nell' Illirico, allorchè gli giunse la gratissima nuova della morte di Costanzo Angusto, Riserbando io di favellare più precifamente di lui all' anno feguente ; folamente (b) Manua ora dirò, ch'egli veggendo tolto ogni offacolo alla fua grandezza, in Panegos. mbreiò a dirittura a Collantinopoli nel di 11, di Dicembre (b), Annianus dove fu ben accolto, e latto portar colà il cadavero del defunto Harina. cugino Auguilo, gli fece dar fepoltura colla pompa confueta degl' in P.A.s. Imperadori nella Chiefa degli Apolloli , intervenendo egli fleilo Chronicos alla facra funzione, come Crifliano in apparenza, ancorche qual Alexandri-

folle internamente, flaremo poco a vederio.

5 4. 3. 4. 2. 9 . Sight to 9

e. 11. 6 12.

Epift. LI.

Anno di Cristo cccuxit. Indizione v. di LIBERIO Papa II. di Giuliano Imperadore 2.

Confoli ( MAMERTINO , e NEVITTA .

FU alzato Neviuta alla Dignità Confolare, perchè uomo di molto credito nel mestiere dell'armi, e perchè di lui si sidava molto Giuliano, dopo averlo creato Generale della cavalleria. Elfendo coflui Barbaro di Nazione, e probabilmente Goto, di coftumi crudeli, (a) Ammia- ebbe motivo Ammiano Marcellino (a) di riflettere, come accenaus lib. 1) nammo di fopra, alla malignità di Giuliano, il quale poco prima avea tacciato Collantino d'aver conferito il Confolato a perfonaggi barbari, quando egli poco apprello fece lo stello. Quanto a Mamertino, primo Confole, Giuliano l'avea dianzi creato Prefetto del Pretorio dell'Illirico. Effendo egli nomo eloquente, compose, e recitò nel di primo di Gennajo di quell'anno, cioè, nell'entrar Console, un panegirico in lode di Giuliano, componimento salvato dalle ingiurie del tempo, e giunto fino a i di nostri. Ma prima di raccontar le azioni i pettanti a Giuliano nell'anno prefente, non difpiacerà a i letteri di conoscere prima, chi sosse questo nevello Augusto. Altrove dicemmo, che Flavio Claudio Giuliano avea avuto per padre Giulio Coltanzo, fratello del gran Coffantino, e per fratello Gallo Cefare, da noi veduto uccifo da Coftanzo Imperadore, (b) Julian. Nacque in Collantinopoli (b) nell'anno 331. Allorene manco di vita Coltantino il Grande nell'anno 337, e fu uccilo fuo padre con altri parenti d'esso Augusto per ordine di Costanzo, anche Giulia-(c) Idem in no corfe rischio di perdere la vita (c). Il salvò la sua tenera etàs

In Macello luogo della Cappadocia, in Costaminopoli, e poscia in Nicomedia s'applicò allo fludio delle lettere, avendo per maeftro (d) Sorrates Eufebio Vescovo di quella Città (d), famoso Capo dell'Arianis-tifor. L. 3. mo.; Essendegli toccato per ajo un euroco, uomo di gran senno, chiamato Mardonio, questi per tempo gli diede buoni documenti di moderazione, di sprezzo de i divertimenti, e di fare resistenza alle paifioni. Fu provveduto fempre di eccellenti maestri, ma Criftiani , da Coftanzo ; e ficcome a lui non mancaya la felicità del talento, così fece non lieve profitto nelle scienze, e massimamente nell'eloquenza. Ma quella felicità d'ingegno confifteva piut-

toflo in una prontezza d'intendere, e in una vivacità di espri-

mere

mere i suoi sentimenti, e non già in una soda penetrazione, e riflesfione fopra le cofe , essendo superficiale la forza della sua mente , e portata sempre alla novità la di lui inclinazione. Già si offervò, che di nuovo fu in pericolo la di lui vita, allorchè quella di Gallo Cefare fuo fratello mancò . Il fottraffe a quel rifchio Eufebia Augusta, la di cui protezione servi ancora a sarlo promuovere alla dignità di Cesare, e al governo delle Gallie; dal che poi nacque la di lui ribellione contra del benefattore Costanzo,

Ma la più obbrobriofa delle azioni di Giuliano è quella, che riguarda la fua Religione. Era egli, non men che il fratello, flato allevato in quella di Gesù Crifto fotto vari Precettori Criftiani; la professava egli, e con varie opere di pietà si dava a conoscere, ed era anche in fatti allora perfuafo della verità, e fantità della medefima (a). Confessa ègli stesso, che sino all'età di vent' anni stet. (a) Juliane te faldo in essa Religione; anzi per togliere a Costanzo i sospetti, Epist. LL. ch'egli aspirasse in guisa alcuna all' Imperio, si arrolò nella Milizia Ecclefiaftica, e col fratello Gallo efercitò nel Clero l'utizio di Lettore. Ma siccome egli era un cervello leggiero, e fantastico, insensibilmente si lasciò portare al Paganesimo. Ordine espresso avea dato Costanzo (b), ch'egli non praticasse con Libanio Sossate (b) Socrates terato di gran credito allora per la sua eloquenza, ma Gentile, per l'istor. L 3 timore, che nol sovvertissero le di lui ciancie. Giuliano tanto più ": s' accese di voglia di leggere , e di studiar segretamente le di lui & XII. Opere, che servirono non poco ad infettario; tanta era la stima, ch' egli professava a quel Sossila. La scuola principal nondimeno della fua apostassa, ed empietà sa, l'effersi egli dato a praticar con degl' indovini, throloghi, maghi, ed altri impollori, che gli fece-70 sperar la cognizion dell'avvenire: con che maggiormente se gli ammalio, e riempiè il capo d'illufioni, di oracoli, e della potenza de' falsi Dii, con terminar poi i suoi studi in un'aperta empietà, e fomma profunzione. Libanio slesso (c) non chbe difficultà di confeffare, ch' egli era vifitato dagli Dii, da loro fapeva quanto fi fa. Orac X. ceva sopra la Terra; il che chiaramente ci fa comprendere le il-Infioni della magla. Per maestri di così sacrileghe arti, e dottrine ebbe spezialmente Giuliano (d). Massimo Esesso, mago di profes- (d) Eunet. fione . Eusebio discepolo di Edefio , un Jamblico diverso dal Pi- Vie. Sophis. tagorico, ed altri fimili ciurmatori, più tofto che filosofi, i quali cap 5coll'empie loro illruzioni il traffero in fine ad abbandonare il Cri-Rianefimo, e ad abbracciare il culto degl'Idoli. Ma come mai po- Orat, F. tè passare uomo intendente della santità della Religion Cristiana,

Liban-Or.V.

e della fina celefte Morale, all' aperta sciocchezza dell' Idolatria, e a credere e a dare alle creature, e a forde statue di Numi, o sia di Demonj il culto, ed incenso dovuto al solo vero Dio ? In poche parole ne dirò il perchè. Da che la Religion Criftiana luminofa comparve ful candeliere con tanta raccomandazione di vecità, i Filoson Pagani non sapendo come difendere tanta desormità dell'Idolatria, ricorfero al ripiego di fostenere, che sotto le più ridicole favole, ed azioni vergognose de i lor creduti Dii, si nascondeva qualche mistero, o verità o teologica, o islorica, o morale; e riconoscendo non esservi che un Dio, dicevano poi, che nelle differenti Deità si adorava quel medesimo Dio, cioè, qualche suo attributo rappresentato da i Poeti sotto il velo di molte savole. In fomma inorpellavano tanto la detellabil empietà, e superflizione del Paganelimo, ne predicavano l'antichità, ne efaltavano l'ampiezza, che la testa leggiera di Giuliano (per tale la riguardo anche Am-(a) Annia- miano (a)) vi precipitò dentro (b), E forse la spinta maggior ven-

dorer. bib. 3. Hift. cap.1. Gregorius Nazianzen. Oration 3.

nus lib. 16. ne dal promettergli que ciarlatani di pervenire per tal via al Ro-(b) Theo- mano Imperio. Dopo questo salto si studiava ben Giuliano di coprir la sua apostasta; ed Idolatra nel suo cuore, finchè ville Coflanzo Augusto, professava nell'esteriore il Cristianesimo, e poi la notte faceva de fagrilizi a Mercurio, fenza metterfi penfiero s'egli tradiva Dio, e la propria coscienza. Ma chi sapeva ben esaminar le

di lui azioni di ragionamenti, e quel fuo fpirito volubile, inquie-

to buffone e forezzante, giugneva a scorgere, ch' egli non era Cristiano, o pur era un mal Cristiano, e che si allevava in lui un (c) Gregor, tiero mostro all'Imperio Romano. S. Gregorio Nazianzeno (c), che id, Orat. 4. il conobbe, e praticò in Atene, ce ne lasciò un vivo ritratto, per cui predisse quello, che in satti poi su. Aggiungasi ora, che Giuliano dopo effersi applicato alla Filosofia di que tempi , affettò da li innanzi di comparir Filosofo non solamente in molte azioni ma con prender anche l'abito proprio de' Filosofi, cioè, il mantella, e nudrire la barba; tutto per acquiffarfi credito con tale apparenza presso chi solo misura gli uomini dal portamento esterno. La sua (d) Ammia- johrietà era grande (d); poco fonno prendeva, e quello fopra un tapeto, e una pelle. De' piaceri, e divertimenti del teatro, del circo 4 de' combattimenti nulla fi dilettava ; in una parola da che fu creato Cefare, con quella severità di collumi molta riputazione s'acquisto nelle Gallie col ministrar buona giustizia, con frenar le infolenze, e l'avidità delle arpie, cioè, pubblici ufiziali, che con taglie, ed avanie cercavano di accrelcere le calamità de' Popoli, e

d'empiere la propria borfa.

nus ihid. Julian. in Diclopog. Libanius XIL

Ritornando ora al corfo della Storia, convien ripetere, che nel Dicembre del precedente anno, mentre e lo Giutiano foggiornava in Naitfo Città della Dacia (Socrate (a) scrive nella Tracia) (a) Socrate gli giunfe l'avviso della morte di Collanzo, avviso il più grato , l'3, s.r. che mai gli potesse avvenire : Secondo Ammiano (b) secero a lui (b) Annie credera gif Ambasciatori, che Collanzo, prima di spirar s'anima, nus lib. az. I avea dichiarato fuo successore il che non par vero, quando sus- cap. 2. fifta, che l'apostasta di Giuliano sosse a lui già nota. S. Gregorio Nazianzeno (c) aggiugne, essere stata fama, che Costanzo sul fin (c) Cregor. della vita si pentisse di tre cose : cioè, d'avere sparso il sangue de Nazianzen. fuoi parenti, d'aver conferita a Gittliano la dignità di Cefare, e Orat. 21. d'aver cagionato tante turbolenze nella Chiefa di Dio. Quando pur si accettatse per vero, che Costanzo, giacche non potea togliere a Giuliano la fuecessione, glie l'avesse lasciata: ciò sarebbe stato per procacciare il di lui favore a Fautlina Augusta sua moglie, la quale reflava gravida, e partori di poi una femmina. Tutto lieto, liccome gia dicemmo, passò Giuliano a Costantinopoli, dove qualche poco ancora fece la figura di Cristiano, e poscia per attestato di Socrate (d), 'e di Ammiano (e), cavatati la maschera, apertamente professo l' Idolatria. Anzi non aveva aspettato fino a quello tempo, perche Libanio (f), e il Nazianzeno (g) attestano, che appena giunto nell' Illirico avea ordinato, che si aprissero i Templi de' Pagas ni, e che si sagrificasse agli Idoli (h); nè tardarono punto gli A- Ocas XII. teniesi a valersi di questo tacrilego indulto. Che allegrezza per quefla metamorfoli provafsero i Gentili, che orrore, e dispiacere i Criftiani, non occorre, ch'io lo dica. Corfero a gara i Deputati delle Città, e Provincie a riconoscere il nuovo Sovrano (i), portan- Atheniens. dogli delle corone d'oro , e gli Armeni , ed altri Re dell'Oriente, fuorche il Perfiano, e fin gl'indiani tributarongli de i regalis in Mijopog. Anche dagli stelli Goti gli furono spediti Ambasciatori, per rino via Sophist. vare i precedenti trattati; ma Giuliano fu vicino a romperla con loro, perche non volca legge da que Barbari, ne lasciarli sar paura come era avvenuto fotto il precedente Augnilo. Quindi fi diede a riiormar la Corte Imperiale, per rifparmiare le ipefe, caffando una prodigiofa quantità di cuochi, barbieri, ed altri fimili, ed anche più riguardevoli ufiziali , che mangiavano a tradimento il pane del Principe. Spezialmente mandò a spasso tutti coloro che aveano fervito a Costanzo, non distinguendo i buoni da i cat- (k) Libarche aveano fervito a Collanzo, non dittinguendo i puont usi casi di vitti (¿), e fulfituendione degli altri a fuo talento. Ancorche Am. Odi Amiamiano (l) pretenda, che la maggior parte di colloro fosse piena una tioc. 4.

(d) Socrate (e) Ammianus ib. c. s. (f) Liban.

(g) Gregor. id. Oras. 3. (h) Julian. Epift. ad

(i) Julian. Eurapius

## 416 ANNALI D'ITALIA:

di vizi, e s'ingrafasse a forra d'iniquità e di rubamenti, con dire fra l'altre cose, che avendo Giuliano dimandato un barbiere
per farsi tosare, se gliene presento uno si magniticamente vestito,
(a) Zaners che Giuliano gridò (a): L'ordine mio è stato, che si chiamasse un dandi barbiere, e non gid un Senatore e contuttoccio lo steso Ammiano
condanna si rigorosa risorma da tui stata, con ridure tatta gente

to Annua varotere, e non gia un ventatore; contuttoccio 10 Ileido Ammitano condanna si rigorofa riforma da lui fatta, con ridurre tanta genue (b) Ilhan, ad una mifera povertà. Libanio (b) all' incontro il loda forte per quello, aggiuguendo ch'egli rilitrine al numero di milite e fettocento coloro, che fi chianavano Agones in rebus, utiziali del Fifeo, poco diverfi, o pure gli fleffi, che i curiofi, e frumentari, cioè, ifpettori, ed efattori, che fi unandavano per le Provincie e

Dianzi fi contavano dieci mila di colloro.

Qui nondimeno non fi fermò Giuliano, Erefse un Tribunal di Giultizia, affinche quivi fi afcoltafisero le molte querele de particolari contro gli ufiziali del defunto Collamo. Capo ne fu Salle flio Secondo, dichiarato Prefetto del Pretorio d'Oriente, a cui fuerono aggiunti Mamerino, e Nevitas. Confoli di quell' anno. Arbegione, ed Agilone (c). Cofloro iti a Calcedonia cominciatono a

(c) Amais-bezione, ed Agilone (c). Cofloro iti a Calcedonia cominciarono a musultà. 21. processar chiunque non godea la grazia di Guilaino, e principalmente chi gli era in difigrazia. Palladio già maltro degli Usiri (fiplendida dignità della Corte) fu relegato in Bretagna. Tauro già Prefetto del Pretorio, a Vercelli, benchè non fel meritafie, Fiorenzo anch'esso maltro degli utiri, in un'i Iloia della Dalmazia. L'altro Fitorenzo, già Prefetto del Pretorio delle Gallie, che aveva irritato forte Giuliano, se ne fuori colla mondie, e nafocolo dette

irritato forte Giuliano, fe ne fuggi colla moglie, e nafoofo flette finchè vifie Giuliano, perchè contra di lui fulminata fu la feutenza di morte. D' altri cofpicui uffiziali proceffati, e condennati chi alt' offici, chi a perdere il capo, parla Ammilano; e perchè non diota ai colpevoli; ma anche a molti innocenti fi fielero le condanna-giori, Giuliano fi tirò diero le maledizioni, non che le mormostazioni del fuoi paraili e molto più di chi gil era nemico, pet ai fatte crudeltà. Con tall'occafione fi può dire, che cominciò la petre focuzioni di Giuliano contra del Grillani, perchè tutti i, cortigiani

professari la Legge fanta di Cristo, furono da lui cacciati suori del cacciati fuori del caccia fina Corte Massimo iliosofo, quello stello, she po(c) Litem co sa dicemmo estergii sato maestro di magia (e), e dell'arte cmcat. XII. jia, ed ingannatorio di cerca ra avenire. Allorche segui l'arrivo di

b, aa. coftui alla Corre (f), Giuliano era nel Senato, e dimenticata la propria dignità, corfe ad incontrar. l'impollore, come se fosse su

to qualche Re, o Divinità, abbracciandolo, e baclandolo: azione lodata da Libanio, ma ritrovata affai impropria da Ammiano. Quefla fua eccessiva degnazione verso le barbe de filosofi caglon fu , che altri di tal protessione (a) a folla accorfero da varie parti alla Corte; alcuni anche vi furono chiamari. Di carezze, e belle parole Nazianz. certamente si mostrò liberale con esso loro il Filosofo Imperadore; Orat.4. di tanto in tanto teneva ancora alcuno d'essi alla sua tavola, e beveva alla lor falute: pavoneggiavali in oltre nell'uscir di palazzo d' Cap. 5. effer corteggiato da effi ; ma in fine i più di loro lasciava colle mani piene di mosche, e laddove erano coloro venuti lusingandosi di far gran fortina, si trovavano poi costretti, per non morit di fame, a ritornarfene delufi a' lor paefi, maledicendo non fo dire fe più la furberia, ed avarizia di Giuliano, o pure la stolta loro credulità. Ci lasciò San Giovanni Grisostomo (b) una descrizion (b) Chrysodella Corte d' elfo Giuliano (tale, che fa orrore. Imperocche ap- ftomus in pena fi seppe ristabilita da lui l'Idolatria, e come egli era perduto dietro allo fludio dell'avvenire , che da ogni banda fioccarono colà maghi, incantatori, auguri, indovini, e finiil razza di gente. alcuni de quali di pezzenti divenivano appreffo non folo Sacerdoti, ma Pontefici del Gentilesimo. Con costoro si tratteneva Giuliano, poco curando i Generali , e Magistrati ; e qualora usciva în pubblico, il feguitava un infame correggio di tali ciurmatori; ne vi mancava quello di molte femmine, che professavano le medesime empie arti, ed illusioni, uscite de bordelli, e d'altri suozhi, dove vendevano le inique loro mercatanzie. In tellimonio di quella verità il Grifostomo chiama moltissimi , tuttavia allora viventi ben pratici della Corte dell'Apollata Augusto : E il Nazianzeno (c), che fioriva nell'istesso tempo, ci afficura, che si vedeva Giuliano mangiare, pubblicamente, e divertirfi con quella infami donne, coprendo quell'obbrobrio col pretello, ch'esse servivano alle cerimonie de'fuoi fagrifizi , e mifteri .

E tale era la vita di questo Imperadore , il quale nientedimeno non ommetteva di applicarli a i pubblici affari ; come cofta da molte fue leggi (d); ed era frequente al Senato, dove fpe- (d) Gothozialmente campeggiava la di lui vanità nel recitar delle aringhe, fretus Chron. ed orazioni, e nel decider le liti. Volendo poi efercitare la gratitudine verso di Costantinopoli patria sua , per attestato di Zosimo (e), vi cossitui un Senato simile a quel di Roma. Ma sapen- (e) Zossona dosi, che anche prima d'ora un Senato v'era in quella gran Cit- 116.3. c. 11. tà , vorrà egli dire , che gli concede i privilegi medefimi le lo Tom.II. Ggg

Eunapius

Vit. Sophift. Socrates 1 Lib.3. cap. 1.

(c) Gregor:

Epistola 98, Themistius Otal. V. I.

(b) Anecdo-82 Graca pag. 325. (c) Ammianus lib. 22.

(d) Sozamenus 1.3. Hift. Chronicon

Alexandr. Chry foft. Oration, II. in Babyl.

(e) Zosimus 6.3.6.1. (f) Gothofred. Chron. dofian.

flesso decoro, che godeva il Senato di Roma. Vi sabbricò eziandio un Porto, che difendesse dai vento australe le navi, ed anche un Portico, che guidava ad esso Porto, della figura del Sigma Greco, che si solea allora scrivere, come il C. de'Latini. Formo (a) Julian. ancora (a) fopra il Portico Regale una Biblioteca, dove ripofe quanti libri egli possedeva. Studiossi ancora di condurre da Alesfandria colà un Obelifco : cofa già meditata dall' Imperador Coflanzo, ma neppure da lui efeguita di poi per la fua morte. Di quello parla egli in un' Epistola da me data alla luce (b). Bella

azione dovette poi parere quella di Giuliano (c), allorche libero dall'efilio tutti i Vescovi già banditi da Costanzo Ariano, uno de' quali fu Santo Atanafio, benche poi nel feguente anno per ordine del medelimo Giuliano di muovo ne fosse cacciato. Ma infin lo stesso Ammiano, e poi Sozomeno (d), ed altri chiaramente riconobbero, aver ciò fatto il maliziofo Augusto, non già per alcun

buon cuore verso i Passori del Popolo Cristiano - ma affinchè trovandosi eglino liberi, si continuastero come prima le civili discordie tra loro, cioè tra' Cattolici, e Ariani, Donatilti, Macedoniani, ed Eunomiani, e la Plebe interessata in quelle contese non penfalse a far tumulti, e fedizioni contra del Regnante: il che fu ana cora avvertito da Santo Agoltino in riguardo ad elli Donatilli; Dieci mesi pretende Zosimo (e), che Giuliano si sermasse in Co:

stantinopoli. Dovea dire quali otto ; imperciocche le leggi del Codice Teodofiano (f) cel rappresentano in quella Città forse per tutto Maggio. Di là poi mosse per passare ad Antiodhia con dis-Codic. Theo- segno di sar pentire i Persiani di tanti danni recati al Romano Imperio. Per qualche tempo si fermo nella Bitinia, e massimamente in Nicomedia . Città si grandiofa ne'tempi addietro , e diroccata dal terribil tremuoto dell'anno 358, il che cavo le lagrime dagli occhi di Giuliano , e dalla fua borfa molto danaro per riparar quelle rovine. Una fua legge abbiamo quivi data nel Luglio del presente anno. Per viaggio visitò quanti Templi samost la Gentilità avea riaperti in quelle parti , fagrificando dappertutto con gioja immenfa de' Pagani, e dolor de' Cristiani. Non fint il Luglio, che giunfe ad Antiochia, ricevnto con acclamazioni indicibili da quel Popolo, e molte leggi si veggono date da lui ne

(g) Ammia- fulleguenti meli in quella Città (g). Quivi ti applico ad afcoltar nus lib. 12. le querele de' particolari , e a decidere le loro liti con giuste bilancie, senza guardar in saccia a chicchesia, nè qual fosse la di lui Religione, Confessa nondimeno Ammiano, ch'egli camminava

in ciò con troppa fretta, e che conofcendo poi la leggierezza del fuo ingegno, e l'impetuofità dalla fua collera, raccomandava a r fuoi Affelfori di frenarlo, per non fallare. Un di fi prefento a' fuoi piedi Teodoto, uno de' primi Cittadini di Jerapoli, ma tremando, perchè sapeva d'essere in disgrazia di sui. Ghiliano il ricevette con volto cortese, e gli disse (a): che se ne ritornasse a cafa fenza paura, affidato dalla clemenza di un Principe, che fo-6-14lamente bramava di fminuire il numero de' fuot nemici con farfett amici . Belle parole , quand' anche in Antiochia fece continuari i processi, e le condanne contra di molti, da' quali si pretendeva offelo. Ed in esta Città ancora si diede più che mat a perseguitare i Cristiani per l'odio, che portava alla lor Religione, e per rabbia; sapendo d'essere detessato da essi, essendovi stati alcuni, che a visiera calata l'aveano rimproverato per la fua apostasia, ed empietà. Fin fotto il precedente anno già dicemmo aver egli dato principio a sfogar quello fuo mal animo contra d'essi Cristiani, cacciando dalla sua Corte chiunque abborriva di adorare i suoi falsi Dii, uno de'quali specialmente su celebre (b), cioè, San Cefario, fratello di San Gregorio Nazianzeno, e medico fuo, che Nazianzeno generofamente abbandono il posto , per non abbandonar la Fede di Gesù Cristo. Escluse di poi dalla milizia tutti i Cristiani ; ordinò, che muna carica fi desse, se non agli amatori degl'Idoli: proibi a i Cristiani l'infegnar , ed imparar le scienze , e le belle Natianzen, lettere. E quantunque non ofasse pubblicamente di levar di vita Orat. Ill. riofi Martiri (a), senza poter neppure raccogliere il numero di tut- Annal. Elel, ti. Mife anche in opera titte l'arti, tufinghe, e premi, per forvertire i medefimi Criftiani; e pur troppo non pocht ne trovò moirs pour
che fi lafeiardno vincere da cost dolei batterle: Ma littorno a ciò l' Hislaire. rimetto it il Lettore agli Annali Ecclefiastici del Baronio (d) , e Ecclefiasti-Copra tutto al Tillemont (e), che egregiamente ha trattato questo que lo gue (f) Fluity argomento, ficcome ancora al Fleury nella fua Storia Ecelefiasti-Hift Ecelefi

(2) Idem

Anno di CRISTO CCCLXIII. Indizione VI di LIBERIO Papa 12.

di Gioviano Imperadore 1.

11 1 F 1 P 197 FLAVIO CLAUDIO GIULIANO AUGUSTO per la quarra Confoli ( volta.

( SECONDO SALLUSTIO.

Ra quello Sallustio Confole anche Prefetto del Pretorio delle C Gallie, e diverso da un altro Sallustio Presento del Pretorio (a) Pagius d'Oriente , ficcome può vederfi presso il Padre Pagi (a) . Lucio Crit. Baron. Turcio Secondo Aproniano Afterio uno de' Senatori , che da Roma furono inviati a Giuliano, fu creato Prefetto di Roma in quell'an-(b) Ammis-no, ed è fommamente lodato da Ammiano (b), pel buon goversus lib. 16. no , che sece col mantenervi l'abbondanza de viveri ce la pace. e col perfeguitar severamente gl'incantatori , e maletici , che il

Paganelimo produceva in gran copia Volle Giuliano onorato il suo Consolato da un panegirico di Libañio Sofista , e quello Dabbiam tuttavia. Vari fegni diede in questi tempi Iddio dello sdegno fuo con molte calamità inviate all'Imperio Romano, le quali avrebbono potuto avvertir Giuliano della fua empietà, s'egli fosse (c) Gregor flato capace di correzione (c) Frequenti furono i tremuoti, che afflifsero molte Città. Nicomedia flessa; che per ordine di Giulia-

no cominciava a riforgere, tornò di nuovo alle primiere rovine. Nicea in gran parte ando per terra, e Costantinopoli corfe rischio Sozomenus di un eguale efferminio, Libanio (d) è tellimonio, che ne paurono forte le Città della Palellina, e della Libia, le traballarono le più grandi della Sicilia, e tutte quelle della Grecia: Si bruciò in Roma il Tempio d'Apollo , e nell'Ottobre antecedente era del

pari rimallo divorato dalle fiamme d'altro infigne Tempio d'Apol-(e) Ammia- lo elillente in Dafne , lungo posto in vicinanza d' Antiochia (e) . nus lib. 22. Trovavasi allora in essa Città Giuliano ; e perchè sospettò, che il fuoco fosse stato attaccato da i-Gristiani per l'odio, che professavano contra di lui , fece far molti processi, tormentar molte perfone, e chiudere la Chiefa Maggiore. Anche Alefsandria in Egitto rellò fieramente inondata , e danneggiata dal mare a difinifura gonfiato. A questi mali s' aggiume un'orribile carestia, che affisse

tutto il Romano Imperio, e fu feguitata dalla pelle; malori, che fecero perire una gran quantità di persone. Entrò la same con Giuliano in Antiochia, o pur crebbe a cagion della numerofa fuz Core

Nagiangen. Orat. A. Chryloftom.

(d) Libanius Orate XII.

cap. 13.

Corte (a). Il Popolo finaniava, e portò i futoi lamenti ad ello Imperadore, con secafare i seicchi, come cagione del cato de viveci, in Milose, tenendo chiufi li loro granaj. A quello disiordine, di credette di tr. Ocat. XIII. intediare col fito gran l'empo Giuliano, talsando il prezzo d'elli viveri afait bafamente. Ne legui appunto un elitto tutto contrario aluoi difegni, perchè faddove prima fi fearleggiava folamente di grano, venne anche a maneare l'olio, il vino, ed altre specie di comelli dibili non potendo i Mercatanti vendere a quel baso prezzo la vetta tovaglia fenza rovinario. Quella imprudenza di Giuliano, vien condennata fin da Ammiano (b), e da Libanio (c) fuoi l'assegituli (b) dontes

Ma il Popolo d' Antiochia, che oltre all'elsere naturalmente aus deaser inclinato alla fatira, e alle pasquinate, si trovava per la fame assai 6.14. malcontento di Giuliano (d), e maggiormente ancora, perche trop- in Visa fina. po avvezzo agli spettacoli pubblici, ossetvò, che Giuliano gli als- (d) Zosimus borriva, e di alcun d'essi non li regalò : quel popolo, delli , ne 43.611. fece quella vendetta, che potè, dileggiandolo pubblicamente con de i motti pungenti , e deridendolo con de i versi satirici (e) . Spezialmente mettevano in burla la di lui picciola flatura, benche ibid. marciasse con passi da gigante, e la sua lunga barba, per cui somigliava un caprone, e con cui si poteano sar deile suni. Gli davano il titolo di mucellajo, per le tante bellie, ch' egli lvenava ne' fuor empi fagrifizi. Similmente il beffavano per la vanità di portar egli colle proprie mani i vafi , ed altre cofe facre ... facendo piuttoflo la funzion di facrificatore, che di Principe, Si può ben 4 credere che molti Cristiani , de quali era senza paragone più che di Pagani piena Antiochia ebbero parte con imprudenza a questi scherni dell'Apostata Augusto + Al vedersi Giuliano si sconciamente messo in comedia (f), smaniava ben per collera, e minacciava (f) Socratio pene', e scempj a quell'indiscreto popolo; ma perchè la positura 43. Hist. de' fuoi affari non gli permetteva di vente per ora, a verun pubbli 1971. co galtigo, la vendetta, che ne fece, fu di comporre coll'ajuto di tib. 5. Hift. Libanio un' invettiva (g) fatirica contra il Popolo d' Antiochia , in- cap. 15. titolata Mifopogon: , cioc , Nemico della barba , carica di velenose (g) Gregor. ironie, spacciando que Cittadini per gento interessata, data al lus variantes. fo, alla crapola , vana i, e perduta unicamente dietro a' teatri , e · alle bagaftefie Pubblice egli folamente nel Gennajo di quest'anno essa fatira, applaudita non poco, da i parziali Pagani, ma derifa prima, e dopo la morte di lui da i Criftiani, Il peggio fu , ch' esia ad altro non servi (h), che ad aguzzar maggiormente, le lin- (h) Annie que di quel popolo contra di lui. In quelli tempi evidente fu , nus ib cara

celefie, e degno di grande attenzione, un miracolo operato dalla mano di Dio. Aven concedino Giuliano, per far dispetto a i Cristiani , che i Giudei potessero rimettere in piedi il loro Templo di Gerufalemme. Corfero da tutte le parti coftoro con immense oblazioni d'oro , per eleguire la difegnata fabbrica ... Demolirono le reliquie dell'antico Tempio, per fame un nuovo, venendo estr (a) Theodo- a verificar fempre più la predizione di Gesù Criflo (a). Ma da

reins lib. 3 che ebbero hen cavato y per cominciare i fondamenti , ecco un Gregorius tremuoto, che rovino tutte le cave, e cafe vicine colla morte di - Nortanzen, affaiffime persone, e spezialmente di moltissimi di quegli operaci. Orang. Non rallentarono per questo i Giudei il iavoro ; ma nel più bel Socrares 13 del cavare, shocoo da più lati de fondamenti, e più d'una volta, un fuoco, che abbruciò gran numero di persone; e beato chi ebbe tempo da fuggire. In fomma quellis, ed altri flagelli riconofeinti per prodigioli fin dagli stelli Gindei, secero cellar l'impresa e recarono infigne gloria alle parole del Salvatore pe e alla fauta fun Religione L' E non già i foli Scrittori Cristiani di quello , e (b) Ambrof del feguente fecolo; come il Nazianzeno, Santo Ambrolio (b), il Epifol, ad Grifollomo ((c) ) Socrate v e Sozomeno, ed altri, a attellarono la (c) Christo verità del miracolo, ma anche lo stello Ammiano (d) Gentile ne fa fede con iscrivere : Metuendo globi flammarum prope fundamenta erebris affulcibus erumpentes fecere tocum exuftis aliquoties operantibus (d) Ammise inacceffum. District Line

Theodof. Romus in Judgos . nus lib. 237 4 cap. 1.

Turki ana

Le applicazioni maggiori dell' Augulto Giuliano erano flare fin qui intorno i preparamenti della guerra, ch' egli meditava di fare a Sapore Re di Perlia , per vendicare, diceva eglia, i tanti oltraggi, e danni recati all' Imperio Romano da Perliani, fotto Coflanzo, ma più per avidità di gloria, figurandoli non da meno d' altri Augusti predecessori, che aveano portate l'armi, e il terrore nel cuor della Persia : Ed ancorche Sapore, sentendo il turbine minacciofo ; dimandafle con fua lettera di potergli spedire degli Ambalciatori per trattar di pace 40 con offerir anche delle condi-(c) Liban, zioni vantaggiofe (e): Giuliano firacciò la legrera, nè volle alcol-Orazion. X. tarlo . Socrate (f) pretende , che gli Ambalciatori vennero , ma (f) Socrate non riportarono altra rifpofta; fe non che verzebbe i Imperadore

1.3. 6.19. 2 tranare in perfona con quel Re fenza bifogno d' Ambaldiatori . Ammaffato dunque un fioritiffimo e potente efercito, fenza voler anno da molte Nazioni Orientali, che s'erano elibite autiliarie 12 riferva d'un corpo di Goti, mosse Gialiano da Antiochia nel di Will B. i. 1. f. di Marzo (g). A l'aobili Antiochem che l'accompagnarono

un pezzo, e gli augurarono un buon viaggio, e un felice, e trionfal ritorno, con pregarlo di venir più placato; e clemente verso; di loro, aspramente rispose, che not vedrebbono più, perchè volea passare il verno in Tarso della Cilica: Ve lo passo, ma diversamente da quello ch'egli credeva. Il viaggio del guerriero Augusto, e della sua Armata, e il passaggio dell' Eufrate, si truovano descritti dal medesimo Giuliano (a), da Ammiano (b), e da (a) Julian; Zosimo (c). Giunto ch' egli su a Carres, lasciò uno slaccamento di Epist. 17. circa venti mila persone sotto il comando di Procopio, e del Conte (b) Anonis-Sebastiano , acciocche custodissero le frontiere della Mesopotamia p(c) Zosimus con iscrivere nel medesimo tempo ad Arsace Re dell' Armenia in L3. 6.12. termini ingiuriofi, perchè era Cristiano, e comandandogli boriofamente di venir ad unir le sue sorze colle sue. Non manco Sozomeno (d) di rilevar la vanità di Ginliano in quella lettera, e il di (d) Sotom lui veleno contra di Costanzo Augusto: lettera, che perduta in ad. L.6. Histor. dietro, ho io poi data alla luce (e) . Intanto una flotta di settecen- (e) Ancedesi to barche, e di quattrocento altre da carico scendeva per l' Eufra- ta Grasa, te, e venne ad unirfi all'Armata di terra. Ammiano ne fa molto maggiore il numero, Prese allora Giuliano il cammino a seconda di quel fiume, e dopo aver passato il fiume Abora, e fatto rompere il ponte, affinche i foldati conoscessero, che conveniva menar le mani, e non fuggire, gl'incoraggi poi cel donare a cadaun foldato cento trenta nummi d'argento (f). I suoi principali Coman- (f) Zossinus danti dell' Armata erano Nevita . Arinteo . Ormisda fratello bandito ib. c. 1 }del Re Sapore , Dagalaifo, Vittore : e Secondino, Ascendeva quello corpo d' Armara a selfanta cinque mila persone a gente scelta de con esso entro Giuliano nel Paese Persiano dalla parte dell'Affiria. come dice Ammiano, e trovato quel territorio fertile, e gicco, la. sciò metterlo tutto a sacco; e ciò senza consigliarsi colla prudenza, perche si privo de foraggi, e viveri, che gli avrebbono potuto fervir nel ritorno. Ammiano (g), che li trovava in quella spedizio (g) Ammial ne, oltre a Libanio (h), e Zolimo (i), descrive minutamente il nus lib. 240 continuato viaggio di Giuliano, a cui ninno fi trovava, che faceffe (h) Libane resistenza. Prese alcune Castella, e spezialmente la Città di Bersa- Orat. XII. bora, una delle maggiori di quelle contrade, e poscia a sorza d' (i) Zossass armi Maozamalca, altra gran Città. Non era egli lungi da Cteli- 4.6.27. fonte, Capitale allora della Perlia, quando arditamente lece pallare il Fiume Tigri all' Armata fua in faccia a i nemici, che ne difendevano la ripa oppolla e andarono ben prello in rotta. Vero è (k) Socrati avere Socrate (k) scritto, che Giuliano imprese l'assedio di Ctesi- L 3,6121. fonte,

Malala

500.1.6

Epitome .

Chron. Rufus Feft.

fonte, dove era chiuso lo stesso Re Sapore ma dagli Autori contemporanei, cioè, da Ammiano, Libanio, e San Gregorio Nazianzeno, altro non fappiamo , fe non ch' egli fece dar il guafto a i contorni d'ella Gittà e che Sapore li trovava lungi di là intento a metter infieme una poderofa Armata per refiflere a i Romani. Non lasciò egli di spedir altri Deputati a Giuliano per dimandar pace ; e quelli s' indrizzarono ad Ormisda fratello d'esso Re , it quale militava in favor di Giuliano. Ne parlò Ormisda, ma Giuliano fenza volerne intender parola , gli ordinò di licenziar tofto que' Messe, e di coprire il motivo della lor venuta; per timore che le infinghe della pace non ilmorzatlero Pardor delle truppe. Giacchè si conobbe pericoloso l'affediar Ctefisome ; non che difficile l' impadronirfene ; determinò Giuliano di tornarfene addietro alla (a) Joannes lunga del Tigri (a) . Ma lasciator sovvertire da un surbo disertore Perliano, al dispetto de consigli di Ormisda si allontano da quel fiume, e prefe a paffare per mezzo al paefe s'infperanzito ancora to Breviar di trovar Sapore, e di dargli battaglia. Fece prendere a i foldati de i viveri per venti giorni ; ed affinche la flotta ; da cui ritirò le milizie, non cadelle in man de i nemich, a riferva di alquanse barche ; tutta la bracio ? Dio ; che voleva al fin liberare la Terra da quello nemico del nome Criffiano, e che tanto confidava ne'fuoi falfi Dii permife, ch'egli fi accecaffe in quella forma. appigliandofi ad una rifeluzion tale, che da Ammiano, e da altri altamente vien condennata

nel di 16. di Giugno : ed ecco comparir Sapore con quante forze potè, fion per decidere la forte con una giornata campale, ma folamente per infellare, e pizzicar da ogni lato i Romani, fperando spezialmente di affamarli , perchè preventivamente avea desolato il (b) Annia- paele ( per dove aveano da pallare (b). Cost appunto avvenne : aus tub : 5. D'uopo fu lo flar quali fempre in armi ; frequenti furono le fcaramuccie; mancarono in fine i viveri, e foraggio non fi trovava: per Rufus Fift. rb i lamenti, e la coflerhazione fi diflufero per unto l'efercito. Venthus, A ne it di 26 di Giugno, in cui più arditi, che mai giunfero in grollo Murelius numero, e in vari corpi i Persiani ad assalire i Komani, che erano in marcia, molellandoli quà e là, e maffimamente alla coda l Giu-Villar in A liano all'intendere il gran rumore; e la ftrage , che faceva de fuoi il nemico, lenza far calo del muovarfi allora ferna usbergo, anzi al-(a) Annia- fatto difarmato ; dato di piglio ad uno scudo , volo ad incoraggire our # . 63. i fuoi, Ma mentre egli da la caccia ate nomici (e), un'ulta faccia-, Outur

Si mife in marcia l'Armata Romana, ma piena di mormorazioni,

ta da un Cavaliere, gli volò addosso, e trapassategli le coste, penetrò fino alle viscere. Caduto da cavallo, su immediatamente portato fopra uno scudo in luogo sicuro; si mise mano a i medicamentis tale nondimeno era la ferita, che nella notte feguente fi trovò difperata la fua falute, Dimandò egli , che luogo era quello . Gli fu rifposto: Frigia; Allora Giuliano si tenne spedito, perchè dicono esfergli flato gran tempo imanzi predetto, che morrebbe nella Frigia. Di fimili predizioni altri efempli ci fomministra la Storia, con apparenza, che sieno state inventate dopo il fatto da i Gentisi, per accreditar le pazze loro superstizioni. In somma Giuliano in quella stessa notte terminò i suoi giorni in età di circa trentadue anni, Tale è il racconto, che fa della morte di Giuliano lo Storico Ammiano, il quale fi trovava in quella stessa Armata, ed aggiugne, essersi nel conflitto d'esso giorno fatto gran macello de' Persiani. finche la notte diede fine alla pugna , e che rella uno ful campo morti cinquanta de loro Satrapi. Io non la finirei si presto, se volessi qui riferir la varietà de racconti, che abbiamo intorno alle circostanze della morte di questo Apostata Imperadore. Scrive Teodoreto (a), ch'egli preso colla mano del suo sangue, lo gittò in (a) Theodoaria dicendo: L' hai vinta, o Galileo. Cosi foleva egli chiamare il retus lib. 4. aria dicendo: L'hat vinta, o Gameo. Così loicva egii cinamare il Historia. Signor nobro Gesù Criflo: Altrettanto abbiamo da Sozomeno (b). (b) Sozome-Secondo Filostorgio (c), egli bestemmiò il Sole, suo gran Dio, e nus Histor, tuni gli altri Dir trattandoli da traditori. Quanto al cavaliere, che lib. 4.c. s. colla lancia (altri (d) dicono con un dardo, ed altri colla spada) (c) Philodiede il colpo mortale a Giuliano, mai non si pote sapere chi sof- storgius LT, fe. Libanio Solista Pagano (e), spacciato adorator di questo Apo (di Zongras flata, il solo è, che ne sa Autore un Cristiano, giacche egli dice in Annalit. aver prima di allora i Cristiani tramate altre insidie contro la vita Chreaic. di lui, e che il Re Persiano per quante diligenze facesse, e per Alexandria. quante ricompense promettelse , non pote trovare alcun de fuoi , Ocat XII. che si vantasse d'aver fatto quel colpo. Ma il medesimo Libanto altrove (f) tien un altro parere; attribuendo ciò ad un Aquemenide, cioc, ad un Perliano. Eutropio (g), che si trovò anch' egli Orai. XI. in quella spedizione, Ruso Festo (h), ed Aurelio Vittore (i) servo, in Beeplas, no, che la ferita venne dalla mano di un Cavalier nemico; che gli (h) Rufue) gitto l'alla in fuggire, com'era l'uso de' Persiani. Amuniano, e Zo- Festus in fimo, se un Cristiano sosse stato l'uccisore, siccome Pagani, verisi. Breviar. milmente non l'avrebbono taciuto. Il primo d'essi folamente serive , essere corsa voce ; che un Romano l'avesse mortalmente serito. Episone, Qualunque nondimeno fosse un tal Cavaliere, certo egli fu esecu-

h (4)

1000 3

117 1150

## 426 ANNALI D'ITALIA:

tore, e ministro della volontà, e giustizia di Dio, nel cui tribunale era acceso il processo della nera apostasia di Giuliano, e perorava-

Malala in Chronogr. Chronicon Alexandr.

no le lagrime, e preghiere de' Santi contra di quello perfecutore del Popolo, e della Religion de Criftiani. Però essi Crittiani attri-(a) Jo annes buirono all'onnipossente mano di Dio la di lui caduta (a), e il rappresentarono di poi come trasitto con una lancia da San Mercurio Martire. Fu portato il corpo dell'estinto Giuliano a Tarso di Cilicia (b), dove accompagnato da commedianti, e buffoni (che tale (b) Gregor, era l'uso de'Gentili) ebbe un'assai vile sepoltura, e per accidente fu posto vicino a quella di Massimino II. Augusto, cioè, di un altro fiero nemico della Religion Cristiana. Non si potrebbe abbastanza dire, con che gioja da i Popoli Cristiani, con che dolore da i Pagani fosse intela la morte di quello empio Imperadore. Libanio (c)

(c) Liban. in vita fua . Idem Oraston. XI. & XII.

Orat. 4.

fopravvivere, per poterne far l' orazione funebre; ed in fatti la compose di poi con impiegar la sua adulatoria eloquenza a dare rifalto alle apparenti di lui virtu, e a caricarlo di lodi eccessive. Ma neppur fra' Cristiani mancò, chi con migliore pennello lasciò dipinti i vizi e le iniquità di Giuliano ; e questi su San Grego-(d) Gregor rio Nazianzeno (d), il quale con foda facondia compose due celeibidem. Dri orazioni contra di lui , e ci lasciò un ritratto più somigliante

confessa, che su vicino a darsi la morte a quello avviso: ma volle

al vero di quel, che secero i Gentili. vine Pédiur Quello avvenimento poi, quanto men pensato, tanto più dovet-

Ammia- ancora al Paganesimo tutto. Sforzaronsi ben Ammiano (e), e Libanus 116, 23. nio (f), per far credere, che gli aruspici, indovini, e maghi, de' quali cotanto abbondava, e si forte si fidava il superstizioso Augusto. 64p. 2. (f) Liban: olservarono più presagi della di lui vicina morte; ma il satto gride Templ. da in contrario. Certo è che Giuliano badando a quegl'impoflorio si prometteva gloriose vittorie, ed aveva già spedito Memorio Prefidente della Cilicia, perche gli preparafse buon quartiere in Tarfo , dov'egli penfava di fvernare . Si fa in oltre , ch'egli avea mi nacciato un fiero fcempio a i Cristiani, tornato che solse glorioso per la fognata vittoria de' Persiant. Fuor di dubbio è ancora, che

(c) Ammia- Giuliano (g) prima di uscire in campagna, e per tutto il viaggio; nus lub. 2:. fece innumerabili fagrifizi, tanto per aver favorevoli gl' infenfati fuoi Dii, quanto per cercar nelle viscere delle vistime la cogni-(b) Liem. ib. zion dell' avvenire. Lo stesso Ammiano (h) confessa, ch'egli alle volte in un foi fagrifizio faceva fcannar centinaja di buoi , ed in-

te recar di confusone non solo al medesimo Giuliano ferito, ma

numerabili gregi d'altre beslie, e bianchi uccelli, cercati per ma-

re, e per terra, di modo che quasi non passava giorno, in cui colle carni di tanti animali uccifi non folamente s'ingraffaffero i falfi fuoi Sacerdoti, ma ne fguazzaffero ancora tutti i fuoi foldati: fpefa indicibile, condennata fin da quel medelimo Storico Gentile. Così nel celebre Tempio di Carres dedicato alla Luna, per quanto narra Teodoreto (a), chiusosi Giuliano un giorno durante la suddetta spedizione, non si seppe cosa ivi sacesse, se non che uscito, mise reus lib. 3. le guardie a quel luogo, con ordine di non lasciarvi entrar perfona fino al fuo ritorno. Venuta poi la nuova di fua morte, fu aperto il Tempio, e vi fi trovò una donna impiccata col ventre aperto, per qualche incantelimo fatto da Giuliano, o pure per cercar nelle di lei viscere quel che gli dovea succedere nella guerra co' Perfiani. Che impostore solenne dovette mai essere il primo che fece credere, e trovò por tanti, che floltamente credettero poterfi nelle vifcere degli animali fcoprir l'avvenire de fatti degli nomini, e degli accidenti della vita! Che han che fare i fegati, e pulmoni delle bellie fagrificate a cafo, colle azioni umane, onde si potesse leggere quivi, come in un libro, le cifre di quel. che dovea accadere? L'evento poi fece pur conoscere, quanie soffero in ciò le illusioni di Giuliano, quanto vana la di lui fidanza ne' fuoi Idoli. Allorchè egli fi credea vicino al colmo della gloria, e nel tempo stesso, come offervò il Nazianzeno (b), che tutto il Paganefimo immolava vittime per lui: eccolo steso a terra Nazianzea. dalla dellira di Dio, e andare in un fascio le sue glorie , e seco Orat. 4. (1) tutte le speranze de'Gentili, i quali già si siguiravano di dover calpestare la Croce, e rendere Idolatra di nuovo il Romano Imperio. Perchè erano ben' incamminate le lettere in quelli tempi, fi pollono rammentare fotto il breve Regno di Giuliano vari Scrittori, che regilliarono le azioni di lui, come Ammiano Marcello, Eunapio, Temistio, e Libanio celebri Sosssti Pagani. Abbiamo ancora alcuni libri del medelimo Giuliano, pieni di fatire, e di buffonerie. Non resta più quello, ch'egii scrisse contro la Religione Cristiana, ma bensi ne abbiamo la confutazione fatta da S.Cirillo Vescovo di Alesfandria. Aitri Solisti, e Filosofi horirono allora de' quali si son perdute l'opere, e su in credito ancora Oribasio Medico, di cui si son conservati vari libri. Ma se i Gentili coltivavano allora le lettere, non men di loro vi fi applicarono i Cristiani, fra'quali spezialmente gran nome, e venerazione venne a i Santi Bafilio, Gregorio Nisseno, Gregorio Nazianzeno, Cesario: Ilario, e ad altri, de'quali parla la Storia Ecclefialtica, e Letteraria.

Hhh 2

Hift. c. 21.

Tro-

412 p. 7011

in Chronie.

Fittor in

Epicome.

cap. 7.

Orst. 5.

Mediob.

Numijm.

Imperator . P.

nus ibid.

62.6.30.

cap. 1.

L. 4. Hiftor.

L.3. Hiftor.

cap 11.

Troyavali P Armata Romana per l'imprudente condotta di Giuliano in grandissime angustie, perchè in un paese incognito, e difficile; priva di vettovaglie, e senza sapere onde condurne; smipuita di molto per gli paumenti, e per le battaglie attorniata tuttavia, e continuamente infestata dall' Armi Persiane. A questi malanni s'aggiunfe l'inaspettata morte dell'Imperadore : il perchè tutto era contufione, ed affanno. Si fiera contingenza obbligo gli uliziali d'esso esercito a provvedersi di un Capo senza perdere tempo; e perciò nel di seguente giorno 27, di Giugno concordemente elessero Imperadore Gioviano (a), ch' era allora Capitan della: in Breviario. Guardia appellata de' Domestici : personaggio di gran riputazione Hierone nella Corte, e per la fua dolcezza, onoratezza, e prudenza amato, e stimato da ognuno (b). Era stato suo padre Varroniano Con-(b) Aurelius te nativo di Singidono Città della Mesia, che aveva esercitata la flessa carica nella Guardia de' Domestici, e poi s'era ritirato per Ammiagodere il resto de' suoi giorni in riposo (c). Auche il suo credito: nus lib. 25. del padre contribui non poco all'elaltazion del tigliuolo. Secondo conti di Eutropio , nacque Gioviano circa l'anno 331, e nelle-(c) Themift. Medaglie (d) il troviamo chiamato Flavio Claudio Gioviano. Ci vor-(d) Du Can- rebbe far credere Ammiano (e), che quasi accidentale sosse la di ge Hill. By ? lui elezione, e molti se ne mostrassero malcontenti; e vorrà dire Pagani. Sparlá ancora de i di lui coflumi. Altrettanto fa Eunapio (f). Erano amendue Gentili. Ma Zosimo (g), che pur era anch'egli Pagano, e Teodoreto (h) P attellano eletto di comuni (e) Amntiuconfentimento; e ciò vien confermato da Eutropio, che fi trovò (f) Eurap. in quell'Armata, Cristiano di professione era Gioviano, e ricavasi: Fit. Sophift. da Socrate (i), che avendo l'Apollata Giuliano intimato agli ufi-(g) Zofinius ziali di riminziare alla Religion Cristiana, o pur a i lor impieght, (h) Theod. Gioviano allora Tribuno sciesse l'ultimo partito. Ma perchè egli era uomo sperimentato nella milizia, gli conservò il suo posto : E di quello fuo attaccamento una pruova gioriofa diede egli ap-(i) Socrates pena creato Imperadore (k). Imperocche fenza temere la possanza de' Generali, e il capriccio de' foldati, protesto d'essere Cristiano, (k) Rufin. e di non poter comandare ad un'Armata, che avendo appresa da Giuliano l'empietà, ed essendo abbandonata da Dio, altro non Sozomerus: doveva aspettarsi, che l'ultimo eccidio. Al che risposero ad alta Theodores voce i foldati, con dichiararli Cristiani, perchè parte tali erano, e gli altri clessero di farsi. Quello, che di poi succedesse per con-

to della guerra co' Persiani, benchè spettante al presente anno, pu-

re chieggo licenza di riferirlo al feguente.

hift. lib. z. Socrates:

Anno

Anno di Cristo contriv. Indizione viti di Liberio Papa 13.

di Uniberio Papa 13. di Valentiniano, e

di VALENTE Imperadori 1.

Confoli (FLAVIO CLAUDIO GIOVIANO AUGUSTO; FLAVIO VARRONIANO Nobilifimo Fanciullo:

E Bbe Gioviano Augusto per meglie Caritone, figliuola di Lucif-liano Generale, rinomato in questi tempi, che gli partori una figlia, ed un figlinolo nomato Varroniano, in età allora, per quanto si può raccogliere da Ammiano (a), di circa un anno. Confe- (a) Annia ri Gioviano a quello fuo rampollo il titolo di Nobilifimo Fanciullo, cas lib. 25. e il volle Confole seco per l'anno presente ; ma perchè co i vagiti, e colla ripugnanza mostrò di non voler essere condotto nella Sedia Curule, i superstiziosi Pagani presero ciò per un presagio di disgrazie. Tornando ora alle avventure dell'anno precedente . da che Gioviano su proclamato Augusto, cominciò a pensare a i mezzi di salvare l' Armata dall'evidente rischio di perire assatto, o per le armi de' Perliani, o per la mancanza de'viveri (b). Intanto un (b) Idea Altiere Romano, tra cui, e Gioviano erano palfati de i disgulti, deserto, e porto al Re Sapore la nuova della morte di Giuliano, in vite suar e che esendo eletto in luogo di lui un Imperadore dappoco, era venuto il tempo di fubbillare i Romani. Animato da tali avvisi il Persano, per tre giorni con tutte le sue forze insegui la marcia del nemico efercito, non istea strage di molti Romani, ma sempre con perdita maggiore dal canto suo. Arrivò nel primo di di Luglio l'afflitta Armata Romana; alla Città di Dura, non lungi dal Tigri, e si stentò sorte a tener in dovere le ammutinate milizie, che faceano istanza di passar tosto quel rapido siume, bencho senza ponte, e prive affatto di barche, perchè la same li pungeva, e toccava a i poveri cavalli uccisi di servir loro di pane. In quello miserabile stato, e in pericolo di restar tutti preda de' nequello miterame nato, e la persona di fenat una presenta de (e) Corgonici, come si può conghietturare, mosso sidolo in riguardo del (e) Marianen.
pissimo Imperadore a pietà (e), sece, che il Re Persano spontar Oration, a neamente inviò persone a Gioviano Angusto per trattar di pace (d). Theodoretus A tale spedizione si credè spinto Sapore dalla notizia d'essere stati lib.4.6.2. in ogni fearamuccia, e fatto d'armi perditori i fuoi foldati, e dal Socrater. timore di peggio, e dal desiderio di liberare il suo paese da un (d) Amniesi poderolo nemico. Riconobbe lo stelso Ammiano, benchè nemi-que il 6.70

co di Gioviano, per un favore particolare di Dio, una fala spedizione, e dimanda, quando le apparenze tutte erano, che Sapore potea finir la guerra colla total rovina dell'Efercito Romano, Trattoffi dunque di pace nello spazio di quattro giorni; e perchè i Romani fi trovavano in troppo svantaggio, e si udiva, che Procopio, parente del defunto Giuliano, macchinava ribellione, fu altretto l' Augusto Gioviano a comperar da i nemici una pace; vergognola (a) Eutrop bensi per l'Imperio Romano, ma necessaria (a). Gli convenne in Breviar. dunque restituire à Persiani cinque Provincie picciole con alcune Castella, ch'esti aveano già ceduto a i Romani sotto Diocleziano ed in oltre abbandonar loro le Città di Nisibi, e di Singara, con (b) Zofimus ritirarne prima gli abitanti. Zofimo (b) aggiugne, che anche buona parte dell' Armenia passò allora in poter de' Persiani, ma ciò accadde in altro tempo. Non lasciarono gli Scrittori Pagani, cioè, Ammiano, Entropio, e Zoumo di procellar Gioviano Imperadore, qualicche con quello trattamento di pace egli face le perdere il credito al Romano Imperio, il cui chinterico Dio Termine si gloriavano una volta i Romani, che non rinculava giammai. E pure abbiam veduto, che Adriano, Aurelio, e Diocleziano abbandonarono a i Barbari varie Provincie, che già erano dell' Imperio. Oure di che non si doveva a Gioviano attribuir questo infelice successo; ma bensi all'imprudenza, e temerità di Giuliano, per aver fatta bruciar la flotta necessaria, e poscia impegnata l' Armata Romana così innanzi nel paese nemico, fatto altresi devastare da lui , senza aver punto di comunicazione col proprio, e senza prendere buone mifure per l'importante sussissenza, e provvisione de viveri. In tali strettezze il consiglio si prende non dall'amore della gioria, ne dalla propria yolontà, ma bensi dalla necessità, e dall' arbitrio (c) Eutrop. di chi gode il vantaggio. Che se da Eutropio (c) è biasimato Gioviano , perchè dopo effere giunto in falvo non ruppe il trattato; di quella infame politica non si servono i Principi veramente Crifliani, che rispettano Dio più della propria utilità, nè adopera-

1 Dereno

fpergiuri. Stabilita la pace, e dati gli oflaggi, quietamente, ma con gran (d) Annia-fatica, e perdita di molte persone annegate, o morte di fame (d), nus lib. 25 paíso l'Armata Romana di là dal Tigri, e le convenne far tuttavia viaggio per fei giorni, fenza trovar neppur acqua, non che cibo,

fuppiendo al bisogno l'erbe , e la carne de camelli uccisi . Arri-

no mai il giuramento per ingannare altrui , fapendo quanto fddio chiamato in tellimonio de' patti abborrifca , e gallighi gli

vati finalmente al Castello d'Ur, trovarono ivi qualche rinfresco. tinchè giunfero in siti da potersi ben fatollare. Allora Gioviano Angusto spedi, in Italia, nell'Illirico, e nelle Gallie usiziali a portar la nuova della fua efaltazione, e distribut i governi, e le cariche, Giunto poi che fu a Nisibi, volle eseguita la capitolazione, consegnando a' Persiani quella ricca, e popolata Città, con trasportarne altrove gli abitanti: fcena lagrimevole descritta da Ammiano (a) e (a) Ammiada Zosimo (b), e più pateticamente dal Grisostomo (c), in guisa nus lib. 25. che intenerifee i Lettori. Nel mese d'Ottobre finalmente pervenne (b) Zosimus ad Antiochia, il cui Popolo, da che intefe la morte dell'Apolta- libigica; ta Giuliano, avea fatta gran fella, gridando dappertuno (d): Dio (c) Chryfoft. l'ha vinta, e Gesù Crifto con lui : con passar poi a dileggiare l'e- in Gentiles. slinto odiato Principe, e Massimo Filosofo, e tutta l'altra ciurma (d) Theodos degl' incantatori, e indovini, che l'aveano burlato con tante loro Hift. 5.22. promesse. Applicossi tosto il novello Imperadore a ristabilire la pace della Religione Cristiana. Se vogliam credere a Temislio (e), (e) Themiegli permife ad ognuno la libertà di ofservar quella, che più gli pia- fius Or. 5. cese, ne a i Pagani vieto l'uso de i loro Templi, e Sagrilizi. Altrainente ne parla Socrate (f) con dire, che d'ordine suo surono chiusi (f) Socrates di nuovo i Templi degl' Idoli . Quel che è più lo flesso Libanio (g) L 3. Hift. Solista si caro a Giuliano, confessa, che dopo la morte di lui ognun poteva a man falva parlare contra de'falfi Dii, e che i Templi de' Orat, XII. Gentili rellavano ferrati, e andavano in rovina; e che i Sacerdoti, Filosofi, e Sofisti Pagant erano maltrattati, derisi, imprigionati, Libanio anch' egli corfe gran pericolo della vita (h), perchè non cefsava di piagnere, e sodar Giuliano; ma il buon Gioviano non gli sa vita sua, volle mai fare un reato di quello fuo pazzo impegno. Furono dunque dal piissimo Augusto restituiti tutti i privilegi alle Chiese, al Clero, alle Vergini, e Vedove sacre, e richiamati dall'esilio i Vescovi Castolici, molti de'quali erano stati banditi dal pertido Giuliano, e massimamente l'insigne Vescovo d'Alessandria S. Aranasio (i). Andò egli a trovar Gioviano in Antiochia, e la fua prefenza alsaistimo giovò, per preservare il di lui cuore dalle suggestioni Magiangeni. degli Ariani, de' Macedoniani, e degli altri Eretici o Scifinatici Orat. si. di questi tempi. Ma che? Mentre il buon Principe s'affatica per la tranquillità della Chiefa, e per la pubblica felicità, ecco un' improvvisa morte troncar il tilo di sua vita, e sar abortire tutti i di lui glorioli difegni a S'affrettava egli per venire in Occidente a fin di mettere riparo alle fedizioni, e rivolte, che fi temevano. Ed in fatti efsendo egli pervenuto a Tiana nella Cappadocia, gli giun-

(i) Gregory Theodores. Sucrates.

cap. 10. Zosimus 1.3.6.35.

fe avvifo, che Lucilliano suocero suo, creato ultimamente, o pu-(a) Ammia- re confermato Generale dell'armi nell'Illirico (a), essendo passato nus lib. 15. nelle Gallie, quivi da i Soldati Batavi ammutinati era slato privato di vita. Valentiniano Tribuno, che era seco, ebbe la fortuna di falvarsi destinato da Dio, per divenir Imperadore fra pochi mesi. Di peggio non accadde nelle Gallie; e que Popoli spedirono poco di poi Deputati ad umiliar la loro ubbidienza a Gioviano . Trovossi l'Augusto Principe in Ancira, Capitale della Galazia, nel primo giorno del presente anno, e quivi con solennità celebrò il Confolato da lui preso col suo picciolo figliuolo Varroniano. Per tal congiuntura il Sofista Temistio compote un' orazione, che resta tuttavía. Ancorchè i rigori del verno dovessero persuadere a Gioviano il fermarfi in Ancira, tale nondimeno era la di lui premura per arrivare a Collantinopoli (b), che non si potè trattenere dal continuare il viaggio. Ma pervenuto a Dadaslana ne' confini della

(b) Socrat. 1. 1. c. 26. Zosimus ib. Galizia, e Bitinia, dove se gli presento Temislio con altri Sena+ sap. 6.

Sozom, L. 6. tori a lui spediti da Coffantinopoli, nella notte del di 16. venendo il 17, di Febbrajo, forpreso da un maligno accidente, su nella seguente mattina ritrovato morto, dopo avere regnato solamente sette mesi, e venti giorni, in età, secondo Ammiano (c), ed Eutropio (d), di trentatrè anni. Varie furono le dicerle intorno

(c) Ammiagus ibid. (c) Sozom. Orofius:

(d) Europ alia cagion di si funelto caso. Chi l'attribui all'aver egli dormito in Breviar. in una camera poco dianzi imbiancata colla calce; chi all'odore del carbone acceso in essa per riscaldarla; altri ad un eccesso di mangiare, fatto nel di innanzi (e). Il Grisostomo (f), ed altri pailano di veleno, o ch'egli fosse strangolato dalle Guardie; e pare, che Ammiano (g) stelso non si allontani da si fatto sospetto . Fu Hieronymus poi portato a Collantinopoli il di lui corpo, ed onorevolmente seppelsito nella Chiesa degli Apostoli. Caritone Augusta sua moglie, che vivente non l'avea potuto vedere Imperadore, l'accolle morto nel venirgli incontro a Costantinopoli. Si trova poi essa tuttavia (g) Amnia- viva nell'anno di Crifto 380, infieme col figliuolo Varroniano (h), a cui nondimeno era flato cavato un occhio, affinche non ofalle un di di pretendere all'Imperio, vivendo egli nondimeno sempre in timore di qualche peggior trattamento, che venisse configliato dall'

& alii . (f) Chryfo flomus Homil. 15. in Philipp. nus ibidem (h) Zonaras in Annalib. Cedrenus Histor.

iniqua politica del Mondo Stettero gli Ufiziali dell' Armata Romana dopo la morte di Gioviano per nove, o dieci giorni fenza Principe, confultando fempre chi fosse degno di si eccelsa dignità . Vari surono i Candidaji; ma in fine i yoti concordi andarono a cadere in Valentiniano,

per opera spezialmente di Salustio Secondo, Presetto del Pretorio d'Oriente, e d'Arinteo, e Dagalaifo Generali dell' Armi (a). Per (a) Ammiai Patria fua riconosceva Flavio Valentiniano ( che così egli è nomina- nus lib. 26. to nelle Iscrizioni, e Medaglie ) Cibala Città della Pannonia; per cap. 1. & L30. Padre Graziano, il quale nato di famiglia ignobile, ma dotato di cap. 7. una gran forza, e per vari gradi della milizia era giunto ad effere Conte dell'Allrica. E quantunque fotto Coffanzo Augusto, mentr' egli era Comandante dell'Armi nella Bretagna, folle spogliato de' fuoi beni, siccome incolpato d'aver accolto in sua casa Magnenzio poco prima della di lui ribellione: non però di meno fu egli fempre in grande stima fra le persone militari, e il credito suo giovo al figliuolo, per falire ful Trono. Anche Valentiniano, nato circa l'anno di Crifto 321. per la via dell'Armi fece il noviziato della fua fortuna, mostrando in varie occasioni non men coraggio, che perizia dell'arte militare (b). Per una calunnia del General (b) Zofiana Barbazione, Costanzo Augusto il cassò nell' anno 357. levandogli 43.636. un corpo di cavallería, a cui nelle Gallie comandava in grado di Tribuno. Sotto Giuliano efercitò la carica di Tribuno d' una Compagnia delle Guardie d'ello Augusto, nel cui servigio gli occorfe un gloriofo accidente, che fece molto parlare di lui (c). Trovandofi (c) Zofinus esso Giuliano in Antiochia, ed entrando in un Tempio degli Idoli, 24. 419. 1. un di que Sacerdoti, che spargeva dell'acqua sopra chi l'accom- Sogomenus pagnava, come per purificarlo ( rito antichissimo fantisticato nella L.4.6.6. Religion Cristiana) con una goccia tocco la veste di Valentiniano. L.3. cap.13. Era questi di profession Cristiano, e però sembrandogli d' esfere contaminato per quell' acqua spruzzata dalle mani d'un Idolatra. il quale fors' anche caricò la mano appunto perchè fapea, ch'egli era Cristiano, gli disse una mano d'ingiurie, e v' lia chi crede, che gli delle un pugno, o pure che li taglialle quel pezzo dell' abito, dov'era caduta l'acqua. Fu offervato un tal atto da Massimo Filolofo Pagano, che ne informò totto Giuliano. Irritato l'Apollata Augusto per tale sprezzo del Rituale Gentilesco, ordinò a Valentiniano di fagrificare agl' Idoli , o pure di dimettere la carica. Generofamente elesse egli la perdita di tutto, piuttosto, che di mancare alla fede verso Dio, il qual poi per tanta fedeltà il ricompensò fulla Terra, e più dovette farlo in Cielo (d). I più degli an- (d) Orofus tichi tengono, che Giuliano il cacciasse in esilio; ma questo non è 47.6.32. certo. Di fopra accennammo , che Valentifiiano fotto l' Augusto Sozomenus : Gioviano accompagnò nelle Gallie il Generale Lucilliano, e per Theotoret. buona ventura scappò dalle mani de' Batavi, allorchè nella Città di Philosborg. Tom.II. Ii i Rems

cap. L.

Rems tolsero la vita ad esso Lucilliano. Essendo egli poi venuto s trovar Gioviano in Oriente, e creato Capitano della seconda Compagnia delle Guardie, rellò in Ancira, con ordine di tener dietro ail Imperadore dopo qualche tempo. Ma venuto a morte Gioviano, ed essendosi accordati i principali dell'esercito ad eleggere lut per Augusto, giunsero i Deputati ad Ancira con questa lieta nuova facendogli istanza, che s'affrettasse a raggiugnere l'Armata, la quale con impazienza l'aspettaya in Nicea Capitale in questi tempi della Bitinia ( ma fenza pregiudizio di Nicomedia ) dove era feguita la di lui elezione.

Arrivò Valentiniano nel di 24. Febbrajo a Nicea; ma nel di feguente non volle farsi vedere in pubblico, se è vero ciò, che scri-

(a) Ammia- ve Ammiano (a), perchè nel di 25. di Febbrajo di quest' anno nus lib. 16. correva il Billello, e per una ridicola superstizione doveano i Romani d'allora crederlo giorno di cattivo augurio. Ora nel di 26. essendo schierato l'Esercito Romano suori di Nicea, montò Valentiniano sopra un palco alla vista di tutti, e con incessanti acclamazioni fu dichiarato Augusto, vestito della porpora, ed ornato col diadema. Fece egli cenno di voler parlare ; ma i soldati senza lasciarlo dire, rinforzarono le grida, con eligere, ch'egli in quel punto dichiarasse un Collega nell'Imperio, non volendo più restar fenza capo, se l'Imperadore per disavventura mancasse di vita . Parevano anche disposti a violentario; ma egli senza punto lasciarsi intimidire, allorche pote farsi intendere, intrepidamente disse

(b) Idem (b), che dianzi dipendeva da essi il creare lui Imperadore; ma da che aveano creato lui tale, a lui toccava il penfare a quel, che Theodores, più conveniva al pubblico bene; non ricular già egli di prendere Philostore, un Collega; ma che un affare di tanta importanza efigeva matura confiderazione: e così cessò il tumulto. Ci vien dipinto Valenti-

(c) Aurelius niano Augusto da Aurelio Vittore (c) per uomo di bell' aspetto, Vidor in E- nel cui portamento, ed operare compariva la gravità, ed un ingegno pitome . svegliato, inclinante alla severità, e alla collera. Poco parlava : ma quel poco, bene, e con proprietà, ancorchè se vogliam credere

(d) Zosimus a Zosimo (d), egli non avelle studiato lettere, e neppur sapesse 1. 3.6. 16. bene il Greco; come pare che si ricavi da Temistio (e). Si osfervò (e) Themisempre in lui un abborrimento a i vizi, e all'avarizia. Pratico dell' arte militare degli amichi , andava fludiando muove armi da offefa. e difefa. Dilettavafi di lavorare flatue di terra; e nella guerra compariva sperto in valersi de'luoghi, de'tempi, e d'ogni menoma occasione per cayarne profitto. In somma tante doti in lui

fessori d'onoratezza al pari di lui, e che gli avessero detta la verità, in vece d'altri infedeli da lui prefi, credendoli di buona legge, avrebbe potuto gareggiare co i più accreditati Regnanti. Certo è, che nel mediocre impiego, ch'egli efercitava, non doveva immaginare un si gloriolo alcendente; o almeno non dovette far brighe per ottener l'Imperio, trovandosi allora lontano dall' Armata; anzi Vittore sembra dire, ch'egli sece anche della difficultà ad accettarlo. Comunque sia, alzato al Trono, egli riconobbe dalla mano di Dio l'esaltazion sua, e gliene mostrò da li instanni la lua gratitudine, con proteggere la Chiefa, e Dottrina Cattolida (a), e con tener baffo il Paganelimo ; intorno a che molte sue leg. (a) Sozome. gi abbiamo, non però di molto peso, perch' egli, sto per dire, nus l.6. c.12, non voleya che la Religione sconciasse la politica sua. Le stesse sue azioni di poi moltrarono, che non erano alfai radicati in fuo cuo. L.4.6.1. re i documenti del Vangelo. Ora egli non tardò ad impiegar le fue applicazioni per togliere gli abufi introdotti ne'tempi addietro, come costa da molte sue leggi (b) di questo medesimo anno a noi (b) Costoconservate nel Codice Teodoliano, le quali ci sanno nello stesso fredus tempo conoscere il progresso del suo viaggio da Nicea a Costanti. Chron. Cod. nopoli, e di là fino a Milano,

In Coflantinopoli appunto volle Valentiniano foddisfare alle premure dell'elercito, con eleggersi un Collega (c), Se n'era trat- (c) Anmietato in un gran Configlio tenuto in Nicea, dove niuno osò di sco- nus lib. 16. prire il luo interno, a riserva di Dagalaifo, il quale animosamen, cap. 4. te gli difle, che s'egli amava la propria famiglia, non gli mancava un fratello; ma fe il pubblico bene, cerca le il migliore. Dichiaroffi appunto Valentiniano in favor del fratello, cioc, di Flavio Valente nel di 28. di Marzo (d), e gli diede la porpora, e il diadema in un luogo lontano dalla Città fette miglia, e percio appellato Hebdomon, Era anch' egli Cristiano, e secondo Teodoreto Alexandr, (e) feguitava allora i dogmi del Coscilio Niceno; ma col tempo (e) Theododivenne persecutore del Cattolichismo, con lasciarsi sovvertir danti reius lib. 4. Ariani, de' quali comparve sempre gran protettore. Fu applaudita allora, almeno in apparenza, da tutti l'elezion di Valente, come utile all'Imperio; ed in fatti la concordia, che passo da li innanzi fra i due fratelli nel governo, parve cola mirabile, e giovò non poco al Pubblico. E di vero merito non poca lode Valente, per aver fempre confervata una fedel dipendenza dal fratello maggiore, nulla di rilevante operando fenza confultarlo, ed ubbidendo

Iii 2

Theodof.

1.4.6.10 (b) Ammianus 46. 16. 64P.4.

a i di lui cenni, come avrebbe fatto un fuddito col Principe fuo: (a) Zofimus Scrive Zofimo (a), che nel viaggio di Nicea a Collantinopoli Valentiniano si ammalò. Ammiano (b) più autentico Scrittore racconta, che dopo la promozione suddetta amendue gli Augusti fratelli furono presi da gagliarde sebbri : il che sece lor sospettare originata la lor malattia da qualche fattucchieria lor fatta dagli amici del defunto Giuliano. Perciò fu data incombenza ad Orfacio Maeslro degli Ufizi, o sia Maggiordomo, nomo crudo, e a Giuvenco Quettore di elaminar quello affare. Nulla si scopri ; e contuttocchè . follero denunziare molte persone illustri, pure la destrezza di Sal-Iustio Secondo Prefetto del Pretorio, taglio le gambe a tutti i procelli. Per altro erano i due Principi affai portati ad odiare cliunque avea goduto della grazia, ed amicizia di Giuliano; e però non la poterono scappare nell'anno seguente Massimo, e Prisco Filosofi, che più degli altri erano stati contidenti dell' Apostata , e riguardati di mai occhio anche dal popolo. Prisco su rimandato alla Gre-

6ap. 5.

(c) Eunap. Cia, come innocente (c); Mallimo condennato alla prigionia, fin-Pit. Sophij. chè avelle pagato una groffa pena pecuniaria. Avendo amendue gli Augulii ricuperata la fanità, e le applicazioni ad affari più importanti, fecero poco dappoi cessar quel rumore, e i processi suddetti-

re militar. Codic. I head.

Venuta la primavera, fi milero essi in viaggio alla volta dell' (d) 15. de Occidente, e ful fine d'Aprile apparifce da una lor legge (d), che erano in Andrinopoli. Di là paffati a Filippopoli, a Serdica, e finalmente a Naitlo della Dacia nuova, quivi nel Castello di Mediana lontano da Naisso tre miglia, divisero fra loro il governo dell' (c) Anmia- Imperio (e). Valentiniano ritenne per se l'Italia, l'Illirico, le Gal-

pus ib. c. 5.

lie , le Spagne , la Bretagna , e l'Affrica . A Valente cedette le Provincie deil'Afia tutta coll'Egitto, e colla Tracia. Partirono anche fia loro le milizie, e gli utiziali, con avere Valentiniano voluto al suo servigio Dugalaifo Generale della cavallería; Giovino General delle milizie deile Gallie; Equizio, ch' ebbe poi il comando dell' Aimata dell'illirico; Mameruno Prefetto del Pretorio dell'Illirico, dell'Italia, ed Affrica, e Germaniano Prefetto del Pretorio delle Gallie. Con gran vigore, e credito di molta giustizia avea Lucio Turcio Aproniano esercitata la carica di Presetto di Roma. Egli ebbe in quell'anno per successore Gajo Cejonio Rufio Volusiano, che poco dovette godere di tal dignita, perchè motte leggi del Codice Teodofiano (f) di fan vedere Presetto di Roma Lucio Aure-

lio Aviano Simmaco Pagano di credenza, e padre di quel Simmaco, parimente Pagano, che riusci celebre per varie cariche,

e per la letteratura, di cui reflano le lettere. Se poi afcoltiamo Ammiano (a), in questi tempi l'Imperio Romano si trovava da (a) Ammias più parti infeltato da i Barbari: il che accrebbe i motivi a Valen-nus lib. 26, tiniano di non differir l'elezione del Collega. Cioè, nella Gallia, e nella Rezia le scorrerie degli Alamanni recavano frequenti danni. Da i Sarmati, e Quadi cra infellata la Pannonia: la Bretagna da i Sassoni, Pitti, ed Atacotti, Popoli bellicoli di quella grand' Ifola. Nè da fomiglianti mali andava efente l'Affrica", perchè varie Nazioni More di tanto in tanto correano a darle il facco . I Perfiani poi dal canto loro aveano mossa guerra ad Arsace Re dell' Armenia, con preteflo di poterio fare in vigor della pace flabilita con Gioviano, ma ingiullamente, come scrive Ammiano. A cagion di tali un bolenze si affretto Valentiniano di venire a Milano, per illar vicino, e pronto per accorrere, dove maggior fosse il bilogno. Chi vuole apprendere i buoni regolamenti fatti da lui in quest' anno, non ha che leggere nel Codice Teodosiano varier fue leggi spettanti a questi tempi. Non piacquero già a i Popoli Cattoliei due d'else. Coll'una (b) proibi a i Pagani foiamente i (b) L7, de lor fagrilizi notturni, ma non già quei del giornò; ed altronde fi Mulfieii. fa, che la sua politica, tuttocche certamente egli sosse buon Cat- dosses. tolico, e favorifse la vera Chiefa, il portò a lasciare ad ognuno la libertà della coscienza, e a non inquietar veruno per cagion di Religione (c). Per quella indifferenza fu egli processato dal Cardi- (c) Seromes nale Baronio. Coll'altra legge (d) proibi a i Vescovi il ricevere nue Lo colli nel Clero le persone ricche, si perchè non si preg indicasse al bifogno del Pubblico per gli Magillrati , e perchè i lor beni non (4) 1. 17. 40 colaisero nelle Chiefe. Solamente permife a quei , che poteano Epifcopis, essere Decurioni ( erano questi per cosi dire il Senato d'ogni Cit-Codie. The tà ) di farsi Cherici, con sustituire qualche lor parente, a cui la defe sciassero i lor beni , o pure . con cedere al Pubblico essi beni . Ma sorse questa legge, satta per la Provincia Bizacena dell' Affrica, su un regolamento particolare, ne si stese a tutto l'Imperio,

## ANNALID

Anno di Cristo cecure, Indizione vitt. di Liberio Papa 14. di VALENTINIANO, e di VALENTE Imperadore 2.

FLAVIO VALENTINIANO, e FLAVIO VALENTE AUGUSTI.

freaus.

Theodof.

sap. S.

Milano ; e ch' egli facesse una scorsa per varse Città d'Italia , si (a) Gotho- fcorge da alcune fue leggi (a) date in Sinigaglia, Fano, Verona, Aquileja, e Luceria, che non può esfere quella del Regno di Na-Chron. Cod. poli, e forse su Luzzara, Terra del Mantovano, o sia del Guastallese. Nelle date nondimeno di quelle leggi si osserva qualche (b) Amnia- shaglio (b), Paísò di poi Valentiniano nelle Gallie, e ando a ponus lib. 26' fare in Parigi, veggendosi ancora qualche legge data in quel luogo', che a poco a poco crescendo d'abitatori nel tito suori dell' Isola della Senna, divenne poi famositima Cità. I movimenti degli Alamanni quei furono, che traffero l' Imperador nelle Gilie. Imperocchè que Popoli avendo spediti i lor Deputati di bu ui ora alla Corte, per rallegrarfi con Valentiniano, in vece di riportare a cafa de i regali funtuofi , come era il coftume , non ne ebbero che pochi, e di poco prezzo. Furono anche trattati con alprezza da Orfacio Maggiordomo dell'Imperadore, a cui fumava pretto il cammino. Il perchè difguftati , per vederfi poco apprezzati da quello Augusto, riffutarono que doni, e poi furiofamente cercarono di vendicarfene addosfo agl' innocenti loro continanti della Gallia, e fecero leghe con altre nazioni barbare, istigandole tutte a i danni dell' Imperio Romano, Comandò Valentiniano, che il Generale Dagalaifo marciasse coll' Armata contra d'essi Alamanni; ma

questi li ritrovò già ritirati di là dal Reno. Era vicino il primo di di Novembre, quando ad ello Augusto arrivò la dispiacevol nuova, che Procopio s' era ribellato in Levante contro del fratello Valente, con impadronirsi di Costantinopoli, Per timore, che coflui non volgesse l'armi verso l'Illirico, che era di sua giurisdizione . spedi Valentiniano colà Equizio , creato General delle milizie di quel paese, con buon numero di truppe, ed egli stello fa-

CIccome si ricava dalle leggi del Codice Teodosiano, la Preset-I tura di Roma per gli cinque primi meli fu appoggiata a Simmaco; e dopo lui a Voiufiano, de' quali s' è parlato di sopra. Per buona parte dell'anno prefente si ferinò l'Augusto Valentiniano in

eca già i conti di tenergli dietro; ma non meno i suoi Consiglieri, che i Legati di varie Città Galliche il trattennero, con rappresentarli il pericolo ; a cui restavano esposte le Gallie , e con fargli conoscere , che Procopio era nemico di lui , e del fratello, ma che gli Alamanni erano nemici di tutto l'Imperio Romano. Perciò si sermò, e solamente andò a Rems. Ed affinche non penetraffe nell' Affrica il turbine mosso in Oriente , spedi colà Neolerio, che fu poi Console nell'anno di Cristo 300. ed altri utiziaii, raccomandando loro, che ben Vegliaffero alla quiete di quelle contrade . Molte leggi abbiamo pubblicate da ello Augusto in quest' anno; e registrate nel Codice Teodosiano (a), colle quali proibi (a) Cothofica il condennare alcun Criftiano a fare da gladiatore; ficcome anco- dus Chron. ra l'efiggere danaro dalle Provincie, per regalare chi portava le dofiano nuove di qualche vittoria, o de' Confoli novelli. Parimente levò i privilegi de' particolari , volendo , che ognun portalle il suo pefo ne pubblici aggravi : Inventò ancora i difensori delle Città acciocche proteggeffero il Popolo contro la prepotenza de Grandi e decidessero anche le lor liti di poco momento. Questa islituzione fatta per bene del Pubblico durò poi gran tempo ; e cagion fu, che anche gli Ecclesiastici ottenessero dagli Augusti de i disensori, per assistere a i loro interessi ne' Tribunali.

Per conto di Valente Imperadore , ful principio dell'anno presente egli procedè Console in Costantinopoli, e venuta la primavera passò nell'Asia, perchè sacendo i Persiani guerra viva all' Armenia, le apparenze erano, che volessero rompere la pace già flabilita da Gioviano, ed affalir le Terre del Romano Imperio. I fatti moltrarono, che tale non era la loro intenzione. Ancorche Socrate (b) scriva, che Valente giunse ad Antiochia, pure abbia+ (b) Socrates mo da Ammiano (c), che s'incammino bensi a quella volta, ma l.s.c.s. poi si fermo a Cesarea di Cappadocia , dove comincio a farsi co (c) Ammianoscere parziale assai caldo degli Ariani, e persecutor de Cattolici. Mentr'egli dimorava in quelle parti , un fieriffimo tremuoto nel di 21, di Luglio, fecondo Ammiano, ed Idazio (d), o pure (d) Idacius

nel di 21. d'Agosto, come ha la Cronica Alessandrina (e), si fe- in Chron. ce sentire per tutto l'Oriente. San Girolamo (f) scrive per tutto Alexando. il Mondo: il che ha ciera d'iperbole; untocche anche Teofane (g) (f) Hieron, co' termini slessi ne parli. Amendue lo riseriscono all'anno seguent, in Chronice. te, quando pure non fosse cosa diversa. In Alessandria il mare (g) Theoph. si stranamente si gonfiò, che portò le navi sopra le case, e mura in Chronogr. più alte ( ancor questa possiam contaria per un' iperbole ), e po-

fcia con pari reflusio retrocedendo lafcio que legni in fecco: Aocorfero quel Cittadini (i quali dovevano pure effere flati tutti annegati, se vera so'le la prima parte) per dare il sacco alle merci; ma ritornando indietro l'acqua, tutti fi colle, ed annego, Gran danno è scritto ancora, che patirono l'Isole di Sicilia, e Creta. (a) Annia- Soggiornava tuttavia in Cappadocia Valente (a), quando arrivo per aus lib. 16. le poste Sofronio , uno de' suoi Segretari , che poi su creato Prefetto di Costantinopoli, portandogli la funesta nuova della solievazio-

ne, e ribellion di Procopio. Era costui d'una famiglia illustre della

cap. 7. sap. 6.

\$4.6.4.

(b) Idem ib. Cilicia, e parente dell' Apostata Giuliano (b), uomo d'umor malenconico, e riconosciuto prima d'ora per cervello capace di sar delle novità. Già il vedemmo lasciato da esso Giuliano nella Mefopotamia con Sebastiano Generale al comando di un' Armata di trenta mila persone, mentre ello Giuliano marciava coll'altro maggior efercito contro i Persiani ... Ebbe poi da Gioviano Augusto I' încumbenza di condurre il corpo dell'estinto Giuliano alla sepoltura di Tarfo. Fu creduto (e lo racconta Aminiano), che nel Tempio di Carres segretamente Giuliano gli avelle donata una velle di porpora con dirgli di vellirlene, e di farli proclamar Imperadore, in caso che accadesse la morte sua. Aggiunsero altri, che Giuliano negli ultimi disperati momenti di sua vita il dichiaralle suo succettore: il che fi niega da Ammiano. Ma per quel, che riguarda la porpora, Zofimo (e) racconta, che Procopio, dappoicche fu eletto Gioviano Augusto, andò a presentargliela, e nello stello tempo il pregò di lasciarlo ritirare colla sua famiglia a Cesarea di Cappadocia, per menar ivi una vita privata, ed attendere all'agricoltura, perchè in quelle parti vi possedea molti slabili. Vero, o falfo che fosse l'affare di quella porpora, si dee ben credere sparsa voce, ch'egli avelse aspirato all'Imperio, e però si appigliò al partito della ritirata. Ma neppur credendoli ficuro in Cappadocia, palsò di poi nella Taurica Cherfoneso, oggidi la Crimea; e conoscendo fra poco tempo, che non era da tidarli di que Barbari infedeli, e trovandosi anche in necessità, venne a nascondersi in una Villa vicina a Calcedone in cafa d'un amico fuo nominato Stratego. Di là passava talvolta travestito a Costantinopoli, e raccogliendo quanto si diceva dell'avarizia di Valente Augusto, e della crudeltà di Petronio succero d'esso Imperadore, s'avvidde, che il Popolo era mal soddissatto del presente governo, e questo es-

sere il tempo di tentare un gran giuoco, giacche non sapea più

ancora l'animo la lontananza di Valente; e però passato in Costantinopoli, e guadagnato un eunuco afsai ricco (a), fi diede a cono- (a) Ammiefeere ad alcuni foldati fuoi vecchi amici, ed animofamente fi fece nus lib. 16. proclamare Imperadore Augusto. Niun forse giammai si temerariamente cominciò una sì grande, e pari imprefa, perchè fenza gente, fenza danaro, e fenza altre disposizioni, per andare innanzi, e softenersi. E pur si vede costui secondato dalla fortuna, perchè a Orat. VII. forza di artifizi, di bugie, di promesse, e di sar venir di quà, e di là persone, che asserivano morto Valentiniano, ed incamminati rinforzi di gente in ajuro suo, egli giunse a tirare nel suo partito (b) un'incredibil quantità di foldati, o desertori, o tratti dalla ple- (b) Eunes. be, in maniera tale che i primari dell' Imperio dubitavano già , Via Sophift. che egli potesse prevalere a Valente. Uno degli artifizi suoi ancora 49.5. fu, che avendo trovato in Costantinopoli Faustina Augusta Vedova dell'Imperador Coftanzo, con una fua figlinolina di età di cinque anni (c) vantandosi suo parente, la facea venir seco in lettiga a i (c) Amnia. combattimenti, e mostrava a i soldati quella fancialletta per rif- nus ibid. vegliar in loro la cara memoria di Collanzo Augusto.

Non folamente venne Costantinopoli in poter di Procopio, ma anche la Tracia tutta, e gli riusci ancora di occupar Calcedone, e Nicea, ed in fine tutta la Bitinia, e di guadagnare con mirabil dell'rezza un corpo di milizie, che era flato spedito contra di lui. Valente Imperadore, ficcome Principe allevato sempre nell'ozio . e nella pace, e di poco cuore, a tali avvisi accresciuti anche dalla fama, restò si shigottito, che già git passava per mente di deporre la porpora. Pure animato da i luoi, invio Vadomario già Re degli Alamanni all'assedio di Nicea. Ma Rumualca, che la difendeva per Procopio, eon una fortita il fece ritirar più che in fretta. Portoffi lo flesso Valente all'assedio di Calcedone ; dove non riportò se non delle fischiate, e degli scherni ingiuriosi da que'disenfori, e fu anch'egli costretto a battere la ritirata. Accadde poi un cafo curiofo. Essendosi Arinteo, uno de' bravi Generali di Valente. incortrato in una brigata nemica comandara da Iperechio in vece di afsalirla con l'armi, con quel possesso, ch'egli usava ne'tempi addictro con que' foldati defertori, loro comando di condurgli legato il loro Capitano, e fu ubbidito. Quel nondimeno, che fconcertò non poco gli affari di Valente, fu che essendosi ritirato Sereniano suo usiziale nella Città di Cizico colla cassa di guerra, con cui dovea pagar le Armate Imperiali, un grosso corpo di gente di Procopio quivi il colfe, ed espugnata la Città, s' impadront . Tom.II. Kkk dį

(a) Themist.

Orat. VII.

di tutto quel tesoro. Fece in oltre esso Procopio votar la casa di Arbezione, già uno de'Generali d'Armata sotto Costanzo, che non s' era voluto presentare a lui , colla scusa della vecchiaia, e degli acciacchi suoi. Valsero un tesoro tutti que' prezioli suoi mobili. Diede poscia Procopio in Proconscle all' Ellesporto Ormisda, figlinolo di quell' Ormifda, che già vedemmo fratello di Sapore Re di Persia, e risugiato presso i Romani. Intanto arrivo il verno, ed altro più per allora non seppe sar Procopio (a), che caricar d'imposle i Popoli , e lasciar la briglia alla già coperta sua malignità e fierezza: per cui comincio a calar ne' fudditi l' avversione a Valente, e si sveglio l'odio contra deil' iniquo usurpatore. Sembra ancora, ch' egli pubblicasse qualche editto pregiudiziale a i siloa fofi , avvegnacche anch'effo pretendeffe d'elsere un gran filofofo. In fegno di ciò portava un'afsai bella barba, in cui forse consiste-

Anno di CRISTO CCCLXVI. Indizione IX.

di Damaso Papa 1. di VALENTINANO, e

va tutta la di lui filosofia.

di VALENTE Imperadori 3.

Confoli (GRAZIANO Nobiliffimo fanciullo, e

Mendue questi Confoli appartengono all' Occidente . Sembra ; che Presestaso fosse Presetto di Roma. Il Panvinio ci da Lampadio, e poscia Juvenzio; ed in fatti la Presettura di Juvenzio vien (b) Pagius confermata da Ammiano. Accadde (b) nel di 24. di Settembre Critic. Bar. dell'anno presente la morte di Liberio Papa, il quale ne i torbidi della Religione non avea fatto comparire quel petto, per cui fono flati si commendati tanti altri fuoi antecellori, e fuccellori .. Si venne all'elezione di un novello Pontefice; ma questa non suc-(c) Baron- cedè fenza un lagrimevole scisma (c), avendo una parte eletto Annal. Eccl. Damaso Diacono della Chiesa Romana, personaggio dignissimo; Fleury Hift. ed un' altra Urfino, appellato da altri contro la fede de manuferit. Tillemont ti, Ursicino, Diacono anch' esso della medesima Chiesa. Per que-Memoir. de sta divisione in gravissimi sconcerti si trovò involta Roma, e ne l'Hift. Eccl. (eguirono ferite, ed ammazzamenti non pochi tanto dell'una, che dell' altra arrabbiata fazione, e fino nelle Chiefe facrofante. Chi; ne attribui la colpa a Damafo, e chi ad Urfino; ma in fine ricono-

**s**ciuta

sciuta la buona causa, e l'innocenza di Damaso, la guale si vidde allora esposta a non poche calunnie de' suoi avversari, restò egli pacifico possessore della Sedia di S. Pietro, e governo da li innanzi con gran plaufo la Chiefa di Dio, Celebri fono in questo propolito le parole, e riflessioni di Ammiano Marcellino (a), Scrittore Pagano, e però nulla mischiato in quelle sanguinose sazioni. Racconta egli , che per questa maledetta gara in un sul giorno nella facra Balilica di Sicinio si contarono fin cento trentasette cadaveri ; nè Juvenzio Presetto di Roma su con tutta la sua autorità -baffante a reprimere la matta inviperita plebe ; anzi convenne a lui stesso di ritirarsi fuori della Città ne' Borghi, per non restar vittima del loro surore. Scrive dunque Ammiano: Quanto a me. considerando il fasto mondano , con cui vive chi possiede in Roma -quella dignità, non mi maraviglia punto, se chi la sospira, non perdoni a sforzo, ed arte alcuna per ottenerla. Perocchè ottenuta, che l'hanno, son certi di arricchirsi affaissimo, mercè delle oblazioni delle divote Matrone Romane ; e che se n' anderanno in carrozza per Roma a lor valento, magnificamente vestiti ; e terranno buona tavola: anzi faranno convitt si funtuofi , che si lasceranno indietro quei de i Re, ed Imperadori. E non s'avvegono, che potrebbono effere veramente felici; se senza servirsi del presesto della grandezza, e magnificenza di Roma, per iscusar questi loro eccesse, votessero riformare il loro vivere, seguitando l'esempso di alcuni Vescovi delle Provincie, i quali colla saggia frugalità nel mangiare, e bere, coll'andar poveramente vestiti, e con gli occhi dimessi, e rivolti alla terra, rendono venerabile, e grata non meno all'eterno Dio, che a i veri suoi adoratori, la purua de lor costumi, e la modestia del loro portamento. Cosi Ammiano. Noi fecondo l'ulanza, se miriamo eccessi ne' Pastori della Chiefa, e vizi nel popolo, fubito caviam fuori.i primi fecoli della Religion Cristiana, come lo specchio di quel , che si dovrebbe fare oggidi; e certo e, che grandi efempli di virtu s' incontrano in que' tempi ; ma neppur mancavano allora i vizi , e i mali de i nostri di , e le Opere di Eusebio Cesarjense , e de' Santi Gregorio Nazianzeno, Giovanni Grisoslomo, e Girolamo per tacer d'altri ci afficurano non effere flati si fortunati i lor tempi, che facciano vergogna a i nostri, L'ambizione è mal vecchio, e di tutti i fecoli; e dove fon ricchezze fempre fon tentazioni . Lo flesso Romano Pontificato già era divenuto un maethofo oggetto de i defideri mondani; ed è altresi famofo ciò, (b) S. Hiro che San Girolamo (b) racconta di Pretestato , uno de' più Nobili Epistolio. Kkk 2

(a) Ammis-

Romani, che fu Proconfole, e circa questi tempi Prefetto di Roma, e mori poi Confole difegnato. Effendo egli Pagano, Papa Damafo l'andava efortando ad abbracciare la Religion Cristiana ed egli allora ridendo rispose: Fatemi Vescovo di Roma, ch'io to-

flo mi farò Cristiano.

cap.1.

Continuò Valentiniano Augusto in quest anno ancora il suo foggiorno nelle Gailie, dimorando per lo più nella Città di Rems, (a) Gotho- dove si veggono date alcune sue leggi (a), per opporsi occorrendo a i non mai quieti Alamantit. Sul tine dell'anno precedente avea die. Theodof, que na genne (0), tenza enere ritenuta dai verno, tatta un'irruzio-(b) Anmia- ne nel Paefe Romano. Cariettone, e Severiano Conti, che guarda-Chronic. Co- quella gente (b), senza essere ritenuta dal verno, fatta un' irruzionus lib, 27, vano que confiri , colla gente di lor comando cavalcarono contra d'effi, e venuero alle mani. Ando a finir la zuffa colla morte di que'due Conti, e d'altri Romani, colla fuga del resto, e colla perdita della bandiera degli Eruli, e Batavi, portata poi da que Barbari come in trionfo a cafa loro. Con rabbia, e dolore intefo ch'ebbe tal fatto Valentiniano, diede ordine a Giovino Generale della cavallerla di marciar contro de'nemici, probabilmente nella primavera dell'anno prefente. Giunto quelli fra Tuilo, e Metz, all'improyvifo piombo addosso al maggior corpo di que'Barbari, e gran macello ne fece . Trovò di poi un altro corpo d'elfi , che dopo il facco stava a darsi bel tempo, e a questi ancora sece provare il taglio delle Spade Romane. Vi restava il terzo corpo d'essi Alamanni verfo Sciallon. Fu a vifitarli Giovino, e li trovò coll'armi in pronto per far testa. Venuta dunque l'aurora, messe le sue schiere in ordinanza di battaglia, fece dar fiato alle trombe. Durò per tutto il giorno l'oflinato combattimento, colla rotta in fine de Barbari, de quali reflarono ful campo fei mila, e quattro mila fe ne andarono feriti. De'Romani fi contarono mille e ducento morti, e ducento soli seriti: il qual ultimo numero par ben poco. Preso il Re di quella gente nel dare il facco al campo loro, fu fatto impiccare, fenza faputa del Generale,da un Tribuno, il qual corse pericolo di perdere la tella per quella fua profunzione. Abbiam tutto quello da Ammiano, la cui autorità val più che quella di Zofimo (c), diverfamente parlante di questi fatti, con dire, che Valentiniano stesso in perfona diede battaglia agli Alamanni, e che fini la zuffa con fuo fvantaggio. Avendo cercato per colpa di chi, trovò rea di tal mancamento la Legione de Batani, cioè, degli Ollandesi, che, siccome dicemmo, aveano lasciata in man de nemici l'Insegna. Il perchè alla vista di tutto l'esercito ordinò, che i Batavi sossero spogliati

(c) Zofimus 14 cap. 9.

dell'armi, e come tanti schiavi dispersi per l'altre Legioni . S'inginocchiarono tutti chiedendo mifericordia; e pregando che nonvolesse caricar di tanto obbrobrio quella gente, e d'Armata illessa, Tanto difsero, promettendo d'emendare il fallo, che ottennero il perdono. Il che fatto, tornò Valentiniano ad afsalire i nemici con tal bravura, che un' infinita moltitudine d' essi vi restò tagliata a pezzi, e pochi poterono portar l'avviso di tanta perdita al loro paese. Vero sarà ciò, che riguarda i Batavi, ma non già l'essere intervenuto a que' fatti d' armi lo stesso Imperadore. Anche Idazio (a) di quella vittoria riportata contra degli Alamanni lasció (a) Idecius memoria.

In Faltis's

In Oriente all'aprirsi della buona stagione si mise in campagna Valente Augusto : per procedere contra del Tiranno Procopio (b) e (b) Annie perchè conobbe, quanto potesse in tal congiuntura giovare a i pro- nus lub. 26. pri interessi Arbezione vecchio Generale, conosciuto, ed anato cap. 9. dalle milizie, fattolo chiamare, a lui diede il comando dell'Armata . Ottima risoluzione, che produsse tosto buon frutto: Era Arbezione irritato forte contra di Procopio pel facco dato alla fua cafa, e non tralasciò diligenza alcuna, per ben servire a Valente. Tiro egli al suo partito Gomeario, uno de' Generali di Procopio Zofimo (c) scrive, che ciò avvenne in una battaglia, in cul man- (c) Zofimus co poco, che a Valente non toccasse la rotta per valore del giova- libi 4.6.81 ne Ormisda Persiano y da noi veduto di sopra utizial di Procopio. Ammiano milla ha di quella hattaglia parlando folamente di quella', che ora fon per narrare. Cioè, passato Valente sino a Nacolia a O and Città della Frigia, quivi trovò Procopio, e con lui veime alle mani. Dubbioso su un pezzo l'esito della pugna, finche Agilone Tedesco, uno de Generali di Procopio, all'improvviso colle sue squadre passò alla parte di Valente. Per questo inaspettato colpo atterrito Procopio, prefe la fuga; ma in fuggendo, da due fuoi Capitani Fiorenzo, e Barcalba tradito, fu prelo, e legato; e questi il menarono nel feguente giorno a Valente, che immantenente gli fece mozzare il capo. Il premio, che ebbero i due fuddetti Capitani del fatto tradimento, fu d'essere per ordine di Valente anch'essi uccifi. E tal fine ebbe il Tiranno Procopio, la cui morte vien riferita da Idazio (d) al di 27. di Maggio dell'anno presente. Pris (d) Idacius ma della di lui caduta Equizio Generale dell'Armata di Valenti- in Faftis, niano nell' Illirico , vedendo ridotto lo sforzo della guerra nell' (s) Annias Asia (e), era entrato colle sue genti nella Tracia i, con impren-nus lib. 26 dere l'alsedio di Filippopoli; ma ritrovo quella Città più dura di cap. 19. 200

quel. che penfava. Non si volle mai rendere si nemico presidio; (s) Limi inchè non vidde co propri occhi la tella di Procopio (a), che Usini inchè non vidde co propri occhi la tella di Procopio (a), che Usini inchè non di giorni di protar la crudelta d'elit Valente. Oliera Ammiano, che il capo del fuddetto Procopio su prefentato a Valentiniano, mentre se ne tornava a Parigi si General Giovino, glorioso per l'e vistore di sopra narrate ; e però vegniano a consferere, che le di sui fortunate imprese contro dogli Alamanni apratengono anche lle al Maggio dell'anno prefente. En fenza si-cultura dell'amo glistos si Augusto Valente (b), uno gliene partori nel di 18.0.21.

Alexandri-di Granapo di quite filicia salvatimenti, che apprello fi vidnum.

per buon prefagio di quie filicia salvatimenti, che apprello fi vid(c) Macini dero. Nel tello d'Idazio (c) flanpato, egli è datto figliutolo di 
faglia. Videntiniano; ma ficome oliferio il Padre fagi (d.), re immulciri(d) \* rapiar ti è chiamato figliutolo di Valente. E cosi fu in fatti, ciò ricavanfrii. Baron doli da un' orazione di Temiflio (e). Gli fu polto il nome di 
(e) Thomis Valentiniano juniore, ed abbiamo da Socrate (f), e da Sozonemo 
filicio Cia Valentiniano juniore per forpannome venne poi chiamato Galasa ; perche 
(e) segone, figlio del vecchio Valentiniano. Gi comparira poi quello figliuto 
mar tibi di di Valente, Confole nell'anno 360, ma di corta vita, perche in 
ma del feguente anni egli dided fine a' fuori giorni. Oltre a diò

convien rammentare le confeguenze della ribellion di Procopio.

(b) Thom!—

(li) Thom!—

(li) I diure Temilio (fi) nell'elogio di Valente Augulo, y grande fu
fius Orat.

(li) Arabino Orat.

(li) Principali autori della copirzazione; con fole parole galitio attori

(che fenza faitca s' erano fottomelli al Tiranno; e nulla perdè della

di lui gezzia, chi per forza gli aveva preflata ubbidienza. Non

(li) Ammissi ugulore deferizione delle crudeltà utate da Valente o colle fouri

nus lib. 4x.

lugulore deferizione delle crudeltà utate da Valente o colle fouri

nus lib. 4x.

delle confesione delle crudeltà utate da Valente o colle fouri

confesione delle crudeltà utate da Valente o colle fouri

confesione delle crudeltà utate da Valente o colle fouri

Libertin de lugubre deferizione delle crudeltà utate da Valente o colle fouri, p. 8.
 co o i confifchi, o con gli etili verfo le perfone nobili c, cherti (b) 20/mus trovarono involte nella ribellione , e parecchie ancora innocenti, perchè per non poter di meno aveano-aderito all'uturparore. Ma forfe quelle Penne Pagane ingrandirono più del dovere il rigordi Valente, avendo noi un altro Scrittore della lor fetta cioè, Lifettin anni (l), ji quale ferivendo la propria vita, e però lungi dal

to vita fise- voler quivi incenfar Valente, atteffa, non aver egli fatto motir gli amici di Procopio, ed ellerfi contenuta in molta moderazione fa fina giulizia.

the state of the state of

Anno

Anno di Cristo ccelavii. Indizione x.

di Damaso Papa 2.

di VALENTINIANO, e

di VALENTE Imperadori 4. di GRAZIANO Imperadore 1.

Confoli ( LUPICINO, e GIOVINO.

A Bhiam veduto di fopra Giovino Generale di Valentiniano Au-Al gusto nella Gallia. Ebbe questi l'onore del Consolato in ricompensa delle vittorie riportate contra degli Alamanni. Era Lepicino anch' egli Generale di Valente Augusto in Oriente, e con avergli condotto a tempo un foccorfo numerofo di truppe, ebbe

gran parte ad atterrare il Tiranno Procopio, perlocche fi guadagnò la Trabea Confolare. Libanio (a) ne parla con lode, e Teo (a) Idem 16. doreto (b) con esaltare la di lui pietà, è viriù, ci sa intendere, (b) Theod. ch' egli dovette ellere Cristiano, Ricavasi poi da Ammjano, e dal Vit. Patr. Codice Tecdefiano, che la Prefettura di Roma fu per alcuni mesi dell'appo presente escruitata da Juvenzio, e da Vettio Agorio Pretestato, di cui s'è parlato di sepra. Servono poi le suddette leggi a dimefirare la continuata permanenza di Valentiniano Augullo nelle Gallie. L'ordinario suo soggiorno era in Rems, perche quantunque follero ceffate le infolenze degli Alamanni, e fors' anche fosse succeduta qualche pace con loro , pure conveniva te-

ner fempre l'occhio alle barbare Nazioni , troppo volonterofe di bottinar ne' paefi altrui. Trovavafi cgli nella flate in Amlens (c); (c) Amniaquando gli sopravvenne una pericolosa malattia, che crebbe a se nus tib. 279 gno di sar disperare della di lui vita : il che diede occasione a cap. 6. molti fegreti brogli , per eleggere in mancanza di lul un novello Augusto. Furono in predicamento per questo due personaggi, amendue temuti per la loro indole fanguinaria, cioè, Ruftico Giuliano, e Severo Generale della fanteria Dopo lungo combattimen-

to col male si riebbe l'Augusto Valentiniano (d), ed allora i suoi (d) Zosimuis fedelt cortigiani, riflettendo al pericolo, in cui egli s'era trovato, 64-6-12. non durarono fatica a perfuadergli la necessità di eleggersi un Collega, e Succeffor nell'Imperio. Venuto dunque il di 24. d'Ago in Falis. fto (e), e fatto raunar l'elercito fuori d'Amiens ; falito Valenti- Hiesen yan fto (e), e fatto raunar i ciercito non e camano fopra un palco, prefentò a i foldati il fao figliuolo Flaviola Chrac.

\*\*Tradic Canasa fino prima inoglie ... Secuto.

Graziana, a lui partorito da Valeria Severa sua prima moglie,

tuttavía vivente : e con una macítofa allocuzione espose la risoluzion presa di dichiararlo suo Coliega, ed Imperadore Auguito; fopra di che dimando la loro approvazione. S'udirono allora inceifanti Viva, e le trombe, e il battere degli scudi collo strepito loro maggiormente attestarono il giubilo universale delle milizie. Era allora Graziano in età di otto anni, e di qualche me-

(a) Idacius se (a), perchè nato prima, che il padre sosse Augusto, cioè, nell' Aprile, e nel Maggio dell' anno di Critto 359. benche Ammiaibiaem . no il dica adulto jam proximum; di graziolo aspetto, d'ottimi coftumi, e buona inclinazione , talmente che prometteva a'faiffimo per l'avvenire. Multi nondimeno fi maravigliarono, come il padre in vece di crearlo Cefare ad imitazion di tanti altri suoi pre-(b) Aurelius dece Tori, il volelle in un subito Augusto. Aurelio Vittore (b) pre-

tende ciò fatto per impulso della suocera, e della suddetta sua. Victor in

Episome . moglie Severa.

E qui convien riferire una strana, e biasimevol'azione di Va-Ientiniano, imbrogliata nondimeno dal disparere degli Storici tanto in riguardo al tempo, che alle circoltanze. Certa cofa è, che vivente ancora la medelima Severa madre di Graziano, riconofciuta da ognuno per fua legittima moglie, fu sposata da lui Giustina, la qual poi divenne madre di Valentiniano II. Imperadore. Eilendo azion tale contraria alle leggi degli stessi Gentili , non che della Cristiana Religione, diedesi luogo alle dicerie delle per-(c) Socrat. fone; e Socrate (p) fra gli altri una ce ne fa fapere, che fembra ben mischiata con delle savole. Padre di Giustina era stato \$ib.4.6.31. un Giullo Governatore del Piceno, il quale per aver divulgato un fuo ridicolo fogno, in cui gli pareva d'aver partorita una Porpora Imperiale , fu fatto morire dal fempre fospettoso Collanzo Augusto: Sua figlia Grustina cresciuta in età ebbe la fortuna di entrar' in Corte di Severa Augusta moglie di Valentiniano, ed argivò a tal confidenza con lei, che seco si lavava al bagno. Sewera in ofservar la rara beltà di quelta fanciulla , se ne innamorò > ) fempre più : ma fconfigliatamente avendone lodata la bellezza al marito, cagion fu, ch' egli s'invogliasse di sposarla: A questo fine pubblico una legge, che folle lecito il poter aver due mogli nelfo stefso tempo, e poi la sposò; avendo poco prima creato Augutto il tiglio di Seveta Graziano, e per confeguente in quell' anno . Ma giulla ragion ci è di credere, come ha infegnato il celebre Vescovo di Meaux (d), savoloso un tai racconto che su

des Variapoi

poi preso per cosa vera da Giordano (a), Paolo Diacono (b), e (a) Jordan. Malala (e). Se Valentiniano avesse satta una legge si contraria all' de Regnuso de' Gentilit, e molto più de' Cristiani, Ammiano, e Zosimo non Successione avrebbon lascinta nella penna cotal novità per iscreditaria. E Zosimo (d) chiaramente scrive, essere stata Giustina dianzi moglie di in contini Magnenzio Tiranno, e però non quale ella ci vien dipinta da So Europ crate. Pertanto è più tollo da credere, che Valentiniano o per (c) Johann. qualche fallo di Severa, o pure per fuggestion della propria pas- Malala in fione, ripudialle Severa, e sposaise di poi Giullina: il che non (d) Zesimus era vietato dalle leggi del Paganelimo, benchè contrarie a quelle 1.4. c.43. del Vangelo. Di quello abbiamo un barlume nella Cronica Alef- (e) Chronica fandrina (e) e in quella di Malala (f) dove serivono, che per Alexandr. l'ingitilla compra di un podere fatta da Marina, o Mariana Au- (f.) Johann. Malala in gusta ( cost chiamano quegli Autori Severa ) Valentiniano la ban-Chron. di, e che poi Graziano suo tigliuolo dopo la morte del padre la richiamò dall'efitio. A quell'anno ancora appartengono alcuni fattí d'elso Valentiniano per relazion d'Ammiano (g). Cioè, ch' (g) Ammiaegli's' era ben fatto forza ne' primi anni del fito governo per re. nus lib. 27. primere il suo natural aspro, e fiero; ma che in questo cominciò cap. 7. a fasciargii la briglia, con far morire in Milano a suoco lento Diocie Conte , e Diodoro altro ufiziale con tre fergenti , e per quanto fembra indebitamente ; perchò i Milanefi di riguardarono da il innanzi come Martiri e chiamavano il luogo della lor fepoltura agl' Innocenti. D'altre sue azieni crudeli sa menzione il suddetto Ammiano, Abbiamo parimente da lui, che Magonza, un di che i Criffiani facevano felta, fir all' improvviso occupata, e façcheggiara da Randone uno del Principi Alamanni. All' incontro i Romani secero assassinar Viticabo Re di quella nazione , figlio del su Re Vadomiro, per mano di un di lui familiare, Scrive in oltre quello Storico , che i Pitti e e gli Scotti entrati nella Bretagna Romana, vi aveano commelso de i gravi difordini, e minacciavano di peggio, Fu fpedito colà Teodofio Conse padre di Teodofio, che fu poi Imperadore, il quale con tal prudenza e vafore fi conduse in elsa guerra y che non solamente ripulso i Barbari; ma loro ezlandio tolle una Provincia, che restò da li innanzi aggiunta alle Terre dell'Imperio Romano. Succedette nella flefla Bretagna, una ribellione di un certo Valentiniano, o pure Valentino, che cercò di farfi Imperadore (h). Fu preso dal Conte (h) Zosimus Teodofio", e pago la pena dovinta al fuo misfatto. Dalla parte an- L.4. cap. 12. cora de'Franchi, e Safsoni fu fatta un' irruzione nel Paese Romano Tom.II. LII

della Gallia. Pare che lo stesso Teodosio quegli sosse, che per ma-Vegniamo ora a Valente Augusto, Pareva, che dopo la ca-

re, e per terra li sbaraglio.

duta del Tiranno Procopio avelle in Oriente da riflorir la pace s ma non tardarono ad imbrogliarsi gli affari co i Goti abitanti allora di là dal Danubio, verlo dove quel gran fiume sbocca nel (a) Ammia-Mar Nero (a), Aveano essi Goti inviato un soccorso di tre mila combattenti al suddetto Procopio, e costoro udendolo ucciso, se ne tornavano addietro verso il loro paese; ma lentamente perdendosi in dare il sacco a quel de i Romani. Avendo Valente inviato con diligenza un buon numero di milizie contra di coloro, eli riufci di coglierli, e di obbligarli quali tutti a deporte l'armi, e a rendersi prigionieri . Li sece poi egli distribuire per varie terre lungo il Dantibio; ma fenza obbligarli alla carcere . Era in que' tempi. Atanarico di più possente tra i Principi Goti, quegli stesso

che avea provveduto di quella gente Procopio, ancorchè durasse la

pace fra il Romano Imperio, e i Goti; uomo certamente di gran (b) Themi- coraggio, e di non minor fenno, ed eloquenza (b), il quale fra i flus Or. A. suoi non usava il titolo di Re, ma bensi quello di Giudice. Udi-Ennapius de Legat.

nus ib. c. S.

ibid: 6-30.

Zofimus

ta ch'egli ebbe la prigionia de'fuddetti fuoi foldati, mandò a Valente per riaverli, allegando per iscusa d'averli inviati ad un Imperador de Romani, e facendo veder le lettere di Procopio . All' incontro Valente spedi Vittore General della cavalleria ad esso Atanarico a dolerli dell' affiftenza da lui data ad un ribello d' effo Imperio. Le scuse da lui addotte non surono accettate, e però Valente determino di fargli guerra, configliato anche a ciò da Valentiniano Augullo, per quanto pretende Ammiano. La riputazione , in cui erano allora i Goti , perchè usati a vincere i vicini . e a non mostrar paura, siccome gente siera; e l'esser eglino Collegati con altre Nazioni barbare della Sarmazia, e Tartaria, faceva apprendere per pericolofo l' impegno di tal guerra non folamente a i privati, ma anche allo stesso Valente. Il perchè non avendo (c) Theodo egli fin qui prefo il facro Battefimo (c), volle in tal congiuntura reius lib. 4. premunirli con esto, e si sece battezzare; ma per disavventura fua; e della Chiefa Cattolica, da Eudoffio Vescovo di Costantinopoli Capo degli Ariani, il quale fi fece prima promettere, ch' egli coflantemente terrebbe l'empia dottrina della fua fetta. Così fu, Da-

li innanzi Valente, gran protettore dell'Arianismo, persecutore del Cattolichismo più che prima si mostro. Dopo il ritorno di Vittore inviato a i Goti s'intele, che Atanarico sacea de gagliardi prepa-

cap. 12.

samenti di guerra; ma Valente non perdè tempo ad ufcire in campagna, e da Marcianopoli Capitale della Mefia inferiore, nella primavera si portò al Danubio (a), e gittato quivi un ponte, passò (a) Amaiscoll'Armata addosso al paese nemico, Senza trovare per tutta la nus lib. 27, flate refistenza alcuna ; essendo suggiti quegli abitanti alle loro afpre montagne, altro non fece l'Elercito Cefareo, che dare il gua- Orat. X. sto al paese, e prendere chi non su presto a suggire, Venuto poi l'autunno fe ne tornò indietro l'efercito a prendere i quartieri d' inverno; e che Valente lo passasse nella suddetta Città di Marcianopoli, si raccoglie da alcune leggi del Codice Teodosiano (b), (b) Geiher Fa Ammiano (c) anche menzione di varie scorrerte fatte circa que fred: Chron. fli tempi dagl' Isauri nella Panfilia, e Cilicia. Loro si volle oppor-Theodos. re Musonio Vicario dell' Asia; ma con tutti i suoi tagliato su a (c) Amniapezzi. Miglior forte ebbero i Paefani, ed altre Milizie Romane; al- nus lib. cod. de quali venne fatto di costrignere que' masnadieri a chiedere pa- 6.9. ce : dopo di che per alcuni anni cellarono il lor ladroneccio. Mancò in quell'anno di vita S. Ilario, celebre Scrittore della Chiefa di Dio, e Vescovo di Poitiers,

Anno di Caisto cccenvitt. Indizione xi.

di DAMASO Papa 3.

age of

- di VALENTINIANO, e di VALENTE Imperadori 5.
- di GRAZIANO Imperadore 2.

Confoli (FLAVIO VALENTINIANO AUGUSTO per la seconda volta,

Ettio Agorio Preteflato, per quanto apparisce da una legge del Codice Teodofiano (d), efercitava tuttavia nel Gennajo del (d) Cothopresente anno la Presettura di Roma, A lui succedette in quella fred. Chrodignità, come costa da altre leggi, Quinto Clodio Ermogeniano O- Theosas. librio. Era quelli della Famiglia Antcia, la più potente, la più nobile, che fi aveffe allora la Città di Roma, divifa in più rami, elaltata da tutti gli antichi Scrittori; ma maggiormente gloriola . per aver essa data il primo Senatore alla Religion Cristiana, quando tanti altri conferyavano, e confervarono anche di poi il Paga- (e) Reinsfnesimo. Intorno alla nobiltà, e a tanti personaggi illustri di quella inferiprone Cafa, fi può vedere il Keinelio (e), e spezialmente il Tillemont, dang. - Lil 2 "

nus 1. 27. c. 11.

(a) Tille- (a), che diffusamente ne tratta all' anno presente in parlando di moni, Mem. elso Olibrio, e di Sello Petronio Probo, a cui fu appoggiata la Presettura del Pretorio in questi medesimi tempi. Scrive qui Ammia-(b) Annia- no (b), effere flato Probo conosciuto per tutto l'Imperio Romano a cagion della fua chiara nobiltà , poffanza , e ricchezze , perch' egli possedea delle gran tenure di beni per tutte le Provincie Ro-

(c) Gothofreaus ibid.

mane. Leggonfi moltiffime leggi pubblicate da Valentiniano Augusto nel presente anno, e rapportate nel Codice Teodosiano (c). Con una d'esse egli restitui a i Cherici Cattolici della Provincia Proconfelare dell' Affrica i privilegi loro già tolti dall' Apostata Giuliano. Con un' altra egli ordino, che in cadauno de' quattordici Rioni di Roma fi mantenesse un Medico per servigio de' Poveri. Riformò ancora vari abuli degli Avvocati nelle caule civili , comandando loro di non ingiuriare alcuno, di non tirare in lungo le lisi, e di non far patti per la ricompensa delle lor fatiche. Pel tempo del verno era foggiornato Valentiniano in Treveri, facendo intanto le disposizioni opportune, per continuar la guerra contra degli Alamanni. Alla flagione solita d'uscire in campagna, aven-

(d) Ammia- do chiamato all' Armata Sebastiano Conte (d), insieme col figlinolo nus ib. c. 10. Graziano, e co i Generali Giovino, e Severo, paísò egli il Reno fenza opposizione d'alcuno, e spedi poi vari distaccamenti delle sue truppe a dare il guallo a i seminati, e alle case de'nemici. Per quanto s'inoltrassero i Romani, resistenza non si trovò, suorchè ad un luogo appellato Solicino, creduto da alcuni nel Ducato ora di Wirtemberg, S' era ritirato un groffo corpo d'Alamanni fopra una montagna, e si sudò non poco a sloggiarli di la colla morte di molti degli aggressori. Pare che in fine que'Popoli chiedessero, ed impetrallero pace dall' Imperadore. Il che fatto, se ne tornò egli a Treveri, come trionfante, non per aver vinti gli Alamanni, ma (e) Aufon. per aver desolate le lor campagne, ricavandosi da Ausonio (e), che

in Mof.

de de' follazzi al popolo. Poche faccende ebbe in quest'anno Valente Augusto, tuttocchè fosse viva la guerra di lui co i Goti. Le leggi del Codice Teodofiano cel fanno vedere in Marcianopoli; nè Ammiano accenna di lui impresa alcuna militare, che si creda appartenente a quest' anno. Perchè il Danubio fu oltre mifura groffo, non fi potè paffare. (f) Themift. Temiftio Sofifta (f), cioè, Oratore, nella fudderra Città recitò un lora. PUL, panegirico tuttavia efficate, in lode di lui. Giacchi quivi fi land

in tal congiuntura Valentiniano celebro de' giuochi trionfali, e die-

panegirico tuttavia efistente, in lode di lui. Giacche quivi si legge, che un Principe Orientale avendo abbandonato gli Stati del padre.

padre, Stati di molta ampiezza, era venuto a servire sotto Valente : giustamente si conghiettura , che Temistio disegnalse con tali parole il tigliuolo d' Arface, Re dell' Armenia, appellato Para, il quale in fatti dopo le disavventure di suo padre ricorse alla protezion di Valente. Parla appunto Ammiano (a) circa quelli tem- (a) Annia pi degli affari dell' Armenia. Pretendeva Sapore Re di Perlia, nus ib.e. 18. che in vigore del trattato di pace conchiuso con Gioviano Auguflo, non potessero i Romani in caso di guerra preslar ajuto all' Armenia. Però da li innanzi parte colla forza, e parte colle infidie si studio d'impadronirsi di quel Regno, con ticorrere in fine al tradimento. Invitato ad un convlto Arface Re d'essa Armenia, fece prenderlo, cavargli gli occhi, e il privò in fine di vita. Ciò fatto, non gli fu difficile di rendersi padrone d'essa Armenia; con darne il governo a Cilace, ed Artabano, due Nazionali di quel paele. Erafi ritirata la Regina Olimpiade con Para fuo fieliuolo in una Fortezza chiamata Artageralla , dove fu assediata da i due Governatori del Regno, co'quali passando d'intelligenza un di ebbe maniera di far tagliar'a pezzi i Persiani, ch'erano in quel prefidio. Posto Para in libertà, ricorse allora al padrocinio di Valente Augusto, e per qualche tempo si fermò in Neocesarea del Ponto, finche affifitto per ordine fegreto d'esso Valente da Terenvio Conte ebbe la fortuna ( probabilmente nell'anno feguente ) di rientrar nel Armenia, e di possederla, ma senza titolo di Re. perchè Valente non volle conferirglielo, per non dar'occasione a Sapore di pretendere rotto il fuddetto trattato di pace. In tale flato era intorno a questi tempi l'Armenia. La Città di Nicea, per atteflato di San Girolamo (b) restò in quest' anno totalmente (b) Historia atterrara da un orrendo tremuoto.

1 次基

Anno di Cristo cccexix, Indizione xit.

di Damaso Papa 4.

di VALENTINIANO, e

di Valente Imperadori 6.

di GRAZIANO Imperadore 3.

Confoli ( FLAVIO VALENTINIANO Nobiliffimo Fanciullo;

R Esta ora deciso fra gli Eruditi, che questo Valentiniano Con-fole non su già il figliuolo di Valentiniano Augusto, e mol-(a) Panvin. to meno Giulio Felice Valentiniano, come pensò il Panvinio (a), ma bensi il figliuolo di Valente Augusto, soprannominato Galata, di età di tre anni, perchè a lui nato, come vedemmo, nell'anno 336. Per opinione d'alcuni il secondo Console Vutore lo steffo fu che Sesto Aurelio Vittore, di cui abbiamo una Storia Roma-(b) Cotho- na; ma avendo offervato il Gotofredo (b), e il Padre Pagi (c), fred. Profop. che quello Console Vittore fu Cristiano, ciò ricavandosi dalle let-Cod. Theod. (c) Pagins tere de Santi Bafilio, e Gregorio Nazianzeno, e da Teodoreto, Cru. Baron. cotal qualità non conviene allo Storico, che si scuopre Gentile . Continuò Quinto Clodio Ermogeniano Olibrio nella Prefettura di Roma. Valentiniano Augusto nell'anno prefente, come costa da varie sue leggi, si trova in Treveri, Brisacco, ed altri luoghi (d) Amnia- verso il Reno (d). Le sue maggiori applicazioni consisterono in ous lib. 18. far fabbricare per tutto il lungo d'esso tiume, comineiando dalle Rezie fino all'Oceano, Torri, Castella, e Fortezze in gran copia, in siti propri, affinche servissero di freno alle Nazioni barbare , le quali troppo spesso , e troppo volentieri venivano a far

delle scorrerie, e a bottinare nel Paese Romano. Ma perchè volle azzardarli ad alzare di là dal Reno una di quelle Fortezze nel Monte Piri, gli Alamanni pretendendo ciò contrario a i patti della pace, giacche non trovavano giustizia, ne volevano desistere da quella fabbrica i Romani, tutti un di li misero a til di spada, e non ne scappò alcuno, suorchè Siagrio segretario dell' Imperadore, che ne portò la dolorofa nuova alla Corte, e n'ebbe in ricompensa la perdita dell'utizio. Ma questi col tempo risali in posto, ed arrivò ad essere Console, siccome yedremo. Furono in questi tempi le Gallie afflitte da una gran copia d'affaffini da strada, che non perdonavano alla vita delle persone; e fra gli altri

altri fu colto da loro , ed uccifo Costanziano soprintendente alla Scuderia Imperiale, e fratello di Giultina Augulta moglie di Valentiniano (a). Abbiamo poi fotto il presente anno una lugubre descrizione delle giustizie, anzi delle crudelta fatte in Roma ib. cap. 1. da Massimino Presetto dell' Annona, con permissione dell' Auguflo Valentiniano, Principe pur troppo privo di clemenza, ed inclinato al rigore. Ne parlano ancora Suida (b), Zonara (c), e (b) Saidas. la Cronica Alessandrina (d). Si secero dunque in Roma de' sie- (c) Zonaras ri proceffi contra di molti Nobili dell'uno, e dell'altro fesso, (d) Chronic, per veri , o per pretesi delitti di veleni , di adulteri , di mal'am-Alexandrino ministrazione, e simili, con essere stati tormentati in tal congiuntura, e condennati a morte vari di que' Nobili, forse giustamente i più, ma certo con troppo rigorofa giullizia. Pare, che quefle terribili inquifizioni continualsero molto tempo di poi , e che non fia fcorretto il tefto di S. Girolamo (e) , il quale ne parla (e) Hicros. all anno 371, perche anche Ammiano in favellare rammenta Am. in Chronico. pelio Prefetto di Roma ; il qual veramente in esso anno esercitò quella carica.

In poche parole racconta Ammiano (f) le imprese di Valen-(f) Ammia-

té Augusto spettanti all' anno presente, con dire, ch' egli verso sus lib. ag. la flate paffato il Danubio fece guerra a i Grutingi , e Gotunni ( 440.50 Nazion bellicofa fra i Goti . Oso ben Atanarico , il più potente de' Principi di guella Nazione, di far fronte a i progressi dell'Armi Romane; ma allorche si venne ad un combattimento, toccò a lui di voltare le spalle : il perchè non indugiò a spedir Deputati per pregas Valente di dargli la pace. Viuore, ed Arinteo, Generali l'uno della Cavalleria, e l'altro della Fanteria, spediti a trattarne, non poterono mai indurre Atanarico a paffare di quà dal Danubio, allegando egli un giuramento fatto di non toccar mai il terreno de' Romani, Perciò in mezzo a quel fiume dove egli venne in nave, fu d'uopo, che anche Valente in un'altra fi conducesse, per istabilire i patti della concordia (g). Dopo di che (g) Zossana Valente si restitui a Costantinopoli. Temislio (h) parla di questo La cap. 11. abboccamento vantaggiofamente per la parte dell' Imperadore, (h) Thom come dovea fare un Panegirista. Verisimilmente questa pace quella fu, che diede motivo ad elso Augusto di restituire al Popolo di

Costantinopoli un combattimento, o fia giuoco pubblico, che già in Chron. era stato abolito (i). E se sosse vero, ch' egli rendesse a r Pagani (k) Cestas. la libertà de i fagrifizi, come lascio scritto Cedreno (k), avreb- Hist.

be egli mal riconofciuta l'affidenza prestatagli da Dio in quella (a) Throph guerra. Certamente anche Teofane (a) racconta , ch' egli concedette licenza a i Gentili di fare i loro fagrifizi, e le feste lor proprie: e quell' Agon restimito, ed accennato da San Girolamo, ed Idazio, forse è un indicio di questo.

Anno di Cristo cccera, Indizione viti,

di Damaso Papa 5.

di Valentiniano, e

di VALENTE Imperadori 7. di GRAZIANO Imperadore 4.

( FLAVIO VALENTINIANO AUGUSTO per la terza Confoli ( volta .-

('FLAVIO VALENTE AUGUSTO per la terza.'

Chron . Cod. nus 1. 26.

Er qualche mefe ancora dell' anno prefente. Olibrio fosterme la carica di Prefetto di Roma, come s'ha dalle leggi del Co-(b) Gotho-dice Teodoliano (b). Una d'else ci rappresenta Principio in quelfredus la stessa dignità nel di 29. d'Aprile . Se ne può dubitare , da che Ammiano (c) dopo d' aver parlato de' buoni , e cattivi collu-(s) Ammie mi d'Olibrio, immediatamente viene a quelli d'Ampelio, come successore di lui in quella carica. Chi poi amasse di mirare un ritratto dalla Nobiltà, e Plebe Romana di questi tempi , non ha che da leggere quanto il suddetto Ammiano ( con penna più d' un poco fatirica ( lasciò scritto, dopo aver favellato de i due soprannominati Prefetti . Il lusso , l'ignoranza , il fasto , l' essentinatezza, il dilettarsi di bussoni, e adulatori, il darsi a giuoco, e ad altri non pochi vizi, fi veggono ivi descritti. Così la dappocaggine, ed oziolità della Plebe, l'essere spasimari dierro agli spettacoli , ed altri loro ridicoli diferti , truovanti dipinti in quello Storico, fenza ch' io mi creda in obbligo di rapportar quà tutto il fuo pungente racconto. Abbiamo molte leggi-di Valentiniano (d) Gorofe-Augusto (d) date nell'anno presente quasi tutte in Treveri . Con esse spezialmente egli diede buon sello agli studi delle lettere di Roma, prescrivendo buoni regolamenti per gli scolari, che da varie parti concorrevano a quelle scuole, e non men per gli Medici, che per gli Avvocati. Famofa è poi una Collituzione fina

(e) indirizzata a Papa Damafo, in cui proibifee a i Cheriet, Monaci l'introdursi nelle case delle vedove, e pupille, e il potec rice-

ricevere da esse o per donazione, o per testamento; o per legato, o fideicommelso stabili, o altri beni fotto pretesto di Religione, cassando con ciò ogni contraria disposizione. Non si vietava già con quella legge il donare alle Chiefe; ma non fo come si sece poi essa valere per escludere generalmente tutte le Persone Ecclefiattiche dalle donazioni pie, in maniera che poi fu d'uopo, che Marciano Augusto nel secolo susseguente abolisse questo divieto, e lasciasse in libertà la pietà de Fedeli, per poter donare a i Luoghi facri. Il Cardinal Baronio (a) fu di parere, che lo stesso Damaso Papa solse quegli, che proccurasse questa legge, per re- Annal. Eccl. primere l'avarizia degli Ecclesialtici Romani , giunta oramai all' ed hunc eccelso: cotanto andavano essi a caecia della roba altrui sotto titolo di divozione, e in profitto proprio. Di questo abuso in più d'un luogo fa menzione San Girolamo (b), dolendosi non già della legge, ma bensi che il Clero se la solse meritata, con sare merca- Epist. 2. ad tanzia della Religione. E il fanto Arcivescovo Ambrosio (c) nè pur egli fi lamenta di tal divieto, perchè è più da defiderare, che adverfi rela Chiefa abbondi di virtir, che di roba. Solamente a lui pareva lan Symstrano l'essere permesso il donare a i Ministri de' Templi de' Gen- mach. & tili quel che fi voleva , e vietato poi il fare lo stesso per quei Epft. 12. della Chiefa:

(a) Bacon.

(b) Hieron. (c) Ambrof.

Da i Salioni corfari furono in quell' anno maltrattati i paese maritimi delle Gallie, arrivando essi all' improvviso per mare addosfo a i Popoli di quelle contrade (d), e bottinando dappertutto. Con- (d) Ameriatra di costoro su da Valentiniano spedito Severo Generale della fan- nus lib. 18, tería, che li mise in tal disordine, e paura, che dimandarono pa- cap. 5. ce, e di poterfene tornar colle vite in falvo alle lor cafe. Si conchiuse il trattato; ma nell'andarsene que' Barbari, Severo sece tendere ad essi un'imboscata, e tagliarli tutti a pezzi, con pericolo nondimeno, che i fuoi rellaffero scorifitti, senza alcun riguardo a i giuramenti, e alla fede pubblica, la quale fecondo la Legge Cristiana dee essere osservata anche verso gli Eretici, e Turchi, e verso qualfivoglia altro nemico. Pensando poi Valentiniano alle maniere di reprimere la superbia, ed insolenza degli Alamanni, e del Re loro Macriano, che si spesso portavano al malanno alle Frontiere Romane, fegretamente mosse i Eorgognoni, popoli confinanti alla Lamagna, e che si vantavano di trarre la loro origine da i Romani, a muovere l'armi contra d'essi, giacchè con essi aveano spesso liti a cagion de'consini, e delle saline. Vennero cofloro sino alle ripe del Reno con un fioritissimo esercito. San Girola-Tom.II. Mmm

## 458 ANNALI D' ITALIA:

(a) Hieron. rolamo (a) scrive, che ascendeva il lor numero ad ottanta mila la Chronico, persone. Avea loro promesso Valentiniano di passare anch' egli il Reno, per secondar colle sue le sorze loro. Non mantenne por la parola, e percio se ne tornarono essi indietto mal soddissatti. dopo aver uccifo unti i prigioni da lor fatir. Gia era flato creato: Generale della Cavalleria Teodofio, che già vedemmo vittoriofo nella Bretagna, e che fu padre di Teodofio Augusto. Si servi quello valorofo utiziale di tal congiuntura, per dare addoffo agli

RUS ib. 6.8.

A amanni, i quali per paura d'essi Borgognoni s'erano sparsi per le Rezie, cioè, pel Paese Romano, Molti ne uccise, che vollero far refla. Tutti gli altri, ch' egli fece prigioni, per ordine di Valentiniano furono mandari in Italia , e sparsi ne' paesi contigui al-Po, dove aflegnate loro delle buone terre da coltivare , divennero poi fedeli fudditi del Romano Imperio. A quelli pochi fatti (b) Ammia aggiugne Ammiano (b) una lunga descrizione de i mali cagionati da Romano Conte nella Provincia della Libia Tripolitana dell' Affrica, e cominciati molto prima dell' anno presente, senza che que' popoli poteilero mai ottener giustizia, e ripare dalla Corte Imperiale: tante cabbale seppe adoprar quel malvagio ufiziale. Nulla di riguardevole operò in quest'anno Valente Augusto in Oriente, tuttocchè egli pall'alle a Nicomedia con penfiero di far guerra a i Persiani, ma con ispendere il tempo in soli preparamenti. Le leggi del Codice Teodofiano atteflano, ch' egli fu a Jerapoli, cre-(c) Pagius duta dal Padre Pagi (c) Città della Frigia, e secondo Zosimo (d) Crit. Baran. atrivò anche ad Antiochia; ma ciò convien piuttofto agli anni feguenti. Le maggiori fue applicazioni fembra che fossero quelle di (e) Socrates perseguitar i Cattolici (e), de' quali sece morir non pochi, e di Fisher. 1. 4. efaltar la Setta Ariana. A quell'anno riferifce il Padre Pagi (f) Chiefa Cattolica.

AULUGO .

la morte di Eusebio Vescovo di Cesarea di Cappadocia, celebre ib. ed hune per la sua Storia Ecclesiastica, e per altri libri, che restano tuttavia di lui, ma con aver lasciato agli Eruditi una gran disputa intorno alla di lui credenza, cioè, s'egli tenesse co i Cattolici, o pur con gli Ariani. Successore di lui fu poi in quella Chiesa San Bafilio il Grande, uno de i più infigni Scrittori, e Pastori della

Anno di CRISTO CCCLXXI. Indizione XIV.

di DAMASO Papa 6.

di VALENTINIANO, e di VALENTE Imperadori 8.

di GRAZIANO Imperadore 5.

Confoli FLAVIO GRAZIANO AUGUSTO per la seconda volta, SESTO ANICIO PETRONIO PROBO.

TL secondo Console Probo quel medesimo è, che di sopra vedemmo il principal mobile della Cafa Anicia, riguardevole perfonaggio per le tante dignità da lui fostenute, e per le esorbitanti sue riochezze. Esercitava egli nello stesso tempo la carica di Presetto del Pretorio dell'Italia, come costa dalle leggi del Codice Teodoliano (a), le quali ancora ci allicurano, che in quest'an- (a) Costeno la Prefettura di Roma seguitò ad essere amministrata da Am- fredus pelio. Sono esse date la maggior parte in Treveri, ed alcune in Theodos. Contionaco, forse luogo vicino a quella stessa Città. Alcune delle medefime giusto motivo somministrano al Cardinal Baronio (b) (b) Baron. di bialimar quello Imperadore, Principe più politico, che cattoli- Annal Eccl. co. Imperocchè in una d'esse indirizzata al Senato Romano, egli permife le illusioni degli Aruspici Gentili, e gli altri esercizi di Religione permessi dalle leggi amiche, purche non vi si mischiasse la magia. Confermo ancora a i Pontelici Pagani i lor privilegi, concedendo ad essi l'enor medesimo, che godevano i Conti. In quest' anno ancora Ammiano (c) ci vien raccontando (c) Ammiauna man di crudeltà usate da Massimine inumano suo usiziale, e nus sib. 29. dallo stesso Valentiniano Augusto, le quali ci fan sempre più conoscere, ch'egli benchè professasse la Religione di Cristo, poco ne dovea studiare i santi insegnamenti. Ardeva tuttavia questo Imperadore di voglia di abbattere il sopra mentovato Macriano Re degli Alamanni, che gli flava molto ful cuore. Colla forza delle fue armi non fi credeva egli da tanto di poterlo opprimere. Si rivolfe alle infidie. Passò all' improvviso nell' autunno il Reno con un buon corpo di milizie, fulla speranza datagli dalle spie, che potrebbe sorprendere il nemico Re, senza aver seco nè tende, nè grosso bagaglio. Seco andarono i due Generali Severo, e Teodofio. Contumecche ordini rigorofi fossero dati a i soldati di non faccheggiar, ne bruciar case, acciocche non ne seguisse dello strepito, egli non su ubbidito. Le grida delle persone giunsero Mmm 2

agli orecchi delle guardie di Macriano, le quali sospettando quel che era, postolo incontanente in una carretta, il sottrassero all' imminente pericolo. Se ne torno indietro Valentiniano molto mal contento, dopo aver dato il fuoco ad un tratto del paele nemico. Agli Alamanni appellati Bucinobanti, che abitavano di là dal Reno in faccia a Magonza, diede appresso per Re Fraomario della lor nazione; ma perchè quelli trovò defolato il paese per la suddetta scorreria de' Romani, amò meglio d'elsere inviato nella Bretagna per Tribuno del Reggimento de'suoi nazionali, che in quel-

la Isola erano al servigio dell'Imperio.

Avea Valente Augusto passato il verno a Costantinopoli. Venuta la primavera, di nuovo li mise in viaggio, per andare ad Antiochia, ma fenza che chiaro apparifca, ch'egli vi arrivalle in quell'anno, (a) Pagius per quanto pretende il Padre Pagi (a). Una legge sua data nel di Crit. Haron. 13. di Luglio, cel fa vedere in Ancira, Capitale della Galazia. So-(b) Sucrates trate (b), e Teofane (c) suppongono, ch'egli veramente nel presen-1.4. Hifter. te anno pervenille in Soria, e ad Antiochia almen verso il fine (c) Theoph. dell'anno, e quivi poi si sermasse nel susseguente verno. Zosimo (d) in Chroner, anch' egli scrive, che messosi Valente in viaggio, lentamente lo con-(d) Zofimus tinuò per dar fefto di mano in mano a i pubblici affari, e bilogni

deile Città, per dove passava, e che giunto ad Antiochia, attele più che mai a i preparamenti per la meditata guerra di Perlia. Non lasciò egli di stabilire nel medelimo tempo dovunque potè il suo caro Arianismo, e di ssogare l'empio suo zelo contra de i disensori della Verità Cattolica. Era in questi tempi Sapore Re della Persia parte colla forza, e parte colle infidie intento ad occupare all'atto il Regno dell'Armenia: del che s'è parlato di fopra. Vedemmo, che Para figlio del già tradito Re Arface era ricorfo all' Imperador Va-(e) Ammia-lente per ajuto. Ma Valente (e), che non amava d'essere il primo aus lib. 17. a rompere i trattati, andava temporeggiando, e folamente ordinò ad Aringo sno Generale di postarsi a i confini dell'Armenia, per mettere in apprensione con tale apparenza i Persiani. Citace, ed Artabane erano flati in addietro le due potenti braccia di Para, per guardare gli Stati dalla Violenza Perliana. Sapore, che li teneva per traditori della fua Corona, e voleva togliere all'Armenia il loro antemurale, con lulinghe, ed offerte segretamente satte all' incauto Para, l'indusse a mandargli le loro teste. Dopo questo crudele spropolito sarebbe perita l'Armenia, se l'arrivo di Arinteo coll'Esercito Romano in quelle vicinanze, non avelse trattenuti i Perliani dall'in-

gojarla. Spedi Sapore Ambasciatori a Valente, per dolersi di que'

64P. 12.

movimenti, pretendendo infranta la pase. Valente folteme il fiso punto, e. li rimando mal foddisfatti. Si mifchio antora negli affari dell'Ilauria, d'fiputata fra due cugini (4); e confenti , che quel (4) Them/L. pascie fi partific tra lotro: il che accrebbe le dogliarue de Perfani. Org. XI. Perio dali'un canto, e dall' altro fi accingeva ognuno a venire ad un'aperta rottura. Circa quelli tempi il Tillemont (b) folpeta, che trovandoli Valente in Cefarea di Cappadocia gli folle raptio most. Alcm. dalla morte l'unigenito fito figlio, che gia vedemmo appellato Va. 4ta Empa. lauriniano Innier, e fopranoouniato Galate; del che s'a ha memoria nella vita di S. Balitio, Vefcovo chiariffimo di quella Cirtà. Tal morte di nui è certa, ma non gia il tempo, in cui effa accadde, Per un galligo di Dio interpretara fu da i Cattolici quefla perdita fatta da Valente, faccome perfecuotore della vera Chiefa.

Anno di CRISTO CCCLXXII. Indizione XV.

di DAMASO Papa 7.

di VALENTINANO, e di VALENTE Imperadori 9.

di Graziano Imperadore 6.

Consoli ( Domizio Modesto, ed Arinteo.

Mendue questi Consoli erano ufiziali di Valente Augusto in A Oriente . Nelle leggi del Codice Teodofiano (c) fi truova tut- (c) Cothetavia Prefetto di Roma Ampelio ful principio di Marzo dell' anno fredus Chronpresente, e sembra ch'egli continualle anche per tutto il Maggio. Cod. Theodos. Trovali poi in una legge data in Nalfonaco nel di 22. d'Agolto, Prefetto d'essa Città un Bapone . Non è certa la Presettura Romana di coftui , ficcome personaggio , di cui non resta altra memoria. Pretende il Panvinio, che ad Ampelio. succedesse Claudio in quest' anno; ma ciò avvenne più tardi. Nulla abbiamo di particolare di Valentiniano Augullo intorno a quelli tempi, se non che egli dimorò molto tempo in Treveri , e Nassonaco , che si crede luogo delle Gallie . All' anno presente riferisce il Gotofredo l'irruzione de' Quadi, e Marcomanni in Italia, accennata da Ammiano (d), scrivendo egli aver essi assediata Aquileja, e spianato Oderzo. Ma uno de i difetti della Storia d' Ammiano, oltre l' (d) Ammiaetler venuta a noi con molte lacune, è quello di non notare pet c.6. lo più i tempi precifi delle imprese, di modo che possiamo ben cifeessere sicuri de i fatti , ma non già assegnarne con certezza gli anni; e verifimilmente accadde più tardi il movimento di que Barbari contro l'Italia. Forse sul fine del precedente anno era giunto Valente Augusto ad Antiochia, ed è almen certo, che nella primavera del presente egli dimorava in essa Città, e si truova anche in Seleucia, Città poche miglia distante di là. Quali imprese militari egli facesse, non si può ben discernere. Quando ap-

(a) Themi- partenga a quest' anno ciò, che vien riferito da Temistio (a) nel fius Orat. di lui panegirico recitato nell'anno seguente, egli sece un giro per la Melopotamia con arrivar fino al Tigri , dando egli ordini opportuni per le fortificazioni de'Luoghi esposti a i Persiani, e conciliandoli l'affetto de i Barbari, che non erano loro suggetti, ed infieme animando gli Armeni a tener forte contra de' comuni nemici. Non obbliava egli intanto di far guerra a i Vescovi, e Per-(b) Socrates sonaggi Cattolici (b), togliendo loro de Chiese, e sacendo altri tib 4. cap. 17. mali descritti nella Storia Ecclesiattica. Ma neppur egli gode mol-

Theophan. Chronogr.

ta tranquillità, perchè circa questi tempi furono fatte varie cospirazioni contro la di lui vita, le quali nondimeno rimafero scoperte, e punite . D' una sa menzione Ammiano con dire , che un certo Sallustio usiziale delle sue guardie, avea formato il disegno d'ucciderlo mentr' egli dormiva al fresco in un bosco; ma Dio sa a qual anno s'abbia da riferir questo attentato. Abbondano certamente le tenebre nella Storia Civile per gli tempi prefenti, ed è anche imbrogliata la Storia della Chiefa per quel che concerne la Cronologia.

Anno di Cristo ccelexiti. Indizione il

di Damaso Papa 8.

di VALENTINIANO, e

di VALENTE Imperadori 10. di GRAZIANO Imperadore 7.

Confoli (FLAVIO VALENTINIANO AUGUSTO per la quarta volta;

(c) Gotho- Non Claudio, come scrisse il Panvinio, ma Gajo Cejonio Russo fredus Pro- Nolusiano, come risulta dalle Leggi del Codice Teodosiano Sop. Cod. (c), scelenne in quest'anno la Presentura di Roma. L'aveva egli Theodof. goduta anche nell'anno 364. Prefero nell'anno prefente la Trabea Confolare i due Augusti, perchè si celebravano i decennalidel loro Imperio. Abbiamo da Simmaco (a), che in occasione di (a) Symmetal feila il Senato Romano fece un confiderabil regalo di danaro chus L. 10. non folamente a Valentiniano, ma anche a Valente, tuttocchè que. Epist. 25. sti non comandalle a Koma. Parimente ci resta un panegirico di Temillio Sotifla (b) in lode d'effo Valente, recitato secondo tutte (b) Thenile apparenze, non già in Collantinopoli, ma bensi in Antiochia, flius Orate dove per quelli tempi fece ello Augusto lunga dimora . Per testi- 11. monianza delle leggi spettanti all' anno presente, Valentiniano si truova in Treveri nel mele d'Aprile , e nel feguente Giugno in Milano, dove fi fcorge, ch' egli fece dimora almen fino al Novembre, senza apparire alcuna delte azioni sue. A lui nondimeno non mancarono le applicazioni, perchè forse nel precedente anno s'era formata in Afirica la follevazion di Fermo, e quella gli dava non poco da pensare. Era costui (c) tigliuolo di Nabal, potente Prin- (a) Ammian cipe fra i Mori, ed avea molti fratelli. Perchè un d'essi appel- 1.29. 6.5. lato Zamma s' era molto introdotto nella confidenza di Romano Conte . Governatore di quelle Provincie . Fermo segretamente il fece ammazzare. Caricato per quello da Romano di varie accuse alla Corte di Valentiniano, e vedendo egli in pellimo flato, e pericolo i propri aflari, prefe il partito della disperazione con ribellarli, e sollevar varie Nazioni di que' Mori , gente già disgustata per la strabocchevol avarizia degli Uliziali Romani (d). Preso il ti- (d) Aurelius tolo di Re, e il diadema, aspra guerra sece nella Mauritania, e Vistor in in altre Provincie a i Romani, con impadronirsi di varie Città, e Ausullinus rallegrare i feguaci fuoi col facco di quelle contrade. Quello iti- contr. Parcendio obbligo Valentiniano Augusto a spedire in Affrica un buon men, lib. > corpo di milizie, alle quali diede per Generale Teodofio Cante, il cap. 10. più valorofo, e prudente utiziale di guerra, ch'egli avelle in quelli tempi. L'arrivo, e la riputazione di Teodofio follentta dalle forze feco menate, batto per configliar Fermo ad implorar il perdono; ma non osò già di comparir davanti al Generale Cefareo, fe non dappoicche quelli ebbe ripigliate varie Città, e date due rotte alle genti di lui. Allora dicendo daddovero spedi alcuni Vescovi a trattar di fommessione, e grazia, e con esso loro, acciocche restassero per ostaggi vari parenti suoi. Fu egli di poi ammesso da Teodosio all'udienza, ottenne il perdono, e la libertà, e reslitui i prigioni. Continuò poscia Teodolio il suo viaggio contra de' ribelli e s'impadroni della ricca Città di Cefarea, creduta da molti l' Algieri moderno; ma non tardo ad accorgeríi della mala fede di Fermo,

perchè lo spergiuro tornò all' aresi, e diede più che mai da fare a i Romani. Seguirono perciò vari, e dubbioli combattimenti, ma per lo più savorevoli a Teodosio, il quale continuò la guerra nell' anno seguente, e fors' anche nell'altro appresso, finche vedendosi oramai Fermo in rischio di cader vivo nelle mani di Teodosio ; da se stesso con lo strangolarsi si liberò da i soprastanti pericoli, e colla fua morte tornò la tranquillità in quelle Provincie. Ammiano diffusamente descrive tal guerra , e i fatti del suddetto Gene-

gli avvenimenti d'allora ) Valente Augusto, come poco sa accen-

rale Teodofio. În questi tempi ( se pur è postibile il registrare agli anni precist

cap. 1.

nai , dimorava in Soria, e spezialmente nella Capital d'està, cioè, (a) Ammia in Antiochia. Seppe egli (a), che Sapore Re di Persia finalmente nus lib. 19. era in moto con possente Armata, per passare nella Mesopotamia Romana, e però contra di lut spedi Marciano Conte, e Vadomario già Re d'una parte dell'Alemagna, con ordine nondimeno di stare all'erta, e di non cominciar esti se ostitità, se non forzati, affinchè non a se, ma a i Persiani si attribuisse la rottura della pace; Appena conobbe il barbaro Re, tali effere le Forze Romane, che giuoco troppo pericolofo era il venire ad una battaglia campale , che fi contentò di confumar la campagna con varie fcaramuccie folamente, ora vantaggiose, ed ora infelici; tanto che giunto l'autunno, e conchiusa una tregua, amendue le Armare si ritirarono à i quartieri del verno. Scrive Ammiano, che Sapore se ne tornò a Ctelifonte, e Valente Imperadore ad Antiochia, dove poi fitocedette la scena di Teodoro, di cui parleremo all'anno seguente: Ma non lascio io di dubitare, se al presente appartenga il detto di (b) Gotho- sopra, perciocche abbiamo due leggi del medetimo Valente (b), fredus Chro- date nel Dicembre di quest'anno in Costantinopoli, che non s'ao cordano col racconto di Ammiano; il qual pure, ficcome Storico contemporaneo, non dovrebbe in tal circostanza fallare. Secondo

nolog. Cod. Theodof.

(e) Pagino i conti del Padre Pagi (c), terminò la fua gioriofa vita in quell'

Cit. Baron, anno S. Atanasio Arcivescovo di Alessandria, uno de' più infigni

4.31. & figu. viò lettere all'Augusto Valentiniano, pregandolo di volerio fuc-

ad Ann. 372. Scrittori, e Campioni della Fede Cattolica, per cui sofferi tante traversie, chiamato da Dio a ricevere il premio delle sue vintù, e (d) Annia- fatiche. A quest'anno ancora verifimilmente appartiene un'irruzionus lib. 30- ne fatta da i Goti nella Tracia, di cui s' ha un barlnme presso (c) Theedo Ammiano (d), e ne parla ancora Teodoreto (c). Valente, che si trovava impegnato con tutte le sue armi contra de' Persiani, in-

COI-

correre con un corpo delle fue foldatesche dalla parte dell'Illirico. Se dice il vero Teofane (a), la risposta di Valentiniano su di non (a) Theoph. potere in coscienza ajutare un fratello, che faceva nello stesso tem- in Chronogra po guerra a Dio, cioè, che perfeguitava i Cattolici, efaltando continuamente la fazion degli Ariani . Ma non è molto ficura in questi tempi la Cronologia di Teofane, e forse Valentiniano non si diede mai a conoscere si zelante della vera Religione.

Anno di Cristo ccclexity, Indizione it.

di Damaso Papa 9.

di Valentiniano, e di Valente Imperadori 11.

di Graziano Imperadore 8.

Confoli (FLAVIO GRAZIANO AUGUSTO per la terza volta;

IL Relando (b) appoggiato ad una delle Iscrizioni del Gudio, (b) Reland. chiama il secondo Console Gajo Equizio Valente. Già s'è detto Fast. Cons. che non si può far sicuro sondamento sulle memorie antiche del Gudio; e da che offerviamo, che l' ordinario ttile in nominar i Confoli era quello di notar l'ultimo lor cognome, o foprannome: qualora tali fossero stati i nomi di questo Console , pare che non Equizio, ma Valente dovesse comparire la di lui appellazione ne' Falti. Fu in quell'anno Prefetto di Roma Eupraffie, e dopo lui Claudio. Una legge del Codice Teodosiano (c), data nel di c. di (c) Cothos Febbrajo dell' anno presente, ci sa veder tuttavia Valentiniano Au fred. Chron. gullo in Milano , dove egli fi dovette fermare nel verno . Se ne Theodof. ritornò di poi vennta la primavera nelle Gallie, e s' incontrano alcune fue leggi date in Treveri ne' mesi di Maggio, e Giugno . Dopo aver lungamente deicritto Ammiano (d) le rigorofe, anzi (d) Anmiacrudeli giustizie fatte in Roma da Massimino Vicario di Roma . nus lib. 18. tali certo, che screditano il Regno di Valentiniano Augusto: egli parla d'altre fatte da Simplicio succeduto a lui nel Vicariato di quella gran Città, e non men di lui fanguinario. Nobili non pochi dell'uno, e dell'altro fesso, o surono tormentati, o esiliati, o privati di vita. Se tutti con ragione, se ne può dubitare. A me non piace di attriffar qui i Lettori con si funelti ritratti; ma non vo' già tacere, che questi, per così dire, il·lustri carnelici di Valenti-Tom.IL. Nnn niano.

niano, cioè, Massimino, Simplicio, e Doriseriano, dopo la morte d'esso Augusto pagarono anch' essi il sio della lor crudeltà. Volle in quest'anno esso Imperadore tentar di nuovo la fortuna delle sue armi contra degli Alamanni, e passato il Reno coll'Armata, lasciò che le foldatesche sue si facessero onore col saccheggiare un buon tratto del paese nemico. Poi si diede a fabbricare una Fortezza in vicinanza di quella, che oggidi chiamiamo Basilea. Quivi stando ricevette da Probo Prefetto dell' Illirico l'avvilo, che i Quadi, fatta una fiera scorrería in quelle parti , davano anche da temere di peggio, ogni qual volta non folle spedito a lui opportunamente soccorso di gente. Il motivo, per cui que Popoli uscirono a i danni delle Terre Romane, fu il seguente. Già dicemmo le premure di Valentiniano, acciocchè a tutte le frontiere verso i Bar-(a) Ammia- bari si fabbricassero delle Fortezze (a). Equizio Console di quest'

cap. 6.

nus lib. 29. anno, e Generale delle milizie nell'Illirico, fecondo l'uso de i più potenti, ne piantò una di là dal Danubio nel paese de'Quadi. Ne fece doglianza quel popolo, e si fermò il lavoro. N' ebbe avviso Marcellino già divenuto Prefetto del Pretorio delle Gallie; uomo fempre portato all'alterigia, e alla crudeltà, ed ottenne da Valentiniano, che si spedisse colà Marcelliano suo sigliuolo, con ordine, e facoltà di compiere quel Forte. Questo Marcelliano è chiamato Celestio da Zosimo (b), forse perche porto anche questo no-

4.4.6.1.

me. Venuto dunque costui, ripigliò arditamente quella fabbrica, fenza far caso alcuno delle pretensioni, e quercle de i Quadi. Per quello il Re loro Gabinio si portò in persona a trovar Marcelliano, e modellamente il prego di delistere dal lavoro, con rapprefentargli le sue ragioni. L'accolfe Marcelliano con civiltà, si mostrò inclinato ad efaudirlo, lo tenne anche feco a tavola; ma dopo il convito, mentr'egli voleva tornarfene a cafa, il fece affaffmare, e torgli la vita: tradimento infame, e troppo indegno del Nome Romano, le cui confeguenze funelle tardarono poco a vederli.

Per tale ingiuria, ed enorme prepotenza fommamente irritati i Quadi, traffero in lega i Sarmati, flomacati tutti dell'iniquo procedere de' Romani; e paffato il Danubio, vennero a farne vendetta con dare il facco, e guaflo ad un gran tratto dell' Illirico. Poche erano allora nella Pannonia, e nella Melia le guarnigioni, e forze de' Romani, perchè Valentiniano avea fatto passare in Af-

nus ibid.

(c) Anmia- frica alcune Legioni (c), che ivi prima flanziavano: perciò niun ritegno trovarono al lor furore que Barbari. Passo in così pericolofa congiuntura per la Pannonia la figlinola del fu Imperadore

Costanzo, che in una Medaglia (a) (se pure è sattura legittima ) (a) Mediob.

si vede appellata Flavia Massima Costanza. Andava ella verso le in Numis. Gallie, per unirsi in matrimonio con Graziano Augusto siglinolo di Imperatore Valentiniano. Poco vi mancò, che quella Principella non foffe colta un di da que' Barbari in una Villa, chiamata Pistrense. Mesfalla Governator della Provincia ebbe la fortuna di trafugarla, e di ridurla falva in Sirmio. Crebbe poi cotanto la possanza de'Quadi, che Probo Presetto del Pretorio dell' Illirico trovandosi in essa Città di Sirmio, fu in procinto di abbandonarla. Ma avendo ripigliato il coraggio, e fatto quel preparamento, che potè per difendersi, i Quadi pon la toccarono, intenti più che ad altro a perseguitare Equizio, creduto da essi autore della morte di Gabinio loro Re . In fatti diedero una rotta a due Legioni Romane comandate da lui, e stefero i lor saccheggi per buona parte della Pannonia. Vollero nello stesso i Sarmati sare il medesimo giuoco della Mesia superiore; ma quivi ritrovarono un sorte ostacolo in Teodofio juniore, figlio di quel Teodofio Generale, che già vedemmo inviato in Affrica per la ribellione di Fermo. Con titolo di Duca governava allora esso Teodosio juniore quella Provincia, e benche giovinetto di prima barba, e provveduto di poche truppe (b), pure parte con afluzie militari, e parte con ar- (b) Themift. diti combattimenti, e con rapportarne vittoria, così ben fi maneg- Orat. XIV. giò, che que' Barbari giudicarono meglio di trattar di pace : ottenuta la quale, scornati se ne ritornarono al loro paese. Portati 44.6.16. gli avvifi di quella guerra dalle lettere di Probo a Valentiniano Augusto, siccome poco sa accennar, non se ne sido egit, e spedi colà Paterniano suo segretario per chiarirsene meglio (c) . Essendo (c) Amnispoi quelli ritornato con più cattive nuove, allora Valentiniano tut- nus lib. 30. to impazienza volea cavalcare alla volta dell' Illirico; ma i suoi cap. 3uliziali tanto differo, con rapprefentargli la stagion troppo avanzata, e il pericolo, che Macriano Re degli Alamanni, trovando fguernita di truppe la Gallia, potrebbe far de i malanni, che rimise alla primavera seguente il suo viaggio. Fu dunque presa la risoluzion di proporre la pace ad esso Macriano, con invitarlo a comparire alle rive del Reno. Venne egli in fatti pieno d'albagia al vederfi ricercato d'accordo, come s'egli avelle da dar le leggi a i Romani. Comparve anche Valentiniano ai congresso in barca con un magnitico seguito; ed in fine si stabili fra loro la desiderata concordia. Mantenne poi Macriano fedelmente l'amicizia co i Romani; ma avendo dopo qualche tempo voluto entrar nel paese de

Nnn 2

i Franchi, e dargli disordinatamente il sacco, questa insolenza gli costo ben caro, perchè colto in un' imboscata da Mellobaude, chiamato Re bellicoso di quella nazione da Ammiano, quivi sasciò la vita. Credesi oggidi, che nell' anno presente cadeste in mirabil (a) Hieron. forma l' elezione (a) di S. Ambrosio Arcivescovo di Milano, alla

in Chronico. cui consecrazione consenti volentieri Valentiniano, che s' era restituito a Treveri: intorno al qual fatto si può consultare la Storia Ecclefiaffica.

in Annal.

Ne' primi mesi di quest' anno, ed anche nel Maggio, noi tro-(b) Gotho- viam tuttavía Valente Augusto in Antiochia (b); dove slato era fredus durante il verno il suo soggiorno. Quivi su scoperta una congiura Chron. Cod. tramata contra di lui . Alcuni Pagani , e spezialmente certi Filo-Theodof. fofi, dati allora alla magia, e ad altre arti, o impollure per isco-(c) Zofenus prir l'avvenire (c), si avvisarono di cercare con sacrilega curiosi-

1.4. cap. 3. tà, chi avesse da succedere nell'Imperio ad esso Valente, giacchè Ammia- tolto gli avea la morte l'unico suo figliuolo. Zonara (d) descrive nus lib. 21. la forma del fortilegio fatto da essi, da cui si raccolsero queste tre Sequ. lettere TH. E. ed O. Cercando coloro, a chi potesse convenir tal

(d) Zonaras predizione, niuno cadde loro in mente più a propolito di un Teodoro, ch' era-in quelli tempi secondo Notajo, o lia Segretario di Valente, giovane di bell'aspetto, letterato, prudente, nobilmente nato nelle Gallie, e sopra tutto Pagano: il che servi a quei tali di stimolo a maggiormente crederlo destinato da i salsi Dii al Trono. Gliene parlarono, gliel fecero credere, ed egli invanito cominciò a tener delle combricole per questo co'suoi aderenti; e por, ficcome su proyato, surono satti de i tentativi contro la vita di Valente. Ma scopertosi l'assare, e ricavata la verità del satto, un seminario fu quello di terribili processi, e condanne non solamente di chi vi avea tenuta mano, ma ancora di molti innocenti; perchè Valente non si sapea saziare di perseguitar, e punire chiunque ancora era fospettato di attendere alla negromanzia, e a i mezzi d' indovinar le cole future. Teodoro fu strangolato, o pure gli fu mozzato il capo. Degli altri uccifi abbiamo una lunga lifta preffo Ammiano, e Zolimo, e fra quelli si contarono de' primi usiziali del-

(c) Liban, la Corte (e). Altri furono banditi , e massimamente Eusebio, ed in Vita fua Ipazio, già flati Consoli nell' anno 359, e cognati del fu Costan-Socrates zo Augullo, i quali da li a poco tempo furono richiamati con ono-1. 4. 6. 19. re. Scaricossi ancora lo sdegno implacabile di Valente contra de' Sozomenus 66.6.35.

Filosofi Gentili d'allora, siccome persone tutte in concetto di attendere alla magia, e principali autori di quella cospirazione. Ebbe fra eli altri tagliata la testa Massimo (a), il più rinomato di tut- (a) Eunapt ti, che tanta figura avea fatto a' tempi di Giuliano Apostata disce- Vui. Sophis. polo suo. Libanio Sosista (b), benchè anch' egli attaccato alla negromanzia, la scappò netta, perchè nulla si potè provare contra in vita sua di lui, Ed allora fu, che fi fece una gran perquifizione de' libri. che trattavano di magia, e d'incanti, di fortilegi, e di strologia giudiciaria: perchè non si può dire, quanto ubbriachi allora fossero i Gentili di si fatte facrileghe imposture: Gran copia d'essi su pubblicamente bruciata nella Piazza d' Antiochia, e questo su l'unico bene della rigorofa giustizia, o per dir meglio della crudeltà inudita, che Valente efercitò in tal occasione. Crudeltà dico, la qual anche più deteftabil sarebbe stata, se sosse vero ciò, che scrivono Socrate, e Sozomeno, cioè, ch' egli fece morir molte persone, perchè portavano il nome di Teodoro, Teodofio, Teodolo, Teodolo, e simili; ma se ne può dubitare. Certo è, che Dio preservò il giovane Teodofio, da noi veduto Duca della Mesia, avendolo riferbato in vita, per farne un infigne Imperadore diccome a fuo tenpo vedremo. Nè già fini in quest' anno la carnificina suddetta; perchè durò il resto dalla vita di Valente. Ed ecco quanti mali può produrre (e n'abbiam veduto tanti altri esempli) la prosunzion degli uomini in voler indagare l'ayvenire, paese riserbato alla cognizione del folo Dio. A queste tragiche scene un'altra ne aggiunfe Valente Augusto. Tutte le apparenze sono, che Para Re dell' Armenia, da che implorò il patrocinio d'esso Imperadore contro de' Perfiani , offervasse una fedeltà onorata verso di lui : Terenzia Duca allora, per quanto sembra, disensor dell' Armenia, con più lettere l' ando screditando presso del medesimo Augusto. (c), rappresentandelo per inumano verso de' suoi sudditi, e vici- (c) Amnias no ad accordarli co i Perliani. Valente perciò il chiamò a Tarso nus lib. 301 Città della Cilicia, dove dopo effersi fermato non poco tempo cap. 1. fenza ottener licenza di paffare alla Corte, venne scoprendo i mali ufizi fatti contra di lui, e che si meditava di mettere in Armenia un altro Re. Ballò quello, perch'egli con trecento de' fuoi, che l' aveano accompagnato, se ne suggiste, ed ebbe la fortuna di titirarli, al dispetto di chi il seguito, salvo ne' propri Stati-Non lasciò egli per quello di star sedele verso i Romani; ma Valente, che non fel potea perfuadere, diede fegreta incumbenza a Trajano Conte , Comandante dell' Armi Romane in Armenia , di sbrigarli di lui in qualche maniera. , In fatti Trajano tanto seppe adelcare l'incauto Re con finte lufinghe, che il traffe un di feco a

pranzo:

pranzo. Sul più bello del convito entrò un ficario, che gli tolfe la vita: alfaffini infame commeflo contro le leggi dell' oltralità, venerate da i Barbari fleffi; e fimifie all'altro, che abbiam veduto di fopra, di Gabinio Re de' Quadi: tanto era decaduta la virti me i Petti Romani,

Anno di Cristo ccclexy. Indizione 111.

di Damaso Papa 10.

di Valente Imperadore 12.

di Graziano Imperadore 9.

di Valentiniano juniore Imperadore 1.

Dopo il Confolato di Graziano Augusto per la terza volta, e di Equizio.

On quelta formola si truova ne' Fasti , e nelle Storie segnato L'anno presente, perchè niun su disegnato per empiere la Se-(a) Hicron dia Curule, e vestir la Trabea Consolare. San Girolamo (a) attriin Chron. buisce la cagion di tale ommissione all' irruzion de' Sarmati nella Pannonia: qualicche le guerre dell' Imperio Romano impediffero la creazion de' Consoli. Sembra ben più probabile, che non pasfaffe buona intelligenza fra i due fratelli Augusti nella nomina d' effi Confoli, con iscorrere poi l'anno senza dichiararne alcuno : Probabilmente Eupraffio continuò anche per quell' anno nella Prefettura di Roma. La stanza di Valentiniano Augusto per tutto il verno dell'anno corrente fu in Treveri, dove anche troviamo una (b) Cothe- sua, legge (b) data nel di 9. di Aprile. Lasciato poscia alla guarfred. Chrodia delle Gallie Graziano Augusto suo figliuolo, egli ne' seguenti nolog. Cod. mesi esegui la risoluzione presa di portarsi nell'Illirico, per repri-Theodof. mere l'infolenza de' Quadi, e Sarmati, che tuttavia malmenavano le Contrade Romane. Oltre ad un buon efercito, menò seco Giustina Augusta sua moglie, e Valentiniano juniore suo minor figlinolo, da essa a lui partorito, il quale si crede, che fosse allora di (c) Amnia- età di quattro, o cinque anni (c). Per la strada se gli presentaromus 46. 30. no i Deputati de'Sarmati, per trattar di pace. Valentiniano li ri-64p. 5.

30. no 1 Deputatt de Sarmatt, per trattar di pace. Valentiniano il ri-mandò con dire, che giunto egli al Danubio, allora ce ne parle-rebbe, Arrivato a Carnunto, Città, che vien creduta il luogo del moderno Hamburg, renta miglia in circa di fotto da Vienta d'Auftria, quivi fermata la Corre, fi applicò alle disposizioni militato.

izeuridu Google

tari convenevoli per dare la mala Pasqua a i Barbari suddetti; ma fenza fare alcuna ricerca dell'affaffinio fatto a Gabinio Re de' Quadi . Moltroffi folamente vogliofo di abbattere Probo Prefetto del Pretorio, il quale, se s'ha da credere ad Ammiano Gentile, cioè, ad un nemico de' Cristiani, avea commesso di grandi estorsioni, ed ingiullizie, per far colare l'oro nella borfa del Principe, e follener se stesso in quella illustre carica. E certamente su creduto, che se Valentiniano non si sosse affrettato a morire, non mancava la rovina di Probo. Durante il tempo di tre meli, che quello Imperadore dimorò in Camunto, egli fece tagliar la tella a Faustino nipote di Giuvenzio Presetto del Pretorio delle Gallie, accufato d'aver uccifo un almo per far de i fortilegi; ed in oltre, perchè avendogli per burla un certo Negrino dimandato d'essere fatto segretario di Corte, ridendo avea risposto: Fammi Imperadore, se vuoi quest ufizio. Per questa burla Faustino, Negrino, ed altri perderono la vita; e di questo passo camminava la giustizia fotto Valentiniano, che non voleva esfere da meno di Valente suo fratello.

Venuto il Settembre, spinse egli innanzi Merobaude, e Sebastiano Conte con diverse brigate d'armati addosso a i Quadi (a); ed (a) Idem is? egli flesso in persona col resto dell' Armata passò di poi il Danu- & cap-feq. bio, e fece dare il facco, e il fuoco ad un buon tratto del nemico paese, essendos ritirati alle montagne que Popoli. Senza far'altra bravura che questa, se ne ritorno poi indietro, e dopo essersi sermato in Acinco per qualche tempo, fi rimife in cammino alla volta di Sabaria con animo di svernare in quella Città. Arrivato che su alla volta di Bregizione, comparvero colà i Deputati de i Quadi, per chiedere perdono, e pace. Furono ammelli all'udienza, e perche fi volevano scusare con pretendere satte da persone particolari senza assenso del comune le inscienze passate, a Valentiniano si accese la bile; di maniera che fremendo rimproverò forte a in Fastis. quella Nazione, come ingrata, i benefizi ricevuti da i Romani. Hierenyes Calmoffi di poi , ma all'improvviso cominciò a vomitar sangue , e in Chron. il prese un sudore mortale. Portato a letto, non si trovò se non Socrat. tardi un Cerulico, ehe gli aprisse la vena; fatto anche il salasso, (c) Ammiel non ne usci neppure una goccia. Sicchè da li a poche ore terminò nus: il corso di sua vita (b) nel di 17. di Novembre in età d'anni cin- Villor: quantacinque, e dodici d'Imperio. Ammiano fa qui un compendio Aufonius: delle qualità buone, e cattive di questo Imperadore (c). Altri an Zosimus, & cora commendarono la di lui gravità, la callità, la perizia milità clii.

re,

re, "il coraggio, la vigilanza per dar le cariche a persone degne." e gastigar i delitti, con altre belle doti, per le quali su creduto. ch'egli avrebbe potuto uguagliar la gloria di Trajano, e di Aureliano, s' egli non avelle avuto il contrapelo di vari difetti. Il principale fu l'eccessivo suo rigore, che passò ad estere crudeltà, e talvolta involfe non meno i rei, che gl'innocenti. Ne abbiamo. accennato alcuni efempli; ed Aufonio stesso in parlando a Graziano Augusto di lui siglio, confessa, che sotto suo padre la Corte era tutta piena di terrore, e in volto de'Magistrati sempre si leggeva una continua inquietitudine, e triflezza. Questo suo genio sanguinario ballante ben è a far parere un nulla tutte l'altre lue virtu. Padri amorevoli, e clementi, e non implacabili aguzzini, o carnefici de'Popoli, han da effere i Principi, che tendono alla vera gloria, e fan conto delle Leggi del Vangelo. Vi si aggiunse ancora l'avarizia; perchè sebben lu i principi si guardò dall' aggiugnere nuovi aggravi a i suoi sudditi, col tempo poi muto registro, e per atte-(a) Ammiastato d' Ammiano (a), e di Zosimo (b), egli si acquisto l'odio d' ognuno per le eccessive imposte, che faceva anche esiggere con tutto rigore, e si sludiava per tutte le vie anche indecenti di rica-

nus Lib. 38. cap. 8. (d) Zofimus 44.6.3.

vare ed accumular danaro. Fu offervato, che nello spazio di trenta anni addietro erano cresciute il doppio le gravezze de' sudditi. del Romano Imperio. Sicchè ben pelato il tutto, benchè Sinto Ambrolio, Aurolio Vittore, Sozomeno, e altri efaltino la persona, e il governo di Valentiniano, tuttavia nelle bilancie di Dio, e degli uomini non avrà mai gran credito un Principe Cristiano, a cui manchi la clemenza, e la carità verso de'suoi Popoli. Fu poi portato il di lui corpo imbalfamato a Costantinopoli, per essere seppellito apprello gli altri Augusti Cristiani. Da che cessò di vivere questo Imperadore, apprension non poca

vi fu, che qualche sedizione potesse insorgere nell' Armata, e che taluno macchinasse di occupat il Trono Cesareo. Però Merobaude uno de primi Generali, trovata maniera di allontanar Sebastiano Conte, tenne configlio con gli altri primari ufiziali, e fu rifoluto di proclamare Augusto Flavio Valentiniano juniore, secondogeni-(c) . Era troppo lontano Graziano Imperadore suo fratello maggiore , perche dimorante allora in Treveri , per poter impedire le novità temute ; e sapendo gli usiziali, qual fosse la di lui bontà, e rettitudine, si avvisarono di poter innalzare quello Principe, flante il pericolo presente, senza incorrere nella di lui disgrazia, per aver ciò ofato prima di ricer-.

id. c. 19. Anmianus ibid. cap. 10,

tame il di lui consenso. E così su. Certamente Graziano se l'ebbe a male, e non men di lui Valente suo zio; ma non tardarono amendue ad approvar questo fatto: Valente per non poter di meno, e Graziano per la fua buona indole, e virtù, per cui non lasciò mai, finchè ville, di sar conoscere il suo buon cuore verso d'esso fratello. Trovavasi il fanciullo Valentiniano allora, siccome accennammo, in età di circa cinque anni, lungi dall'Armata ben cento miglia. Furono spediti corrieri a chiamarlo, e venuto che fu ad Acinco nella Pannonia con Giustina Augusta sua madre, il dichiararono Imperadore Augusto nel di 22. di Novembre . Zosimo (a), e Vittore (b) attribuiscono la di lui promozione principal(a) Zosimus
mente a Merobaude, e ad Equizio Generali; e il primo d'essi Storici, ficcome ancora Eunapio (c), lasciarono scritto, che i due (b) Aurelius fratelli divisero fra loro l'Occidente , con aver Graziano ritenuta Villor in per se la Gallia, la Spagna, e la Bretagna, con assegnar al fra- Epitome. tello l'Illirico, l'Italia, e l'Affrica; ma questa divisione si tien più de Legatio tofto fatta dopo l'anno di Crifto 379., ed il Gotofredo (d) offer- nib. Tom. I. vò, che stante l'essere Valentiniano II. in età pupillare, e però Hift. Byz. incapace di reggere, Graziano Augusto continuò ancora da qui in (d)Gothoficnanzi il governo di tutto l' Occidente . Abbiamo in oltre dalla Cro- Cod. Theonica Alellandrina (e), ch' esso Graziano dopo la morte del padre dosan. richiamò alla Corte Severa fua madre già effliata da Valentiniano (e) Chroni feniore, che utilmente il servi di poi co'suoi consigli. Parimente Alexandr. in questi tempi per attestato di Zosimo (f), si secero sentire degli orrendi tremuoti , che spezialmente danneggiarono l' Isola di ibid. cap. 18. Creta, la Morea, e tutta la Grecia, a riferva dell'Attica. Per conto di Valente Augusto; le leggi del Codice Teodosiano (g) ci afficurano, ellersi egli trattenuto in Antiochia sino al principio di ibid.

Giugno, e vi si truova anche nel di 5. di Dicembre. Andarono

innanzi indietro (h) varie Ambasciate d'esso Augusto, e di Sapo- (h) Ammiare Re di Persia per intavolar la pace; ma in fine nulla si conchiu- nus lib. 10: fe , e durò tuttavia la guerra aperta fra loro : laonde ognun d'esfi 49-1-

feguitò a far preparamenti per farfi giustizia coll'armi.

Anno di CRISTO CCCLXXVI. Indizione IV.

di Damaso Papa 11.

di VALENTE Imperadore 13.

di Graziano Imperadore 10. di Valentiniano II. Imperadore 2.

Confoli (FLAVIO VALENTE AUGUSTO per la quinta volta; FLAVIO VALENTINIANO juniore AUGUSTO.

(a) Panvin. Portò opinione il Panvinio (a), che la Presettura di Roma sosse in Fastis. Pin quest'anno esercitata da Euprassio, e poi da Probiano. Il (b) Gothofr. Codice Teodoliano (b), a cui si dee più sede, ci mostra ornati di quella dignità Rufino, e poi Gracco, il qual ultimo, per attestato di S. Girolamo (c), brucio, e rovesciò gran copia d' Idoli in Ro-Foift. 7. ad ma stella, e professo di poi la Religione Cristiana. In età di circa diecifette anni era Graziano Augusto allorchè l'Imperador Va-Prudentius lentiniano suo padre terminò il corso del suo vivere. Giovane ben in Symmac fatto di corpo, ma più d'animo, perchè dotato di un eccellente (d) Ammia- naturale, come confessano gli stessi Storici Pagani (d). Di buon' aus lio. 7. ora fu iltruito nelle belle lettere, con aver per maeltro un infi-Vittor in gne Letterato, cioè, Aufonio, al quale anche dopo aver ricevuta la Porpora Imperiale, professo sempre un particolar rispetto, e Themistius conseri varie cariche, alzandolo sino al Consolato, Parlano gli Au-Orat. XV. tori d'allora (e) della moderazione nel cibo, e nella bevanda di (e) Rufia. quello Principe, della fua rigorofa castità, assabilità, biberalità, e Hift. 46. 2. fopra tutto della fua bontà, e pietà cristiana, per cui meritò gli Aufonius elogi di S. Ambrofio, e d'Aufonio. Della fua delicatezza in quello in Panegyr. propolito diede egli su i principi una fuminosa pruova, col cicusar (f) Zofimus l'abito, e il titolo di Pontefice Maffimo (f), che gli portarono i 16.44.36. Pagani. In fomma arrivò a dire Ammiano, tuttoche Storico Gentile, e poco amico de' Cristiani, essersi unite in Graziano tante, e si belle doti, che avrebbe potuto aspirare alla gloria de' più rinomati Augusti, se breve non solse stata la sua vita, e non avesse avuto a' fianchi de' ministri cattivi , da quali non pote guardarsi la fua non peranche matura prudenza, e l'età fua troppo giovanile, per cui dandofi a i divertimenti, lasciava lor sare quanto voleva-· no . Una delle fue prime azioni fu quella di ascoltar le querele (g) Amnia universali de' Popoli, e mallimamente del Senato Romano contro i nus lub. 28. ministri della crudeltà di suo padre (g). Erano questi Massimino alcap. I.

Iora Prefetto del Pretorio delle Gallie, Simplicio, e Doriferiano . Processari costoro provarono anch'esti, ma colpevoli, il supplizio, che a tanti anche innocenti aveano fatto provare . E perciocche il Senato Romano dovette far doglianze per tanti dell' ordine suo o uccifi, o calpellati in maniere indebite da Valentiniano, in lor favore spedi Graziano un editio, che con gioja su letto dal celebre Simmaco (a), uno allora de Senatori. Siccome riportò plauso da (a) Symmaognuno la morte data a que' crudeli ministri , così su detestata l' chus L.10. altra di Teodofio Conte, Governatore allora dell'Affrica. Aveva questo valente utiziale estinta già in quelle Provincie la ribellion di Fermo (b), restituita la pace a sutto il paese, e continuava con gran saviezza il suo governo in quelle parti. Ma gl' invidiosi, gra- 67.6.33. migna, che spezialmente alligna in alcune Corti, mirando con gelosia il di lui merito, seppero così ben dipignerlo al giovinerto incauto Graziano, come persona pericolosa, e capace di sar delle novità, che ando in Affrica l'ordine di levargli la vita, e quello venne efeguito. Fu di parere Socrate (c), che ad iftigazion di (c) Socrates Valente Augusto, per cagione del nome di Teodosio da lui odia- 4 H.s. to, ficcome dicemmo di fopra, a quello bravo Generale fossero abbreviati i giorni del vivere; ma Valente non comandava nell' Affrica, e pare, che neppur passasse grande armonia fra lui, e il nipote Graziano, oltre all'offervarsi già scorsi due anni dopo la di sopra accennata congiura di Teodoro. Consunque sia, dappoiche il giovane Teodofio suo figlio arrivò ad essere Imperadore, il Senato Romano onoro con delle statue la memoria d' esso suo padre, il qu'ale giácehè ricevette il battesimo prima di morire, per ottener la remission de' peccati , è da credere , che più gloriosamente sosse coronato in cielo. La di lui difgrazia intanto fi tirò dietro quella del fuddetto Teodoso suo tiglinolo, il quale su obbligato a dimettere il governo della Mesia, di cui era Duca, e a ritirarsi in Ispagna patria sua. Nutladimeno non andò molto, che Graziano, aperti gli occhi, e pentito il richiamo per alzarlo all'Imperio. Probabilmente fu in quest auno, che Valente Augusto, segui-

tando a dimorare in Antiochia ( non fi fa per qual motivo ) invio il Filosofo Temistio (d) a Graziano suo nipote, abitante allora (d) Theniin Treveri nelle Gallie. Passo questo Pagano Filosofo per Roma, stius Or. 13. dove nel Senato stesso egli pronunzio un' orazione sua, che contien le lodi ancora d'esso Graziano, rapprésentando la di lui bontà, e liberalità, e l'aver egli come annientati gli efattori crudeli delle imposte. Suppiano in fatti da Ausonio (e), che quello be in Panegyr.

000 2 nigno

(b) Orofius

nigno Augusto avea rimesso a i Popoli i debiti trascorsi ; e fatta abbruciare ogni carta de' medelimi con fua fingolar gloria, e benedizion della gente. In questi tempi cominciò a farsi nominare la fiera nazion degli Unni , Tartari abitanti verso la Palude Meotide, oggidi il Mar di Zabacca, che tanti guai, ficcome vedremo, recarono di poi alle contrade dell'Europa. D'essi, cioè, de' loro (a) Ammia-barbari costumi, e paesi parlano a lungo Ammiano (a), Giordano mus lib. 31. (b), ed altri antichi Scrittori (c). Costoro invogliati di miglior (b) Jordan, abitazione, mossero prima la guerra agli Alani, abitanti lungo de Reb. Get. il Fiume Tanai, e li foggiogarono. Poscia rivolsero l'armi con-

tra degli Ostrogoti con tal felicità, che Ermenirico Re d'essi Goti, e poscia il di lui successore vi perderono la vita. Il terrore Sozomenus : di gente sì inumana, che non dava quartiere ad alcuno, fi sparse Agathias, per tutti que'paesi, e cagion fu, che quanti Goti poterono salvarsi, non men Visigoti, che Ostrogoti, crederono meglio di abbandonar le loro Terre, e di ritirarfi buona parte d'effi verso quelle dell'Imperio Romano; e non avendo potuto fermarli nella Po-

dolia, s' inoltrarono fino alla Moldavia. Di là spedirono Deputati a Valente Augusto, pregandolo di volerli ricevere ne' suoi Stati. promettendo di servir nelle Armate Romane, e di vivere da sedeli fuoi fudditi. Ulfila Vescovo loro, ch'era, o pur divenne po-(d) Sozome- scia Ariano, come vuol Sozomeno (d), su il capo dell'Amba-Rus lib. 6. fceria . Questi insegnò poi le lettere a i Goti , tradusse in lin-Histor. 4. 36. gua loro le Divine Scritture, e trasse alla Religion Crittiana quei, che fin qui aveano professata l' Idolatria . Gran dibattimento fu nel Configlio di Valente, se si doveva ammettere, o no questa

de Legat. Tome 1. Hyft. Byz.

(c) Eunap. foresteria negli Stati dell' Imperio (e). Prevalse l'affermativa, parte perchè si figurò Valente di superiorizzare colle lor sorze i fuoi pipoti , e parte perchè parve gran vantaggio il poter con questi Barbari provveder di reclute le Armate Romane ; e forse non era male, purchè sossero state ben eseguite le precauzioni prese per dar loro ricetto; cioè, che si facessero prima passar

di quà dal Danubio i lor figliuoli, i quali si trasportallero in Asia, per servire d'oslaggi della sedeltà de' padri , e ch' ognun d'essi (f) Idacius Goti prima di passare avesse da consegnar l'armi in mano degli Uliziali Romani. Quest' ultimo ordine su per disattenzione, (g) Zofimus od iniquità d' effi ufiziali malamente efeguito. Credefi, che

Orchus: ne passassero in questi tempi circa ducento mila colle lor mo-Hierony gli, e figliuoli (f), e questi si sparsero per la Tracia, e lunmus in Chr. go il Danubio. Altre Nazioni Gotiche (g), le quali rella-

vano

vano di là da quel fiume , veduto sì buon accoglimento fatto da Valente a i lor nazionali, spedirono anch'esse, per ottener la medefima grazia; ma n'ebbero la negativa, perchè troppo pericolofo si concibbe l'ammetterne di più. Tuttavia questo esempio produsse delle brutte conseguenze, perchè innumerabili altri Goti da li a qualche tempo anch' essi passarono di quà dal Danubio al dispetto de' Romani , e con esso loro si unirono anche i Taisali . popolo infame per le fue impurità, di modo che si vidde inondata in breve la Tracia colle vicine Provincie da un' immenfa folla di Barbari, amici di quattro giorni, e poi nemici perpetui, e diflruggitori del Romano Imperio. Cominceremo a chiarircene nell' anno seguente.

Anno di Cristo ceclexvii. Indizione v.

di Damaso Papa 12.

di Valente Imperadore 14; di GRAZIANO Imperadore 11;

di VALENTINIANO Imperadore 3.

Confoli (FLAVIO GRAZIANO AUGUSTO per la quarta volta;

PEr qualche tempo dell' anno presente continuò ad essere Pre-fetto di Roma Gracco (a), ed ebbe poi per successore Probiano. Abbiam veduto di sopra, come una prodigiosa quantità di fred. Chron. Goti aveva ottenuta per sua stanza la Tracia, e il lungo del Da- Codie. Theonubio- Necessaria cola farebbe anche stata, che si fosse provveduto al lor bifogno di abitazione, e di vitto (b). Mancò tal provvi- (b) Anniasi sione per colpa di Lupicino Conte della Tracia, e di Massimo Du- nue lib. 31. ca in quelle parti , i quali facevano mercatanzia di quella povera gente, obbligandola a comperar caro i viveri, e a vendersi schiavi, per ottener del pane. Ecco dunque condotti alla disperazione i Goti (c), i quali altro ripiego non conofcendo alla fame, che (c) Hieren di ricorrere all'armi, cominciarono a poco a poco ad ammutinarsi. Accortosene Lupicino, ritirò dalle ripe del Danubio le guarnigioni per costrignerii colla forza a passar più oltre nel paese: Arrivò con essi a Marcianopoli nella Mesia, e quivi invitò seco a pranzo Fritigerno, ed Alavivo Capi de' medefimi, ma fenza volere, che alcun a'tro de' Goti entrasse nella Città; e perchè alcuni v'entrarono, li sece uccidere. I Goti anch'essi insuriati per que-

flo, ammazzarono alquanti Soldati Romani. Fritigerno ebbe l'accortezza di falvarsi col tingere di portarsi a pacificare i suoi. Si venne per questo alle mani fra i Goti , e Romani suori di Marcianopoli, e gli ultimi ebbero una gran rotta. I Goti allora coll' armi de' vinți moito più vennero a farli forti. În questo tempo un' infinità d'altri Goti, che erano di là dal Dauubio, senza aver potuto ottener la licenza di passar nel Paese Romano, trovate sguernite le rive del fiume, e però niun offacolo a i lor passi, le ne vennero di quà, e andarono poscia ad unirsi con Fritigerno. Altri Goti, che stanziavano in Andrinopoli, secero lo stesso; e con loro eziandio fi unirono affaiffimi altri Goti , che erano fchiavi ; ficche divenuta formidabile l' Armata de' medefimi , fi mife a dare il sacco alla Tracia, e si vidde infin crescere ogni di più il loro numero colla giunta di moluffimi Romani ridotti alla disperazione per la gravezza delle impolle. Dimorava tuttavía in Antiochia Valente Augusto, e ricevute queste amare nuove, e premendogli più i serpenti, ch'egli s'era tirato in seno, che ogni altro assare, spedi Vittore suo Generale al Re di Persia Sapore, per conchiudere seco la pace. Fu essa in fatti conchiusa; non ne sappiam le condizioni ; fi può ben credere , che furono svantaggiose per chi dovette comperarla. Intanto Valente premurofe lettere inviò al nipote Graziano Au-

gusto, pregandolo di soccorso in così scabrosa congiuntura.. Non

5.7.

(a) Ammia- mancò Graziano (a) di mettere in viaggio un buon corpo di gente, nus lib. cod. fotto il comando di Ricomere Capitan delle guardie, e di Frigerido Duca: ma per la strada molti di queste brigate desertando se ne tornarono alle lor case, e su creduto per ordine segreto di Merobaude General d'ello Graziano, per paura, che restando sprovvedute le Gallie dell'occorrente milizia, i Germani passato il Reno facessero qualche irruzione. Frigerido anch'egli preso da vera, o da falfa malattia si sermò per istrada. Il solo Ricomere colle truppe, che gli restavano, arrivo ad unirsi con Profuturo, e Trajano, Generali spediti da Valente con alcune Legioni nella Tracia per accudire a i bisogni. Tenuto configlio di guerra, determinarono questi ufiziali di andar osservando, e stringendo i Goti, per dar loro alla coda, qualora andassero mutando il campo. Ma i Goti non erano di parere di lasciarsi divorare a poco a poco: e però spediti quà, e la avvifi a i loro Nazionali, che tutti corfero ad attrupparfi, e formarono un' Armata prodigiofa di lunga mano fuperiore alla Romana, altra risoluzione non vollero prendere, che quella d'una giornata campale. A questa in satti si venne un di nel luogo detto a i Salici fra Tomi, e Salmuride nella picciola Tartaria. Durò la fiera battaglia dal mattino fino alla fera, fenza dichiararfi la vittoria per alcuna delle parti; ma perchè i Romani erano troppo inferiori di numero a i Barbari , ogni lor perdita su più sensibile , che quella de'nemici. San Girolamo (a) all'anno seguente, ed Oco- (a) Hieronya fio (b), con iscrivere, che i Romani rimascro sconsitti da i Goti, mus in Chr. forse vollero indicare questo sanguinoso satto d'armi. Non islimarono bene i Generali Romani di tentare ulteriormente la fortuna, e giacchè si avvicinava il verno , si ritirarono a' quartieri in Marcianopoli . Ingrossati poscia i Goti coll' arrivo di molti Unni , ed Alani, corli anch' essi all'odore della preda, non si potè più loro impedire, che non facessero continue scorrerie, e faccheggi per la Tracia. Osò Farnobio uno de' lor Capi con gran feguito di Taifali di tener dietro a Frigerido Generale di Graziano; ma quelli camminando con gran circospezione, allorchè se la vidde bella, verso Berea gli assali , e li sconsisse colla morte dello stesso Farnobio. Non ne reslava un di costoro vivo, se non avessero implorato il perdono, e si sossero renduti prigionieri. Frigerido mandò poi costoro in Italia a coltivar le terre poste sra Modena, Reggio, e Parma. Con queste calamità ebbe fine l'anno presente.

Anno di CRISTO CCCLXXXVIII. Indizione VI.

di DAMASO Papa 13.

di GRAZIANO Imperadore 12.

. di Valentiniano II. Imperadore 4.

(FLAVIO VALENTE AUGUSTO per la festa volta;
Consoli (FLAVIO VALENTINIANO juniore Augusto per la se( conda.

Clacché niuna memoria ci refla di chi efercitafe nell'anno predifente la Prefettura di Roma, fia a noi lectio il conghietturare, che in esta continuasse Probiano. Le leggi del Codice Teodosiano (c) ci san conoscere Graziano Auguslo tuttavia dimorante in (c) GorbaTreveri nel di 12. d'Aprile di quell'anno. Poco però dovette sia fied. Chron.
re a metters in marcia colle sue milizie, per soccorrere Valente God. Thors.
Auguslo suo zio, addosso al quale facevano allora da padrone i
Gott. Avvisati preventivamente gli Alamanni cognominati LenziaGi Amniasia sia di Amniasia sia di Amniaci pero sia sia sia con la sia con la contra contra con la contra con la contra con la contra co

le guardie d'esso Augusto della spedizion, che si preparava verso l'Illirico, rotta la pace, neppur aspettarono la divisata partenza delle Milizie Romane, per far un'irruzione di quà dal Reno. Ciò fu loro ben facile nel mefe di Febbrajo, per aver trovato il ponte formato da i ghiacci di quel fiume; ma furono rispinti dalle guarnigioni poste in que'stit. Avviatesi di poi le soldatesche di Graziano alla volta del Levante, ecco di nuovo con forze di lunga mano maggiori comparir gli stessi Alamanni di quà dal Reno, e metterfi a faccheggiar le Terre Romane con terrore di tutto quel paofe. Fece Graziano allora retrocedere dall' impreso viaggio le sue milizie, ed unitele coll'altre rimatte nelle Gallie, spedi contra de'. nemici quell' Armata fotto il comando di Nannieno prudente fuo Generale, e di Mellobaude Re, o sia Principe valoroso de' Franchi, il quale non isdegnava di servire allora nella Corte Cesarea, in grado di Capitan delle gnardie, ne altro fospirava, che di venire ad un fatto d'armi. Vi si venne in fatti, essendosi affrontati i due. nemici eferciti ad Argentaria , creduta oggidi la Città di Colmar (a) Orofus nell'Alfazia. Paolo Orofio (a) pretende (e par feco d'accordo Am-

uti fupra.

(b) Hieron. in Chronic. (c) Calliodorius in Fastis . (d) Autelius Victor in Epitome .

miano), che lo stesso Graziano v'intervenisse in persona, confidato nella potenza di Gesir Crifto, ficcome buon Principe Cattolico, ch'egli era. Sulle prime i Romani piegarono foprafatti dall'esorbitante numero de'nemici ; ma poi ripigliato coraggio , talmente menarono le mani, che gli Alamanni andarono in rotta, restandone trenta mila morti ful campo, fe s'ha da credere alla Cronica di San Girolamo (b), a Caffiodoro (c) fuo copiatore, e al giovane Vittore (d); ma l'ordinario costume degli Storici, e de vincitori fi è di accrescere il pregio delle vittorie. Ammiano solamente scrive, essersi creduto, che non più di cinque mila di coloro si salvalsero colla suga, e che vi resto morto lo stesso Priario Re di queila gente. Non bastò a Graziano questo felice successo; ma passato all'improvviso il Reno colla sua Armata, entrò nel paese nemico con intenzione di distruggere un Popolo, che non sapea mantener la fede, ed inquietava si sovente il Territorio Romano: Altro scampo non trovarono quegli abitanti, che di ritiratsi a i siti più ripidi, e scoscesi delle lor montagne colle proprie famiglie. Furono anche ivi perfeguitati, e bioccati, tanto che fi trovarono costretti ad arrendersi, ed arrolarsi ne'Reggimeuti Romani, col non aver più osato que' Barbari, durante l'assenza di Graziano, di far alcun altro moto, o tentativo. lo so, che S. Girolamo, a cui tenne dietro Calliodorio, mettono quello fatto all' anno precedente, feguitati in ciò dal Gotofredo (a), e dal Padre Pagi (b). Ma chi ben (a) Gother riflette a quanto di tali battaglie, e vittorie narra Ammiano, e mal- fredus in fimamente al vedere, ch'esse accaddero poco prima che Graziano Chronic. Cos'inviasse verso l'Illirico ( il che egli esegui nell' anno presente ) die. Theodos. troverà più fondati i conti dell' Hermant (c), e del Tillemont (d), Gritic, Barche ne parlano fotto quest'anno. Fa qui Ammiano (e), benche (c) Hermant. Scrittor Gentile, un elogio di Graziano, con dire, che sembra incre. Vie de Salina Scrittor Gentile, un elogio di Graziano, con une, che tempra incre Bofil. dibile la preflezza, con cui egli afliftiro da Dio; fece quella imprefa , giovane di primo pelo , d' indole buona , eloquente , moderato , mont , Mem. bellicoso, e clemente, e che avrebbe pontto pareggiar la gloria des Emper. de' più rinomati Augusti, se non avesse trascurato, come anche at- (e) Ammiatella Vittore (f), il pubblico governo, perdendofi ne' ferragli a pub libo 31. tirar d'arco alle bellie, che quello era il fuo più favorito follazzo. (f) Aurelius Continuo poscia Graziano il suo viaggio coll' esercito alla volta del- Villor in la Pannonia, per soccorrere Valente, a cui già aveva inviato Se- Epitome. bastiano Conte, per comandare la fanteria. Avendo egli tolto a Frigerido il comando dell'armi dell'Illirico, per darlo a Mauro Conte, creduto più animolo, se n'ebbe poscia a pentire, perchè costui in una battaglia co i Goti data al paño de' Suchi, n'ebbe la peggio. Arrivo Graziano a Sirmio, e di là paffato fino al luogo appellato Castra Maris, spedi Ricomere suo Generale all' Augusto zio, per avvilarlo del suo arrivo, e pregarlo che l'aspettasse.

Quanto ad ello Valente, flette egli fermo in Antiochia ne' primi mesi dell'anno corrente, attendendo la primavera per muoverfi, ancorche gli veniffero frequenti corrieri con avviso, che i Goti desolavano tutta la Tracia (g), e scorreyano sino alla Macedo (g) Zosimus nia, e Tessalia, con essere giunte alcune loro masnade infin sono 24. 21. Costantinopoli, ed averne saccheggiati i borghi . Dopo aver egli spedita innanzi la cavalleria de Saraceni, che bravamente sece sloggiare i nemici da i contorni di quella Regale Città (h), anch'egli (h) Eunap. arriyo là nel di 30. di Maggio dell'anno presente (i). Fu mal ve de Legat, duto dal popolo (k), che alla fua foverchia tardanza attribuiva i in Fastus. tanti danni, e mali inferiti da i Barbari a quella Provincia. Giun- (k) Socrat. fero que'Cittadini ne'giuochi del circo con una specie d'ammuti- L'4.6.31. namento a chiedergli dell'armi, con efibirfi d'andar eglino a comhattere co'nemici. Se l'ebbe forte a male Valente. Levato il comando della fanteria a Trajano Come Cattolico, lo diede al poco fa memorato Conte Sebastiano, disponendo tutto la giustizia di Dio, per punire il Principe Ariano , e quello Generale Manicheo , amendue slati finora fieri persecutori di chi professava il Cattolici-

Tom.II.

. Imo. Per configlio arpunto d'edfo Sebaliano venne Valente di pot all' infelice battaglia; di cui ragioneremo fra poco; e ciò contro il parere di Vittore Generale Cattolico, e di Anisteo altro fito Generale. Poco fi termo Valente in Collamitoopoli; e mu tici nel di 11. di Giugno, minacciando tiera vendetta, fe poteva ritornare, delle ingiurie, che quel popolo gli avea dette, o fatte in quella, e in altre occaioni. Nel palfare davanti alla cella di un fanto Romito,

appellato Isacco (a), quelli il fermò, con predirgli un funello suc-(a) Sozomecello nella guerra contra de' Barbari, da che egli era in difgrazia nus lib. 4. 647. 40. di Dio, a i cui servi avea fatta tanta guerra finora. Valente il fe-Theodoresus ce imprigionare, ordinando, che fosse ben custodito sino al suo ri-Lib. a. c. 41. torno. Paíso di poi a Melantiade, luogo distante da Costantinopo-Theophan. li circa venti miglia, e di là inviò Sebastiano Conte con un corpo Chronogt. Zonaras scelto di gente a dar la caccia a i Goti. Riusci in fatti a questo Gein Annalib. (b) Zofimus

hib.g. c.23.

nerale di fcontiggere alcune loro brigate, e di torre ad effi un grandiffimo baçtino; e fe crediamo a Zolimo (b), il fito parere lu di
rifiparmiar la battaglia, e d'andar pizzicando i Barbart in quella
forma. Non volle afcoltato Valente, infatuato della ferenta di
una vittoria, che non potea maneare alla bravura del poderofo fuo
efercito, e con tal'idea pafsò ad Andrimopoli, dove arrivò anche
Ricomere coll'ambatciata di Graziano. Era di fendimento il Genoral Vittore, che fi afpettafle l'unione dell'Augusto mipote: lo deliderava anche Valente; ma gli adulatori, e fra gli attri lo fello
Sebgliano, mutate già le fue maffime, follemero, non doverfi permettere, che Graziano crutafle a patte della vittoria. In fonma
fu rifoltuta la battaglia, e benche giugnesse un deputazion di Fritugerno, di cui era capo un Prete Crifitano, per proporre qualche

Era il di 9. d'Agofto, giorno, in cui Valente credendo di raccogliece una glorido vittoria, d'inoi peccati fu conducto alla perdizione. Avendo egli lafeiato il bagaglio dell'Armata prefso di An(e) Hasina drinopali con buona focota (c), e mandato ii teforo nella Città,
in Fflit.

Il la red giorno e'inviò in traccia de' nennici. Dopo otto, o put
Ascella persente dodici miglia di cammino, ful bollente mezzo giorno arrivò l'ImAmmini persente Armata a feoprire il campo de' Barbata; cinto all' intorno
letti 31.e.1. dal numerofo loro carriaggio, e'lli diedero i Capitani a firmar le
telitere. L' altuto Fritigerno volendo guadagnar tempo, perchè
Alatco, e Sefrace fuoi Capitani con un buon corpo di gente, che
fi afpettava, non eran giunti per anche, fipedi Anabaciatori a Valeute per pregardo di pace, La rifooda fu, che fe Fitiglereno man-

convenzione, ed accordo, si rimando senza farne caso.

Droquab, Good

daf-

dasse per ostaggi de i principali della sua nazione, si darebbe orecchio. Innanzi, e indietro andarono le parole, e intanto l'Efercito Romano in armi pel caldo, e per la fete languiva. Mandò Fritigerno a dire, che in persona sarebbe egli venuto a trattare, purche se già dessero de'buoni ostaggi. Ricomere spontaneamente si esibi di andarvi, e in fatti era già incamminato verso il campo nemico, quando Bacuro Capitano degli Arcieri, senza aspettar gli ordini de' Comandanti, attaccò la mischia; e poco stettero ad essere alle mani sutte le due Armate. Terribile, sanguinoso su il conflitto, di cui si legge la descrizione in Ammiano (a). A me basterà di dire, che (a) Ammiao venise il difetto dal poco buon ordine de' Romani, come vuol nus lib. 31. taluno, troyandosi la cavallería troppo lontana, o pure dal non aver essa cavalleria fatto il suo dovere con sostener la fanteria : certo è, che l'Armata Romana rellò interamente sconsitta con si fatta perdita, che almeno due tergi d' essa vi perirono; e dopo la battaglia di Canne, altra fimil perdita non avea mai fofferto l'Imperio Romano. Fra gli altri primi ufiziali, che vi lasciarono la vita, si contarono Trajano, Sebastiano Conte, Valeriano Contestabile. Equizio mastro del palazzo, e trentacinque Tribuni. Ma ciò, che maggiormente rende memorabile così funella giornata, fu l'infelice morte del medefimo Imperador Valente, che in due maniere vien raccontata. Vogliono alcuni (b), che malamente ferito restasse morto nel campo della battaglia, e che spogliato poi da i Bar- in Chronico. bari senza conoscere il corpo suo, e consuso con gli altri, non se ne avelse più contezza. Gli altri ( e quelli fono i più ) tengono (c), ch'egli ferito cercò di falvarti; ma non potendo reggerfi a ca- 4.31.6.14. vallo, e sorpreso anche dalla notte, si rifugio in una cala conta- (c) Rufinus: dinesca, alla quale sopraggiunti i Barbari attaccarono il suoco, ed egli con gli altri del suo seguito restò quivi bruciato. Un solo giovane, che ebbe la forte di falvarsi, con uscire per una finestra, per quanto portò la fama, quelli fu , che raccontò poi quello lagrimevol & alit. esempio della vanità delle umane grandezze; e quella certo di Valente Augusto con un soffio venne meno, con restar egli privo anche dell'onore della sepoltura, La morte sua succeduta nell'anno cinquantesimo della sua età, su di poi da i Cattolici riguardata come un giusto gastigo della mano di Dio, per le persecuzioni da lui fatte al Cattolicismo a fin di promuovere l' Arianismo, e gli slessi Pagani, ancorche non molestati per le loro superstizioni, non che i Cristiani, la tennero per un pagamento da lui meritato per (d) Anniele tante crudeltà commesse. Ammiano (d) raccontando vari presa-nus ib. 6.1.

Ppp

Socrates L. 4. r. 36.

Sofomenus 1.6. 0.40. Libanius

in vita sua

(b) Hieron Victor in

Epitome . Ammianus

Zofimus Orofius :

Socrates: Sozomenus:

gi della rovina di Valente, confessa, avere avuto in uso il Popolo di Antiochia di dire: Che sia bruciato vivo Valente. Vien poi il medefimo Storico rammentando tanto il buono, che il cattivo di questo Imperadore. Sopra tutto fra i suoi pregi conta il non aver egli mai accresciute le gabelle, e gli aggravi del Pubblico, ed essere stato rigoroso esattor della giustizia; nemico de' ladri, e de' Giudici, che si lasciavano sovvertir da i doni; liberale e splendido per le fabbriche da lui fatte in varie Città. Aitre sue iodi si (a) Themi- truovano in una orazion di Temissio (a); ma voltando carta, Ann miano fembra distruggere quanto ha detto di buono, con rapprefentar Valente infaziabile nel radunar danaro ; folito a deputar Giudici onorati per le cause criminali, ma con volerne poi riferbare le decifioni all'arbitrio fuo; felvatico, collerico, e troppo inclinato a spargere il fangue de' fudditi col familiar fuo pretesto di essere ossera, o sprezzata la Principesca sua Maestà. Di più non ne dico, ballando fapere, che non fu punto compianta la morte di

lui: il che suol essere la pietra del paragone del merito, o demerito de i Regnanti.

Terminata la fanguinofa battaglia coll'eccidio de'Romani, nel di seguente i vittorioli Goti, bene informati, che in Andrinopoli erano ricoverati i tesori, e i principali uliziali della Corte, vola-(b) Ammia- rono ad affediar quella Città (b). Ma privi affatto d'attrecci milinus lib. cod. tari, e non pratici della maniera di formar affedi, diedero ben de' feroci all'alti; ma con loro gran perdita farono respinti, in guisa ta-

le , che scorgendo l'impossibilità di quell'impresa, se ne partirono. Andarono poscia a mettere il campo in vicinanza della Città di Perinto; ma fenza ofare di affalir quella Città, intenti unicamente al faccheggio di quel fertile paese, con ammazzare, o fare schiavi

quanti infelici contadini cadevano nelle lor mani (c) . Di là face-(c) Idacius in Faftis . vano varie scorrerie tino a Costantinopoli; ma dalla cavalleria de' Saraceni, che era alla guardia di quella Città, riportarono varie percosse; e però giudicarono meglio di spendere altrove il tempo, e i passi. Diedersi dunque pel rellante di quest'anno a scorrere, e faccheggiare per la Tracia, Meĥa, e Tartaría minore, fenza trovare in luogo alcuno oppolizione. Troppo erano shigottiti, troppo avviliti i Romani. Ebbe perciò a dire uno de' principali Goti (d),

che si maravigliava molto dell'imprudenza d'essi Romani, perchè non solamente negavano di ceder loro quelle Provincie; ma speravano ancora di vincere, quando poi si lasciavano scannare come tante pecore; e che duanto a lui era già stanco per non aver fatto

XI.

6JP. 15. Socrat. 640 6.1.

(c) Christoflomus ad

altro che ucciderne. Parimente Eunapio (a) attella, che in que' (a) Eunap. tempi ficcome i Goti tremavano all'udire il nome degli Unni , al- de Legat. trettanto facevano i Romani udendo il nome de i Goti: a tale flato avea l'empietà, e l'imprudenza di Valente, e de' suoi cattivi ministri, ridotto il Romano Imperio in quelle parti Ne già si fermò nella Tracia, e ne' vieini paesi la rabbia, ed avidità di que' Barbari; paísò nell'Illirico, stendendo coloro i faccheggi fino a i confini dell'Italia. Di quella favorevol congiuntura si prevallero anche gli Alani, i Quadi, e Sarmati, per venire di quà dal Danubio, e devastar quanto paese poterono; e il flagello di tanti Barbari duro poi più anni coll'efferminio delle milere Provincie Romane. San Girolamo (b) circa l' anno di Cristo 396. fece un la- (b) Hieron, grimevol ritratto di tante difavventure, con dire; che correano già in Epitaph. venti anni, da che i Goti, Sarmati, Quadi, Alani, Unni, Van-Nepotian. dali , e Marcomanni continuavano a faccheggiare , e gualtare la 41 Heliod. Scitia Romana, la Tracia, la Macedonia, la Dardania, la Dacia, la Telfalia, l' Acaja, i due Epiri, la Dalmazia, e le due Pannonie. Si vedevano uccifi, o condotti in ischiavitù fino i Vescovi. non che gli altri del popolo; svergognate le nobili Matrone, e le facre Vergini, uccisi i Preti, e gli aleri Ministri de' fanti Altari; fmantellate, o divenute stalle di cavalli le Chiese, e conculcate le sacre Reliquie. In una parola tutto era pieno di gemiti, e grida , ed altro dappertutto non si vedeva , se non un orrido aspetto di morte, andando in rovina l'Imperio Romano, ancorchè, neppure per tante percosse della mano di Dio, la superbia degli uomini si potesse piegare. Altrove attesta il medesimo Santo (c), che l'Il- (c) Iden in lirico compollo di varie Provincie, la Tracia, e la Dalmazia fua Sophon. c. 1. patria, erano reflate paesi incolti, senza abitatori, senza bestie, e divenuti boschi, e spinaj. Altrettanto va deplorando i mali d'allora San Gregorio Nazianzeno (d). Era in pericolo di partecipar (d) Gregor. di somiglianti sciagure anche l'Asia (e), dove si trovava dianzi Nazianzen. gran copia di Goti, i quali all'udire i fortunati avvenimenti de'lor (c) Armia-Nazionali in Europa, già cominciavano a macchinar fedizioni nel-nus lib, al. le Città d'Oriente: Ma accortosene Giulio Generale dell' Armi in cap. 16. quelle parti , seppe così accortamente dar gli ordini opportuni a diverse di quelle Città, che in un determinato giorno li fece tutti tagliare a pezzi. Con questo raccouto termina Ammiano Marcellino la fua Storia , ficcome ancora San Girolamo la fua Cronica, continuata di poi da Prospero Aquitano. Scappato per sua buona ventura dali'infausta battaglia d' An-

dri-

drinopoli Pittore Generale di Valente con quella poca cavalleria;
che rellò illefa, traversò la Macedonia, ed arrivo a trovar Graziano Augulto; il quale udite le tritle move della fuddetta battaglia, e della morte dell'Augulto fuo zio, se n'era tonato a Sirmio. Perchè ci abbandona qui Ammiano, cominciamo a penuriar
di notizie, e niun precifo iume abbiano di quello, che operatie
(2) Pestrasia, poi effo Augulto. V'ha chi prectone (a), ch' egli tosflo pallassie
Gui. Burote, a Costantinopoli, per prendere il possessi de niun vestigio s'incontreme godeva. l'estimto Valente; ma di ciò niun vestigio s'incontra altrove, e no il itroveremo anche nel Gennajo del feguente
(b) Catofo, anno in Sirmio (b). Quel che è certo, giacche Valente non lascio
pod di e alcun liglio maschio, ma folamente due ligliutole, appellate Carofa, ed Anassano, foraziano pactitamente venne riconoficituo per lor Sovrano dalle Pervincie Orientati, e malliumanente
dal Perpolo di Costantinopoli. Ma ritrovando egli si sconvolti gli
stati. Allo Testa a chall' littica strumente del filimio di sunti

pellate Carofa, ed Analfafa, Graziano pacticamente venne riconoficituo per lor Sovrano dalle Provincie Orientali, e malfiumanente
dal Popolo di Collantinopoli. Ma ritrovando egli si feornolti gli
affari della Tracia, e dell' Illirico a cagion del diluvio di tanti
Barbari, e Barbari infuperbiti per la riportata gran vittoria, allora
fu, che richiamo alla Corte Teodofo fio piorane, il quale dopo la
morte indebitamente data a Teodofo fio padre Governanco dell'
Affiria, 3 era ritirato ad una vita privata, ed occulta nella Spagna fua patria. Conofecva Graziano il valore, la pruderra, e l'
altre molte vittù di quello ufiziale, e che potea prometterli un
buon fervigio di lui in si fenofoe contingene e però centuo ch'
egli fu, gli diede il comando di una parte della iua Armata. Se
(c) Theodor a ha da credere a Teodoreto (c), non perdie punto di tempo il

cm. 65-6-5 Generale Teodofio a marciare contra de Barbari, cioè, per quanto pare, de Sarmati, e diede loro una confiderabil rotta, obblina para gando quei, che fopravanzarono al filo delle ſpade (4), a ſalvarfi na Panegyr. di là dal Damubio. Ne portò egli la nuova a Graziano, il quale a tutta-prirma dutrò fatica a crederla, finchè gli fu confermata da più períone la verità di quel fatto. Gran merito fi fece preilo di

lui Teodosio con questa prima azione.

Anno di CRISTO CCCLXXIX. Indizione VII.

di DAMASO Papa 14. di GRAZIANO Imperadore 13.

di VALENTINIANO II. Imperadore 5.

di Teoposio Imperadore 1.

Confoli ( DECIMO MAGNO AUSONIO , QUINTO CLODIO ERMOGENIANO OLIBRIO.

AUfonio, primo di questi due Confoli, celebre Scrittore de' pre-A fenti tempi, quel medefimo è, che nato nelle Gallie in Bordeaux di mediocre famiglia, avea avuto l'onore d'effere maestro di Graziano Augusto. La gratitudine di questo Principe, arrivato che fu al governo degli Stati , non fi ristrinfe folamente a farlo Prefetto del Pretorio delle Gallie; il volle anche rimunerare colla più cospicua dignità dell' Imperio, creandolo Console nell' anno presente. Si disputa tuttavia, s'egli sosse Cristiano, o Pagano (a). (a) Scalig Alcuni suoi versi ( se pure sono tutti di lui ) cel rappresentano Cave: professore della Fede di Cristo; il complesso nondimeno di tanti gi alli. altri fuoi versi pieni di paganesimo, e di fordide impurità, porge fospetto giusto, ch' egli fosse un Gentile. Certamente s' egli su Cristiano , dovette effer tale più di nome , che di fatti : tanto que fuoi Poemi Pergognano la professione di sì santa Religione. L'altro Confole, cioè, Olibrio, quello steffo è, che abbiam veduto in addietro Prefetto di Roma . Nell'anno prefente : fe non fon fallati i testi del Codice Teodosiano (b), essa Presettura su appoggiata ad (b) Gotho-Ipario . Paíso l' Augusto Graziano il verno in Sirmio, e quivi ri- fred. Chronol; flettendo al miserabil fistema de' tempi correnti per l'inondazione Codic. Theodi tante Nazioni Barbariche nell'Illirico, e nella Grecia, con esse- dosre nello flesso tempo minacciate anche le Gallie da i Svevi , ed Alamanni; conoscendo in oltre, che non era possibile a lui solo 'il fostenere in tali circostanze il peso dell' Occidentale, e insieme dell'Orientale Imperio, trovandoli il fratello Valentiniano in età puerile, e che bilogno c' era di un braccio forte, per rimediare a i presenti disordini, e a maggiori pericoli dell'avvenire : determino di scegliere un Collega de l'Imperio (c). Si fermarono i suoi fguardi , e rifleffi ( giacche trovar non dovette alcuno de fuoi pa- flius Or. 14renti atto a si gran foma ) fopra Teodofio il giovane, da lui pocofa alzato al grado di Generale , personaggio , che negli anni addietro, ed ultimamente ancora, s'era fegnalato in varie imprefe

militari. Però chiamatolo a Sirmio, nel di 19. (Socrate scrive nel di 16, di Gennajo dell' anno presente, ancorche trovasse in (a) Pacams lui della rippgnanza non finta, il dichiaro Imperadore Augusto (a), in l'anceyre con approvazione, e plaufo di chiunque non penuriava di giudilaucius zio. Era Teodofio nato in Ispagna (b) in Cauca Città della Galiin Chron. zia, e non già in Italica patria di Trajano, come scrisse Marcel-2 ofimus 14- 424 lino Conte; e quantunque non manchino Scrittori, che il fanno Chronicon discendente da elso Trajano, pure gran pericolo y' ha, che figlia dell'adulazione fosse la voce di una tal parentela. Certo è bensi, Prosper in che ne i pregi egli scmigliò non poco a quel rinomato Augusto, (b) Socrates e non già ne'vizi. Ebbe per padre, ficcome dicemmo, quel Teo-Histor. Eccl. dofio Come, valorofo Generale, che per ordine dello sconfigliato Victor in Graziano Angusto su ucciso in Affrica. Onorio vien malamente ap-Epitome . Claudian, pellato esso suo padre da Vintore (c), il quale dà il nome di Ter-

E atii. maneia alla di lui madre. Intorno a vari finoi fratelli, e parenti (f) Filid.

(b) Tille in si fpinofe ricerche. Credeli, che Teodofio, allorchè fu altato mort Afferente del Trono, fi trovafse nel più bel fiore della fina età, cioè, di cire Empt.

ca trentatre anni. Avea per moglie Elis Flacilla, nominata per loe (f) DucCar. più dagli Serittori Greci (c) Placilla, ed anche Platidia, da alcuni

6.7.6.14.

(c) Du Care, più dagli Serittori Greci (c) Placilla, ed anche Platidia, da alcuni ge Hill BFT, Cercultu figitulo di quell' Antonio, che veteremo Confole nell'amno 382. Delle rare qualità, e virtù di quglo novello Augulto, per le quali fi, merito il nome di Grande, ragionesmo altrove. Per ora ballerà il dire, ch'egli aveva creditato da i fuoi Maggiori l'amore della Religion Critinaa, tutrocchè perambe inon avesse ricevuto il facro battefimo, (econdo l'ufo, ed abulo di molti d'allora; ma che pecet tarderemo a vederlo entrato pienamente nella gregia di Criflo, con divenir poi da li mianzi il più luminofo de fuoi pregi la pietà, e l'amor della vera Reliziane.

Fu dunque di naovo partito il Romano Imperio. Graziano rieme per le l'Italia, l'Alfrica, la Spagna, Ja Gallia, e la Breta(c') Zofimus gna . Vuol Zefimo (f), ch' elso Graziano alsegnafe a l'alcuninità
no II, fito fractio minore le due prime. Provincie coli Illirico, e
taluno penfa ciò fatto sell'anno prefente; ma Graziano , attefa in
tenera età d'elso Valentiniano, almen come tutore, continuiò anche da li minari a comandare in tutte la fiddette Provincie di
fua porzione. A Teosfolio tocci Collantinopoli colla Tracia, e tutt
l'elso Segneta. Le Provincie dell'Oriente, colle-quali dolca andar unito d'Egit-

to. Sozomeno (g) v' aggiugne anche l' Illirico : per la qual alser-

zione gli vien data una mentita dal Gotofredo (a) i perche di ciò (a) Gothonon parlano gli altri Storici; e molto più perche ci for pruove, fied. Cheoche Valentiniano juniore fignoreggio in ello Illirico . Ma il Padre nalog. Cod. Pagi (b), e il Tillemont (c) eruditamente han dimoltrato, che p Theod. Illirico fu in questi tempi diviso in Occidentale, ed Orientale. Nel Grit, Baron. primo fi contavano le due Pannonie, i due Norici, la Dalmazia 3 ad An. 380. nell'altro la Dacia , la Macedonia , i due Epiri , la Teffalla , l' A1 (c) Tillecaja, e l'Isola di Creta. Restò in potere di Graziano l' Occidena mont, Mem. tale, e l'altro pervenne a Teodolio. Dopo avere in quella guifa regolati i pubblici affari. Graziano fi mile in viaggio, per ritornar nelle Gallie. Le leggi (d) del Godice Teodofiano cel fanno vede re in Aquileja ful principio di Luglio, ful fine in Milano, Profest Midnet (a) fava quello Principe una particolar amicizia, e confidenza con S: Ambrofio Arcivescovo dell'ultima Città suddetta; e per le sitanze di hui quello inligne Pallore scriffe i suoi libri della Fede, All'incontro per le premure di S. Ambrolio si può ben credere, ch'esso Augusto pubblicasse in Milano nel di 3. di Agosto una legge (e). (e) Ls. de riguardante gli Eretici. Aveva egli nell' anno precedente i mentre dimorava in Sirmio , con suo editto permella la libertà a mite le Cod I heodos. Sette degli Eretici (f), a riferva degli Ennomiani Manichei, Fotiniani, accomodandoli alla necessità de temps le pet quatta gnarfi gli animi degli Orientali, gente avvezza alle novità, e alle Erefie . Ora colla legge suddetta emanata in Milano egli profiti di liber :: 2. autir gli Eretici di predicare, i lor falli dogmitt, e di tenero delle & 4affemblee, e di ribauezzare : il che maffimamente fi ufava da l Donatifli, Se non prima, certamente dimorando Graziano in Mia lano, gli dovettero giugnere avvili, che i Svevi, e gli Alamanni faccano de lieri movimenti, e già erano paffati di qua dal Reno a I danni delle Gallie . Prefe egli dunque il cammino frettolofamente per la Rezia alla volta di Treveri (g), dove una fira legge cel rappresenta già arrivato nel di 141 di Settembre . Abbiamo ben in Panegyi. de Sozomeno (h); iche l'armi sue ripulsarono f Barbari della Ger? (h) Sagomemaria; giunto ch'egli su colà; mai non parlandone Ausonio nel suò nus ib. 64 panegirico, si può giustamente dubitar di tali imprese. Non può già reflar dubbio intorno al tempo; in cui esso Auson o recito il fuo panegirico in rendimento di grazie a quello Augusto pel Confolato fuo , ellendo ciò avvenuto, dappoiche lo flerio Graziano fi he reflutito a Treveri; e pero non nel principio dell'anno prefenme , ma almen dopo l'Agotto ; e p'o probabilmente verso il sin di . (i) Prosper quest' anno . Ne fi dee tralasciare; che S. Prospero nella fua Cronica (i) in Chronic. Tom,II.

(d) Gotofr. Mirgary.

(f) Suidas verho Gra-Focrates! Sozom. 6.7.

intorno a questi tempi comincia a farci udire il nome de' Popoli Longobardi, conosciuti nondimeno fino a i suoi tempi da Cornelio Tacito; e quelli fon quegli slessi, che due secoli dopo vennero a recar tanti affanni all' Italia . Scrive egli , che quella Nazione uscita dalle estremità dell' Oceano, o della Scandinavia, cercando miglior nido, fotto la condotta di Ibor, e Ajone lor Capi, vennero verso la Germania, e mossa guerra a i Vandali, li vinsero, pian-

Resto l'Augusto Teodosio dopo la partenza di Graziano nell'

tandofi, come fi può credere, nel loro paefe.

Illirico, attorniato bensi dagli splendori dell'eccelsa novella sua dignità, ma infieme in un'immensa consusione di cose. Piene tutte MA. 6.25.

le contrade dell' Illirico, e della Tracia di Barbari (a) orgogliofi, Orat. XVI. che in niun luogo trovavano relistenza; i Popoli o trucidati, o av-Zofimus viliti dal terrore, o fatti fchiavi; egli fenza Armata valevole a fat fronte; e que'pochi combattenti Romani, che vi rellavano chiuli nelle Città, e Castella, senza osar di muovere un passo contra di quella gente fiera, e vincitrice. Contuttoccio Teodofio animofamente si applicò alla cura di tante piaghe, dichiarando suoi Generali Ricomare, e Majorano, che con fedeltà, e bravura fecondarono le di lui disposizioni . Venuto a Tessalonica, o sia a Salonichi , nel Giugno di quest'anno, quivi ricevette gli omaggi di molte Città, che gli spedirono i lor Deputati . Temistio Sosista (b) spezialmente (b) Themift. fu uno degl' inviati dal Senato, e Popolo di Costantinopoli, che non dimenticò di proccurar privilegi, e vantaggi per gli Senatori di quella Regal Città . Attese Teodosio in Teslalonica ad unir quanta gente potè atta all'armi , prendendo coloro ancora , che lavoravano alle miniere, come avvezzi ad una vita dura, e faticofa . Tutti gli addestrò in breve all'arte, e disciplina militare, e reslitul il coraggio a chi l'avea perduto. Poscia allorche si vidde asfai forte, usci in campagna, e cominciò a dar la caccia alle Nazioni barbare. Prosperose surono in più incontri l'armi di lui. I-

(c) Idacius in Faftis. (d) Profper (e) Sozom. 2. 4 cap. 27.

ibiaem.

torie de Goti, Alani, ed Unni, e che nel di 17. di Novembre le liete nuove ne furono portate a Collantinopoli (e). Non ci rella Scrittore, che più precisa memoria di que' fatti ci somministri, fuorche Zolimo (f), il quale parla di un folo d'essi molto vantaggiolo a i Romani . Modare nato di Real Sangue in Tartaria; (f) Zofimus elsendo palsato al fervigio de' Romani, tal credito s' era acquillato colle fue azioni guerriere, che pervenne al grado di Generale Essendo egli andato un di colle truppe di suo comando a postarsi

dazio (c), e Prospero (d) scrivono, aver egli riportate molte vit-

Topra una collina, fu avvertito dalle spie, che un groffissimo corpo di Barbari era venuto ad accamparfi al piede di quella collina, e che tutti slavano a tavola in gozzoviglia, tracannando i vini rubati. Li lasciò egli ben bene aborracchiare, e prendere sonno; ed allora co'fuoi quetamente calò, e diede loro addosso. Tutti a man falva gli uccife, e di poi prese le donne, e i fanciulli con quattro mila carrette, fulle quali in vece di letto pofavano, ed erano condotte in volta le loro famiglie. Dalle lettere di S, Gregorio Nazianzeno (a) par, che si possa ricavare, che il suddetto General Modare folse Cristiano, e Cattolico. Tra questi fortunati combat- Naria timenti, e l'aver Teodofio tratte alcune altre brigate di que Bar. Epift. 135; bari a chieder pace, e a dar gli oslaggi (b), o pure ad arrolarsi nell'elercito fuo ( che di quello ripiego li fervi egli ancora per 116, 7, 44 maggiormente îminuire il numero de' nemici ) cangiarono faccia gli affari, e non passò il presente anno, che la Tracia respirò, e li vidde tutta, o quali tutta libera dal pelo di que crudi malnadieri,

Anno di CRISTO CCCLXXX. Indizione VIII.

di DAMASO Papa IT.

di GRAZIANO Imperadore 14: di Valentiniano II. Imperadore 6.

di Teodosio Imperadore 2,

Confoli FLAVIO GRAZIANO AUGUSTO per la quinta volta;

E Leggi del Codice Teodofiano (e) ci danno Prefetto di Ro- (c) Gothe-ma nell' anno prefente Paolino . Che questi non sosse quel fred Ciro-Paolino, il quale fu poi Vescovo Santo di Nola, come si diede nol. Cod. a credere il Cardinal Baronio, forse sufficientemente l' ho io provato akrove (d). Paíso Graziano Augusto il verno di quest' anno (d) Aneedot. in Treveri, e dopo il di 15. di Febbrajo sen venne in Italia, Latin. trovandoli egli in Aquileja nel di 14. di Marzo, e in Milano nel Tom. I. di 24. e 27. d'Aprile . Il motivo di quello viaggio abbiamo ra. Differt. X, gion di credere, che fosse la malattia mortale, da cui su sorprefo Teodolio Augulto, mentre foggiornava in Tessalonica ne' primi mesi dell' anno presente, secondocchè si ricava da Sozomeno (e), a cui in questo proposito pare dovuta più sede, che a Socrate (f), il quale cel rappresenta caduto infermo negli tiltimi Qqq 3

189" (a) Ambrot. Epift. 21. & att 1. 7 6.4

Benchè quello buon Principe col cuore, e-coll'opere si sosse mofirato fin qui Crifliano, pure non aveva per anche prefo il facro battefimo. Il pericolo, che gli fovraftò per quel malore, fervi à lui di filmolo per non differir maggiormente di chiedere ; e con ansietà d'il lavacro della regenerazione, a fin di ottenere il perdono de' suoi peccati. Per buona fortuna di lui, e della Chiesa Cattolica, fi trovo Vescovo di Tessalonica in questi tempi S. Ascolio o sia Acolio, Prelato di eminenti virtu . Anche per gl'interessi temporali grande obbligo a lui professava la sua Città ; imperciocchè per attellato di S. Ambrofio (a), nel tempo che tutto l'Illirico era inondato, e defolato da i Barbari, egli non folamente prefer« vò Tessalonica da i lor insulti, ma li cacciò ancora dalla Macedonia, non già cella forza dell' armi, ma unicamente colle fue preghiere a Dio, da cui inviata la pelle nel barbarico esercito, obbligò quella fiera gente a fuggirfene, e a liberar il paese. Chiamato da Teodolio il S. Vescovo, volle prima esso Augusto saper da lui, qual Fede egli professasse, e qual sosse la vera in mezzo a tante Sette, che tutte professavano la Legge di Gesù Cristo. Il buon Prelato gli disse di seguitar la Dottrina insegnata dagli Apostoli, professata dalla Chiesa Romana, Capo di tutte, e stabilita nel Concilio di Nicea, con asserirgli in oltre, che tutte le Provincie dell' Illirico, anzi dell'intero Occidente, non altra Fede tenevano, che quella appellata la Cattolica; al contrario delle Provincies Orientali divise in più Sette. Allora il saggio Augusto protesto con allegría di voler dare il suo nome alla Chiesa Cattolica: e però secondo i riti, e la dottrina della medelima Chiesa ricevette il facro battelimo, nè tardò a farlo conoscere all' Imperio Romano. Cioè, come si può conghietturare, ad islanza d' esso S. Acolio, pubblicò in Tessalonica nel di 28. di Febbrajo una cele-(b) L2. cun- hre legge (b), con cui ordinò, che tutti i Popoli a lui ubbidienti dovellero leguitar la Fede, che la Chiela Romana avea ricevuto da S. Pietro, ed era infegnata allora da Papa Damafo, e da Pietro Vescovo d' Alessandria, con intimare l'infamia, ed altre pene a chi la rigettalle, e con proibir le conventicole di qualfivoglia Setta ereticale. Quello nobil editto, riguardante nondimeno i soli Eretici, e non già i Pagani, seguitato poi da altre azioni di quello gloriofo, e piissimo Augusto, e dalla benedizione di Dio, produste col tempo mirabili frutti per la pura Religione di Cristo, siccome costa dalla Storia Ecclesiastica.

dos Popula De Fide Catholica Cod. Theod.

Ora le nuove della pericolofa malattia d'eslo Teodosio, la qua-

le probabilmente su lunga, secero muovere dalle Gallie l'Augusto Graziano, temendo egli, che se in congiunture di tanto scompiglio sosse mancato di vita il Collega , ne avrebbono trionfato i Barbari , e farebbe potuto inforgere qualche Tiranno in Oriente . Perchè dovettero poi di mano in mano venir nuove migliori della di lui falute, perciò fi andò egli fermando in Italia; e noi il troviamo anche ful fine di Giugno in Aquileja. Buona apparenza ancora c'è, ch' egli passasse a Sirmio verso il principio di Settembre, per abboccarsi con Teodosio, e conserir seco intorno a i prefenti bilogni; perchè nel Concilio d'Aquileja tenuto nell'anno feguente si legge, ch' egli slando in Sirmio, avea dati gli ordini per quella facra allemblea. Scrivendo poi San Prospero (a), che men- (a) Prosper tre Teodosio si trovava infermo in Tessalonica Graziano giudicò in Chronica bene di far pace co i Goti : questo, se è vero, ci sa intendere la grave apprensione d'esso Augusto, che sosse per mancare quel buon Principe : laonde egli cercò di rimediare il meglio che potè alle perniciose conseguenze, che per si gran perdita si poteano temere. Idazio (b) scrive, che Graziano riporto qualche vittoria nell'anno (b) Idacius presente, ma senza dire, se nell' Illirico, o pur nelle Gallie. Par-in Fastis. la ancora d'altre confeguite da Teodofio, e con hii si accordano Marcellino Conte (c), Filostorgio (d), e il Nazianzeno, ma senza (c) Marcel+ che apparisca circostanza alcuna di si favorevoli avvenimenti. Per linus Comes to contrario Zolimo Scrittore Pagano (e), che per l'odio suo ver (d) Philoso di Teodosio distruttore del Gentilesimo, si studia di avvelenare sorgina L.9. per quanto può tutte le di lui azioni , racconta , che entrato l'e-cap. 19. fercito de' Goti nella Macedonia, Teodofio marciò contra di loro (c) Zofimus con quelle forze, che potè adunare. Ma una notte i Goti fegre. L.4. cap. 31. tamente fecondati da i lor desertori, che s'erano arrolati fra i Romani, passato il siume, penetrarono nel campo de' Cristiani; e a dirittura andarono dove era maggior copia di fuochi, immaginando, che quivi sosse il quartiere dell'Imperadore. Ebbe tempo Teodosio di montar a cavallo, e di salvarsi. Fecero i suoi gagliarda refistenza a i Barbari con una strage grande d'essi; una soperchiati in fine dall'eforbitante numero de' nemici , quivi lasciarono le lor vite. In quella occasione Zosimo fa il pedante addosso a Teodosio, tacciandolo di poca avvertenza per aver ammessi tanti Barbari nelle Armate Romane , pretendendo , che costoro fossero fegretamente congiurati per rivoltarfi , allorché fi trovaffero affai cresciuti di numero. Vero è, che accortosi Teodosio di questo pericolo, prese lo spediente d'inviarne una gran parte di guarnigio-

figliuolo di un fratello di Sapore Re di Persia. Ma costoro non volendo alcun freno di disciplina, viveano a discrezione, prendendo i viveri fenza pagare; s' intendevano con gli altri Goti nemici; e colle loro infolenze guaftavano tutto l'ordine nelle Armate Romane. Aggiugne finalmente Zofimo aver Teodofio con gran rigore esatti i pubblici tributi, con ridurre in camicia molti de'suoi sudditi; di maniera che non fi udivano che lamenti dappertutto, augurandosi molti d'essere più tosto sotto i Barbari , che vivere nelle Terre Romane. Così quel nimico del nome Cristiano. Ma può dubitarfi della verità di questi fatti; giacchè il dirsi da lui, che dopo quella notturna vittoria i Barbari divennero padroni della Macedonia, e Telfalia, rella imentito dall'autentica tellimonianza di (a) Ambrof. Santo Ambrofio (a), che scrive avere il Santo Vescovo Acolio più volte difesa colle sue preghiere a Dio da coloro la Città di Tessalonica. Ed in essa Ciuà le leggi del Codice Teodosiano ci assicurano, che Teodosio soggiornò per la maggior parte dell'anno presente. Venuto poi il Novembre, egli passò a Costantinopoli, dove (b) Zosimus dice Zosimo (b) per irrisione, ch'egli entrò come trionfante, quasi che avesse riportato delle vittorie, e non delle busse; e che poi si diede alle delizie. Opponsi alle dicerie di costui il giovine Aurelio (c) Aarelius Vittore (c), il qual li crede vivuto in questi medelimi tempi, scrivendo egli tutto il contrario. L'elogio, ch'ei fa di Teodofio, lo vedremo a suo tempo. E già abbiam detto, che altri Storici attribuiscono a Teodolio delle vittorie in questo medesimo anno.

Epitome . (d) Idacius vembre ( dovendoli leggere così nel tello d'Idazio (d) ) dove fu in Faftis.

Epift. 12.

64.6.33.

ricevuto con gran fella. Una delle fue prime gloriofe azioni fu quella di levar nutte le Chiese agli Ariani , e di consegnarle a (c) Gregor. San Gregorio Nazianzeno (e), che governava allora il corpo de' Nazianzen. Cattolici di quella Metropoli, finche fosse eletto un Vescovo della Marcellin, vera credenza. Lo stesso Augusto in persona gli diede il possesso ie Chronico, di quella Cattedrale occupata per quarant' anni dalla Setta Ariana; e ciò fegui fenza tumulto alcuno, e con gran gioja di tutti i Cattolici . Varie leggi pubblicate nell'anno presente da questo faggio, e pio Imperadore, si veggono regisfrate nel Codice Teodollano. În una d'esse proibi a i Giudici le azioni criminali ne' quaranta giorni della Quarefima. - Con un' altra intimò delle pene alle donne, che fi maritavano entro il termine dello scorruccio,

ridotto allora ad un anno, applicando i lor beni agli Eredi natu-

Entrò il buon Imperadore in Costarninopoli nel di 24 di No-

rali,

rali e non al Fisco. Altre sue leggi dichiararono, che chiunque avrà ottenuto dalla Camera Imperiale beni caduchi, e rimasti senza possessiri legittimi, debba comparire colla spia, o sia col denunziatore, da cui sia venuta la scoperta, che que beni sossero caduchi, per provarne la verità. Se l'avviso era falso, s'intimava la pena capitale. Nè già lasciava Teodosio di odiar le spie, come professione troppo odiosa, e turbatrice della pubblica quiete : il perche volle, che fimili denunziatori, fe per tre volte avessero dati simili avvisi, sossero puniti coll'ultimo supplizio. Ad impedire ancora le accuse di lesa Maestà portate da alcuni anche contra di persone innocenti, per profittar del confisco de' beni , decreto, che questi tali non posessero mai ottener somiglianti beni. Prendeva in addietro il Fisco tutte le sostanze de banditi , e relegati. Teodofio volle, che loro si lasciasse la metà d'essi beni da essere compartita co' figliuoli . I beni pot de' condennati a morte ( se pure non v'ha sbaglio in un'altra legge ) volle che restassero interamente a i lor figli, o nipoti. Con altro editto comandò, che non fi potesse dar sentenza contra degli accusatori , se non si costituivano prigioni anch' ess. Nella qual congiuntuta prescrisse de', buoni regolamenti in favore de' prigionieri, acciocche non fosfero maltrattati da i guardiani delle carceri , o desenuti più del dovere in quelle miserie. Per como di chi avesse trovato un tesoro, vuole , che tutto appartenga all' inventore , se l' ha scoperto nel proprio fondo; ma fe nel fondo alfrui, un quarto ne vada al padrone del luogo. Altre fue leggi io tralafcio, tutte tendenti al pubblico bene « Circa questi tempi pare, che mancasse di vita Sa. (a) Aguale pore Re di Persia, quel medesimo, che tanto da fare avea dato in 44. addietro a i Romani (a). A lui succedette Artaserse suo fratello, in Hist. o piuttoflo fuo figliuolo, come s'ha da Entichio (b).

Anno di CRISTO CCCLXXXI. Indizione IX.

di DAMASO Papa 16. di GRAZIANO Imperadore 15.

di VALENTINIANO II. Imperadore 7.

di Teodosio Imperadore 34

Confoli (FLAVIO SIAGRIO, e FLAVIO EUCHERIO:

A Bhiamo da Temissio, che Eucherio Console su zio paterno di (c) Zosiman A Teodofio Augusto. Zosimo (c) parla del medesimo, e sembra 65.64

fredus Chron. Cod. Theodof.

chiamarlo zio dell'Imperadore Arcadio, e per conseguente fratello, e non zio del medefimo Teodolio. Ma Tentillio parla chiaro, e Zo'imo vorrà dire gran zio. Delle varie dignità sostenute da Sia-(a) Gotho- grio primo Confole, è da vedere il Gotofredo (a). La Prefeturra di Roma nelle leggi del Codice Teodofiano fi truova amministrata da Valeriano. Per quanto poi si raccoglie dalle date di aleune di esfe leggi, le quali è da dubitare, se tutte sieno giuste, Graziano Augusto ful fine di Marzo era in Milano ful principio di Maggio in Aquileja, verso il fin di Settembre in Treverl, e in Aquiteja ful fine dell'anno. Quetti falti dalle Gallie in Italia, e dall' (b) 4.6. de suo rescritto (b) ad Antidio Vicario di Roma il lodevol uso intro-

indulgent. crimin. Cod. Theod.

Italia nelle Gallie, non pajono molto verifimili. Confermò egli con dotto da Valentiniano fuo padre di far grazia a i rei per la folennità della Pafona; ma con eccentuare i colpevoli d'enormi delitti pregiudiciali alla quiete del Pubblico. Uno de motivi probabilmente: per gli quali Graziano con Valentiniano suo fratello si portò ad Aquileja, fu un riguardevol Concilio tenuto ivi nel Settembre di quell' anno, estendo Vescovo di quella Città San Valeriano, uno de'più infigni Prelati dell' Occidente. V' intervenne ancora Sante Ambrosto Vescovo di Milano, con farvi la prima ligura. Trovavasi intanto Teodofio Augusto in Costantinopoli in molte angustie, perchè un nuvolo di Goti era ritornato nella Tracia. Avendo egli fatto nell'anno addietro istanza di soccorsi all' Imperadore Graziano ( (c) Zosimus questi gl'invio un corpo di gente (e) sotto il comando di Bautone; e di Arbogaste di nazione Franchi , ufiziali militanti al di lui fera vigio, amendue chiamati da Zofimo difinterellati, valorofi, e bett pratici del mestier della guerra. Ma di Arbogaste vedremo a foo tempo un gran tradimento. Arrivati che furono essi nella Macedos nia, se non falla esso Zosimo, i Goti giudicarono meglio di rith rarsi di là, e di tornarsene nella misera Tracia, per rodere quel poco, che vi reflava di bene. Perche trovarono si finunto quel paefe, ne poteano metter piede nelle Città, e Caltella forti comiticiarono in fine a trattar di pace: del che parlerento all'anno feguente. Già vedemmo negli anni addietro, chi fosse Atanarico Re de' Goti, il quale piuttofto veniva appellato Giudice di quella Nazione, nomo superbo, che nell'anno 369, per far pace con Valente Augusto l'obbligo a portarsi in mezzo al Danubio, col pretesto di uni giuramento da lui fatto di non mettere mai piede nelle Terre de' Romani, Da che piombo fopra i Goti il gran flagello degli Uniti, ebbe quel Barbaro il fapere co la fortuna di confervare i fuoi Suni,

o almen parte d'essi sino al precedente anno, in cui finalmente reflò detronizzato, e costretto a cercar altro Cielo (a). Zosimo (b) (a) Marcelpretende, ch'egli fosse cacciato da Fritigerno, Aleteo, e Safrace, Chronico, Capi della stessa Nazione, che danzavano di qua dal Danubio sul- (b) Zosimus le Provincie Romane. Nel racconto di Zolimo v' ha delle frotto- 1.4.6.34. le, dando egli il nome di Alamanni a questi Capi, facendoli venir dalla Germania verso la Pannonia, ed abbattere prima d'ogni altra impresa Atanarico, perchè il viddero costante nella pace satta con Teodofio: cose tutte prive di sussistenza. Quel solo, che abbiam di certo, si è, che questo Principe barbaro spinto da qualche fiero temporale pensò a rifugiarli fotto l'ali di Teodolio fenza far caso del giuramento poco sa accennato (c), e di sottomettere (c) Socrates a lui se stesso, e i suoi Stati. Temissio Filosofo, ed Oratore, che 45. cap. 10. ne' primi meli di quell' anno recitò nel Palazzo di Collantinopoli alla prefenza di Teodofio la fua Orazione XV, con efaltare le virtù d'esso Augusto, adduce (d) appunto la venuta di questo Barba- (d) Themis ro fiero, e superbo a mettersi senz' armi, e senza condizioni in sins Or. 15. mano di Teodofio per pruova del gran concetto di bontà, e fe-

deltà, in cui era ello Imperadore,

- J Tom.II.

Venne dunque Atanarico a Costantinopoli (e), e v'entrò nel di 11. di Gennajo (f), incontrato dallo stesso Teodosio suori del- ut supra. la Città, ed accolto con tutte le dimostrazioni di stima, e di amicizia. Ma probabilmente gli affanni da lui patiti il fecero da li a poco cadere infermo, di modo che nel di 25. d'esso mese termipoco cadere intermo, al modo che nei di 2), de ciso inece cathini no i fuoi giorni di morte naturale, come s'ha da vari Autori (g), (g) Marcel-

e non già violenta, come ha il testo di Prospero (h), che dee Orosius 1.7. essere corrotto, dovendosi quivi leggere occidir colla seconda bre- cap. 24. ve . in vece di occiditur . Se altrimenti folse stato , Zosimo si fa- (h) Prosper cile a sparlare di Teodosio, non avrebbe certamente lasciato nella in chronico. penna un tal fatto, cioè, trascurata quella occasione per morderlo. Anzi da lui abbiamo, ch'elso Augusto fece seppellire quel Barbaro Re con tal magnificenza, che ne restarono ammirati tutti i Goti del suo seguito, e crebbe in loro l'affezione, e stima verso di un si amorevol Regnante, con riuscir sedelissimi da il innanzi nel fuo servigio. Fa poi menzione il suddetto Zosimo (i) di una vit- (i) Zosimus toria riportata da Teodofio-contro gli Sciri, e Carpodaci, Barba- 64.6.34. ri Settentrionali , che erano corsi anch' essi di qua dal Danubio . al vedere si fortunati, ed arricchiti i Goti . Rimafero essi sconsitti

in una battaglia da Teodosio , ed obbligati a ripassare il siume . Di più non ne sappiamo ; siccome neppure d'alcun'altra militare Rrr

veltigio nelle antiche Istorie. Ma s'egli nulla di più operò contra

lib. 5.4. 7.

de Barbari afsaffini del Romano Imperio, fomma gloria almeno confegui colla protezion della vera Chiefa, e col fuo zelo, per estirpar l' eresie. Ardente era il suo desiderio di mettere una volta fine, se mai era possibile, a tante disensioni intorno a i dogmi della Religion Criftiana, cioè, di ellinguere tutte l'eresie, che (a) Socrat. laceravano aliora spezialmente le Provincie d'Oriente (a). Il perchè raunò dalle contrade di fua giurifdizione in Costantinopoli un Theodoret. Concilio di cento cinquanta Vescovi, i quali nel Maggio di quell' Labbl Con- anno confermarono la Dottrina del Concilio Niceno, stabilirono la Divinità dello Spirito Santo, ed accordarono al Vescovo di Costantinopoli un privilegio di preminenza. Non fu elso Concilio a tutta prima riguardato come generale, tale bensi tenuto fu, da che Damaso Papa, e i Vescovi d'Occidente l'ebbero confermato. Eletto fu circa questi tempi Vescovo di Costantinopoli San Gregorio Nazianzeno, uno de'più illustri Scrittori della Chiesa di Dio; ma poco tenne quella fedia per la gara, ed invidia di molti altri Vescovi; imperciocchè veggendost egli mal veduto da esti, e da una

Hareticis . Coa. I heod.

(b) 1.6.4 una legge (b) da lui pubblicata prima del suddetto Concilio nel di 10. di Gennajo, con cui proibi a qualunque setta d' Eretici, e particolarmente a i Fotiniani, Atiani, ed Eunomiani il tenere aloma alsemblea nelle Città; ed in oltre comandò loro di confegnare a i Vescovi Cattolici unte le Chiese da essi occupate. L'incumbenza di efeguir questo editto su data a Sapore, uno de' più (c) Theodof. ithustri Generali di Teodosio (c), il quale sedelmente soddissece alla pia intenzione del Principe con gioja indicibile di tutti i Cattolicia nè mancarono i Vescovi d'Occidente di rendere per tanto suo zelo pubbliche azioni di grazie a Teodofio ne i loro Concili. Con altra legge data nel di 2. di Maggio, il piissimo Imperadore levò la Cittadinanza Romana, e il poter far testamento a chi de' Crifliani sosse divenuto Pagano, intimando la stessa pena alle varie Sette de Manichei . Volle di poi vietato agli Eunomiani , ed Ariani il fabbricar nuove Chiese entro, e suori delle Città. In somma si vidde spedito da Dio questo piissimo Imperadore, per rest tuire il suo lustro al Cattolicismo in Oriente; ed ancorche non cellallero per quello gli Eretici di diverse Sette in quelle parti, perchè i faggi Imperadori non amayano di convertir col terror

parte del Popolo , ottenuto il congedo dall' Imperadore , si ritirò nella Cappadocia patria sua. Non su men gloriosa per Teodosio

ib. cap. 2.

delle mannaje alla vera Fede i traviati; pure quanto venne esaltata la Chiefa Cattolica, altrettanto calò l'albagia, e potenza delle diverse eresie;

A Ntonio primo Console Orientale vien fondatamente creduto dal

Anno di Cristo ccclexxit. Indizione x.

di Damaso Papa 17.

di GRAZIANO Imperadore 16.

di VALENTINIANO II. Imperadore 8.

di Teodosio Imperadore 4.

## Confoli ( ANTONIO , ed AFRANIO SIAGRIO;

Al Padre Pagi, e da altri, padre di Flacilla, o sia Placilla, moglie di Teodolio Augusto. Quanto a Siagrio Console Occidentale, egli è riputato personaggio diverso da Siagrio stato Console nell' anno precedente, perchè ne i più de' fasti antichi, e nelle leggi si vede enunziato Console, senza esprimere per la seconda volta. Dal Padre Sirmondo, e dal Gotofredo fu con buone ragioni creduto quell' Afranio Siagrio Confole , di cui in più d'un' epistola parla Sidonio Apollinare: perciò col Relando ho anch' io tenuto. che gli si possa dare il nome d'Afranio. In due luoghi del Codice Teodofiano comparifce Severo Prefetto di Roma, se pur non v'ha errore, perchè in altre leggi di quello medelimo anno Severo ( se pure è lo stesso ) si truova nominato Presetto del Pretorio. Per la maggior parte dell'anno presente., siccome si ricava dalle date di varie leggi (a), Graziano Augusto dimorò in Italia: ora in Mi- (2) Gothoft. lano, ed ora in Brescia, Verona, e Padova. Una d'esse leggi cel Chronolog. fa vedere in Viminacio Cirtà della Melia sul Danubio di là da Belgrado nel di 5. di Luglio, Ma trovandofi nel di 20. di Giugno in Padova, non si può così facilmente immiginar questo salto in un paese di tanta distanza. Però par giulta la conghiettura del Gotofredo, che ella legge fosse non già data, ma solamente pubblicata in Viminacio. Ora il foggiorno d'esso Graziano in Italia abbastanza compruova, che quantunque si creda aslegnata essa Italia coll' Affrica, e coll' Illirico Occidentale a Valentiniano II. fuo fratello; pure Graziano feguitava a cagion della di lui tenera età a ritenerne il governo. Fra le leggi spettanti a quest'anno d'eslo Angusto Graziano, una ne abbiamo, con cui ordina a Severo Prefetto di fare una rivista de poveri, che sioccavano alla ricca, e limosiniera Rrr 2 Cit-

dicari 13. de panis Cod. Theod.

questi per ischiavi, se sono di condizion servite, a chi gli ha scoperti; o pure fe liberi, di obbligarli al layoro delle campagne. Anche nel Codice di Giustiniano si trovano leggi, per rimediare a questi trussatori delle limosine destinate a i veri, ed inabili poveri. Santo Ambrolio (a) si duole anch' egli di questo abuso, e sorse da fius l. 1.... 6. lui venne il configlio per provvedervi. Almeno è probabile, che (b) l. fivin ad islanza sua Graziano con un altra legge ordinasse (b), che quando i delinquenti fossero condennati a morte, o ad altre severe pene, si aspettasse trenta giorni ad eseguirle. Dovea essere succeduto, che qualche innocente avelse patita la morte, e che dapo alcun tempo si sosse scoperta la di lui innocenza. Ma quell'azione di Graziano, che sece più threpito nell'anno presente, su l'ordine da lui dato, che si levasse dalla sala del Senato Romano la statua. e l'altare della Vittoria, fopra il quale fi facevano i giuramenti, ed i Pagani foleano offerir de i fagrifizi. In oltre fece occupar dal Fisco unte le rendite destinate al mantenimento di que' sagrifizi, e (c) Ambr. de' Pontefici Gentili (e): aboli ancora ogni privilegio conceduto da predecessori a tutti i ministri degl' Idolf, per gola de quali anche

Epift. 11. & 12.

alcuni Cristiani deboli aveano rinunziato alla lor Fede, per farsi Pagani. Fin qui le Vergini Vestali di Rito Gentile aveano pacificamente esercitato in Roma il loro mestiere. Graziano non le cassò già, ma tolle loro tutti i privilegi, e le efenzioni, e comando, che si applicassero al Fisco tutti gli stabili, che per testamento fossero lasciati a quelle false vergini, ed anche a i Templi, e ministri degl' Idoli, Gran rumore, e lamenti ne secero i Senatori, buona parte tuttavia Pagani; e però Simmaco celebre personaggio, ed uno d'esti, fu delegato in compagnia d'altri, per portare a Graziano a nome del corpo del Senato un memoriale pieno di doglianze per questo cotanto loro dispiacevole editto. Ma i Senatori Cristiani, che non erano pochi, secero una protesta in contrario, ch'essi non acconsentivano alle islanze de'Pagani, e sormarono un' altra supplica in contrario, dichiarando, che non interverrebbono più al Senato, qualora ivi si rimettesse quell'obbrobrio. Inviato quest' altro memoriale da Papa Damaso a Santo Ambrosio, cagion fu . che Graziano stesse saldo nel suo proposito, nè volesse dar orecchio al ricorfo de' Gentili . A ciò dovette anche contribuire la pia eloquenza d' esso Santo Ambrosio, che godeva una singolar confidenza presso di questo Imperadore. Qui nondimeno non fint la faccenda, ficcome yedremo,

Durante tutto quest'anno si fermò l'Augusto Teodosio in Coflantinopoli, d'ove pubblico varie leggi (a). Con una di este re- (a) Gothoth golò il vario vestire de' Senatori, e degli altri Ministri della Giu- Chronolog. flizia, fenza obbligare effi Senatori a portar la toga, fe non nel Codice Senato, e davanti a i Magistrati, allorchè vi comparissero per proprie loro liti. Confermo con un' altra le pene intimate contra de' Manichei, accrescendo queste per altre ciassi d' Eretici poco da noi conosciuti. Pubblicò ancora de i regolamenti, acciocchè le cafe de' privatir in Collantinopoli potessero partecipare dell' acqua introdotta in quella Città dieci anni prima da Valente Augusto con un funtuofo acquidotto (b). Fu in quest'anno, che 'riusci all' Im- (b) Secrete perador Teodofio di estinguere il fiero incendio della guerra de' 2.4.c.8. Goti, non già colla forza, ma colla prudenza, e co i maneggi . Cioè, fece lor proporre condizioni di pace dal Generale Saturnino (c) Themi-(e), e quelle accettate da effi, nel di 3. di Ottobre, per attella- flius Or. 16. to d' Idacio (d), vennero i Capi de i Goti col Re loro ( forse (d) Idacius Fritigerno ) a fottomettersi con tutta la Nazione a Teodosio, e a giurar fedeltà al Romano Imperio (e) Loro perciò furono affe- (e) Marcello gnate terre da coltivare nella Tracia, e nella Mesia, con facoltà Comes in, di possederle come sue proprie, e senza pagar tributo. Molti d' Chronico. effi Barbari furono arrolati nelle Armate Celaree, e tutti ottennero la cittadinanza di Roma . I Politici ( che da li a molti anni 11 (1) viddero i mali effetti di questa pace, secero i dottori fulla condotta di Teodofio, biafimandola a più non posso come pericolofa, e pregiudiziale all'Imperio. Tali furono Idazio (f.), Sinesio (g), e (f) Idacias principalmente Zosimo (h). Ma per ben giudicare delle risoluzioni in Chronico. de' Principi, ed anche de' privati, convien mettersi sul punto me de Regn. desimo, in cui surono prese; e si troverà bene spesso, che non vi (h) Zosimus manco prudenza allora, e buon configlio, benche l'avvenire non 14. 44. 33. corrispondesse alle speranze. Siccome osserva Temistio (i), che si (i) Thembe trovava allora sul satto, difficilissimo era in questi tempi, anzi pe-sitias ibid. ricolofo il volere finidar tanti Barbari penetrati nel cuor dell' Im-

perio. L'élempio freso di Valente ognun l'avea davanti agli occhi . Nella Tracia, e negli altri circonvicini paesi , s' erano perduti i loro abitatori: bene era il ripopolali. Divenendo que Goti fudditi dell' Imperio, se ne poteva sperare buon uso, e forza, e fedettà, come in tanti altri limiti cati era avvenuto. La necessità in fine è una dura maestra; obbligando a sar ciò, che la prudenza ricusfresbe. Se pois coll' andar degli anni, amari strutti produfe quello aggiuslamento, disgrazia tu de i successori, ma non già fisibi.

floidith di Teodofio, come con temeraria penna scrific Zosimo Pagano. Quel folto, che sarebbe stato da derdetrare in si fatta pacce, era, che tanta scopia di Barbari fosse stata diciera per le moi tillime Provincie Romane, fenza lascigaria unita nella Tracia, e nele le contrade adjacenti; ma e da gredere, che i Goti, gente anche sia accorra, non volesero lasciarsi sbandare per paura d'essere un si fagrificat i tutti con facilità ad arbitrio de Romani.

Anno di CRISTO CCCLXXXIII. Indizione XI.

di Damaso Papa 18.

di VALENTINIANO II. Imperadore 9.

di Troposio Imperadore 5.

di ARCADIO Imperadore 1,

Confoli (FLAVIO MEROBAUDE per la seconda volta,

Uesto nome di Flavio, che dopo Costantino il Grande cominciò ad essere cotanto in uso anche fra i Generali , ed altri Nobili, fi può credere, che fosse loro conceduto per grazia, e a titolo d'onore dagli Augusti, i quali se ne pregiavano (a) Themi- molto. Abbiamo da Temistio (a), che Teodosio, perchè in quest' flius Or.16. anno fi aveano a celebrare i quinquennali del fuo Imperio, fecondo il rito dovea procedere Confole: paíso, fu cui principalmente il Padre Pagi fondò il suo sistema, molte volte nondimeno fallace, de' quinquennali, decennali &c. Ma per premiar Saturnino suo Generale, benemerito della pace stabilità co i Goti, conferi a lui il Consolato, siccome ancora Graziano promosse alla stessa dignità Merobaude altro fuo Generale. Di grandi obbligazioni aveva il fuddetto Temistio al medesimo Saturnino; e però in tal occasione, cioè, probabilmente ne' primi giorni del fuo Confolato, recitò un' orazione in ringraziamento a Teodofio prefente, e in lode non men d'effo Augusto, che dello stesso Saturnino, e de' primi utiziali della Corte. Vi parla ancora di Arcadio primogenito di Teodofio, ma con apparenza, ch'egli finora non fosse decorato del titolo di

in caron. ma con apparenza, ch'egit linora non tolle decorato del titolo di distruction. Augullo. In quell'amon nondimeno (b), e nel di 16. o pure 19. in Caronteo di Gennajo, Teodolio dichiarò Imperadore Augullo fino tigliuolo, t'refigir in cioè, Flavio Arcadio, il quale pota effere allora in età di fei ancultura di la consistenza di consistenza di consistenza di consistenza di conclienza di consistenza di consistenza di consistenza di conditamenta.

l'educazione di questo Principe, e nella suddetta orazion sessadecima fembra, che ne fosse anche intenzionato da Teodosio. Ma effendo Temistio Filosofo di profession pagana, non si attento già il cattolico faggio Imperadore di dare un si pericolofo maestro at fanciulio Augnito, e però scelle per ajo di lui Santo Arsenio, perfonaggio di fomma pieta, ed abilità, come colta dalla fua vita (a). (a) Contes Chi fosse nell'anno presente Presetto di Roma, a noi resta tutta. Monum. via ignoto. Il Tillemont (b) con varie conghietture ne ha fatta di- Grec. Tomfigente ricesca; ma fenza poter fiffar il piede. Certamente fu un foi Tillepersonaggio di vaglia, come vedremo fra poco. Estendo nell'anno mone illefeguente succeduto Simmaco in quetta dignità ad Avenzio , non emoires ses improbabile, che quelli l'elercitalle nel presente. Anche per tut-Empereuts. to quell'anno l'Augusto Teodosio continuo il suo soggiorno in Cofantinopoli; e perchè incessanti erano le sue premure per la pace, ed union della Chiefa, lacerata da tante eresie, e sopra tutto dagli Ariani in Oriente, intimò ancora in quell' anno un gran Concilio in Costantinopoli, che tenuto su nel mese di Giugno, e dietro al quale pubblicò di poi in quello medefimo anno varie coflituzioni (e) contra di tutte le Sette degli Eretici , vietando loro (e) Codica sotto varie pene il ramarsi, il girar per le Città, e per la campa-Theod. lib. gna, il crear Sacerdoti, e far qualenque atto in pubblico, o privas de Harquieis to, che potesse pregindicare alla Religione Cattolica. Leggonsi tali editti nel Codice Teodofiano . Si godeva intanto una mirabil pace ne' paeli fottoposti ad effir Augusto, dappoicche s'erano quetati Goti, e ne godeva anche lo stello Imperador Teodosio, quando gli giunfero le funestissime anove della tragedia di Graziano Auguito, della quale io pallo ora a descrivere le particolarità

Le Leggi del Codice Teodofiano (d) ci moltrano, dove quello (d) Centello Imperadore dimorò per gli primi fei meli dell'anno presente, cioè Chronol. ora in Milano, ed ora in Verona, e Padova, con pubblicar vari edit. Codic. Theot. ti. În uno d'essi rivoco tutti i privilegi de particolari , come di. troppo pregindizio al corpo, di cui son membri. Con un altro diede ordini rigoroli per l'eltirpazione de ladri, de quali Simmaco in più sue lettere si lagna, dicendo ellere cresciuto cotanto il los numero ne contorni di Rema, ch'egli non ofava più di pallare alle fue terre di Campania. Rinovo le pene contra degli apostati, e intimò la pena del talione contro gli accusatori provati calunniofi. Ordino parimente, che non fi dovessero attendere gli ordini portati da i Tribuni, Segretari, e Conti, come ricevuti dalla bocca del Principe; ma che si dovette solamente ubbidire agli scritti,

e batoferiti da lui: legge difficile iu pratea; e fuggetta a varie

[a) 3/mme eckeziori. Ricayari da Simmano (a), che tha terribile carefila fi procheziori. Re-vò jin Roma nell'anno prefente; e racconta egli con dispiacere, come un atto di grande intumnità, l'effere statt allora caciait di Roma i non cittadini. A quello proposito v'ha chi produce guanto

Relat.

Symmach, godeva una felice abbondanza di viveri.

Ma una calamità l'enza paragone più deplorabile di quella faitò fuori nell'anno prefente, la quale fi sivo diero la defoliazione d'all'alidimo paefe, e le Jagaine d'infiniti popoli ; e quella six l'indicato ne d'all'alidimo paefe, e le Jagaine d'infiniti popoli ; e quella six Numifin. L'iterizione nelle Medaglière (d) ed in Numifin. L'iterizione nelle Medaglière (d) ed la Numifini Literizioni Magno Maffimo, cod anche in un'iferizione, e prefeo Sultapresor.

Le Zofimus e Porigine: Zofimo (e) il fa Spagnuolo di nazione, col qual fuppolito, a accorda l'ellenti, egli vautaca d'aver qualche parentela con codio Augulto, nativo di Spagna. Altri l'hamo figacciato per

(f) Ufferius Fitannico di patria. Ma ficcome ofservo l'Ufserio (f). Pacato (g) de Britan. Scrittore contemporatora alferna bensi , che trovandoli egli nella di Britana. Scrittore contemporatoro alferna bensi , che trovandoli egli nella di Britana. Scrittore contemporatoro ma che fulle, e forelliero egli dimori, che partico di sungito da la di partico di famiglio nella cafa in Pangyr. Ino padre, ed avea fervito in vitilifimo utilizo di famiglio nella cafa di. Teodolo: molto prima della di luti caltazione al Teono. Zofimo pretende, che coftui crefcituo di fodo accompagnafie in varie (pediriori militari il medefimo Teodolo; e che llando nella Bretagna,

dizioni militari il medierino l'econocio e cini antico rica articolori por le dignita alcuna riguardevole, quando Teodolio era giunto a dello dignita alcuna riguardevole, quando Teodolio era giunto a dello articolori di quelle milizie a propriato e la constanta di poli l'avverilone di quelle milizie a propriato e l'articolori di grando periode quelli falsea più conto degli Alari, e d'altri foli primere. dal barbario e l'Attanetti attoriba in elle fine Atmate (h), che de Ro-primere.

mani, fepne cosi ben fomentare quelto lor odio, che nell' anno presente gl' indusse a ribellarsi, e a dichiarar lui Imperadore con dargli la porpora, e il diadema. Per altro abbiamo da Sulpicio Severo (a), e da Paolo Orofio (b), ch'egli fu come forzato in una special de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra d che non la fua volontà, ma l'altrui violenza l'avea condotto a que- (b) Orofius flo impegno. In oltre vien egli dipinto da esso Sulpicio Severo 4.7.6.34. per uomo di genio feroce, ma fenza apparire, ch'egli fosse crudele ; anzi egli fi gloriava di non aver fatto morire alcuno de' fuoi nemici, fuorche nelle battaglie. Orofio poi cel descrive per uomo valorofo; dabbene, e meritevole dell'Imperio, se non l'avesse confeguito colia perfidia, mancando al giuramento di fedeltà, ch'egli avea fatto al fuo legittimo Principe. Non mancano Scrittori (c), (c) Green che credono cominciata prima di quest'anno la di lui ribellione, Lucatione con aggiugnere, ch'egli di poi riportò delle vittorie comra de' Pitti, e Scotti; ma oltre all'allerzione di San Prospero (d) concorre la ragione a perfuaderci , che folamente nell' anno prefente egli si rivoltasse, perchè Graziano Augusto, che si tratteneva' in Italia nel mese di Giugno di quest'anno, al primo sentore di que-Ra pericolofa novità volò nelle Gallie, nè tornava il conto a Mafsmo di perdere il tempo a cercar de i nemici stranieri, quando i suoi interessi esigevano, ch'egli pensasse all'osseso Graziano, il quale più di tutti gli doveva importare.

Siccome Massimo era un nomo attivo, non perde punto di tempo à zirar dalla fua quanti Soldati Romani fi trovavano nella Bretagna; ed aggiuntavi molta gioventu fcapellrata di quelle parti, ne formò una buona Armata, Sapendo poi, che Graziano dimorava in questi tempi in Italia, pensò tosto, che sarebbe anche agevole l'impadronirsi delle Galtie. Imbarcate dunque le sue milizie, speditamente con esse arrivò alla sboccatura del Fiume Reno (e); fol- (c) Zosimus levo con bugie, lufinghe, e promeffe l'una dietro l'altra alcune 44.6.35. di quelle Provincie (f); e poscia si diede a segreti maneggi, per (f) Gildas guadagnar ancora le guarnigioni , e milizie del paele; e in parte gli de excidio venne fatto. Socrate (g), e Sozomeno (h) pretendono, che Grazia- Britan. no fosse in questi tempi occupato in far guerra agli Alamanni; del (g) Socrat. che niun altro velligio abbiamo. Fuor di dubbio è, ch'egli non (h) Sozomen. tardo a prendere il cammino verso le Gallie, dove non trovo già lib.7. cap. 14. d'essere stato prevenuto dal Tiranno. Ammassate dunque le milizie, che gli restavano sedeli, e dato il comando della sua Armata -s.s. Tom.IL.

(2) Sulpte.

(d) Profper

(a) Zosimus a Merobaude (a) . con'avere a i sianchi Balione usiziale di speri-6.4. 6.35. mentato valore, e fedeità, andò a presentar la battaglia a Maisimo. Victor in San Prospero scrive, che il conflitto fegut in vicinanza di Parigia Epitome . ma Zosimo non parla se non di scaramuccie satte per lo spazio Pacatus in Paneg yrleo. di cinque giorni. Fosse nondimeno, o non sosse giornata campale, Prosper in convengono gli Storici in dire, che Graziano si trovo tradito. La

Cironico . cavalleria de' Mori, ed altri corpi di sua gente, abbandonatolo, fi gittarono nel partito contrario. San Prospero pretende, che Merobaude suo Generale, e Console, solse nel presente anno traditore.

(b) Baron. Ma il Cardinale Baronio (b), il Valelio (c), e il Tillemont (d) Annal Eccl fondatamente tengono, che sia guasto qui il testo della sua Croni-Rer. France, ca, sapendo noi da Pacato Panegirista (e), ch'esso Merobaude combatte brayamente per Graziano, e che Maffino per l'odio, che gli

(d) Tillem. portava, il ridusse a darsi da se stesso la morte. Immagino il Va-Memoir. des lesio, che in vece di Merobaude avelse scritto San Prospero (f) Enger. Mellobaude, cioè, quel Re de Franchi, che vedemmo servire di (e) Pacatus Capitan delle Guardie a Graziano. Potrebbe essere; ma quella in abidem .

(£) Profest fine non è, che una conghiettura. Certamente il fellone, che tolle widen. la vita all' infelice Imperador Graziano, fu uno de' fuoi principali ufiziali, che governava le Provincie della Gallia, ed era ufizial di

(g) Ambrof. guerra, come fi ricava da Santo Ambrolio (g). Però quelti femin Pfalm. bra effere stato Andragazio Generale della cavalleria d'esso Gra-61. n. 13. 8 ziano. Imperocchè trovandosi Graziano derelitto da i suoi con tre-Jequ. cento foli cavalli, se ne suggi a Lione, con disegno di ricoverarsi

(h) Zosimuz in Italia. Da Zosimo (h) abbiamo, che gli su spedito dietro con in 122.35. una mano di fcelti cavalli esso. Andragazio, il quale seguitandolo fino alla Mesia superiore, e raggiuntolo nel passare il Ponte di Sine

giduno, gli levò la vita. Ma s'inganno senza fallo Zosimo, con-(i) Prosper fondendo Lugduno con Singiduno. Gli altri Storici (i) attellano, ibidem . che Graziano fu uccifo in Lione, E Santo Ambrolio, Autore più Rufinus; di tutti informato di quelli affari , ficcome accaduti quali fotto i Margellin. fuor occhi, racconta essere flato invitato Graziano ad un convito dall'ufizial traditore, riveflito della porpora, e poi privato di vita dopo la tavola, verifimilmente nel passare il ponte di quella Città.

Se poi questi fosse Andragazio, o altro perfido utiziale, non abbiam ballanti lumi per accertarlo. Nè in confronto dell'autorità di (k) Socrates Santo Ambrolio meritano fede Socrate (k), e Sozomeno (l), là Lib.5.cap.11. dove scrivono, che Andragazio artivato a Lione, ed entrato in una lettiga, fece credere a Graziano, ch'egli conduceva feco l' 67.6.13.

Imperadrice Leta ; e però essendo andato ad incontrarla Graziano . AnAndragazio saltato suori da essa lettiga il sece prendere, e da

li a poco gli diede la morte.

miles.

li giorpo, in cui accadde questa tragedia, su il 25. d'Agosto. come abbiamo da Marcellino Conte (a), o pur di Luglio, come (a) Marceltaluno ha creduto; nel qual tempo l'inselice Augusto era giunto linus in all'età di venticinque anni. Aveva egli sposata in prime nozze Co-Chronico. stanza figliuola postuma di Costanzo Augusto, Pare, che si ricavi da Samo Ambrosio (b) . ch'esa gli partorise qualche figliuolo; ma (b) Ambrosi. per testimonianza di Teodoreto, se pur n'ebbe, niun d'essi era vi- de Fid.L.1. vente alla di lui morte. Perchè mancò di vita questa Principelsa, cap. 10. si rimaritò Graziano non molto prima di quelle sue sciagure con .... Leta', alla qual poi rimalla vedova, ficcome ancora a Paffamena di lei madre fece Teodolio un alsegno decorolo per vivere da pari loro. Zolimo (e) parla delle copiole lor limoline a i poveri di Roma, (c) Zofimue allorchè Alarico nell' anno di Crifto 408, tenne assediata quella 4.5.6.39. Citià. Abbiamo anche dal medefimo Storico (d), che avendo esso Graziano ful principio del fuo governo rienfato il titolo, e la vefte lib 4 636. di Pomefice Massimo portatagli da i Pagani, uno de'ioro Sacerdoti disse: Se il Principe non vuol esfere chiamato Pontesice, in breve egli sara fatto Ponuestice Massimo; alludendo sorse alla sua morte accaduta ful ponte di Lione, siccome accennai. Ma questo sarà un motto arguto inventato folamente, e nato dopo il fatto per accreditar la Superflizion Gentilesca; e Zosimo poi è un Etnico, che ciò scrive. Che dolore provasse per la morte di questo amabil Principe Cristiano il Santo Arcivescovo di Milano Ambrolio suo grande amico, e confidente, non si può abbastanza esprimere. In più luoghi delle fue opere tocca egli con tenerezza quello punto ; andò anche per le istanze di Valentiniano II. Imperadore (e) a trovar Massimo, (e) Ambros.

udiva rammentare il di lui nome . Ma qual fosse la di lui fincerità, diedelo ben a divedere perchè a Santo Ambrolio negò le di lui

a fin di ottenere le ceneri dell'uccifo Augusto: Intanto Massimo si in Pf. 61. protestava sempre innocente della morte di lui , e diceva di non & Epist.14aver dato l'ordine di fua morte, moltrando di piagnere, quando

ceneri, per paura, diceva egli che quella traslazione non rinovalse il dolore de foldati. Della bontà fors'anche eccessiva di esso Principe esaltata da Rusino nella sua Storia (f), e d'altri suoi bei pregi (f) Rusinus mentovati da Santo Ambrofio io non parlerò di vantaggio. Ma non 41,613.

fi dee già tacere, che dopo la di lui morte non manco gente, la quale lacero la memoria di quello buon Principe', con imputargli infino de i reati contro la virtu della pudicizia, quando noi fiamo affi-

afficurati da esso Santo Ambroso, esser egli stato puro non men di animo, che di corpo, ne aver mai conofciuta altra donna, che le congiunte con lui in matrimonio. Peggio, per tellimonianza di Fo-(a) Philoft. 210, parlò di lui Filoflorgio (a), spacciando varie calunnie, e maslib. 10. 45. firmamente col paragonarlo a Nerone. Ma non è da maravigliarli, se questo Scrittore Ariano, o sia Eunomiano sparli di un Imperadore, che con tanto zelo professava il Cattolicismo, e tenne in freno per quanto potè l'Arianismo. Se in questi tempi, o pure più tardi Massimo obbligasse Merobaude Console ad uccidersi , e facesse strangolare il Conte Balione, amendue perchè stati sedeli a Graziano, nol faprei dire. Certo è, che Pacato (b) lasciò memoria delin Panegyr. la lor morte ; e Santo Ambrolio (c) fece un rimprovero a Malli-(c) Ambros. mo, per aver privato di vita esso Balione. Noi troviamo nell'anno 384. (d) un Merobaude Duca di Egitto: forse su figliuolo del Confole fuddetto. Un' Iscrizione recata dal Fabretti (e), che ci fa veder Merobaude Confole per la terza volta con Teodolio Augullo (e) Fabret- nell'anno 388, non fembra, che possa mai sussillere, perchè con sus Inferior. elso Augusto su Console allora Cinegio.

Epift. 24. (d) L. 43. de Appellat. Cod. Thead. P48. 576.

La morte di Graziano Augusto quella fu, che maggiormente sacilitò a Massimo Tiranno il tirar tutte le Gallie alla lua divozione. Già vedemmo, che le Provincie della Bretagna gli prestavano ubbidienza. Perchè le Spagne usavano di riconoscere per lor Signore chi dominava nelle Gallie, però anch'esse vennero in potere di Masfimo. Veritimilmente non differt egli di crear Cefare, e poi Augu-Ao, Flavio Vinore suo figlinolo, di cui si veggono Iscrizioni, e Medaglie. Abitava da molto tempo in Milano Valentiniano II. Augu-Ao, fratello minore di Graziano, di età in questi tempi di dodici . in tredici anni. Siccome in addietro egli era stato incapace di governo, così Graziano aveva anche regolati gli affari dell' Italia; e perchè neppur ora si slendevano le sue sorze a poter reggere Popoli, Imperadrice Giustina sua madre prese in parte le redini , dappoicchè s'intefe la peripezia di Graziano; e Teodosio Augusto di poi eb-(f) Orofius be anch' egli (f) qualche mano nel governo degli stati dipendenti da esso Valentiniano. Resto sulle prime cosi shalordita Giultina per gl'incredibili, e rapidi progressi di Massimo, che paventò di perdere anche l'Italia. Avvegnacche si sosse scoperta Ariana di credenza, e per conseguente nemica del Cattolico Arcivescovo Santo Ambrosio, pure conoscendo, quanto in si pericoloso stato di cose potesse giovase a lei, e al figliuolo l'autorità, il credho, e la prudenza di quello infigne Prelato, fattolo chiamare, gli mife in mano il giovinetto

47.6.35.

Prip-

Principe, e ardentemente gliel racconiandò. Ambrolio il ricevette, ed abbracciò. Quindi li diedero a consultare i mezzi per frenare quel minacciolo torrente. Il primo passo su quello d'implorare i soccorsi dell'Imperadore Teodosio, il quale per attestato di Pacato (a) aveva guerra, e riportava delle vittorie nelle estremità (a) Pacat dell' Oriente, fenza che si sappia contra di chi , se per avventura in Panegyr. non furono i Saraceni, che lo stesso Panegirista dice vinti da lui. Non mancò Teodolio, fecondo l'afferzion di Temistio (b), di far (b) Themifubito un gran preparamento, per vendicar la morte di Graziano, flius Oras, e salvare dagl' insuiti del Tiranno il pupillo Augusto Valentiniano. 18. Anche in Italia si dovettero allestir quante milizie si potè. Alla seguente primavera, elsendo troppo inoltrata la stagione di quest' anno, Teodosio era per muoversi. Non so io dire, se questo armamento quel fosse, che sece desistere Massimo dal procedere innanzi contra del giovane Valentiniano, e in vece di guerra promuovere propofizioni di pace : o pure se Probo Presetto del Pretorio, già fuggito dalle Gallie, e divenuto primo ministro della Corie di Valentiniano, e S. Ambrofio, e gli altri Configlieri d' esso Imperadore, trovandos senza forze, giudicassero meglio di ricorrer essi a' maneggi di pace. Temistio (c) su di parere, che l'apprensione dell'armi di Teodosio portasse Massimo ad antepor- sins ibid. re la pace alla guerra ; e Rufino (d) anch'egli auella , essere stato Mallimo il prime a proporre ella pace ; ma con pensiero di (d) Rufines non mantenerla ( verifimilmente per allodarfi intanto negli ufurpa- lib. 2.6.19. ti domini ), e che Valentiniano atterrito dalla potenza di quelto nemico, accesto di buon grado il proposto parsito, con pensiero anch' egli di romperlo, subito che si trovalle in sorze. Noi all' incontro sappiamo, che dalla parte d'esso Valentiniano su deputato S. Ambrolio per pallar nelle Gallie, a fin di maneggiare qualche concurdia (e). Andò l'intrepido Arcivescovo, e trovò a Ma- (e) Ambros. gonza Vittore Conte, il quale veniva spedito da Massimo per trat. Epist. 14. tare dello slesso negozio in Italia. Introdotto nel Consiglio udi la pretenfione di Massimo, cioè, che Valentiniano come più giovane dovea venire in persona a trovarlo, con sicurezza d' ogni amorevole accoglimento. Ambrolio lo scusò col rigore del verno, durante il quale non poteva un fanciullo colla madre vedova passare i freddi, e pericoli dell' Alpi; e neppur s' impegnò di farli venire, con dire di non aver egli commessione alcuna di questo, ma solamente di trattar la pace. Gli convenne aspettar buona parte del verno, finche tornalse Vittore colle risposte d'Italia: nel qual tem-

17.6 18.

(a) Paulin po non voile comunicar ne facri Milleri con eso Maffimo (a), di viu s. cendo ch' egli era tenuto a far prima pubblica peninenza del fanson (b) Sulpi, gue sparso del suo Principe, e Principe innocente. Lo stesso seccius serve, a uyua prima anche S. Martino Velcovo di Tours (b); ma poi si
in Fita s. riduse a comunicar seco, probabilmente, perchè gli sece eredere

Matinal il Tiranno di non aver avuta parte nella morte di Graziano .

(cp. 3).

Anno di CRISTO CCCLXXXIV. Indizione XII.

di Damaso Papa 19.

di VALENTINIANO II. Imperadore 10.

di TEODOSIO Imperadore 6. di ARCADIO Imperadore 2.

## Confoli ( FLAVIO RICOMERE , e CLEARCO :

Dicomere primo nella Dignità Consolare, è quel medesimo Va-I lente Generale, che da Graziano Augusto era stato spedito in ajuto di Teodofio, e fi truova anche appellato Ricimere. L'altro Console Clearco era forse nell' anno presente anche Presetto della Città di Collantinopoli (c). Simmaco celebre personaggio, si truo-(a) Cothova Presetto di Roma in quest' anno. Di tal sua dignità egli parla fredus Chronol. Cod. in alcune sue lettere. Egli anche su, che in quest'anno inviò Ago-Theedof. flino, poi Santo Vescovo, per maestro di Rettorica a Milano. Nel di 11. di Dicembre termino i giorni dei viver suo Damaso Pontefice Romano (d), riferito poi nel Catalogo de' Santi a cagion (d) Profper in Chron. delle fue opere gloriofe, maffimamente concernenti la difefa della

(a) Profipe tefice Romano (d), riferito poi nel Catalogo de' Santi a cagion in Caran. delle fue opere gioriofe, maffinameme concernenti la difefa della Dottrina della Chiefa Cattolica. Pochi giorni flette a fuccedergli nella Cattedra di S. Pietro. Siricio, di nazione Romano. Così ii (e) Pagista Padre l'Aggi (e) contro l'autorità del Cardinal Baronio, e del Padre

(e) Pagina Taute Fagi (f) contro i autorita dei Cardinal Estarono, e dei Fadre

Fish Baron. Esperbenchio, i quali differificono all'anno leguente l'elezion di Siricio. Del loro parere fono anch'io, per quel che dirò all'anno
fiello. Già abbian veduto, che la data di una siegge di Teodofio
di Collantinopoli, parendo, che la data di una siegge di Teodofio
l'initioli così ; ma non-politamo fidarci di quella data, da che ab(f) Thani-biamo indiri, che Tamifita (f) famofo Filosofo Pagano, ed Orafita Otta. Dure di unelli sempi fa recomfina anuella caries cell' 2010.

tore di quelli tempi, su promoffo, a quella carica nell' anno prefente, e recitò di poi un'ornatione in dode di Teodofio. Il non dir egli parola della nafeira di Onoria, secondogenito d'effo Augullo, ne dell'Ambaiciata de Perlant, fa abballanae conferere, che quel panegitico fui recitato prinza del Settecubre di quell'amos e

Impe--

Imperocche Flacilla, o fia Placilla Angusta nel di 9. di Settembre (a) Idacius partori all' Augusto Consorte Flavio Unorio (a) nato nella porpora; in Fastis. come diceano i Greci, perche venuto alla luce, dappoiche il Pa- Chronicon Alexandr. dre era Imperadore, laddove Arcadio primogenito, e già dichiara- Socrates Lis. to Augusto, nella privata fortuna del padre era stato partorito. Ad e. 12. ello Quorio fu immantenente conferito il titolo di Nobilissimo. Già defunto Artaserse Re della Persia avea avuto per successore il suo (b) Idacius figliuolo Sapore III. Abbiamo da Idazio (b), ch' egli nell' anno pre- ibidem. fente inviò una folenne ambasciata a Teodosio Augusto, per trate (e) Pacatus tar di pace fra i due Imperi. Pacato (c) ne parla anch' egli, con in Panegyr. indicare i presenti da lui inviati in tal occalione a Costantinopoli; cioè, di perle, stoffe di seta, ed animali propri per tirare il cocchio trionfale, verifimilmente elefanti domesticati. Orosio (d), e (d) Orosius il giovane Vittore (e) scrivono, che Teodosio strinse, mercè di un lib.7.c.34. trattato di pace, buona amicizia co i Perfiani ; ma non è ben cer- (e) Pidor in to, se questa pace, ora succedesse, o se sosse più tosto una tregua, perchè vedremo nell'anno 389, un' altra ambasceria de' Perfiani per quello effetto; e per altro conto restano in molta oscurità gli affari de'Romani con quella Nazione, Certo è, che guerra non fu gran tempo dappoi fra le fuddette due Potenze.

Vegniamo ora a Massimo Tiranno. Tanto si trattenne nella. di lui Corte S. Ambrolio , e tal fu la fua destrezza , che finalmente conchiuse la pace fra lui, e Valentiniano Augusto. Per quel che apparisce dalle conseguenze, consiste il massiccio della Capitolazione in questi due punti, cioè, Valentiniano riconosceva Masfimo per legittimo Imperador delle Gallie, Spagne, e Bretagna e vicendevolmente Mallino accordava, che Valentiniano rellerebbe pacifico possessore, e Signore dell'Italia, dell'Illirico Occidentale, e dell'Affrica. Pretese esso Massimo col tempo d' essere stato burlato con varie promesse, che poi sucono senza effetto, da S. Ambrosio, e da Bautone Conte, compagno, secondo le apparenze, di quella ambafciata : ma il fanto Arcivefcovo fostenne poscia di nulla avergli promello, e discolpò ancora Bautone. Nel ritornarfene egli a Milano, trovò a Valenza del Delfinato altri Ambasciatori spediti a Massimo per iscusar Valentiniano, se non potea pasfar nelle Gallie, come il borioso Tiranno tuttavia pretendeva. Poco nondimeno teneva per quella pace ficuro se itesso Massimo ogni qual volta anche Teodosio dal canto suo non vi acconsentisse. Però per testimonianza di Zossino (f) spedi altri suoi Amba- (f) Zossinus sciatori ad esso Teodosio, ne trovo in lui gran difficultà ad appro- 16.4.6.37.

vare quell'accordo , e a permettere che l'immagine del Tiranno fi mettelle con quelle degli altri due Augusti. Anzi dovendo paritire Cinegio pel governo dell' Affrica, Teodofio gli diede ordine di portare colà l'immagine del medefimo, per farla vedere à que' popoli in fegno della contratta amicizia. Ma fe crediamo ad eifo Zofimo, anch' egli fi accomodò a quelta concordia in apparenza; meditando nello stesso di fargli guerra fubito che gliel permettessero i propri interessi, o più tosto che glie ne desse occasione il perfido ufurpatore, ficcome in fatti avvenne. In quella, maniera Massimo giunse a restar pacifico padrone di tanti Stati. Ci ha con-(a) Ambrof. servata S. Ambrosio (a) la memoria di un altro fatto, senza apparire, se spetiante a quello, o pure all'anno seguente. Certamente esso accadde dopo la conchiusion della pace suddetta : Cioè , gli Alamanni Gintunghi vennero a bottinar nella Rezia , perchè feppero, che era stata regalata da Dio di un buon raccolto. Bautone Conte poco fa da noi mentovato ebbe maniera di muovere contra di loro gli Unni, e gli Alani, i quali entrati nel paese d'essi Alamanni, vi diedero un gran facco fino a i confini delle Gallie. Gravi doglianze fece per questa irruzione Massimo, perche l'apprefe fuscitata da Valentiniano, per nuocere anche a lui « in guifa che esso Valentiniano a fine di togliere i pretesti di qualche rot-

(b) Simmachus L. 10. Epift. 61.

Epift. 24.

tura, a forza di danaso fece tornar que' Barbari alle lor case. Da una lettera di Simmaco ( b) parimente ricaviano, che nell' Illirico accadde guerra contra de' Sarmati , i quali doveano aver passato il Danubio, per saccheggiare il Paese Romano. Quel Generale, fotto il cui comando era o la Pannonia, o la Melia fuperiore, diede a coloro una tal rotta, che moltiffimi ne uccife, ed altri fatti prigioni inviò a Roma: perlocchè meritò un grand'elogio da Valentiniano. Noi troviamo questo giovinetto Imperadore nell' anno presente quasi sempre in Milano (c), a riserva di una scorsa

(a) Cosho-Fredus Chron. Cod. Theodof.

All and the

da lui fatta ad Aquileja. Aveva egli dilegnato Confole per l'anno proffimo Vettio Agorio Preteffato; celebre perfonaggio allora, ma Pagano; e che elercitava ora la carica di Prefetto del Pretorio d' Italia, di cui si veggono vari elogi presso gli Scrittori Gentili Le nelle antiche Iscrizioni. Ma prima ch'egli arrivasse a vestir la Trabea Consolare, la morte il rapi con incredibil doglia del Senato, e Popolo Romano. Ne parla molto Simmaco nelle fue lettere, ed ariche S. Girolamo, che si trovava allora in Roma . Perchè costui ave va impetrato da Valentiniano un decreto poco favorevole a i Cri-

fliani, ciò fece coraggio a Simmaco Prefetto di Roma, e agli altri Senatori Romani della fazion Pagana, ed Idolatrica, fenza faputa, o almen senza consenso de' Senatori Cristiani, di sare un tentativo maggiore, cioè, di formare un decreto, per chiedere a Valentiniano Augusto, che fosse rimesso nella sala del Senato l'Altare della Vittoria, già tolto per ordine di Graziano Augusto. Ne formò la supplica, o sia la relazione Symmaco, adducendo quante ragioni ( ben tutte frivole ) egli seppe trovare ; e quella fu spedira alla Corte con forte speranza, che trattandosi di un Regnante si giovane, e però non atto a discernere la falsità di que' motivi. il negozio verrebbe fatto. Penetrata quella notizia all' orecchio di S. Ambrosio (a), con tutta sollecitudine stese egli una contrasup- (a) Ambros. plica, in cui si forti ragioni intrepidamente espose del non doversi in Symnaaccordare quell' infame dimanda, che Valentiniano slette saldo in chum, & fostenere l'operato dall' Augusto suo fratello, sicche andarono falliti i difegni del Paganelimo. Fu di poi ampiamente confutata dal fanto Arcivescovo la relazione di Simmaco, e noi tuttavia abbiamo quelli pezzi fra l'Opere d'esso Simmaco, e di S. Ambrosio. Immemorabile era l'uso, che i nuovi Consoli facessero de i regali agli amici, e ad altre all'aissime persone, e che i Questori, e Pretori solennizzassero la loro entrata in que posti con dei giuochi pubblici: nel che conveniva impiegare gran copia d'oro. La vanità di molti avea anche introdotti altri intollerabili abuli e spese eccessive, colle quali stoltamente si venivano ad impoverir le perfone nobili, per comperar del fumo, Simmaco ne promoffe la riforma, e l'ottenne da Valentiniano; e pur egli, per attellato d' Olimpiodoro (b), due mila libre d'oro di peso impiegò per la Pre piodorus tura di un suo figliuolo. Teodosio anch'esso in quell'anno pubbli- apud Phacò una praminatica per lo stesso sine , siccome sece altre leggi in cium. favore della Religion Cristiana, che si possono leggere nel Codice Teodoliano. Crede in oltre il Gotofredo, che a questi tempi appartenga una di lui legge, con cui proibifce il matrimonio fra i cugini germani fotto rigorole pene,

A Bhiam già veduto, che questo Bautone Conte, uomo di gran

Anno di Cristo ccclaxxy. Indizione xitt.

di Siricio Papa 1.

di VALENTINIANO II. Imperadore 11.

di Teodosio Imperadore 7. di ARCADIO Imperadore 3.

Confoli ( FLAVIO ARCADIO AUGUSTO, e BAUTONE

A valore, e fedeltà, era uno dei Generali di Valentiniano juntore Augusto, e però su Console dell' Occidente, Agostino, maeilro in questi tempi di Rettorica in Milano recitò nelle calende di Gennajo un panegirico, che non è giunto a i di nostri, in onore di lui esistente in quella Città, dove turtavia era la Corte. Chi fosse in quest'anno Presetto di Roma, non s' è potuto chiarire in addietro. Raccogliesi dalle lettere di Simmaco (a), ch'egli disgustato per molti alfanni da lui patiti nell' esercizio di questa dignità nell' anno antecedente, fece islanze alla Corte per esserne scaricato; ma senza apparire, s'egli fosse esaudito. Tuttavia tengo io per fermo, che in luogo suo venisse surrogato per l'anno presente Severo Piniano. Che quello nobiliffimo Romano fosse Presetto (b) Anecdot. di Roma, ne ho addotto le pruove altrove (b), cioè, le parole di Palladio, e di Eraclide. E che la di lui Presettura cadelle appunto in quell'anno, chiaramente si raccoglie da una lettera di Valentiniano Augusto, indirizzata a lui nel di 23. di Febbrajo gera s. Pau- deil' anno corrente, riferita dal Cardinal Baronio (c), in cui si rallegra per l'elezione di Siricio Papa, accaduta poco tempo prima. M' induco medefimamente a credere in vigor d' ella legge, che (c) Baron. Siricio Papa fosse eletto (non senza contradizione del tuttavia vivente Urfino, o fia Urficino, che avea fatta guerra anche a Papa Damaso ) non già , come vuole il Padre Pagi , nel di 22. di Dicembre dell'anno precedente, ma bensi nel Gennajo del presente, come tenne il sfuddetto Cardinal Baronio . Non vo' io trattener qui i Lettori coll' esaminar le ragioni del Pagi. A me solo basterà di dire, che l'Epitafio di Papa Siricio, su cui egli sonda tutto il raziocinio, non è certo, se sia fattura di que' tempi . Noi possiam con ragione tenerlo per composto da qualche miserabil Poeta de tempi susseguenti, giacche esso è un Ritmo, cice, un

componimento di verli mancanti di prosodia. Ne' tempi correnti fiorivano mirabilmente in Roma le lettere, nè si può mai crede-

(a) Symmechus L. 10. Epift. 25. 36.47.

L'atin. Tom. L. Diff. rt. 6. & inter Olini Edit. Veronenf. Annal. Eul. ed hunc Angum.

re, che ad un si ignorante Poeta fosse data la commessione di ornar il Sepolcro d'un Romano Pontefice con versi, che gridano mifericordia.

Per la maggior parte di quest' anno noi troviamo, siccome poco fa accennai , Valentiniano Augusto colla sua Corte in Milano (a), dove fon date alquante fue leggi. Altre ve n'ha pubblica- (a) Cothote in Aquileja, e forse una in Verona. Teodosio Augusto, per quan- fred. Chron. to rifulta dalle leggi di lui, fembra pon efferfi punto moffo da Co. Cod. Theod. Cantinopoli. Diede questo buon Imperadore ne' tempi correnti una pruova luminofa della fua fingolar bontà. Aveano varie perfone tenuto delle assemblee contra di lui, producendo vari auguri, sogni, ed altri creduti indovinamenti deil'avvenire (b) . Scoperto l'af (b) Liban. fare, ad un rigorofo proceffo si diede subito principio, non sola- Orat. 14. mente contro i delinquenti; ma contro quegli ancora, che aveano faputo, e non rivelato il fatto. Sotto altri Imperadori neppur un d' Oras. 19. essi avrebbe scappata la morte. Così non su sotto il Cattolico Teodosio. Sulle prime egli dichiarò di non voler mischiato in tal procelso chiunque reo folamente era di non aver rivelato i manipola-

tori della congiura, o per aver parlato poco rispettosamente di lui. Pubblicà di poi nell'anno 393, una legge, con cui proibiva il procedere giudizialmente contro chiunque avelle sparlato del Principe. Continuarono i processi contra de'veri congiurati ; e perchè pareva, che il buon Augusto ne fosse scontento, uno de' Magistrati un di gli disse, che la principal cura degli usiziali della Giustizia doveva esser quella di assicurar la vita del Principe : Si . rispose egli, ma più ancora vorrei, che aveste cura della mia riputarione. La fentenza di morte fu pronunziata contra di colloro : ma allorchè i carnefici erano ful punto di efeguirla, fi spiccò dal Palazzo una voce, che si sparse immediatamente per tutta la Città, che l'Imperador facea loro grazia. E cosi fu . Non folamente dono egli loro la vita; ma anche la libertà di dimorare in quel paese, che più loro piacesse; e volle, che Arcadio Augusto suo figliuolo anch'egli segnasse la grazia , per avvezzarlo di buon' ora agli atti di clemenza. Temistio aggiugne, che a questo perdono confenti fopra gli altri l'Imperadrice Flacilla, o fia Placilla, con cui egli foleva configliarli in affari di tal natura, Ma Iddio appunto nell'anno presente chiamò a se questa pissima Augusta, le cui rare doti, e virtù, e spezialmente la pietà, e un continuo zelo per la Religion Cattolica , si veggono esaltate non men dagli Scritto- Nyssenus in ri Cristiani, cioè, da S. Gregorio Nisseno (c), da Santo Ambro- funer. Plac. Ttt 2

(a) Ambros. fio, da Teodoreto, e Sozomeno (a), ma ancora del Pagano Te-Theodores. missio. Meritò clla in una parola, che la Chiesa Greca la registrasse nel catalogo de Santi. Figliuoli d'essa, e di Teodosio suro-Themiflius. no Arcadio allora Augusto, ed Onorio, che col tempo su anch'egli Imperadore. Una lor figlia, appellata Pulcheria mancò di vita circa questi tempi, e se ne vede l'orazion sunebre sra l'Opere del

fuddetto Niffeno.

Viveva in questi medelimi tempi un' altra Imperadrice , ma di professione, e costumi affatto contrari, e questa era Giustina madre del giovanetto Valentiniano Augusto. Dopo la morte del vecchio Valentiniano suo consorte, cavatasi la maschera, ella si scopri Ariana; e dimorando col figliuclo in Milano, Città, il cui Popolo era tutto zelante per la Dottrina, e Chiefa Cattolica, fi mise in testa di voler pure promuover ivi gl'interessi dell'empia sua Setta. Per effere il figliuolo di età immatura, grande era la di lei autorità, e suo gran Configliere le slava sempre a i sianchi Ausen-(b) Ambrof. 310 (b), che s'intitolava Vescovo, venuto già dalla picciola Tartaria, dopo aver ivi commesso di gravissime iniquita. Voleva pure

Epift. 10.

costui in quella Città una Chiesa per servigio de'suoi pochi Ariani , confilenti in alcuni ufiziali di Corte, e in que'non molti Goti, che militavano nelle guardie ; ma ritrovò contrario a' fuoi difegni l'Arcivescovo Ambresto, la cui Costanza Episcopale non si la-(c) Ambrof. sciava intimorire neppur dalle minaccie de' più crudeii supplizi (c). in Pjalm.36. Questi gli sece fronte, ed insieme il Popolo tutto, pronto a perdere piuttesto la vita, che a dar luogo all'eresia. Si seppe già risoluto in Corte, che sosse ceduta agli Ariani la Basilica Porziana, oggidi chiamata di S. Vittore, che era allora fuori della Città, e che il Santo Arcivescovo per questo era stato chiamato. Il Popolo anch'esso corse a suria colà; e perchè un usizial di Corte mandato con de i foldati per diffiparli, vi trovò del duro, fu pregato lo flesso Ambrosco di pacificar quel rumore, con promessa di non dimandar la fuddetta Bafilica. Ma nel di feguente, giorno 4. di Aprile, vennero ufiziali a chiedergli la Bafdica nuova da lui fabbricata ent:o la Città, appellata oggidi di S. Nazario. Le rispofle del Santo furono magnanime, e rilolute, di non poter dare ciò, che era di Dio, e su cui l'Imperadore non aveva autorità . Ne' giorni fanti feguenti fi rinforzò la perfecuzione, per occupar pure ura delle Bastiche; ma il Santo Arcivescovo, e il Popolo resisterono fino al Giovedi Santo, in cui cessò quella tempella, senza che si spargesse il sangue d'alcuno. Di più non ne rapporto io perchè a ha da prendere questo bel pezzo dalla Storia Ecclesialica, e dalla vita dell'incomparabil. Activescovo Santo Ambrofo, la cui falvierza, coraggio, e zelo in tal congiuntura fon tuttavia da ammirare (a). Dopo questo intutile sforzo non cesò l'intiritata Giultina (s). Pontiati di tendergli indidi; e di proccurarne l'estito; ma Iddio anche mi. in Pina sanracololamente difese sempre il suo buon servo, non essenta di cesti della della di stata in quest'anno la guerra contra di lui, e della Fede Catolica.

Anno di Cristo cccexxxvi. Indizione xiv.

di Siricio Papa 2.

di VALENTINIANO II. Imperadore 12.

di Teonosto Imperadore 8.

di ARCADIO Imperadore 4.

Confoli ( FLAVIO ONORIO Nobiliflimo Fanciullo, ed Evodio.

E leggi del Codice Teodofiano (b) ci fan vedere nel di 11. di (b) Geshool Giugno Prefetto di Roma Salluftio, e poscia di nuovo nel di fred Chro-6. di Luglio in quella dignità Piniano fopra da noi mentovato, nelog. Cod. e possessor d'esta anche nell'anno precedente. Seguitò in quest'anno Valentiniano Angusto a dimorare in Milano, e Teodosio Augu-Ro per lo più stette in Costantinepoli. Quanto al primo di questit Regnanti, altro non ci suggerisce la Storia intorno alle azioni di lui per conto dell'anno preiente, se non che egli inviò ordine al fuddetto Salluftio Prefetto di Roma di rifabbricare la Bafilica di S. Paolo nella via, che conduce ad Offia; ciò apparendo da una fua lettera pubblicata dal Cardinal Baronio (c). Ma l'Augusta (c) River. Giustina sua madre non tralasciava intanto di abusarsi del di lui Annal. Ecelnome, ed autorità per efaltare la fazion degli Ariani suoi favoriti, ad hune e distruggere ; se soile stato possibile , la Cattolica Chiesa di Dio. Annum. Ottenne ella dunque, che l'Augusto giovane suo figliuolo formasse un' empia legge in favor degli Ariani (d). Benevolo fegretario, (d) Rufinta o pure notajo, o archivista della Corte, incaricato di stenderla, 1.2. 1.15. amo più tofto di rinunziar la fua carica, e ritirarsi ad una vita privata, che di contaminar la fua penna con quel facrilego editto. Lib. 4. 640.3. L'iniquo Vescovo degli Ariani Ausenzio, quegli poi su, che lo Ambrosus compose. Nel di 21. di Gennajo di quest'anno si vidde pubblica- Epist. 21. ta quella legge, con cui si concedeva un'intera libertà agli Aria in Serma ui di tener le loro assemblee dovunque volessero, con rigorose

pene

pene contra de' Cattolici, che a ciò si opponessero. In vigore di tal proclama andarono ordini a cadauna delle Città di rilafciare ad essi Eretici almeno una Chiesa, con pena della testa a chi relistesfe. Fu perciò intimato in Milano a Santo Ambrolio di cedere agli Ariani la Balilica Porziana co i vali facri. Con petto forte il fanto Arcivescovo ricusò d'ubbidire. Per quella ripugnanza un Tribuno gli portò l'ordine di uscir della Città, ed egir costantemente protesto di non poter abbandonar quel gregge, che Dio avea raccomandato alla fua custodia. Vennero minaccie di farlo morire; ed egli nulla più desiderava, che di sofferire il martirio. Minore non era lo zelo del Popolo suo, il quale per paura, che il sacro Paflore se n'andasse o per amore, o per forza, corse alla Basilica fuddetta, e per più giorni, e notti stette ivi dentro in guardia. Colà inviò la Corte una man di foldati, per impedire alia gente d'entrarvi; ma eglino stessi s'accordavano co i Cattolici. Fu allora che Santo Ambrofio, affinche non si annojaste il buon Popolo in quella specie di prigionia, introdusse l'uso di cantar Inni, Salmi, ed Antifone, come già si usava nelle Chiese d'Oriente: tanto che anch'esso influi di poi alla conversione di Santo Agostino. D' ordine dell' Imperadore fu intimato a Santo Ambrolio di comparire a Palazzo, per disputar della Fede con Ausenzio davanti a i Giudici da eleggerfi dail'una, e dall'altra parte. Ma Ambrolio con lettera a Valentiniano fece intendere i giusti motivi suoi di non ubbidire. In fomma i Cattolici conservarono la Basilica, e il fanto Arcivescovo al dispetto d'altre calunnie, ed insidie a lui tese dalla (a) Paulin. furibonda Imperadrice Ariana, stette saldo (a), e con lui si unirono di poi anche i miracoli nella scoperta de' sacri Corpi de' Santi Gervafio, e Protafio, che accrebbero la confusion degli Ariani, e fecero cessar la persecuzione di Giustina. Chi di più ne defidera,

in Fit. S. Ambrofii .

dee far ricorfo alla Storia Ecclefiastica (b). Il bello su, che Mas-Lib. s. 16. fimo il Tiranno, udita quella perfecuzion de Cattolici, fe ne pre-Theodores valle, per guadagnarsi Paura di Principe zelante della vera Reli-616.5.6.14 gione, con iscrivere a Valentiniano, ed esortarlo a desistere dal far guerra alla Chiefa vera di Dio, e di feguitar la Fede de' fuoi Maggiori; e y' ha chi aggiugne d' avergli anche minacciata guerra per questo.

Neil'anno presente ebbe l'Imperadore Teodosio guerra co i Popoli Grutongi, cioè, con una Nazion Barbarica sconosciuta dianzi, venuta a dare il facco alla Tracia, fenza dubbio dalla Tartaria. Ma probabilmente non erano fe non alcuna di quelle Tribii di Go-

ti, delle quali Ammiano molto prima di questi tempi fece menzione. Zofimo parla di un'irruzione qualche anno prima. Ma fi può giustamente attener qui all'asserzione di Marcellino Conte (a), (a) Marcelle corroborata da Idazio (b), e da Claudiano (c), attribuendola ognun lin. Comes d'essi all'anno presente. Vuole esso Zosimo (d), che la gioria d' in Chronico. avere sconsitti questi Barbari sia tutta dovuta a Promoto Generale in Chrondi Teodofio, il quale stando alla guardia delle rive del Danubio. e vedendo si gran gente invogliata di paffar quel fiume, tele lo-dianus in ro una trappola, inviando spie doppie, cioè, persone pratiche della Consulta. 4: lor lingua, che si vantarono di far loro prendere il Generale Ro- (d) Zossano mano con tutti i suoi a man salva. Da quella lusinghevol promes- 24.6.38. fa allettati i Barbari imbarcarono una notte in gran copia di piccioli legni la più robusta lor gioventù con un altro corpo, che tenea dietro a i primi, e in tempo di notte si misero a valicare il Danubio. Promoto, che avea preparata una flotta numerola di navi più groffe, fattala fcendere, fi mife nella concertata notte con effe alla riva opposta, aspettando i nemici. Vennero, ed egli con surore gli affali. Parte di coloro perdè la vita nell'acqua, parte provò il taglio delle spade, e fra quelli peri Odoteo Re, o Principe loro. I più restarono prigioni, e spezialmente i rimasti nell'altra riva, addosfo a i quali passò di poi l'Armata de'Romani con prenderli quali tutti, e le lor mogli, fanciulli, e bagaglie. Certo è, che Teodofio col figliuolo Arcadio fi trovò in persona a quella guerra. Zofimo almen confessa, ch'egli era poco lungi di là, nè è da credere, che si facelle tal impresa senza saputa, ed ordine suo. Promoto gli presentò poi quella gran moltitudine di prigioni, e di spoglie; ma Tecdofio non folamente li fece tutti mettere in libertà, ma anche dispensò loro non pochi regali, acciocchè si arrolassero sra le sue milizie, siccome in satti avvenne. Abbiamo da Idazio (e), (e) Idecius che i due Augusti entrarono trionfanti in Costantinopoli per tal vit- in Fastis. toria nel di 12. d'Ottobre. Tal conto poi fece di quelli Teodofio (f), che essendo una parte d'essi di quartieri a Tomi nella pie (f) Zosim ciola Tartaría, ed avendo voluto far delle infolenze in quella Cit. 16. 6.40. tà , perlocchè Geronzio Comandante ivi delle Milizie Romane li mise tutti a fil di spada: vi mancò poco, che in vece di ricompensa non levasse la vita ad esso Geronzio. La salvo egli con donar tutti i suoi beni agli Eunuchi di Corte, la potenza de' quali era anche allora esorbitante. Ma il racconto è di Zosimo, cioè, di un pemico di tutti i Principi Cristiani. A quest'anno ancora pare, che s' abbiano a riferir le seconde nozze di Teodosio Augusto con Gal-

. . . . . . . . . . . .

Galla figliuola di Valentiniano I. Imperadore, e di Giustina, e (a) Macius per confeguente forella di Valentiniano juniore (a), giacchè ne in Fajtis. parlano circa questi tempi Filoslorgio (b), e Marcellino Conte (c). (b) Philo- Zolimo rapporta quelto maritaggio all'anno feguente, e fors' anche più tardi. Fu di poi Galla madre di Galla Placidia, Princi-(c) Marcel- pella, di cui avremo da parlar non poco nel decorfo della prefen-Linus Comes te Storia. Potrebbe ellere, che avvenisse ancora in quell'anno ciò, in Chron.
(d) Liban. che racconta Libanio (d) ( giacchè non fuffille, come pensò il in vita fuz. Cardinai Baronio (e), ch'egli fosse morto alcuni anni prima) cioè, (e) Baron che uno de'primi Senatori, senza sapersi, se di Costantinopoli, o Annel. Eccl. d' Antiochia , prestando sede a i sogni , che gli promettevano le maggiori grandezze, e contando queili fuoi deliri a diverse persone, fu processato, e con lui diversi degli ascoltatori, fra quali poco vi mancò, che lo stesso Libanio non fosse compreso. Ma per la bontà di Teodosio non ando innanzi il rigore della giustizia. Pochi furono i tormentati, due folamente gli efiliati, e niuno vi perdè la vita.

Anno di CRISTO CCCLEXXVII. Indizione XV.

di Siricio Papa 3. di Valentiniano II. Imperadore 13.

di Teoposio Imperadore 9.

di Arcadto Imperadore 5.

(FLAVIO VALENTINIANO AUGUSTO per la terza vol-Confoli( ta, ed (EUTROPIO.

TL Prefetto di Roma anche per tutto fi corrente anno fi può credere, che folfe Piniano, giacchò nel Codice Teodofiano abitamo
una legge a lui indirizzata nel Gennajo. Furono per atteflato di
tin. Comer. nel di 16. d'elfò Gennajo i quinquennali di Arcadio Augullo con
(g) Listius gran magniticenra, e giuochi pubblici; e fecondo Libanio pare, che
fiela defle occasione ad una fedizion fiera, che fi svegiò nella
Gittà d'Antiochia. Perchè occorrevano gravi spese, allorchè fi cetebravano fomiglianti selle, malimamente per regalar le milizio
(Teodofio intimo una gravosì ampolta a i Popoli del suo dominio, e
per cagion d'està inferocito quello di Antiochia si alzò a rumore:
Gran

Gran disputa è stata fra gli eruditi intorno all'anno di questa solle: vazione, che fece grande threpito in Oriente, perche gli stessi antichi fi truovano discordi fra loro nell'assegnare il tempo. Teodoreto, e Sozomeno fembrano riferirla ad alcuni anni appreffo; ed altri prima ed altri dopo la guerra di Mallimo Tiranno, di cui parleremo . Però il Cardinal Baronio , il Petavio , e il Valefio la mettono nell'anno 388, seguente; ma il Gotofredo, il Pagi, e il Tillemont fondati. spezialmente sull'autorità di Libanio (a), tellimonio oculare di quella turbolenza, la tengono fucceduta nell' anno prefente, Non tratterrò io i lettori con si fatte liti, e non volendo discordare dagli ultimi , ne fo menzione in quest'anno con dire, che leggendosi in Antiochia l'editto di quella contribuzione, la quale se fu per cavar moneta da celebrare i quinquennali fuddetti, fi dovea intimare molto prima del Gennajo dell'anno prefente, parve ella così eccessiva, che su accolta con lamenti, e lagrime da quel Popolo. Pas sò la feccia di quella plebe dalle querele ad un rumulto, ed ingroffatoli a poco a poco il for numero colla giunta d'altri malcontenti la prima fearica del loro furore fu addollo ad un bagno pubblico. Tentareno di poi questi sedizioli di ssogare la lor rabbia contra del Governatore; ma questi fu diseso da le guardie: sicobè tutta la matta lor suria si rivolse alle statue di Teodosio, di Flacilla Augusta, de i due lor figlinoli Arcadio, ed Onorio, e di Teodolio padre del medesimo imperadore (b). Con delle sini le rovesciarono a terra, le (b) Zosimus spezzarono, le strascinarono per la Città con grida, e scherni quanti mai seppero. Attaccarono anche il fuoco ad una casa de principali della Città, ed avrebbono fatto altrettanto ad altre, fe non follero giunti gli: Arcieri del Governatore, i quali col solo serire un pajo Chersostom di que' fanatici, misero il terrore negli altri, di maniera che in breve si calmò nutto quel popolare tumulto. Furono ben presi, e fatti giustiziar dal Governatore i primari autori della sedizione, e infine loro innocenti figliuoli; ma perciocchè in casi tali facilmente son siputati colpevoli tutti gli abitanti d'una Città, gli uni per aver faito il male, e gli altri per non esfersi opposti : si sparse un'incredibil costernazione fra tutti que' cittadini , aspettando essi ad ogni momento ( e ne corse anche la fama ) che arrivassero le Milizie Imperiali a dare il facco alla Città, e ad empierla di fangue. Perciò si vidde in poco tempo spopolata quella Capitale, suggendo chi alle Città vicine, chi alla campagna, chi alle montagne colle lor in mogli, e figliuoli, e con quel meglio, che poteano portar feco. San Giovanni Grifollomo, quel mirabile facro Orator della Grecia, che Tom.IL

(a) Liben.

this aid:

64.6.41. Sozomenus 67.6.23. Theadores

fi trovo presente a scena si dolorosa, in più luoghi delle sue Oareile fa un patetico ritratto del miferabile tinto, in cui fi trovo allora Antiochia: dal che nondimeno seppe Iddio ricavare buon frutto, perchè quell'emendazion di vizi e costumi, ch'esso Santo con tutte le fue efortazioni, e minaccie non poteva ottenere, l'ottenne il terrore dell'umana giustizia in questa si deplorabile' congiuntura : Tutto fu allora compunzione, e divozione; cellarono i teatri, gli spettacoli, le danze, le ubbriachezze; ognun correva alla Chiela, alle prediche; ognun si rivolse alle preghiere; affinche Iddio ispirafle al cuor del Regnante-la clemenza,

Quat. 14-(b) Zofimus 64 641.

(a) Liban. Se vogliam credere a Libanio (a), e a Zolimo (b), fu deputato dalla Città esso Libanio, e un Itario, persone di gran credito, per portarfi alla Corte ad implorar la mifericordia del Principe. Ma allbiamo un teltimonio di maggiore autorità, cioc, il fuddetto Grifos Romo, il quale in varie sue Omelie ci assicura, essere bensi stati deputati alcuni dalla Città per si fatta spedizione y ma che uditoli di poi, ch'effi per alcuni accidenti s'erano fermati per istra la, Flaviano Vescovo d'Antiochia, uomo di rara santità; benchè vecchio, benche mal fatto di fanità, e in illagion rigida tuttavia , prese l'asfunto di passare a Costantinopoli, per disarmare, s'era possibile, l' ira di Teodofio. Si accordano gli antichi Scrittori, cioè, i fanti Ambrofio, e Grifoftomo, Vittore, Teodoreto, Sozomeno, Lihanio, the decises e Zofimo in dire, che essendo soggetto Teodosio ne' primi empiti della collera a prendere delle risoluzioni violente, ebbe in animo, e minacciò di voler rovinar Antiochia da i fondamenti, e levar la vita ad un gran numero di quegli abitanti ; irritato fopra tutto dail'ingratitudine d'effi, perchè più che ad altra Città; aveva egli compartito più benefizi, e favori ad efsa, Ma ficcome i Principi. ed nomini laggi non mai eleguiscono i primi configli della boltente collera, ma dan luogo a più mature riflessioni; così egli senza precipitar ne' gallighi, ordino, che fi levalsero al Popolo d'Antiochia tutti i privilegi; tutti i luoghi de'lor cari divertimenti, e massimamente il titolo di Metropoli (e) con sottometterla a Lao reius lib. 4, dicea; e poscia spedi colà due suot utiziati, cioè, Ettebico Generale

cap. 19.

PMI 3

AND THE PERSON

Orat. 14.

dell'armi in Oriente, e Cefario suo Maggiordomo, per processare Libanius chiunque si trovasse colpevole. Le prigioni si trovarono ben tollo Cres 13. piene, pronunziare le condante, preparate le mannaje. Ma eccoti Hemil. 17. venire alla Città i fanti Romiti di que contorni, e maffimamente San Macedonio il più iliestre degli altri, i quali uniti co i Sacerdoti d'essa Città ( uno d'essi allora il Grifostomo ) animosamente si otiz di

Enn

affacciarono a i Giudici , ricordando loro l'ira di Dio, e prote-Rando come sconvenevol azione ad un Principe, il voler estinguere le Immagini vive di Dio a cagion di morte immagini, e statue, che si sarebbono fra poco rittabilite. Tanto in somma dissero, che fermarono l'esecuzion delle condanne con indurre i Giudici ad informar prima di tutto l'Imperadore, ed aspettarne de'miovi ordinis Cefario stesso passo per le poste con tutta diligenza alla Corte, e diede le notizie occorrenti. Ma intanto il venerabil aspetto, le lagrime, e le tagioni del Vescovo. San Flaviano aveano fatta breo cia nel cuore di Teodofio a cuore non di macigno, ma inclinato alla clemenza, in guifa che non parlava più fe non di perdono a L'ultima mano la diede Cefario colla fua venuta, fiancheggiata ancora dalle umiliffime lettere scritte, ad esso Imperadore da San Macedonio, e dagli altri fanti Romiti, e dalla Città di Seleucia, a' quali s'aggiunte anche il Senato, e Popolo, implorando tutti misericordia. Concedette in fatti Teodolio un intero perdono alla Città d'Antiochia, la zillabili negli antichi fuoi prigilegi, e dirite ti , e cassò suste le condanne con immortal sua gloria, ed inesplicabil allegrezza di quel Popolo, compiuta poi all'arrivo del fanto lor Vescovo Flaviano

Ma questo rumor dell'Oriente, che si suppone accaduto nel presente anno, un nulla su rispetto all'altro, che indubitatamente în questi tempi acçadde în Occidente, Imperocchè cominciarono a traspirar delle cattive intenzioni in Massimo Tiranno di rompere la pace con Valentiniano Augusto, e d'invadere l'Italia, Forse per ilpiare i di lui andamenti fu rifoluto nel Configlio d'elso Augusto a. A le di rispedire al Tiranno quel medesimo Arcivescovo Ambrosio, che vedemmo nell'anno precedente così perfeguitato dalla medefima Corte, perchè il credito, l'eloquenza, e l'onoratezza fua non aveano pari. Non si ritirò il santo Pastore da questa impresa, e il suo viaggio si dee credere impreso dopo la Pasqua dell' anno presente accaduta nel di 25. d'Aprile; perciocchè in quel fanto giorno egli conferi il battefimo ad Agostino, poi santo Vescovo, e Dottor della Chiefa; e non già nell'anno feguente, come han creduto molit, ma nel presente, come han provato vari eruditi, ed ho anch' io confermato altrove (a). Passo dunque S. Ambrosso a Treveri, la Ancesta mostrando di non aver altra commessione, che quella di domandare il corpo dell'uccifo Graziano Augusto (b): il che farebbe un Duffert. 15. pegno della buona armonia, che dovea continuar fra Joro. Trovò (b) Ambrof. Mallimo de i pretelli, per non rilasciargli quel corpo, o sia le di Epift. 24.

hii ofsa. E perch'egli pretele, che Ambrosio, e Bautone l'avelfero ingannato, con avergii promesso moito, e nulla attenuto, Santo Ambrosio difeolpo fe fleiso, e il compagno Ma vedendo, clie nulla reflava da fperare, domando, ed ottenne il iuo congedo; e da che fu in luogo libero, spedi innanzi a Valentiniano una tettera, con cui il raggingliavà di quanto era fucceduto, conchiudendo, che l'eforzava di star ben in guardia contra di un uomo, il qua-

te sotto le apparenze deila pace si preparava alla guerra. Non s'ani-(a) Zofinus ganno Santo Ambrosio Abbiamo da Zosimo (a), che Valentinia tib. 4.6.41. no in quella incertezza di cofe spedi un' altra ambalciata a Mallimo, per chiarirsi pure, fe si poteva, delle di lui intenzioni; e l' Ambalciatore fu Donnino uomo Soriano di fut gran considenza, e di non minor lealtà. Tali carezze, così bei regati a fui fece Massimo; che il buon uomo si figurò, non esserca persona si amica di Valentiniano, come quel Tiranno. Anzi avendogli Massimo esibito un corpo delle fue foldatesche ; affinche servisero a Vaientiniano contra de' Barbari, che minacciavano la Parmonia; in mal accorto Donnino le accetto e con else se ne ritorno in Italia. Bel fervigio, ch' egli fece a Mafimo, perche il Tiranno; che dianzi conolceva quanto folse difficile, e pericolofo il mettersi a palsar con un'Atmata le firade, e i palli tiretti dell'Alpi, dopo avere m quella maniera addormentato Donnino; e mandata innanzi una buona scorta delle sue genti , a tutto un tempo gli tenne dietro col grosso dell'esercito suo, e con tal segretezza; che si vidde calato in Italia, prima che giugnesse avvito della mossa delle sue armi. (b) L. 4. de Se fullifte la data di una legge del Codice Teodosiano (b) ; Vas lentiniano Angulto era tuttavia in Milano nel di 8. di Settembre dell' anno corrente : Zosimo cel rappresenta in Aquileja; allorchè inviò Donnino nelle Gallie

Princip. agens. Cod. Thred.

Ora un si inaspettato turbine dell'armi del Tiranno, e la poca forza delle proprie, colla giunta ancora della voce precorfa, che le mire di Massimo principalmente tendevano a prendere vivo Valen-(c) Sorom timano, fecero pensare unicamente il giovane Augusto alla fuga (c). 4.7. cap. 14. Pertanto imbarcatosi in una nave coli Imperadrice Giustina sua madre, che più che mai cominciò a provere il flagello di Dio per Theodores gli fuoi peccati, e con Probo Prefetto del Pretorio, fece vela per 4 5. sep-14. l'Adriatico alla volta di Teffalonica; dove giunto, di là fpedi a Teodosio Augusto la ferie delle fue difavventure con implorare l'affificaza del di lui braccio in così grave bisogno. Abbiamo da Teodoreto, avergii Teodosio risposto non cisere da stupire dello

flato infelice de i di lui affari, e de i prosperosi del Tiranno, da che Valentiniano avea impugnata la vera Fede, e il Tiranno l'aveaprotesta. Per attellato di Zolimo (a), e di Marcellino Conte (b); (a) Zofinua vepne poi ello Teodolio in persona a fare una visita al cognato Au- L. 5. can tie gullo, e alia fuocera, e s'impegnò di adoperar mue le the forze (b) Muccha per rillabilirli ne' loro Stati, si per la gratitudine, th' culi profest lava a Graziano fuo benefattore, come per effere marito di Galla; forella di ello Valentiniano Scrive lo stesso Zosimo ; che Galla venne colla madre a Telfalonica, e che ora folamente Teodolio preso dalla di lei bellezza, la ricerco, ed ottenne per moglie dalla madre. Ma Marcellino Conte ; e Filoflorgio ferivono, efferfi effertuate tali nozze nell'anno precedente. Ordinò ancora Teodofio, che fosse satto un trattamento oporevole all' Augusto cognato, e a tutta la fua Corte, Tenuto poscia configlio, su presa la risoluzione di spedire Ambasciatori a Mallimo prima di venire all' armi , per esortarlo a restituire gli Stati occupati a Valentiniano, e per minacciar guerra in calo di rifinto, giacchè l'imminente verno non permetteva di far per ora di più Sozomeno, e Socrate ferivono all'incontro, che preventivamente Maffino inviò Ambafciatori a Teodosio per giustificare ( cosa impossibile ) le novelle sue usurpazioni contro la fede de i traitati. Certo è che ne Maffimo si senti voglia di lasciar la preda addentata, nè Teodosio di sare un menomo accordo con lui. E qui ci vien meno la Storia tacendo essa quanto operatse il Tiranno, da che coll'esercito suo calò in Italia, ed obbigo Valentiniano alla fuga. Abbiam nondimeno baflevol fondamento di credere, anzi chiare pruove, ch' egli s'impadronifse di Roma; e dell'Italia tutta, e che infin l'Affrica folisa a preflare ubbidienza a quel Principe che comandava in Roma, anch' essa a i di lui voleri fenza contrafto si sottomettesse . S. Ambrofio (c) in una lettera a Faultino dopo l'anno 388, ferive, che venendo elso Faultino a Milano , pote vedere Claterna polta di là Epift 19. da Bologna, e poi Bologna flessa, Modena, Reggio, Brescello, e Class. L'est-Piacenza, Città con assai Castella dianzi floridissime, ma divenute tion. novist. nobili cadaveri , perchè mezzo diroccate allora , e prive quasi affatto d'abitatori. Con ragionevol conghiettura il Cardinal Baronio flimò, che la desolazion di quelle Città, e Terre sia da attribuire alla tierezza di Massimo , o perchè i popoli facessero resistenza al di lui artivo s o perche i cittadini con abbandonarle, e ritirarsi alle montagne gli fecero conofcere di non voler lui per padro ne. Dei che abbiamo anche un barlume nel panegirico di Teodo-

Linus Comes in Chronica

Track or

(b) Malva fia Marm. Felling Nov. Inferip. pag. 465.

Claff. 1.

(a) Pacatus sio, rammentando Pacato (a) le mortali piaghe (atra vulnera) in Panegyr. che il Tiranno avea fatto all' Italia. Che venissero alla di lui divozione Bologna; e Verona, s' ha dalle Iscrizioni (b) a lui poste in quelle Città. E che anche Roma al giogo di lui si fottomettelse, chiaramente apparifee da S. Ambrosio (c), là dove ferive a Thefaurus Teodosio Augusto sui fine dell'anno feguente, che Massimo Tiranno avendo ne'mesi addietro inteso, come in Roma era suea bruciata una Sinagoga degli Ebrei ; avea spedito colà un editto (c) Ambrof. affinche folse rifatta . Quum audiffet Roma Sinagogam incenfam, e-Epift. 61. diclum Romam miferat ; quafi vinden disciplina publica . Aggiungali

L.5. cop.14.

a ciò l'aver Simmaco Senatore di Roma , e Letterato celebre l (d) Sourates ma Pagano, compollo un panegirico in lode di Massimo (d), e recitatolo alla di lui prefenza, probabilmente nell'anno feguente l e forse in Aquileja. Per questa insedeltà , e arditezza su egli poi processato ceme reo di lesa Maestà da i Ministri di Teodosioi, di pure di Valentiniano; e se non si salvava in una Chiesa de' Cris fliani, correa pericolo della fua teffa . Veggonsi inoltre delle Iscrizioni comprovanti il dominio d'esso Massimo in Roma . Di-(e) Pacatus cendo poi Pacato (e), che l'Affrica reflò efausta di danari per le in Panegyr. contribuzioni ad essa imposte dal Tiranno, abbastanza intendiamo. che colà ancora si flefe la di lui Signoria. Aquileja intanto, Cit-

cap. 38.

tà forte : devette resistere a Massimo , e possiam conghicuturare che assediata da lui si sossenesse fino all'anno seguente, Anno di CRISTO CCCLXXXVIII. Indizione 4.

di VALENTINIANO II. Imperadore 14.

di Troposto Imperadore 10. di Arcadio Imperadore 6.

Confoli FLAVIO Troposto Augusto per la seconda volta, ( e CINEGIO.

Uesti surono i Consoli dell' Oriente ; imperciocche per conso dell'Italia, e dell' altre Provincie sottoposte a Massimo Tiranno, fembra infallibile a che altri Confoli furono eletti . Truovasi presso il Fabretti (f) un'Iscrizione esistente in Roma , e posta nel di 17. di Gennajo CONS. MAGNO MAXIMO AU-

GUSTO. Sicche lo flesso Massimo prese il Consolato in Oscidentus Infeript. pag. 279-

te per l'anno presente. Un'altra Iscrizione (a) da me rapportata (a) Thesaure altrove, secondo le apparenze pare, che sia da riferire al mede- Nov. Inferio, simo Tiranno; e su tal rapporto essa su in onore di lui alzata da P 393. Fabio Tiziano Console Ordinario; e Prefetto di Roma. Questi possiam dubitare, che procedelse Confole non già nell'anno precedente, dappoiche Roma venne in poter di Massimo, ma bensì nel presente in compagnia d'esso Tiranno, e ch'egli nello stesso tempo escretasse la carica di Presetto di Roma. Quanto a Cinegio Confole O ientale , e Prefetto del Preterio nel medesimo tempo in Oriente; abbiamo da Idazio (b), ch' egli non più di due mesi e mezzo gode di quella illustre dignità , perche rapito dalla mor- in Fastis. te. E merita ben quello insigne Personaggio Cristiano, che qui si faccia menzione del suo zelo contro l'Idolatria. L'inviò Teodosio Augusto in Egitto, secondo Zosimo, nell' anno, in cui segui il trattato di pace fra lui, Valentiniano, e Massimo Tiranno, cioè, nel 384, benchè non manchino dispute intorno a questo punto di Cronologia, come si può vedere presso il Tillemont (c). Ebbe ordine Cinegio dal pittlimo Augusto di abbattere per quanto po- mont Men tesse il Paganesimo, vietando i loro Templi. Confessa il suddetto Zosimo Pagano (d), ch'egli efegui mirabilmente tal commissione, (d) Zosimus e per quanto sembra, non solo nell' Egitto, ma per tutte le Provincie ancora dell' Oriente, dove si stendeva la sua giurisdizione, Imperciocche abbiamo da Idazio (e), ch'egli scorrendo per esse le liberò dalla corruttela de fecoli precedenti, e penetrò sino nell' Egitto con ispezzar gl' Idoli della Gentilità. Poscia in gran credito era Cinegio, spezialmente in Costantinopoli, di maniera tale che essendo egli venuto a morte in essa Città, col pianto univerfale di quel Popolo fu condotto il fuo Corpo alla fepoltura nella Basilica degli Apostoli nel di 19, di Marzo dell'anno presente, e nel seguente su poi trasportato in Ispagna da Acanzia sua moglie. perchè verisimilmente era Spagnuolo di nascita. Noi abbiamo un' orazione di Libanio Sofista, intitolata de i Templi, e data alla luce da Jacopo Gotofredo, fenza ben apparire, in qual anno quel Gentile Oratore la componesse. In essa si lamenta egli che perfone vestite di nero (e vorrà dire i Monaci) correvano a i Templi , ne rovesciamo le slatne , e gli altari , e ne demolivano anche i tetti, e le mura tanto nelle Città, che ne' Villaggi, ancorche leggi non vi folseto del Principe, che autorizzalsero quella licenza. Vuol perciò perfuadere a Teodosio, che non permetta un

(c) Tilla-

L4 cap. 37. (e) Idacina ibidem.

. sh . 4.5.45.

in Laus.

cap. 43.

lib. 2.cap.32.

si fatto abufo, quasi che il culto degl' Idoli fofse legittimo, e da tollerarsi da un Regnante Criftiano; Ma Libanio non avrà recitata 10 9 quell' orazione al piilimo Teodosio ; e quelli certo per quanto abbiam veduto di Cinegio , non era difpofto a confolar le premure de i Gentili, e maggiormente di ciò verremo accertati andan do innanzi.

Attefe con gran diligenza l'Augusto Teodosio nel verno di quest anno a fare i preparamenti per la guerra rifoluta contra di Maffi mo Tiranno. Prele al suo servizio non pochi Barbari, come Gori, Unni, ed Alani, e con ciò venne l'Armata fua ad essere compo fla di varie Nazioni , ma con essersi poi provata secondo la testi (a) Pacat. monianza di Pacato (a), verso di Teodosio una mirabil ubbidien in Panegyr. za , e fedeltà di tutti que' Barbari , fenza che ne feguifsero tumulti faccheggi, ed altri fomiglianti difordini contro la militar discipli na . Siccome fra peco dirò ("Zosimo (b) differentemente parla di

(b) Zofimus quello. Promoto lu creato Generale della cavalleria e Timafio della fanterla. Filoflorgio (c) nomina anche fra i di lui Generali Ar-(e) Philoft, bogafte, e Ricomere; ufiziali già veterani nella Milizia. Al defunili 10. cap. 8. to Cinegio succedette nella carica di Presetto del Presorio d' Oriente Taziano, perfonaggio di singelar valore i e perizia nel nieflier della guerra vil quale, fe non falla Zosimo i si trovava pliora in Aquileja , e fu chiamato di là a Collantinopoli : fegno che Pt. Signan allora non dovea peranche quella Città essere caduta in mano di Mallimo. Ma la principale speranza di vincere in quella contesa la riponeva il Cattolico Imperador Teodosio nell'affiftenza di Dio. amatore, e protettore del giullo, e nelle orazioni de' fuoi buoni fer-(d) Pollad, vi. Uno d'effi principalmente fu Giovanni (d), Solitario celebre di Licopoli, che era in concetto di gran fantità, e a cui per gli

fuoi mesii sece il buon Augusto ricorso per intendere la volontà di Dio. Con ispirito profetico quello fanto Anacoreta gli diede si-Theodores, curezza della vittoria: il che accrebbe in Teodosio il coraggio, fentib.5.6.24. 22 più mettersi apprensione del pericolo, a cui si esponeva. In esfetto procedeva egli contra di un nemico, che avrebbe potuto fargli dubitare del buon fuccesso delle fue armi, flante la superiorità delle forze, perchè veramente Maffimo si trovava con un maggior nerbo di milizie, e milizie valorofe. Stava inoltre afpettando per cost dire in cafa propria gli sforzi di Teodosio con abbondante provvision d'armi, e di viveri dopo aver presa Aquileia. ed Emona, e con avere Andragazio fuo bravo Generale fatto fortificar tutti i paffi, e luoghi dell'Alpi Giulie, per le quali dall'Illirico s'entra in Italia. Ma a chi Dio vuol male, non balta gente, ne armatura alcuna. Mallimo feco portava il reato della morte del molto fuo Sovrano, dell' ufurpazione degli Stati altrui, e dell'avere contro la fede de i giuramenti rotta la pace stabilità con Valentiniano, Aggiungafi, che le lagrime de i Popoli delle Gallie peroravano continuamente contra di lui nel tribunale di Dio. Chi bramaffe de raccogliere quante effortioni, e tirannie avelle efercitato in quelfe parti quello mal uomo , non ha che da leggere il panegirico composto da Pacato (a) in onore di Teodosio. Con insofficibili im- (a) Pacatus poste . con immense contiscazioni aveva egli spolpate quelle Pros in Panegyr. vincie; a moltiffimi, ed anche del fesso debole, avea tolta sa via 6.25. & figure ta; tutto ivi era terrore, tutto gemiti, e mestizia. Era anch' egli ricorfo ad un fanto Profeta (b), cioè, al celebre Vescovo di Tours Martino, per sapere, quanto li potelle promettere dalla disegnata Seven Pia. împresa d'Italia. Ma il santo Prelato gli prediste, che se pure intenzion fua era di allalire Valentiniano, il vincerebbe ; ma che anch' egli da li a non molto resterebbe vinto. Prestò fede Massimo alla prima parte; forse in suo cuore si rise dell'altra.

Dopo aver dunque l'Augusto Teodolio dato buon festo agli affari d'Oriente, e pubblicate ne'primi sei meli varie leggi (e), spezial? mente contro gli Eretici, mentre dimorava in Telfalonica, e Stubi, fred. Chron. Città della Macedonia, dove stava adunando la sua Armata; e do Codic. po aver anche lasciato al governo di Costantinopoli, e di Arcadio Augusto suo figliuolo, che non avea allora più di undici anni ani Configlio di scelti ministri, era per muoversi verso l'Italia (d); (d) Zosimus quando fi scopri aver Massimo subornato colla promessa di gross 4.4.45. regali alquanti di que Barbari , che militavano nell'efercito d'effo Teodofio, acciocche il tradiffero. Sparfafi tal voce, coloro, a' quali rimordeva la cofcienza, prefa la fuga, corfero ad intanarfi nelle paludi, e ne' boschi della Macedonia. S'ando pertanto alla caccia di coftoro, e la maggior parte d'essi resto colta, ed uccifa, o peri per gli tlenti. Seguita a marrare il medefimo Zofimo i che Teodofio fpedi per mare con una buona flotta l'Augusta Giustina col tiglio Valentiniano, e colla figlia, fenza dire qual fosse, alla voita di Roma, perfuadendofi, che il Popolo Romano, ficcome d'animo contrario al Tiranno Maffirno, loro farebbe un buon accoglimento. Ma di quello fatto fi può dubitare, perchè probabilmente Valentiniano tenne dietro a Teodosio; e Massimo aveva una gran flotta-ini mare, condotta da Andragazio Generale. Similmente ti può mettere in dubbio l'aggiugnersi da elso Zofimo , che anche dopo la

Xxx

Tom.II.

Charles In (b. Thro er trained Eventure.

(b) Sulple. S. Martine

mor-

(a) Rufinus lib. 2. c. 17. (b) Tiro Prosper in Chronico .

morte di Massimo, Giustina continuto ad assistere co suoi consigli al figliuolo Augusto. Imperocchè per attestato di Rusino (a), Autore di quelli tempi, essa fini i suoi giorni probabilmente nell'anno presente; e Prospero Tirone (b) mette la sua morte prima di aver veduto il figliuolo ristabilito sul trono, avendo voluto Iddio punita anche in vita con tante peripezie l'empietà di quella Imperadrice Ariana dopo la perfecuzione da lei fatta alla Chiefa Cattolica. Un colpo ancora della mano di Dio fu creduto, che Massimo fluccasse da sè la possente sua flotta condotta dal suddetto Andragazio, la quale avrebbe potuto recargli ajuto, o almeno fervirgli di fcampo, occorrendo il bisogno di suggire, Dopo Zosimo (c) scrive Orosio (d), Zofimus che non sapendosi qual via volesse tester Teodosio, e parendo più (d) Orofius probabile quella del mare, da che egli faceva il fuo armamento in Tessalonica, Andragazio su spedito a custodire il mare, per dove egli poteva passare, con disegno fors' anche di sorprenderlo, prima che si movesse. Ora l'Imperador Teodosio, da che ebbe messa in marcia l'Armata sua divisa in tre corpi , per dar più terrore al nemico, con fomma diligenza continuo il cammino, sperando di arrivare all'improvviso addoso alle genti di Massimo, giacchè si sapeva, aver egli inoltrato un grosso diflaccamento sino al Fiume Savo, e (e) Paestus alla Città di Sifcia (e). Inaspettatamente arrivo colà l' Efercito Teodosiano; e benche si trovasse llanca la cavalleria pel lungo viaggio, pure diede di sproni, e passò co' cavalli a nuoto il fiume. Il giuguere su l'opposta riva, e lo sbaragliare il nemico, lo stesso su-

in Panegye.

lib.4. c. 46.

L.7.6.35.

morte. Un'altra Armata di Massimo s' era postata a Petovione sopra il Finme Dravo, fotto il comando di Marcellino di lui fratello. Non tardo Teodofio a portarfi colà, e dar la feconda battaglia, la quale fu qualche tempo dubbiofa , ma in fine terminata rello colla rotta, e flrage di quei di Massimo. Una partemondimeno de' vinti, calate le baudiere, e messasi ginocchioni, dimando quartiere. Teodosio non solamente loro perdono, ma gli aggrego tutti al vittorioso esercito Iuo, il quale continuato il viaggio arrivo ad Emona, Città dianzi occupata depo un hungo alsedio da Massimo. O sia che ivi il Tiranto non avelse lasciata guarnigione ballante a disenderla, o che si unisse co i cittadini , racconta Pacato , che tutti quegli abitanti con incredibil festa spalancate le porte andarono magnificamente ad incontrar Teodolio, e a dargli le chiavi della Città. Fra gli altri vantaggi, che il corso di quelle vittorie recò a Teodosio, due su-FORO FORO - military

Moltiffimi d'effi perlirono svenati, altri nel fiume trovarono la lor

zono i principali, cioè, l'uno di poter passare le aspre Alpi Giulie, bes ) of fenza trovar opposizione; l'altro, che scarseggiando egli, anzi mancando di vettovaglia per fostener la sua Armata; vennero alle mani fue vari magazzini preparati dal nemico per ulo proprio, permettendo Iddio, che in prò di Tcodolio tornalse ciò, che servir doven contra di lui. Intanto Malfimo-pieno di confasione, e come impaza zito al mirar così brutti principi, non fapca qual configlio prendes fe; e perche la vergogna il riteneva dal fuggire; andò a ch'uderfit da se stesso in Aquileja, come s'egli avesse pensato non già a di fendere la propria vita, ma a prepararli al galligo de gravi luoi peocati, coll'imprigionarsi in quella Città (a). Con delle marcie sfoto (a) Orossus zate, e con parie, della fua Armata arrivò improvvisamente alle muo uti supra. ra di quella Città Teodofio, e ne formò l'assedio, ma assedio di corta durata (b). Imperocche o fia, come lascio scritto Zosimo (c); (b) Pacarus che con pochi combattenti si fosse ivi ristretto Massimo (il che non in Panegyr. par molto credibile ), o che qualche vigorofo affaito, o altro mez; (c) Zofim zo umano superasse quelle mura: suor di dubbio è, che da li a non 1.4.6.46. molto v'entro P Armata di Teodosio e furono melse le mani addosso al Tiranno (d). Spogliato Massimo di tutti gli Ornamenti Imperlali, tratto fu colle mani legate davanti a Teodosio, che il rim: storgius Lio. provero forte per la fua tirannia, e principalmente per la voce da ful sparsa d'aver usurpato l'Imperio con intelligenza, e consentimento del medesimo Teodosio il che Mallimo confesso di aver finto, per tirar le milizie nel suo partito. Desideravano, anzi si aspettavano tutti, che Teodolio pria di farlo morire, il suggettalse a i più orridi tormenti; ma egli altra pena non gli decreto, se non il tal glio della tefta: la qual fentenza ebbe l'efecuzione tre miglia fuori d' Aquileja nel di 28. di Luglio dell'anno presente, come vuole Idazio (e), o piuttolto secondo Socrate (f) nel di 27, d'Agollo, (e) Idaclas

Alla morte del Tiranno tenne dietro immediatamente il ritorno in Fastis. di tutte le Città dell' Italia, delle Gallie, e dell'altre ufurpate Provincie, all'ubbidienza di Teodosio, e di Valentiniano. Rettava in else Gallie Vittore figliuolo di Malfimo in età fanciullesca, che già dicemmo dichiarato Augusto dal padre (g). Fu spedito colà da Teodosio con tutta diligenza il Generale Arbogaste, che lo Tpoglio del in Epitome, diadema, e della vita. Andregagio Generale di Massimo, che si tro- Idacius ib. vava in questi tempi colla sua stotta nel Mare Jonio, e che second Profess ib. 20 mus ib. do l'alserzione d'Orosio (h), sembra aver avuta, probabilmente case 47. dall'Armata navale di Teodosio, una rotta, udita ch'ebbe la nuova (h) Orofina del meritato fine di Massimo, giacche non isperava perdono, per ibid. - XXXX 2 27 Wadis TE effer

(d) Philo-Chronico . Marcelling Comes Chronico.

(a) Claud. offer regli flato il vecifor di Graziano (a), datoli in preda alla dispein Conful. 4. Honorii.

razione, si precipitò in mare, per risparmiare ad altri la briga di farlo morire. Così colla morte di collui, e de i due fuddetti illegittimi Augusti, termino quella gran tragedia. Imperciocchè per conto degli attri tutti celli trovarono non un rigorofo giudice, ma un amorevol padre in Teodofio, con aver egli conceduto il perdono a tutti, fenza volere spargimento di sangue, e senza permettere prigionie, glij, e contischi, lasciando con cio un memorahil esempio di clemenza, dove altri ne avrebbono lafeiato uno di crudelti forto nome di giullizia. E quella forle fu l'azione la più gioriofa di quante mai facesse questo insigne Imperadore, e che Jarebbe da defiderare impressa vella mente, e nel cuore di tutti i Regnanti Crittiani in fomiglianti funelle occasioni. Quel solo, che sece Teo-Gether dolio ; fu di caffare con due editti (b), i une del di 22. di Setteme bre in Aquileja, e l'altro nel di 10. d'Ottobre in Milano, tutti gli atti di Mallimo, e le elezioni da lui fette di ministri, ed utiziali, riducendo, le cofe al loro primiero flato. Ma non lascio di richiamar dall'essio le figlie di Massimo, e sece anche dar de i danari. alla madre tuttavia vivente del fuddetto Tiranno. Quello oltro a ciò, che parve più mirahile, e degno d'encomi in quello Regnan-(c) Ambraf, te, fu l'onoratezza (c), con cui egli procedette verso di Valentunia-Egift 61. Do inniore, da cui parrano alcuni denli Serituni anticli (d) chiaste fu accompagnato nelle impréle fuddette. Avrebbe potuto auro Principe di colcienza larga preterder pacfi di concunta i ritolti da lui a Massimo, o almeno appropriariene una parte per compenso delle spele satte nella guerra. Teodosio, siccome Principe magnanimo, tinto volle restituito al cognato Valentiniano, solamente riferbandofi parte del governo d'essi Stati , finche Valentiniano si trovasse in età abile a governar da se stello. Abbiamo poi da Socrate (c). da Sozomeno (f), che mentre esso Teodosio sava occupato nella fuddetta guerra contra di Massimo, si sparse in Costantinopoli una falla voce, ch'egli era rimafto fconfitto, e già fi trovava vicino a cader nelle mani del nemico. Gli Ariani allora, che covavano in lor quore non poca amarezza contra di lui per le Chiefe lor tolte,

Claff. 1. 4. CAP. 47.

Chrun Cod

Theodof.

. (c): Socrat. 6.5.6.234 (4) Sopome-

nus lib. 7. sap.14-

per specialist

e date a i Cattolici, attaccarono il fuoco alla casa di Nettario Ves fovo Catolico di quella Città , la qual tutta rello confumata. Vennero poi ruove felici di Teodofio, e gli Eretici malfattori ebbero ricorfo alla clemenza di Arcadio Augusto, il quale non folamente ad essi niun nocumento sece, ma impetro loro ancora il perdono dal padre. Pare, che l'Augusto Teodosio si fer maile in Mislano per tutto il verno feguente. Anno

Anno di Car's To ccclaxaix. Indizione II.

di Siricio Papa 5-1

di VALENTINIANO II. Imperadore 15.

di Teodosio Imperadore 11.

di Arcadio Imperadore 7.

Confoli ( FLAVIO TIMASIO , e FLAVIO PROMOTO .

Ià vedemmo Generali dell' Armata di Teodofo Timefio, e Promotos esti in ricompensa del loro buon servigio ottenue to la Dignità Confolare in quest'anno . Dalle Leggi del Codice Teodot:ano (a) fi ricava, che Aibino efercito la Prefettura di Roy (a) Gother ma. Le medelime ancora ci fan vedere Teodolio, e Valentinia fred Cheon. no Augusti per tutto Maggio in Milano . Con una d'esse data nel Codie. Theodi 23. di Gennajo , Tecdeso dichiarò di voler ben' accentare le eredità, e i legati a lui lasciati in testamenti folenni, ma non già fe in femplici codicilli, o in lettere , o in dichiarazioni di Fideicommiffari, volendo che lasciti tali pervenissero agli eredi. Quel'atto di difinterelle, e generofità del Principe, ficcome quello che precludeva l'adito a molti, i quali, come si può sospettare cercavano di acquiftarfi la grazia del Regnante, proccurandogli con delle falsità la roba altrui Nien sommamente commendato da Simmaco (b). Projbi ancora esto Augusto agli Eretici Eunomiani il (b) Sympto far testamento, volendo che i lor ben i pervenissero al Fisco. Sem-your 62. bra che o ful fine del precedente anno , o ful principio di que Epill. 13. flo i un nuovo tentativo facellero i non mai quieti Senatori Romani della Fazion Gentile prello l'Augusto Teodolio, per ottener. la permissione, che li rimettesse nel Senato l'Altare della Vittoria . Verifimilmente Simmaco , ficcome primo fra essi , ne su promotore, come era stato in addietro. Si fa , che questo eloquente personaggio sece, e recitò circa questi tempi un panegirico in lode di Teodolio (c), dove destramente ancora lasciò intendere il (c) symmedesiderio dello rillabilimento di quella superstizione . Ma S. Ambro chus ib. & fio a cui non furopo ignote si fatte mene del Paganelimo, par Epift. 31. lo forte a Teodolio di quello affare,, in guifa che il tenne faldo can 38 nella negativa. Anzi, perchè Simmaco era in norma, come reo Santata di lefa Maettà per aver fatto nell' anno addietro un altro ben di-4 5.6.140 verso panegirico in sode di Massimo Tiranno, e vi si aggiunse quella nuova fua temerità, Teodolio spedi ordine di spogliarlo d'

ogni fua dignità, e di mandarlo in efilio cento miglia limgi da Roma. Aliora fu, che Simmaco per timore di peggio fcappò in una Chiefa de Criftiani . St adoperarono poi molti per impetrargli il perdono ; e perchè Teodofio non mai tanto era disposto a far grazia, che quando pareva più in collera p non folamente gli perdonò, ma l'ebbe anche caro da li innanzi, e vedremo in breve, che il promo le fino al Confolato: fl perchè effe Simmaco in

più lettere esalta così benigno, e buon Regnante. Verso il sine di Maggio volle Teodolio pallare a Roma, per vedere quell' jaclità (a) Idacius Citta, e farli vedere dal Popolo Romano (a) e Seco meno il piein Faltis. ciolo fuo figlio Onerio, ed infieme con lui Valentiniano Augusto. L'entrata sua in Roma su nel di 13. di Giugno, e segui colla magnificenza di un trionfo, ancorche i Vecchi Romani non ufafsero mai di trionfare dopo le vittorie riportate nelle guerre civili. (b) Rufin. Perche Rufino (b) forive, aver egli fatto il suo ingrello in quella

Dominante con un'illustre trionfo, senza nominar Valentiniano (c) Pacatus e perchè Pacato (c) parla folamente nel suo panegirico ad etto in Paneryr. Teodosio: il Padre Pagi (d) pretende, che il solo Teodosio trion-(d) Pagius fasse, nè in ciò avesse parte alcuna Valentiniano. Ma il tacere di Crit. Baron. quegli Scrittori non è già un argomento ballante, per afferire e-

la chiara testimonianza di Socrate (e), E Sozomeno (-f), che amendue esti Augusti trionfarono. Azione groppo sconvenevole al-(f) Sorom buon Teodofio farebbe flata il non voler compagno in quell'onore 1.7.2.34. l'Imperador Collega , ed Imperadore più particolar Signore di Roma, che lo fleffo Teodofio . Altrimenti converrebbe credere che non sussissesse il dirli da Zosimo, aver Teodosio resistinto Valestiniano in poffesso de' suoi Stati : il che niuno negherà : e leleggi concordemente da essi pubblicate in Roma stella assai pruovano, che amendue andavano concordi nell'autorità, e nel dominio. Abbiamo da Idazio che in tal congiuntura Teodolio rallegio il Popolo Romano con un congiario, cioè, con un ricco donativo. Ed allora fu , che Latino Pacato Drepanio , o sia Drepanio Pacato ! nato nelle Gallie, recitò nel Senato quel suo panegirico in onore di Teodofio, che è giunto a' giorni nostri .

felufo da quell'onore Valentiniano; e tanto meno, da che abbiam

tius in Sym-

A questi tempi attribuisce Prudenzio nel suo Poema (g) la conversione di moltiffini Pagani tanto dell' Ordine Senatorio, ed Equefire : quanto del Popolo Romano alla Religion di Crifto, Certo è: che Roma anche prima era piena di Crittiani, e fea effi gran copia fi contava di Senatori; ma spezialmente la Nobiltà continuava

nell'attaccamento all' Idolatria . L'esempio del Cattolico Imperador : Teodofio, il fuo zelo, le fue efortazioni furono ora un' efficace predica a quelle reliquie del Gentilesimo, per abbracciar la Fede di Gesù Crifto: di maniera che da li innanzi si viddero molte principali Cafe di Roma adorare il Crocifillo, abbandonati i Templi degl' Idoli, e frequentate le Chiefe de Cristiani, con gloria immortale di Teodolio ; il che si ricava ancora da S. Girolamo (a) Au- (a) Hirran tore di quelli tempi, che descrive come affatto abbattuto il Paga- Frill. S. & nesimo in Roma, ancorche non lasciassero molti di persistere osti- in Jovianua natamente nell'antica superstizione. Attese ancora lo zelante Auguño a purgare quella gran Città da vari disordini, ed abuli, Uno particolarmente vien offervato da Socrate (b), e dall' Autore della (b) Socrates Miscella (e). Nel sito de pubblici forni, e molini v'era gran quan- 4 5.esp. 18. tità di case divennte ricettacolo di ladri , e di semmine di mala (c) Miscelle vita, che attrappolavano con facilità la gente concorrente per ne- lib. 8. cessità colà, ritenendo in oltre come prigioni spezialmente i soreflieri . per farli voltar le macine poste sotterra , senza che se ne accorgesse il Pubblico de vendendo poi le cattive donne la loro mercatanzia. Informato di quella infamia Teodofio ; vi provvide in bnona forma. Trovo parimente un deteflabil abuso nella condanna delle donne convinte d'adulterio. La pena destinata al loro fallo era quella di far trefcere i lor delitti, perchè venivano relegate ne pubblici postriboli. Teodosio sece diroccar quelle case, e pubblico altre pene contra delle adultere. In oltre per le istanze di Papa Siricio, che aveva scoperto in Koma una gran quantità di Eretici Manichei e ordinò, che follero cacciati tutti colloro fuori. della Città , pubblicando altre gravissimé, pene contra di loro . Diminui parimente il numero delle ferie, acciocche il corfo della giustizia non patisse pregiudizio. In somma gran bene, per quanto pote, sece a quella Città, con riportame la benedizion di tutti '-Verso il principio poi di Settembre fi rimise in viaggio per tornariene a Milano. Le Leggi del Codice Teodofiano (4) cel fanno (d) Gettevedere nel di 3. di esto mese in Valenza, ( nome scorretto ) po-fredus fcia nel Foro di Flaminio, Città una volta confinante a Foligno, Chron. Cod. e sul fine di Novembre in Milano , dove soggiorno di poi nelverno feguente; ed ordino che i Vescovi, e Cherici Eretici sossero. cacciati dalle Città, e da i Borghi Ricavafi da Gregorio Turonefe (e), che circa questi tempi i Popoli Franchi avevano fatta qual- (e) Green che irruzion nelle Gattie. Probabilmente per cagion de' loro mo-Turonenfis vimenti o passati, o temuti , giudico Teodosio necessaria in quelle ( 2.09.

Dan

parti la persona di Valentiniano Augusto. Ha perciò creduto che quelto Principe passa le colà negli ultimi mesi dell'anno presente; ma di ciò possiam dubitare ; anzi neppur sappiamo , s' egli vi andaße nell'anno feguente. Generale dell'armi era in questi tempi (a) Secrates nelle Gallie Arbogaste. Socrate (a) serive, che Teodosio partendost da Roma, ivi lafeio Valentiniano, Circa questi tempi racconta Sa Mifeella Prospero (b), che i Longobardi, i quali cominciano ad acquistarsi nome presto i Romani, essendo mancati di vita i loro Duci se crearono il primo Re della lor nazione, cioè, Agelmondo figliuolo d'Aione

Ls. c. 18.

Anno di CRISTO CCCCC, Indizione III.

- di Sintoto Papa 6. di VALENTINIANO II. Imperadore 16.
- di Teoposio Imperadore 12.
- di ARCADIO Imperadore 8.

Confoli FLAVIO VALENTINIANO AUGUSTO per la quarta volta, ( e NEOTERIO.

fredus Chron. Cod. Theodof.

Ontimò ancora per l' anno presente Albino ad essere Presento di Roma, ciò apparendo dalle Leggi del Codice Teodofiano (c) Gethe- (v) promulgate da Valentiniano Augusto. Dove dimoralse questo Principe, e cofa egli operafse, non ce ne da lume alcuno la Sroria antica. Noi veggiamo, che Teodolio Augusto: governava in questi tempi, come dispoticamente l'Italia, pubblicando nondimeno le leggi a nome ancora d'esso Valentiniano. Costa poi dalle fuddette leggi, che Teodolio si fermò in Milano sito al principio di Luglio . Il troviamo por in Verona sul fine di Agosto , e sul principio di Settembre, e di nuovo in Milano nel di 26, di Novembre, con aver passato anche il verno susseguente in essa Città. Con una delle fue leggi si fludiò egli di eftirpare da Roma l'infamia di quel peccato di carnalità, che è contrario all'ordine della natura, imponendo la pena d'essere bruciato vivo-a chi ne fosse convinto. Con un' altra (d) data in Verona ordinò, che i Monaci dovessero starfene ris tirati nelle folitudini, e non più capitar nelle Città, acciocche efeguissero in tal maniera la lor professione, che è di vivere suori del Secolore nel silenzio, Furono i Giudici, che l'indusero a far quella legge, perchè que buoni Servi del Signore venivano nelle Chtà, COM W. THE STATE OF PARTY OF STATE OF

est EDE Connote

Codic. Theo-

per intercedere il perdono a i condennati alle pene, ed impedivano l'esercizio della giustizia si necessaria al buon governo, con essergiunto l'uso della lor compassione red intercessione ad alcuni disordini ed abufi , con levare per forza esti condennati dalle mani de giustizieri. Ma Teodosio, conosciuto poi meglio il soverchio rigore di questo editto, nell'anno 392, io ritratto, concedendo ad essi Monaci la libertà di entrar nelle Città, allorchè intervenissero motivi di necessità, o di carità del prossimo. Pubblicò egli ancora un editto nel di 21. di Giugno intorno alle Diaconesse, ordinando, che non venisero ammelse a quel grado, se non quelle ; che fossero giunte all'erà di sessant' anni. Avendo esse de' figliuoli, non potevano lasciare i lor beni ne alle Chiese, ne agli Ecclesiastici. nè a i Poveri. Ancor questa legge su poscia rivocata da lui.

Un funello avvenimento dell' anno presente diede molto da discorrere, e sarà sempre memorabile ne' secoli avvenire. Troyavasi in Tessalonica Boterico Comandante dell' Armi di Teodosio nell' Illirico (a), Pereli egli fece mettere in prigione un pubblico auriga, o sia cocchiere reo d'enorme delitto, il Popolo di quella Città, nel di, che si facea nel circo una solenne corsa di cavalli, dimando con istanza la liberazion di costui; e non avendola potuto ottenere; si furiofamente si sollevò, che a colpi di pietre uccise quel primario ufiziale; e Teodoreto aggiugne, che più d'uno de' Cefarei Ministri vi peri, Giunta a Milano la nuova di tal misfatto . Teodofio altamente fdegnato ne determino un efemplare gastigo, Teneva allera un Concilio numeroso di Vescovi S. Ambrosio in essa Città di Milano contro gli errori dell' Eresiarca Gioviniano : e per altri bisogni della Chiesa, Si mossero que' Santi Vescovi . e più degli altri Ambrolio, per placar l'ira del Principe, il quale vinto dalle loro ragioni e preghiere si piego alla misericordia (b). Ma lasciatos poi svolgere dagli uliziali della Corte, e massimamente da Rufino suo maggiordomo, mandò segretamente l'ordine brossi. del galligo, lenza che S. Ambrolio lo penetralse. Non s' accordano gli Scrittori in raccontar quella tragica fcena. Rufino pretende, che rounato il Popolo nel circo, i foldati ne fecero un fiero scempio. Paolino nella vita di S. Ambrosio scrive, che per tre ore fi fece strage degli abitanti di quella Città . Teodoreto, e Sozome, lib. 13. no con poco divario ne parlano. Chi fa giugnere il numero de' morti a sette mila persone (c) . Teofane (d), e Zonara (e) aprendo phanes in a troppo la bocca, dicono quindici mila. Quel che è certo, fece or- (s) Zonaras zore ad ognuno un galligo si indifereto, si ingiulto, perche vi peri in Annalis. Tom.IL. Yyy

(a) Soyon. 45.6.17. Theodores. lib.5. c.17. Rufinus

lib.g. c. 18.

(b) Pauling Pit. S. Ame

(c) Mifcella (d) Theoficina, ed inumanità, S. Ambrofio, e i Vefeovi adunati nel Concilio

(a) Ambrofis Epift. 61. Claff. I.

(b) Paulin. VII. S. Am-

brofii . (c) Theodor. lib.5. 6.17.

lib. 3.6.18. Sozomenus 1. 7. 6.25. Augustinus de Civitate Dei lib. 5. cup.26. (c) August. ibid. (f) Paulinuti fupra. le Kufinus eocem libro & capite. (b) Sofonie-

pus ib. ~ (in Theod. uti fupra. (k) Facun-

la riguardarono con gemiti, e sospiri come un delitto enormissimo. Ritiratofi in villa il S. Arcivescovo, allorche Teodosio tomo da non fo qual viaggio, gli scrisse una lettera (a) piena si di modestia,e d' amore, ma inlieme con forza, ed autorità, rappresentandogli il commelso gravissimo eccesso, esortandolo a farne pubblica penitenza coil' esempio di Davide, e protestando, che senza di questa esfo Ambrofio non offerirebbe il Divino Sagrifizio, fe Teodofio avefse intenzione d'affistervi. Non dovette sar breccia quella lettera nel cuore del per altro piissimo Augusto, scrivendo Paolino (b).e Teodoreto (c), che arrivato esso Imperadore a Milano, e volendo fecondo il fuo folito andare alla Chiefa, trovò S.Ambrofio ful limitar della porta, che con ecclesiastica libertà gli ricordò il grave fuo reato, e il pubblico frandalo dato con tanta crudeltà al Popolo Cristiano, e che così macchiato del sangue di tanti innocenti, non gli era lecito d'entrare nel Tempio di Dio. E perchè Teodolio rifpose, che anche Davide avea peccato, prese la parola Ambrosio con dire: Giacene, Signore, avere imitato Davide peccante, imitatelo anche penitente. Tale impressione fecero quelle parole nel cuor di Teodoso, che si arrende; accetto la pubblica pe-(d) Rufia, nitenza, come era allora in ufo nella Chiefa di Dio; pubblicamente planse il suo peccato, pregando il Popolo per sui; e smalmente riconciliato con Dio, ed afsoluto dalla fcomunica, fu ammelso ai Divini Utizi (d). A quello fatto aggingne Teodoreto altre particolarità, che non c'è obbligo di crederle, perche non s' accordano col racconto d'altri. Quel ch'e fuor di dubbio, non fe può abbaltanza ammirar la generofa libertà del S. Arcivescovo in opporfi al delinquente Imperadore, e l'eroica umiliazione dell'Imperadore stesso. Gloriosa sur la prima ; più gloriosa anche l'altra s di maniera che S. Agollino (e), Paolino (f); Rulino (g), Sozomeno (h), Teodoreto (i), Facondo Ermianense (k), Incmaro, ed altri antichi, e moderni Scrittori non si faziano di esaltare perciò l'incomparabile pietà di quelli due illustri personaggi ; e di proporre per elempio a i Regnanti Cristiani, e a i facri Pastori la ma-

gnilica azione dell' uno e dell'altro. E pur s'è trovato a di nostri un Crouzas Protestante, il quale nella novella fua Logica gran rumore ha fatto contro Parditezza ano esp. 5. zi contro la temerità di quello S. Arcivescovo , per aver egli offis to impedire l'ingresso nel sacro Tempio al inaggiore di tutti i Moparchi. Dovea certo delirare collui, allorchè fece una si indecente scappata contra di uno de i più insigni Vescovi della Chiesa di Dio, e trovò-sconvenevole ciò, che ogni altra persona provveduta di fenno, e conoscente della forza della Religion Criffiana, giudico allora, e lempre giudicherà fommamente lodevole, Laferano forfe i Re, e Monarchi d'effere degni, e bisognosi di correzione, e di cader anche nelle scomuniche, ailorchè prorompono in enormi misfatti, con iscandalo universale del loro sudditi ? Quel solo, che debbono in casi tali attendere i-Ministri di Dio, si è, di ben consieliarli colla prudenza, per non contravenire a i fuoi dettami, cioè, come lo steffo S. Ambrosio offervo (a); di non far temerariamen- (a) Ambros. te degli affronti a i Principi per delitti lievi, o meritevoli di com- in Pfalm. patimento; ma per gli gran peccati un Vescovo può e dee come 38. Ambasciatore di Dio coll' esempio di Natan, e d' altri santi Uo; mini, avvertirli de loro eccessi, e ricordar loro l'obbligo di farne penitenza. Ed appunto in que' tempi la penitenza pubblica fra i Cristiani era in gran vigore. Similmente ha il prudente Prelato da riflettere, se Principi tali sieno, o no capaci di correzione affine che esta correzione in vece di guarirli non li renda peggiori, ed essi non aggiungano qualelle nuovo grave delitto a i precedenti : poichè in tal caso altro non occorre, che pregar Dio, che gli emendi. e conduca al pentimento. Ora fe l'enorme fallo dell'Augusto Teodofio meritaffe correzione dal Prelato, a cui come Cristiano era suggetto anche quel Principe coronato, ognun fel vede. E per ifperame buon frusto, non mancarono punto i lumi della prudenza, Nulla dico del gran credito, in cui era anche presso di Teodosio fanto Ambrolio per la nobiltà de' fuoi natali, per l'eminente facro fuo grado, e più per la firaordinaria fua virtu, e pietà a Bafta folamente riflettere, che Ambrolio affai conosceva, qual buon fondo di maffime criffiane, di clemenza, e di timor di Dio si trovasse nel cuor di Teodolio, e che per confeguente non s'aveano da temere flravaganze da si faggio, e si ben coflumato Principe, ma bensì da sperar quella emendazione, e penitenza, ch' egli in fatti gloriofamente accetto, e sece. Abbiamo dallo stesso S. Arcivescovo (b), (b) Ambros. che da li inmanzi non palso giorno, in cui il piillimo Teodolio non Orarton. si ricordasse, e dolesse del gravissimo errore da lui comme lo nella obitu Theostrage suddetta del Popolo di Tessalonica: tanta era la di lui cono dossi fcenza de i doveri del Principe, e Principe Cristiano (c). Formò (c) Theddor, ancora una legge, che le lentenze di morte non fi dovelscro efe- 1.5. 6.17. Yyy

guire se non trenta giorni dopo la for pubblicazione. E flato creduto, che di lui, e non di Graziano Augusto sia una simil-legge da noi rammentata all'anno 382, ma il Padre Pagi lo niega . Però da fregolata tella viene la trabocchevol censura fatta dai Cronzas contra d'una delle più gloriofe azioni di S. Ambrolio: azione, per cui gli si prosessò sempre obbligato finche visse Teodosio, ed accrebbe verso di lui il suo amore. Finiamo l'anno presente (a) Marcel- con dire, che per attellato di Marcellino Conte (a) un obelifco linus Comes magnifico fu alzato nel circo di Coffantinopoli (b), ficcome ancoin Chronico.

(b) Du Carra una colonna davanti al Tempio di S. Sofia, fu cui fu posta la or Hist Byr. Statua di Teodofio tutta d'argento, pesante sette mila, e quattro-(c) Zandras cento libre'. Questa poi secondo Zonara (a) su devata di là da Giuin Annalib. stiniano nell'anno diecisettesimo del suo Regno, non per mal antmo verlo Teodolio, ma per amore a quel metallo. Aggiugne lo flesso Marcellino Conte, che fra Arcadio Augusto, e Galla Imperadrice fua matrigna inforfero în quest anno de i disfapori , per

gli quali effa ufci, o pur fu cacciata di Palazzo. Il natural buono, e pacifico di Arcadio non lafcia credere molto verifimilmente un tal fattow

Anno di CRISTO CCCXCI. Indizione IV.

di Siricio Papa 7.

di VALENTINIANO II. Imperadore 17.

di Troposto Imperadore 13. di Arcadio Imperadore 9.

## Confoli ( TAZIANO, e QUINTO AURELIO SIMMACO:

Aziano, e non già Tiziano fu il Confole Orientale di quell' A anno: Taziano, dico, il quale nel medefimo tempo elercitava la carica di Prefetto del Pretorio in Oriente . Simmaco quello fletfo è, di cui fi è parlato più volte di fopra, già Prefetto di Roma, gran promotore del Paganelimo, e celebre fra i Lesterati per le fue lettere, e per la fua eloquenza alquanto felvatica. Dalle leggi (4) (4) Cothofr. Chronol .. del Codice Teodofiano rilulta, che nel Febbrajo del prefente anno Coan. Theod era tuttavia Presento di Roma Albino. Truovasi por nel di 14. di Luglio ornato di quel titolo Alipio, il quale in una Iscrizione rap-

(e) Cruter. portata dal Grutero (e), si vede nominato Faltonio Probo Alipio . P48. 106. Abbiamo leggi date col nome d'amendue gl' Imperadori in Milano nel mele di Marzo, poscia altre date ne' fulleguenti mesi in Con-

cordia, Vicenza, ed Aquileia, Pretende il Padre Pagi (a), che la (a) Pagino pubblicata in Concordia, Città d'Italia, fia da riferire a Valentinia- Crit. Baron. no juniore, il quale per confeguente dovea effere tuttavia in Italia, senza esfere patiato nelle Gallie, per osfervarsi la medesima indirizzata a Flaviano Prefetto del Pretorio dell'Italia, e dell' Illirico, gittrisdizione d'esso Valentiniano. Noi potremmo tenere per certa cotal'opinione, se sosse indubitato, che Te dosio non si mischiasse per questi tempi nel governo ancora dell'Italia: del che pure ci da indizio la sua lunga permanenza in Milano. Noi per altro niuna notizia abbiamo delle particolari azioni di Valentiniano spettanti a quest' anno, se non che le leggi suddette pajono indicate, ch' egli flette in Italia, finchè vi dimo:ò Teodofio; giacchè abbiamo la fuddetta legge data in Aquileja nel di 15, di Luglio, che deve appartenere a lui; poiche un'altra data in Costantinopoli nel di 18. d' esso mese ( la quale si dee riserire a Tcodosio ) ci sa veder questo Augusto già uscito d' talia, e pervenuro colà. Ma o la data d'essa Augusto già ulcito d'Alaia, e pervenuro coia. ma 6 ia data della (b) Sociate ultima legge è fallata, o pur fallo Sociate in iferivendo (b), che biscati mi Teodofio entrò col tiglio Onorio in Costantinopoli solamente nel di 10. di Novembre dell'anno preferre. Racconta Zosimo (c) essersi (c) Zosimus ello Teodolio nel suo ritorno fermato in Tessalenica, Capitale della Testalia , e d'altre Provincie , perchè trovò quelle contrade maltrattate da i Barbari sbandati nelle precedenti guerre, i quali ricoverandoli ne' bolchi , e nelle paludi , e prevalendoli della lontananza di Teodofio, commettevano continuamente faccheggi, ed affaffini. Ando arditamente in persona (se pure è credibile) lo stesso Auguflo a spiare; dove era il ricovero di que masnadieri ; e trovatolo mosse a quella volta i soldati , per man de quali si sece un gran macello di que ribaldi. Generale di tale spedizione su spezialmente Promoto, che in quella medefima oceasione lasciò la vita in un'imboscata a lui tesa da i Barbari. Presende Zosimo, che Rusino mafiro degli ufizi, o fia maggiordomo di Teodofio, già molto potente nella Corte, per particolari fuoi disgusti il faceste ammazzare, tenendo segreta intelligenza co i Barbari. Ma parlando Claudiano di quella morte ne'suoi Poemi contra di Rutino, senza attribuirgli un si fatto tradimento, si può dubitare dell'afferzion di Zossimo. Socondo il medefimo Claudiano (d), Stilicone vendicò poi la morte (d) Claudi di Promoto fuo amico, con perfeguitare i Ballarni uccifori del me- Stiliconis. defimo, e ridurli insieme co i Goti, Unni, ed altri Barbari, che & in Rusti. infettavano la Tracia in una stretta valle ; dove tutti gli avrebbe lib. L. potulto tagliare a pezzi . So il traditor Rulino non avelle condotto Teodofio a far pace con effi.

(2) Cothofr. Chronolog.

God. Theod.

Comes in Chronico.

nus Marcel-

dam. 17h. 22.

lib.5. c. 16. (f) Socrat. A.7.c. 15.

lib.3. (h) Theodoretus ibid.

L'anno fu questo, in cui principalmente i due Cattolici Augusti secero risplendere il loro zelo in favore della Religion Cristiana, e della vera Chiesa di Dio. Abbiamo tre loro editti (a) pubblicati contra degli Eretici, ed Apollati, e similmente due altri contra degli ostinati Pagani, vietando loro sotto varie pene ogni culto degl' Idoli, ogni fagrifizio, e l'entrar negli antichi Tempii del Gentilefimo, per adorarvi i falsi Dii. Ma particolarmente stese Teodosio questi divieti , e pene all' Egitto , per le istanze di Teofilo zelantif-(b) Marcell. fimo Vescovo di Alessandria. Marcellino Conte (b) all'anno 389. scrive, che il gran Tempio di Serapide anticamente cretto in queila Città, fu allora abbattuto, e l'opinione di lui fu seguitata dal Cardinal Baronio dal Petavio, e dal Tillemont. Ma il Gotofredo, e il Padre Pagi ( forse con più ragione ) ne riferiscono la demolizione nell'anno prefente in vigor delle suddette leggi. Am-(c) Ammia- miano Marcellino (c) parla di quel Tempio, come di una maravi-

glia del Mondo; ed alcuni pretefero (d), che foffe il più grande, e (d) Theodo- bello, che efistelle sopra la Terra. Una particolar descrizione ce ne ret. 15. c.22, Ialciò Rufino Storico di questi tempi, tale rappresentandone la magniticenza, e ricchezza, che fembra ben fondato il giudizio di chi ne fece si grande elogio. Incredibil era il concorfo de' divoti Pagani a quello Santuario della loro superstizione, e di qui ancora veniva grande utilità, e vantaggio alla stessa Città d' Alessandria. (e) Socrate (e), Sozomeno (f), Ruino (g), Teodoreto (h), ed altri

raccontano a lungo l'occasione, in cui quel nido samoso del Gentilelimo fu diroccato, Me ne sbrigherò io in poche parole, Aven-(g) Rufin. do il buon Vescovo Teofilo ottenuto da Teodosio un cadente Tempio di Bacco per farne una Chiefa, vi scopri delle grotte piene di

ridicolose, ed infami superstizioni de' Gentili, che sors anche servivano all'impudicizia, e alle ladrerie de Sacerdoti Pagani. Perchè fece condurre per la Città quelle obbrobriofe reliquie, i Pagami maffimamente Filosofi scoppiarono in una sollevazione contra de-Cristiani; ne serirono, e ne uccisero molti; e di poi si assorzarono nel Tempio poco fa mentovato di Serapide, da cui shoccando di tanto in tanto recavano gravi danni al Popolo Cristiano. Informato di quella turbolenza Teodofio, ficcome Principe elemente, non volle già galligar le perfone secondo il loro demerito, ma folamente, che fossero loro tolti tutti i Templi, perchè occasioni più volte ad effi di fedizioni. Essendo suggiti i Pagani per paura del gaffigo; allora Teofilo fece demolire quel fuperbo editizio. Pofcia tutti i bufti di Serapide sparsi per la Città , e l'altre statue degli of rod of an a Di Dii bugiardi , ed ogni altro Tempio de' Gentili furono atterrati; nè solamente in Alessandria, ma anche in altre Città dell'Egitto, e dell'Afia, con trionfar la Croce, ed annientarfi sempre più l'Imperio dell' Idolatria, e de i Demonia

Anno di CRISTO CCCXCII. Indizione v.

di Siricio Papa o.

di Teodosio Imperadore 14. di Arcadio Imperadore 10.

Confoli ( FLAVIO ARCADIO AUGUSTO per la feconda volta, .

Orientali furono amendue i Confoli. Il fecondo, cioè Rufino, è quel mal uomo, che andava crefcendo di autorità, e potenza nella Corte di Teodofio Augusto. Viddesi in quest'anno una nuova deplorabil tragedia nella persona di Valentiniano II. Augusto. Era giunto quello Principe all'età di vent'anni, e dopo la parten-, 2a di Teodolio dall' Italia avendo ripigliato il governo totale de' fuoi Stati, se n'era passato nella Gallia, per vegliare agli andamenti de Barbari, e dar buon festo a quegli affari. Noi abbiamo le mirabili qualità, e belle doti di quello giovane Principe a noi descritte con pennello maettro da Santo Ambrofio (a), cioè, da quel fa- (a) Ambrof. cro eloquentissimo Pastore, che amava, e teneva lui come in luo Oration de go di figlio, e da lui ancora teneramente era amato. Da che man-obitu Valenco di vita Giultina fina madre feguace dell' Arianifmo, e da che egli cominciò a conversare col Cattolico Imperador Teodosio . si alsodò egli maggiormente nella vera Fede, e Dottrina, e crebbe fem-: pre più nella divozion verso Dio, e nella correzione de'suoi giovanili difetti. Dianzi fi dilettava de i giuochi del circo, e de como: battimenti delle fiere (b): rimunzio a tutti questi spassi. Dava negli (b) Philaocchi d'ognuno la fua amorevolezza, la fua modettia, e la cura ge-florgius Li 1. losa della purità, tuttocche non sosse ammogliato, tenendo egli in servitù it suo corpo, e i suoi sensi, più che non facevano i padroni i loro schiavi. Non si può dire, quanto soss'egli inclinato alla clemenza, quanto alieno dal caricar di nuove imposte i suoi Popoli, quanto abborrilse gli acculatori (c). Sopra tutto professava amore (c) Socomen-

alla giustizia, applicato agli affari, e protettor dichiarato della lib. 7 c. 22. Religion Cattolica e fiecome egli amava grandemente i fuoi fuddiți , cosi da i fudditi fuoi era univerfalmente amato , e riverilib. 7. 0.35.

(a) Orofius to (a); Mentr' egli dunque dimorava nelle Gallie in Vienna del Deltinato lungi da i configli di fanto Ambrolio , s'avvilarono i Senatori Romani della Fazion Pagana, che quello fosse il tempo propizio per rinovar le batterie a fin di ottener il rillabilimento del facrilego Altare della Vittoria: ma ritrovarono un Principe, a cui premeva più di piacere a Dio, che agli uomini, e ne riportaro-

Roift. 61. Claff. I.

(c) Idem in Oration, de

abie. Valen-

(b) Ambros, no la negativa. Per attestato di fanto Ambrosio (b), poco tempo prima della fua morte accadde questo illustre segnale del suo attaccamento alla Religione di Crifto. Inforfero intanto rumori di guerra dalla parte de' Barbari, che essendo alle mani fra loro, minacciavano anche l' Alpi, per le quali è divisa l' Italia dall' Illirico, Mosso da questi sospetti fanto Ambrosio (c) avea risoluto di pasfar nelle Gallie, per trattarne con Valentiniano, ma intefo poi, che lo stesso Augusto pensava di passar egli in Italia, non si mosfe. Allorchè Valentiniano seppe, avere il santo Arcivescovo mutata rifoluzione, gli spedi uno de' suoi usiziali, di quei, ch' erano chiamati Silenziari, per pregarlo di non ommettere diligenza per venirlo a trovare, stante il suo desiderio di ricevere dalle mani di lui il sacro battesimo ( perchè non era se non Catecumeno ) si grande era l'amore, e la stima sua verso quell'insigne Prelato. Dopo avere scritto, e spedito a Santo Ambrosio, tale era la di lui impazienza di vederlo, che due di dopo dimandava, de era ancor giunto. E ciò avvenne nell'ultimo giorno di fua vita, come s'egli avesse un chiaro presentimento della disavventura, che gli accadde.

tinian.

Convien' ora avvertire, che dappoicchè l'Augusto Valentiniano su ito nelle Gallie, per far ivi da padrone, ritrovo un utiziale, che si mise a far il padrone sopra di lui. Questi era Arbogaste Conte, (d) Zofimus Generale dell'armi in quelle Provincie, lo flesso, che avea tolto di vita Vittore figlio di Maffimo Tiranno, e rimesse le Gallie all'ubbidienza d'esso Valentiniano. Costui non si sa bene, se sosse di nazione Franco, od Alamanno, ne se nato nelle Gallie, concordando (e) Suidas nondimeno i più (d) in riguardarlo di nascita, o almen di origine verbo Arbo- Barbaro, e in dire, che gran credito s'era acquillato colla fua bra-(f) Sorrat, vura, e perizia dell'arte militare; ed anche nel dilinterelse. Più a lui, che al Principe, fi moltravano attaccati, ed ubbidienti i foldati, (g) Orofius Suida (e) anch'egli ne lasciò un elogio tratto da Eunapio, e da Zofimo, Autori, che per essere Pagani, volentieri lodarono Arbogaile della lor Setia. Ma Socrate (f), Paolo Orofio (g), e Marcellino Conte (h), cel dipingono, qual era in fatti, cioè, uomo ruvido

1.4.6.53. Philostorg Claudian gaftes .

Lib. 5. c. 25. ibid. (h) Marcel-Chronico .

vido, altero, barbaro, e capace d'ogni missatto. Tal predominio prese egli nella Corte (a), che Valentiniano tardo poco a vedecsi divenuto un Imperadore di flucco; Gregorio Turonenie (b) cita qui uno Storico più degno degli altri di fede, perchè probabilmente vivuto nelle Callie, e in questi tempi appellato Sulpicio Aleffandro, il quale attella, avere Arbogaste tenuto Valentiniano come prigio- (a) Sopon, ne in Vienna a quifa di un privato: aver date le cariche mili-lib.7. c. 24. tari non a i Romani, ma bensi a i Barbari Franchi, e le civilia (b). Gregor. persone unicamente dipendenti da lui: aver egli ridotta a tal fug din seguinti gezione la Corte; che niuno degli suffiziali ofava di far cofa oruinatagli da Valentiniano in voce, o in iferitto, fenza che quella fosse prima approvata da Arbogafte (c). Ora trovandosi l'inselice giovane (c) Zosim Augusto in si duro erreccipolo, altamente se ne lagrava, e andava lib. 4. 6.53. scrivendo lestere a Teodolio Augusto, con avvisario degli strapazzi a lui fatti , e con iscongiurarlo di venire in diligenza a liberarlo: se no, ch' egli verrebbe a trovarlo. Una di quelle lettere spedita fonza precauzione dovette effere intercetta da Arbogalle, e scoprirgli il cuore, e i defideri del Principe. Penetrato dipoi, ch'egli meditava di far il viaggio d'Italia, allora fu che per paura di vederli più efficacemente accufato presso di Teodosio, concepi il nero difegno di torgli la vita. Certamente Santo Ambrolio accenna, che il disegno di Valentinano di venire in Italia, cagion su della sua rovina. Zolimo (d), e. Filoslorgio (e) due altre particolarità aggiun- (d) Idem il. gono, che si dovettero spacciare dipoi, seuza laper noi, se vere. o falfe. Cloè, che un di Valentiniano non potendo più fosserire la schiavità, in cui si trovava, affito sul Trono sece chiamare Arbogaste, e guaratolo con torva occhiata gli presentò una poliza portante, che il privava della carica di Generale. Gli rispole con fiera altura costui, che quella carica non glie l'aveva egli data, nè togliere gliela poteva, e stracciata la carta, e gittatala per terra, se ne ando. O allora, o in altra occasione accadde ancora, secondo Filostorgio, che Valentiniano per parole offensive dettegli da Arbogaffe, si fattamente s'accese di collera, che volle dar di mano alla spada di una guardia per usciderlo . La guardia il trattenne; e benche egli dipoi cercaffe di addulcir questo trasporto con dire che per l'impazienza di vederfi così maltrattato, e vilipefo, avea voluto accidere le flesso, pure Arbogaste n'ebbe assai per conosce- (f) Ambrofre di qual animo sosse il Principe verso di lui .

Non fu dunque da li innanzi un fegreto quella diffensione era obita Valen-Valentiniano, ed Arbogalle (f). E perche quelli ne dava la colpa Tomo IL

## ANNALI D'ITALIA: 546

ad alcune persone innocenti di Corte; qualicche accendessero il nioco, Valsutiniano fi protestava pronto di eleggere piuttoffo la morte, che a fofferir di vederle in pericelo per fua cagione. Ne già manco chi s' interpole per rinconciliarli infieme, e vi li accomodava con fincerità il giovane Augulto. Anzi fra gli altri motivi di chiamar Santo Ambrofio nelle Gallie, v'era ancor quello di voler lui mallevadore della progettata concordia. E lo tleTo Santo Arcivescovo accibamente si assilile dipoi (a), per aver tardato ad andare; Vit. S. Am- perchè avendo anche Arbogalle molta flima di lui, avrebbe sperato di acconciar quegli affart, e di risparmiare all'infelice Principe il colpo, che l'atterro, mentre effo Ambrollo era in cammino, Ma

brof.

pius de Menfuris . BUM. 10.

fiiniamola con dire, che Arbogalle, fors' anche per aver intela la venuta di un Prelato di tanto credito, natagli apprenfione, che talmaneggio sosse per suo danno, s'affretto a levar la vita a quello amabii Augusto. Venuto il di 15. di Maggio dell'anno presente, (b) Epipha- secondo la chiara testimonianza di Sant' Epifanio (b), Zosimo, e Filotlorgio dicono, ch'egli mentre si divertiva sulla rivadel Rodano, fu uccifo da Arbogafte, oppure da i di lui ficari. Ma la corrente degli Scrittori, cioè Orofio, ello Epifanio, Marcellino Conte, Socrate, ed altri ferivono, ch'egli fu una notte flrangolato per ordine di Arbogafle, e per far poi credere, ch'egli da fe fle fo fi fosse per disperazione levata la vita, la mattina li trovo appeso il di lui corpo ad un trave. San Profpero, Rutino, e Zozomeno pare che prellaffero fede a quella ingiuriofa voce, la quale è distrutta dall' autorità di Santo Ambrolio, con aver egli foltenuto nell' orazion funebre di ello Principe da lui poscia recitata in Milano, che flante la premura moffrata d'effere battezzato; l'anima di lui era in falvo. Di quello così elecrando misfatto n'un procello fur fatto dipoi per la prepotenza di Arbogafle: Procurò egli bensi, per abbagliar la gente di comparir dogliolo della fua morte, di fargli un lolenne fimerale nel di feguente della Pentecoste, e di permettere, che il fuo corpo fosse trasportato a Milano. Confessa Santo (e) Ambrof. Ambrofio (e), che i gemiti, e le lagrime dei popoli in tal congiuntura furono incessanti; parendo a cadattito d'aver perduto piuttoflo-

Oration de obitu Valen-MINESTE .

il lor Padre, che un Imperadore; e che fino i Barbari, e chi parea dianzi fuo nemico, non poterono risparmiare il pianto all' udire il miscrabil fine di si buon Principe. Giusta, e Grata di lui forelle, o sia che accompagnassero il di lui corpo , oppure che si trovassero in Milano, non potevano darsi pace per si gran perdita; ed affillendo alla sepoltura, che dopo due mesi gli su data in quella Città presso il corpo di Graziano Augusto, ascoltarono que'. motivi di consolazione, che seppe loro somministrare nell'orazione.

funebre il Santo Arcivescovo di Milaho.

Si può credere, che dopo l'orrida fuddetta tragedia il perfido Generale Arbogalle ayrebbe volentieri occupato il Trono Imperiale: ma o perché non volle con quello falto dichiararfi colpevole della morte del suo Sovrano, oppure perche essendo di nascita Barbaro, giudico pericolofo il prendere lo fcettro de'Romani (a): cer- (a) Philoft. to è, ch'egli scelse persona, che portasse il nome d'Imperadore, e l. 11. 2. 2. ne lasciasse a lui tutta l'autorità. Gran confidenza passava tra lui, Orosius L 7. ed Eugenio, nonco, che di maeltro di Gramatica, e di Rettorica ? 4. 35. s'era alzato al grado di fegretario, o d'archivilla nella Corte di Valentiniano (b). Se di lui parla Simmaco in due sue lettere (c); (b) Sozom. dove gli dà il titolo di Chiariffimo, potrebbe effere flato anche più 4. 5. cap. 25. Zofimus eminente il di lui grado: e Filottorgio (d) sembra dire, che su mage 4.4. 0.54. giordomo, Era amiciliano del General Ricomere, ma più di Arbo + (c) Symmagafle, e però opinion su, che fra lui, ed esto Arbogatte si formaf- chus lib. 2. le il concerto della morte di Valentiniano, avendogii l'indegno Epift. 60. Corte prometto di crearlo Imperadore. Così fu fatto. Arbogafte imboccò le milizie, acciocchè il volessero, e dichiarassero Augusto; e ibiden. pero Eugenio fali ful Trono, ne tardaroro le Provincie della Gallia a riconoscerlo per loro Signore. Quanto all Italia abbiam pruove pell'anno leguente, che anch'essa venne alla di lui ubbidienza. Ma per conto dell'Affrica, e dell'Illirico, non v'ha apparenza, che acceuallero la Signoria del Tiranno, tuttocche collur avelle in animo, anzi speraste gagliardamente l'acquillo di tutto l'Imperio Romano (e), perchè i l'agani cominciarono ad empiergli la testa di (e) Sorono vane promette di vincere Teodofio, tripudiando etti al vedere d. 7. 6. 22. che Arbogaste adoratore anch'egli de' faisi Dii , si dava a conoscere abitro degli affari fotto il nuovo Tiranno. Portata intanto a Collantinopoli la nuova dell'affaffinio di Valentiniano, ne provo Tecdolio una somma afflizione, ed inquietudine (f), e Galla Au-(1) Zosimula gusta lorella dell' ucciso Principe co' suoi pianti, e lamenti mise sos. lib. 7. e. 13. le pra quella Real Corte (g). Andava il laggio Principe ondeggian (e) Rufinus do fra i penseri, di pace, e di guerra, quando gli arrivo un'Amba · 46. 2. 6.314 feeria spedita da Engenio, per intendere, s'egli il voleva, o no per Collega nell' Imperio. Il capo di tal deputazione era un Rufino Atenicle accompagnato da alcuni Velcovi della Gallia, i quali ebbero tanta sfrenatezza di difendere come innocente Arbogaste dayanti ad elso Augullo. Dopo la dimora di qualche tempo fu-Zzz 2

rono essi rispediti, non si sa con quale risposta; ma ben si sa con ricchi regali, e probabilmente fenza quel trutto, che defideravano, Già vedemino, che Rufino fu Confole nell'anno presente, e come egli aveva fatto levar di vita il valoroso Generale Promoto. Vi reltava Taziano Prefetto del Pretorio d'Oriente, personaggio, che gli faceva ombra, non men che Procolo di lui figliuolo Prefetto della Città di Costantinopoli . Si accinse Rusino ad atterrarli amendue, e gli riusci il disegno. Secondo le apparenze sece saltar fuori contro di loro delle accuse di avante, e rubamenti da lor fatti ne' loro uffizi. Fu spogliato saziano della dignità di Presetto del Pretorio, e in quella ebbe per Successore lo Itesso Rusino, cominciandosi a veder leggi di Teodosio date sul fine d'Agosto, e indirizzate a lui con quello titolo. Procolo figlio d'esso Taziano ful principio della tempetta se n'era fuggito, nè si sapea dove fosses Lasciossi infinocchiar cotanto suo padre delle promesse di Rutino, che il fece venire, ma continuò il processo contro di loro in maniera tale, che esso Taziano su relegato nel suo paese, e-condennato a morte il figliuolo. La fentenza contra dell'ultimo fu efeguita net di 6. di Dicembre (a), perche Teodosio spedi ben l'ordine con Alexan- della grazia, ma colui che lo portava, passando d' intelligenza con Rulino, ando si lentamente, che non arrivo a tempo di farla valere. Furono per ordine di Teodosio cassati molti atti di Tazia-

druum.

(b) Claud. in Rufin. Lib. I.

(c) Rufin. 410,6.1.

(d) Afterius Homil. in feft. Kal (E) La 12.de Paganis' Codic. L'head.

no, e di Procolo; e quantungne Ciaudia io (b) da li a qualche anno mettelse fra i reati dell'iniquissimo Rufino queita persecuzione faita a Taziano, e a fuo figiio, pure assai fondamento s'ha per credere, che i lor vizi fossero meritevoli delle suddette condanne (c). Certamente Taziano (che che in fua lode ne dica Zofimo Storia co Gentuc) gran persecutor de Cattolici era stato sotto Valente Augusto; e Santo Asterio (d) riguardo la di lui peripezia per un galligo di Dio. In quell'anno il pullimo Imperadore Teodolio pubblico: una nuova celebre costituzione (e) contra tutte le superstizioni del Paganelimo, vietando con rigorofe pene ogni culto degli Idoli , ogni fagritizio, ed ogni impottura dell' Aruspicina . Altrelengi di lui spettanti all' anno presente abbiamo o contro gli Eretici, o per sollievo de Popoli, o per tenere in disciplina i soldati, o per estirpare i ladri, con altri regolamenti tutti degni di lode a

Anno

Anno di CRISTO CCCXCIII. Indizione VI.

di Siricio Papa Q.

di TEODOSIO Imperadore 15.

di ARCADIO Imperadore II. di Onorio Imperadore 1.

( FLAVIO TEODOSIO AUGUSTO per la terza volta, ( ABONDANZIQ .

"Uesti furono i Confoli dell'Oriente, perciocche per conto dell'Occidente, Eugenio Tiranno prese il Consolato, e ne abbiamo i rifcontri in qualche Iscrizione, una avendone rapportata anch' io (a). Solo procedette Confole Eigenio, per lasciar (a) These Paltro luogo all'Augusto Teodosio, che non gli avea peranche di- novus Inchiarata la guerra. A chi fosse in quest anno appoggiata la Pre. Scripuos. fettura di Roma, a noi rella ignoto. Sulpicio Alessandro Storico. P48- 394conoficiuto dal folo Gregorio Turonense, e da lui citato (b), rac- (b) Gregorio conta, che 'passava qualche nemicizia fra Aibogaste Generale dell'Ar-Turonensia mi del Tiranno Eugenio, e Junnone, e Murcomiro Principi della Na. 4 200. 8. zion de' Franchi - Per vendicarfi di loro. Arbogafte passò colla fua Armata a Colonia, e poi nel furore del verno dell' anno prefente valicato il Reno, andò a dare il gualto al paese d'essi Franchi, nè vi trovò opposizione alcuna, essendo suggiti gli abitanti. Paolino nella Vita di Santo Ambrolio (c) ferive aver egli fatta guerra a' (c) Psulia. Franchi, benche fosse anch' egli della tor nazione, e da che ebbe Vua-S. Amfconfitto molti d'essi, aver poi stabilità pace col resto di loro. Anche il suddetto Sulpicio Storico attesta, che Engenio Tiranno con tutte le sue sorze si lasciò vedere sul Reno, per rinovar la pace, e lega antica co i Re dei Franchi, e degli Alamanni. Afpettavafi oramai Engenio la guerra dalla parte di Teodofio; e però in quest' anno attefe ad ingroffar la fua Armata non folamente con Truppe Romane, ma ancora con arrolar quanti Franchi, ed Alamanni voltero militar fotto le sue bandiere. Arbogaste era il Generale Comandame di tutti. Già l'Italia ubbidiva ad Eugenio, e i Pagani accortifi del loro vantaggio, al vedere ello Arbogalle Pagano arbitro dell'Imperio, e lo stesso Eugenio poco buon cristiano, corsero a (d) dintros dimandargli il riflabilimento dell'Altare della Vittoria, e la reflituzion delle rendite tolte ai soro Templi, e Sacerdoti. Veramente Class. L. Engenio per attestato di Santo Ambrosio (d), e di Paolino (e), die biden .

de loro più d'ann negativa; tante nond'ineno furono, le lor batterie, che in fine permite quanto chiederoan per l'Attate della Vittoria; ma per conto dell'entrate, in vece di rauderle a i Templi, le
dispenso ad Arbogalle, a Fisvano Preletto del l'retorio, e ad altri nobili Romani, ma Romani Gentili. Ventua poi la primavera
fen venne il Tiranno con tutto il fuo siorzo in Italia per dell'attate
fili andamenti del aenato Toodolio. Salt peritoripo dell'attate
fili angia avea ferttto a Santo Anbrofo, per titar dalla fun un
Prelato di tanta confeguerare, e filma. Ambrofo non gli diede rifipolla; folamente poi gli ferile per raccousandargii varie perfune, e
udendoli poi imprinente la di lui calata in Italia, in rittirò da
Midano a Bologna, indi a Faenza, e finalmente a Firenze, per non
comunicare con chi alla tiranuia avea congiunta la protezione del
Paganefimo. Da Firenze, poi ferifie a lui una Lertera piena di gemerofià, e pruderra, pere giuttificar il sua ritirata.

(a) Gothofr. Chron. Codic. Theod.

Teodofio Augusto in quello mentre faceva tutte le necessarie disposizioni per procedere contra del Tiranno, senza però trascurare di far del bene al Pubblico. Le leggi da lui pubblicate in quest' anno (a), tutte si veggono date in Costa tinopoli. Con alcune d'esse promosse la mil tar disciplina, levando vari abusi, e sopra nutto ordinando, che i foldati non potellero pretendere, ne dimandare a chi gii alloggiava nè legna, nè olio, nè materazzi, nè di farsi pagare in danaro i naturali loro dovuti . Allorchè i Rignanti del Mondo si preparano a sar guerra, uso loro ordinariamente è di mettere delle nuove imposte addosso a i miseri Popoli. L'ottimo Imperadore Teodolio, che cercava nelle imprese la benedizione di Dio, lungi dal voler imporre nuovi aggravi a i suoi sudditi in occasion di quello armamento contra di Eugenio, con sua legge nel di 12. di Giugno, aboli ancora un aggravio dianzi imposto dal decaduto Taziano, e sece restituire tutti que' beni, che quell' uffiziale indebitamente avea confiscato a varie persone o esiliate, o satte morire : fopra di che il Cardinal Barquio Iafcio scritte varie eccellenti riflessioni. Ma ciò, che incomparabilmente diede a conoscere l'impareggiabil bontà di quello Imperadore, su la celebre legge (b) emanata nel di 6. di Agofto. În altri tempi fotto gli Augusti Pagaui delitto capitale fu riputato lo sparlare del Principe, e il diffamare il suo nome con parole insolenti, ed oltraggiose. Il buon Teodolio ordina con quel editto a i Giudici , che numo di quelli tali mormoratori sia suggetto alla pena ordinaria portata delle leggi-, aggiugnendo quelle belle parole: Perchè se la lor maldicenza proviene.

(b) L. unica fi quis Imperatori malesticeris Cod.Threedof.

viene da leggierezza indiferera, noi dobbiamo sprezzarla; fe da cieca pazzia, abbiamo da averne compassione; e se poi da cattiva volonia; a noi conviene il perdonare . I ertanto solamente ordina che fia riferito a lui quanto ne diceffero le persone, per elaminare, fe socorrelle farne ricerca, efigendo la prudenza, che non fi trafcurino ( ) certe infolenze, che tendellero a fedizioni, e a turbar'ila quiete' dello Stato. L'anno fu questo, in cui Teodofio (a) dichiaro A. (a) Phillat. gusto il suo secondogenito Flavio Onorio, che era in età di dieci Line. anni . Si è disputato fra gli Eruditi, se tal dichiarazione accade le soponenus e nel Gennajo, oppure nel Novembre dell'anno presente, 'ne si e 17 634. potuto finora adegnatamente decidere la quistione (b). Fu medelimamente nel prefente anno dato compimento in Collantinopoli ad Comes to un' infigne Piazza, che portò il nome di Teodofio: intorno a che Chronico. è da vedere quanto lasciò scritto nella sua Costantinopoli Cristia (b) Chronic. na il Du Cange (e). In essa Città anche nel seguente anno su al- A.exandr. zata tina statua di Teodosio a cavallo sopra la colonna di Tauro (c) Du-conistoriată, e tale statua si pretende, che sosse d'argento.

Anno di Cristo coexciv. Indizione vii.

di Structo Papa 10.

di Teodosto Imperadore 16.

di Arcadio Imperadore 12. di Onorio Imperadore 2.

(FLAVIO ARCADIO AUGUSTO per la terza Confoli ( volta,

FLAVIO ONORIO AUGUSTO per la seconda.

ATOn più era un segreto la guerra fra l'Augusto Teodosio, e il Tiranno Engenio, avendo cadami dalla fua parte fatto de'mirabili preparamenti per quella danza. I Gentili dopo aver trovato così facile alle lor preghiere l'Usurpatore (d), e cominciato spe- (d) Rusinus zialmente in Roma a sar gli empj loro sacritizi, quegli erano, che 41. 649. 336 più degli altri l'animavano a i combattimenti, perchè cercando nelle viscere delle lor vittime, vi trovavano a misura dei lor defideri certa la vittoria di Eugenio. Sopra gli altri Flaviana Presetto del Pretorio (poiche per conto del Prefetto di Roma noi non fappiamo chi foffe nel presente anno ) che si attribuiva una gran (e) Sozone. perizia nel folle mellier dell'Aruspicina (e), spacciava per imman- 67, 540, 18



girlo a pottarfi non già a confeguir vittorie, ma a ricevere il gaftigo dovuto alle suc iniquità. È per tellimonianza di Santo Ago-

ac Civitate Dei lib. 5. cap. 26.

65.6.24.

(a) August. stino (a) avendo il Tiranno occupato l'Alpi Giulie, per le quali dall'Illirico si viene in Italia, e satte ivi molte sortificazioni, su offervato, che furono ivi poste alcune statue d'oro, o indorate di Giove armato di fulmini, e confecrate con varie superstizioni con-(b) Theodor, tra di Teodofio, Teodoreto (b) anch' egli notò, che l'immagine d' Ercole si mirava nella principal insegna di Eugenio: cotanto il do-

veano aver ammaliato le vane promelle de Gentili. Ma ben diverso su in questa si importante congiuntura il contegno di Teodofio. Certamente non trascuro egli i mezzi umani, per ottenere un felice efito alla meditata imprela; perchè oltre alle Milizie Romane fi procacció un gran rinforzo di foldatefche aufiliarie venute dall'Armenia, Iberia, ed Arabia (c). Moltifimi Barbari ancora

(c) Claud. de Conful. Socrates:

abitanti di là dal Danubio corfero volentieri al fuo foldo per ifpe-III. Honer. ranza di far buon bottino. Giordano Storico ferive (d), che ventimila Goti fi unirono al di lui efercito. Il folo Gildone Come . (d) Jordan, Governatore dell' Affrica, non offante gli ordini a lui spediti da de Reb. Ge-Teodofio, trovò delle scuse per non venire, e neppur valle inviare ecc. cap. 28.

un fantaccino, o una nave, riferhandofi di feguitar poi chi reftalle vincitore: politica, che su col tempo annoverata fra i suoi reati. Con si forte armamento fi potea promettere buona messe d'allori l'Augusto Teodosio: rustavia le sue più serme speranze erano riposte nell'ajuto, e nella protezione del Dio degli eserciti, e nella giustizia della fua causa. Aveva egli per tempo inviate persone a consultar San Giovanni solitario deil' Egitto mentovato di sopra, personaggio tenuto, e con ragione, in concerto di Profeta del Signore (e). Mandò a dirgli quell'uomo fanto, che quella guerra gli costerebbe aslai sangue, ma ch'egli ne uscirebbe avittorioso con

(e) Rufin. 46.2.6. 32. Sozamenus: Theodores.

altre predizioni, che fi verificarono coi fatti. Oltre a ciò, per atteliato di Rufino, fi ando fempre il piissimo Augusto preparando. a quella imprefa con digiuni , orazioni , e pentenze , e con frequentare i Sepoleri de Martiri, e degli Apolloli, a fin di ottenere per intercessione de' Santi l'assistenza del braccio di Dio ne' pericoli, a' quali andava ad elporfi.

Venuta dunque la primavera, mise egli in marcia la potente-(f) Zesimus sua armata alla volta d'Italia, e mentre anch' egli era in procinto di tenerle dietro (f), Galla Augusta sua Moglie nello igravarsi

d'un figlio, che mori, anch' effa fini di vivere ; Lafcio in Caffantinopoli i suoi due tigli Arcadio, ed Onorio Augusti sotto la direzione di Rufino Prefetto del Pretorio, come colla da Claudiano, Aus tore più autentico qui , che Zolimo , e Marcellino Conte , i quali ferivono aver egli condotto feco il fanciullo Onorio. Una fua legige cel fa vedere in Andrinopoli nel di 15. di Giugno. L'efercito tuo con gran diligenza marelava innanzi." Effendo morto ne' mefi addietro Ricomero, a cui Teodofio penfava di darne il comando". elelle di poi in fuo tuogo Timafio per Generale delle Milizie Romane, e feco uni Stilicone, persona assai accreditata, di cui avremo à parlare non poco nel profeguimento della Storia. Generali delle foldatefehe aufiliarie, e barbariche erano Gaina, Saule, e Bacuro, nativi 'dell' Armenia, ma ufiziali di gran valore, e sperienza nell' arte militare. Con tal follecitudine l'Imperiale Armata continuò il cammino che comto l'espettazione d'ognuno si vidde giunta all' Alpi Giulie; e il giugnervi; ed il forzar que passi, benchè tanto premuniti per ordine di Eugenio, fu una cofa flessa. Quel Giove, che quivi flava con tanti fulmini pronto ad incenerir l'armi temerarie de' Cristiani', si trovò un tronco insensato contra di un Principe, che veniva affithito dal vero Dio (a). Se ne fuggirono tutti que' (a) Ausuft. fuperfliziofi Pagani, che avenno fatto credere all'incauto Lugenio lis. s. de Civ. tante maraviglie dalla parte de' lor falsi Dii . Flaviano Prefetto del Dei c. 26. Pretorio (vergognato aliora in mirar così fallità l'arte fua d'artispices, e d'avere ingannato colle sue ciarle il Tiranno, secondo quel che serive Rusno, conobbe di meritar la morte : parole. che han fatto conghicturare, ch' egli o fi accidelle da fe stello o disperatamente combattendo cercalle di finir la vita fra le spade nemiche; non volendo sopravivere a tanta vergogna : Se queflo non è certo , almen fappiamo (b) , che costui , ed Arbogaste (b) Paulin. Pagano anch' ello, nel parurii da Milano, aveano minacciato, tor- Via. S. Amnatir che sossero colla vittoria , di far diventare una stalla da ca- brofii. valli la Chiefa Cattedrale di Milano, e di coffrignere gli Ecclefiaflici a militare ; e ciò perchè il Clero di Milano non voleva comunicar ne Divint Ufizi col Tiranno Eugenio, ne ricevere oblazioni da lui perchè il teneva per iscomunicato o per la morte di Vulentiniano juniore, o pel favore da lui dato all'Idolatria. (c) Sozone-Ai calare dalle montagne trovo l' Augusto Teodosio la pianura nus lib. 7. tutta cepesta dalla fanteria, e cavalleria d'Eugenio (c); non aven-cop. 14do coffui, o pure il suo Generale voluto dividere le sue sorze, per de Consulnon ender nell'errore; che porto feco la rovina di Massimo Tirane 4 Honorii. Tom.IL. Azza

A treat

1.5.6.28.

(a) Socrates no. Pertanto fi venne ad una battaglia presso il Fiume Freddo (a). probabilmente nel Contado di Gorizia. Ebbe Tcodosio l'avvertenza di dar la vanguardia alle milizie barbariche, ed aufiliarie, si per loro onore, come anche per riferbar a fe fleifo il corpo di battaglia compollo di Truppe Romane, giacche la perdita di que' Barbari era anche una specie di vittoria pel Romano Imperio. Ma cofloro benchè con gran coraggio, e forza mena lero le mani, non paterono flar faldi davanti al valore di Arbogalle; in guifa che d'elli fu fatta grande strage, e il resto si salvò colla suga: il che su permelso da Dio, non già per dare a Teodolio, come o Terva. Rutino (b) Rufinus: (b), quella mortificazione, ma affinche non si dicesse esfere stati i lib. 1.6.33. Barbari coloro, che l'aveano fatto vincere . Teodolio mirando da

una collina quello brutto aspetto dell'osle sua, prostratosi a terra alla prefenza d'ognuno imploro l'ajuto di Dio difensor delle buone caufe. Animati da quella speranza i suoi uliziali, non tardarono più a dar di sproni a cavalli colle loro schiere, e di entrat nella languinosa mischia rovesciando le squadre, e gli squadroni oppofli, e coprendo di nemici svenati la campagna. Fece delle maraviglie in questo constitto Bacuro, ma si espose talmente, che vi lasciò (c) Zosimus la vita. Per attestato di Zosimo (c) la sera divise il menar delle mani. Ma il dirli da lui che durante il fatto d'armi avvenne un'

64.6.57.

ecclissi del Sole con tale oscurità, che parea di notte, non si sa cre-(d) Socrates dere vero dagli Eruditi, quando sussista il racconto di Socrate (d), ib. cap. 25. che la battaglia fuddetta accadelle nel di 6. di Settembre: psichè fecondo i calcoli aftronomici niun' eccliffi occorfe allora. Grande fu la perdita dal canto di Eugenio, ma fenza comparazion mag-

-450

(e) Theodo- giore quella di Teodofio (e) ; e però nel configlio di guerra tetetus tib. 5 nuto nella notte, il parere de Generali fu di ritirarfi nel di feguen-Orchus La, te, per riparar con delle move leve di gente il danno fofferto. 19.37. Non era di quello sentimento il buon Imperadore, perchè non sapea levarsi di cuore la contidenza già mella in Dios laonde prese tempo a risolvere nel giorno seguente. Entrato poi in un Ocatorio trovato in quelle montagne, fenza prendere cibo, o ripolo, qui vi inginocchiato fulla terra nuda fpele molte ore-della notte in implorare il soccarso di Gesà Cristo. Sul sar del giorno addormentatoli fuo malgrado, gli apparvero due persone veilite di bianco, le quali diffeto d'ellere i fanti Apolloli Giovanni Evangelilla , e Filippo, che l'afficurarono della virtoria. Fatto poi giorno, avendo anche un foldato avuta una fimil visione, fi sparle immantepente questa puova pel campo, e passo all'orecchio di Teodosio M.msu &

2566

il quale propalo allora ciò; che a lui flesso era accaduto in sogno: il che mirabilmente incoraggi la sua Armata.

Prese dunque l'armi, ed ordinate le schiere calò coll'esercito suo dalla montagna per affalire il campo nemico, quando fi offervò, che un groffo corpo di nemici spedito da Eugenio, e da Arbogaste aveva occupato de i fiti al di dietro per dargli alle spalle, quando fosse alle mani con gir altri. Il primo savore del Cielo su che il Conte Arbitrione, comandame di quell'imbofcata, co' fuoi prese il . partito di Teodofio, liberando lui dal peritolo, ed accrescendo le forze della di fui Armata, Secondo Sozomeno era già cominciata la battaglia, quando quel Generale mando ad offerirlegli, e fu accettato con vamaggiose condizioni. Teodosio a piedi si mise alla testa delle sue schiere, ed attaccò il terribil constitto. Apparve allora visibilmente il braccio di Dio in favore dell'ottimo Augusto; perciocche all'improvviso si levò un suriosissimo vento, che direttamente foffiava in faccia a i foldati d'Eugenio con tal empito, e tal polvere negli occhi, che non lapevano dove fi follero, non poteano tener gli feudi , e le lor freccie andavano tutte a voto: laddove poco, o nulla d'incomodo provando l' Armata di Teodolio per quella furiofa tempella, i lor dardi, e factte felicemente colpivano tutte ne corpi de nemici. Di quello miracololo avvenimento non è permeffo di dubitare ad alcuno, da che ne fiamo accertati da tanti amentici Scrittori, i quali ne aveano parlato con più, e più foldati di quei che si trovarono in quella terribil giornata, cioè, da i Santi Ambrofio (a), ed Agostino (b), da Rusino, Paolo Oro- (a) Ambrof. lio , Paolino, Socrate, Sozomeno , e Teodoreto. Quel, che è più, ab. in Pfalm. biam lo steffo confermato da Claudiano (c) celebre Poeta, e Poeta (b) Angult. Pagano di quelli tempi, che in lodando Onorio Augulio attella con de Civit. alcuni bei versi il medesimo prodigio, attribuendo poi miracolosa- Dei lib. 5. mente al destino d'esso Onorio, fanciallo allora di dieci, o undici cap. 16. anni, ciò che era dovuto alla fede, e pietà di Teodofio fuo padre. Ma Zofimo (d) più di Claudiano fece qui comparire il fuo 4. Honorii. chor pagano, perche non folamente tacque P evidente miracolo, (d) Zofimus the diede la vittoria a Teodolio, ma eziandio sminut a tutto suo lib.4.6.43. rotére la dignità della flessa vintoria, con dire, che persuaso Eugenio d'effere reflato vincitore nella paffata battaglia, si perdè a regolar i foldati, e a far loro fare una buona cena, dopo la quale fi diedero trutt faporitamente a dormire. Teodofio full'alba piombo va e u foro addoffo, e trovatili addormentati, ne fece macello; di quello passo arrivò anche al padiglion di Engenio, il quale in suggendò

Aaaa a

fu prefo. Cosi quello Scrittore Pagano, fempre rivolto a feredita-

lib. 5.c. 28.

re i Principi Crittiani e le loro azioni. Ma noi feguendo tanti al tri fopra citati Storici, abbiamo, che fopraffatti i foldati d'eslo Eugenio da quell' improvvilo temporale, conofcendo, che Dio combatteva contra di loro, parte fi raccomandarono alle gambe, e parte calate le insegne, e chiedendo ginocchioni il perdano, l'ouque (a) Theodor, nero da Teodofio (a) con patto-, che gli menaifero prontamente preso il Tiranno. Volarono etti al luogo, dove Eugenio flava attendendo l'esto del conflitto; ed egli credendo, che porta sero la grata nuova della vittoria, dimando tollo, fe gli conducavano le gato Teodofio, come avea loro ordinato di fare. Redo ben confufo e shalordito al risponder esti che non menavano già Teodosse a lui, ma bensi venivano, per menar lui a Teodolio, perche così comandaya il Padrone dell' Universo. Condotto costui a piedi del vittoriolo Augullo, e rimproverato da ello per le commelfe iniquità, e per la vana fua confidenza nel fuo Ercole, mentre voieva pu re preg rlo di tafciargli la vita, gliela levarono i soldatt, spiccandogli la resta dal butto, che portata di poi sopra una pioca pa campo ; fervì a ridurre molti de fuoi, tuttavia pertinaci, ad implorare il perdono. Arbogaste, cagion di tutti questi mali, non olando sperare grazia alcuna, si rifugio nelle più scoscesi balze di que monti, credendofi di potere schivare il galtigo di Dio; ma rafa puto, che veniva cercato dappertutto, per non cader nelle mani dello fdegnato Augusto, due giorni dopo la battaglia col fuo pro-

prio flocco fi levò la vita, E tale fu il fine di questi scellerati, affrettato con prodigi dalla slessa giustizia di Dio, e ben dovuto a traditori del loro Sovrano, che colla loro ufurpizione tanti incomodi, e danni aveano recato ul Romano Imperio. Teodolio Augusto tenza punto infuperbare per si fegnalata vittoria, perche tutta la riconofeeva da Iddso mifericordio fo verso di lui ; il suo maggior piacere in averla conleguita eva quello di veder confuio il Paganefimo, e tante predizioni, e speran ze precedenti de' Gentili : si studio di esercitar anch' egli da li innanzi la mifericordia dal camo fuo verfoi de i vinti. Non folamente si slese il suo perdono a chiunque avea prese l'armi contra di lui (b) August. (b), ma eziandio sece partecipi della sua grazia i figliuoli d' Euge ac Civit. Pel nio, e di Arbogafte, che s'erano ritirati in Chiefa, benchè Pagant valendofi egli di tal'occafione, per far loro abbracciare la Religion Cristiana. În vece di privarli de i lor bent, diede loro a sche delle cariche, e dignità onorevoli, e gli amo con atletto veramente cri

ALLA

Orofius L.T. eap. 35.

Jim will

fliano .

fliano. Ad un figlio parimente di Flaviano, non offante il demerito del padre, lascio parte de' suoi beni (a) ; e poscia Onorio (a) symma-Augusto interamente il ristabili negli onori . Era intanto ritornato chas lib. 4. S. Ambrofio a Milano, tenendo per fermo, che Teodolio uscirch. Epift. 7. be di quella guerra colla vittoria. A lui appunto scrisse (b) tosto il (b) Ambros. buon Augusto, acciocche si rendessero pubbliche grazie a Dio di Epist. 61. questo selice successo. E perciocche molti in Milano per paura del C'ass. L. galligo erano scappati nelle Chiese, il S. Accivescovo (c) non so- (c) Pauline famente in lor favore scrisse lettere a Teodosio, ma impaziente di in Vua S. ottener loro il perdono, li porto in persona ad Aquileja ad inter- Ambrofii. cedere per loro. Non gli su difficile l'estenerlo, e il pitssimo Augusto gli s' inginocchio davanti, come è credibile, per dimandargli la fua benedizione fecondo il rito d'allora, protellando di riconoscere il fortunato fine di guerra si pericolosa da i meriti, e dalle orazioni di così S. Prelato. Da Aquileja palsò di poi Augullo Texdolio a Milano, giuguendo colà un giorno folo dopo l' arrivo di hond (a) S. Ambrolio .. Quivi fi diode a mettere in buon fetto i pubblici, e alabai in i privati affari, perchè per attellato di Rufino cominciava a declinare la fua fanità, ed egli flesso già prevedeva di dover in breve dar fine a i fuoi giorni. Per quello chiamo in fretta da Co flantinopoli Onorio fuo fecondogenito. Paolino ferive (d), ch'egli (d) Iden il fece venire a Milano i figliuoli, e che ricevinili nella Chiefa, li confegno a quell'inligne Prelato: dal che ha argomentato il Cardinale Baronio (e), che anche Arcadio Augusto venisse a Milano e sembra ciò detto da qualche altro Autore. Può essere, che Placidia fua figliuola accompagnalse il fratello Onorio; comunque fia. quella pretefa venuta di Arcadio non è ben fondata. Rulino Storico, e Claudiano parlano in contrario. Fuor di dubbio è bensi. che arrivato a Milano il figlio Onorio, (già dichiarato Imperadore due anni prima) (f) Teodolio a hii diede per sua porzion di (f) Zostma dominio l'Italia, le Gallie, le Spagne, la Bretagna, tutta l'Affrica, e l'Elirico Occidentale. Deputo ancora per unore di lui Siihoone Generale dell' Armi , Abbiamo parimente da Zolimo , ch' egli fece venire a Milano que Senatori Romani , che tuttavia reflavano attaccati all'Idolatria, esortandoli tutti a non più rifiutare la vera Religione di Gesù Crifto, e protellando di non voler più perniettere le gravi speie, che il Pubblico facea per gli empi sagrifizi del Gentilesimo. Lobe un bel dire, scrivendo il Pagano Zifino, che niuno ne rello convertito; ma intanto cellarono i fagri-(12), andarono in disuso le cerimonie del Gentilesimo, è surono

(c) Baran. Annal, Eccl.

Lib. 4. 6.50.

fracciati i Sacerdoti, e le Sacerdotesse degl'Idolt. Zosimo attribuifce a ciò il miferabile flato, in cui a fuoi di era ridotto il Romano Imperio, scioccamente perfuaso, che solamente da i suoi falsi Dei si potesse tenere in piedi si gran macchina, anzi durare per sempre.

Anno di Cristo cocxey, Indizione vitta

di Sinicio Papa 11.

di Arcadio Imperadore 13; ed 1,000

di Onorio Imperadore 3, ed 1. Services a green the city Ad Agriculture

Confoli ANICIO ERMOGENIANO OLIBRIO ( ANICIO PROBINO; OST IN MOSA

L'due della nobiliffima, e potente famiglia Anicia; Da Claudia zu Olybrii.

fred Chronol. Codic. Theedof. P roce and we do

(a) Claud. no (a) fi ricava; che avendo il Senato Romano fatta una deputade Confula- zione ad Aquileja, per inchinare, e riconoscere in fuo Signore Il vittoriofo Teodofio, il prego allora di dilegnar Confoli per quell' anno i due suddetti fratelli. Ci fan le leggi del Codice Teodosiano (b) vedere più di un Prefetto di Roma nell'anno prefente, cioè Bafilio , poscia Andromaco , e finalmente Fiorentino. Funestiffimi furono i primi giorni di quell'anno a tutto l'Imperio Romano, perchè gravemente s'infermò quell' Augusto, che l'avea rimesso nelslo splendoré, e stella maestà primiera. Un' idropisia cagionatagli dalle fatiche della guerra contra d' Eugenio, avendolo già preso, il venne conducendo al fine della fua vita. Giacche egli avea difpo flo degli Stati în favor de figliuoli, unicamente penso al bene de fuoi Popoli, comandar do ad effi fuoi figli di confermare il perdono da hii dato a i ribelli", e di darlo a chi non l'avesse per-(c) Ambiof anche ricevuto; e fimilmente di abolire un'impolta pubblica (c) ordini, che furono di poi puntualmente efeguiti. Manco egli di vita, per quanto fi crede, nel di 17. di Gennajo, in età di poco più di cinquant' anni, e S. Ambrolio nel folenne funerale fattogli quaranta giorni appresso, recitò alla presenza d' Onorio Augullo, e dell'elercito la fua funebre orazione, in cui espresse la ina ferma credenza, che un si cattolico, si pio, e si buono Iniperadore fosse volato a ricevere in Cielo la ricompensa delle sue buone opere, e delle tante sue virtu, senza però lasciar di pregare per lui, acciocche Dio il ricevelse nel perfetto ripolo de'Santi. Fu

poi portato il di lui corpo imbalfamato a Coffantinopoli, dove nel

Rano fratelli questi due Consoli, amendue Occidentali, amen-

de obetu Theodofii : Socrates: Sozomenus, & alli.

mele

mese di Novembre (a) gli venne data sepoltura nel Mansoleo de- (a) Civonie. gl'Imperadori Cristiani pella Basilica degli Apottoli. Noi certo ab- Acxarde. biam potuto daile cofe fin qui dette abbaffanza comprendere, che infigne personaggio, che glorioso Imperadore sotte Teodosio, e Chronico, che ben glusto motivo ebbero i secoli sulleguenti di dargli il titolo di Grande: tante furono le sue belle doti , tale il complesso delle sue virtà. Gii elogi, che di lut si truovano presso i SS.Pa- (b) Antros. dri (b), e Storici Cristiani d'allora, empierebbono più carte; ma la di lui maggior gloria rifulta dalla contessione stessa degli Scrittori Pagani di que tempi, i quali quantunque poco amore portaffero a quello Criflianiffino Augulto, tutti nondimeno andarono d' accordo in riconoscere in lui un Principe misabile, ed ornato d' incomparabili qualità. E quelli furono spezialmente Temislio, Libanio, Pacato, Aurelio Vittore il giovane, Simmaco, e Nazario. Il folo Zolimo, nato per dir folamente male de' Regnanti Crittiani, il men che può, accenna i di lui pregi, e gli oppone ancora de i difetti, che fi truovano poi finentiti da tanti altri Autori; e dalla sperienza slessa.

Potrà ballare al Lettore, ch' io riferifca qui ciò, che in compendio lasciò scritto di esso Teodosio il giovane Vittore (c) Storico Pagano. Fu, dice egli, Teodoso si per gli costumi, che per la villor in E. corporatura, somigliante a Trajano, siccome apparisce dagli scrit- pirone. ti de'vecchi, e dalle pitture. Miravafi in lui la tleffa alta flatura, la flessa capigliatura, il medesimo volto, se non che pel pelo levato dalle guancie, e nella grandezza degli occhi v'era qualche diversità; e forse non si mira tanta grazia; e bel colore nella di lui faccia, ne ugual maestà nel suo andare. Ma per conto della penetrazione, e vivacità della mente in nulla cedeva egli all'altro, ne fi truova detta cofa di quello, che a questo ancora non convenga. Nell'animo fuo come in fuo trono abitava la clemenza, e la mifericordia, come le folle persona privata praticava egli con tutti, distinguendosi pel folo abito dagli altri; con civiltà accoglieva ognimo, ma spezialmente gli nomini dabbene. Gli davano forte nel genio le perfone, che andavano alla buona, e fenza doppiezza; ed egli stimava affaiffimo i Letterati , purche al loro fapere corrispondeste la bontà della vita. La grandezza fua non gli fece mai punto obbliare, chi era stato ben veduto da lui nella vita privata; a questi dava cariche, danari, e compartiva altre grazie, ma rispondeva la sua gratitudine più verso coloro, che nelle sue disavventure gli aveano preflato ajuto. Se nel buono egli pareggiò Trajano, non l'imitò già

Augustin Paulinus No! snus: Synefius Rufines: Orofius: Theosores.

& alii.

nelle qualità cattive. Deteflava egli le di lui ubbriachezze, ed impudicizie, con aver fempre cultedna gelofamente la catha ce una sobrietà continua. Proibi ancora con ura tegge l'accetto delle cantatrici, e d'altre impudiche persone a i convitr; e tanto era il fuo amore per la continenza, che fu il primo a vietar i matrimoni fra eughti germani. Sopra tutto abborriva la vanità, ed ambizion di Trajano in muovere delle guerre per avidità di guadagnarli un trionfo, e la gloria di conquallatere i Aucorchè egli folle Principe prode nel mefliere dell'armi , non cercò mai di guerreggiare, e folamente entro in quelle guerre che trovo già svegliate o che non fi poterono schivare : Certo è : ch' egli mediocremente sareva di lettera; ma non lasciava per questo di cercar con premura d' intendere le gella de precedenti Augusti, e personaggi famosi, lodando poi le ben fatte, e detestando la superbia; la crudeltà; e mallimamente la pertidia, ed ingrat tudine de cattivi; e de nemici della libertà : Effendo fuggetto alla collera , prendeva facilmente fuoco fulle prime contra delle azioni biafimevoli, e prorompeva anche in ordini rigorofi; ma con egual facilità fi lafciava piegarè da li a poco pritrattava il già ordinato, pel suo buon naturale praticando ciò, che un Filosofo aveva insegnato ad Augusto, cioè clie qualor si sentiva adirato, ed era per venire qualche aspra rifoluzione, recitalie prima ad una ad una le lettere dell'Alfabeto Greco; per dar tempo di ssumare alla collera; Quel che più di rado si offervò in quello gran Principe, fu l'effere cresciuta tempre più la sua bontà, umiltà, ed amorevolezza, quanto più crebbe la fua poteri za, e molto più dopo le vittorie fue nelle guerre civili + laddove in altri s'era veduto crescere il fasto, l'orgoglio, ed anche la crudeltà. Le diligenze fue grandi sempre furono, per mantenere l'abbondanza de' viveri ; la fua liberalità, e bontà incredibile, con giugner egli infino a reflituir di fua borfa a i particolari proffe fomme d'oro, e d'argento loro tolte, e confumate da i Tiranni: E nel rendere i beni indebitamente occupati, non li dava già come ufarono anche i Principi buoni ; disfatti, e nudi, ma li voleva rimeffi nel loro esfere di prima. In casa sua poi, e nel suo particolare su osservato, aver egli rispettato sempre un suo zio paterno (probasbilmente Eucherio) come se sosse suo padre; aver tenuti i tiglinoli d'un suo fratello (cioè d'Onorio) e di una sua forella, come se sofsero suoi figli propri, con praticar lo stesso amore verso cador no de'fuoi parenti. Nella fua tavola compariva la puliria, e la giovialità, ma non mai il luso; sempre su vedute d'accordo colle megli. gli, sempre compiacente verso de figliuoli. Con gravità, ed infleme con affabilità parlaya a ciascono, serbando nondimeno la missira convenevole secondo il grado maggiore, o minore delle persone.

Tale è il rittatto, che ci lafciò di quello linfigne Augolio Aurelio Vittore il giovane. Ma mulia dire quello lilorito Pagno della
primaria virtà di Teodorio, cioè, della Pietà Crifitane, per cui fempre fu, e fempre farta benedetta il alborrimento fuo ad ogni azione
peccaninofa, la fua divozion verfo Dio, il eroica fua mutiliazione davanti a il Mindiri dell' Altilitmo, e il coruttano fuo zelo per effirpar
le eresie, e le pertineti reliquie del Genitifitmo. Se mon gli riufici di far tutto, perch'eggli, facome Principe faggio, nituno volca
violentare in materia di Religione: certamente mule tai fondamenti,
che a pono a poro l'eresta, ed ongi fiturprifitrione pagana andarono
maucando. Moltificari furono i Tempit de Gentili, ch'egli fece difituggere; per ordine fuo le Chiele occupate dagli fereiti rorrarono
in poter de Castolici; ed egli fledio ne fabbrico delle move. Giopanni, Malai (a) partà di quello peccone ancora della Città di Teo (a) Fitano,
per de Castolici; ed egli fledio ne fabbrico delle move. Giopanni, Malai (a) partà di quello peccone ancora della Città di Teo (a) Fitano,

dosiopoli da lui edificata, Anche Libanio (b) sa menzione delle Malala in Città da lui fortificate, e di diverse altre sabbriche, per afficurar le Chron. Contrade Romane dagli siorzi delle Genti barbare. Ma non avreb- Oration de be fine si preflo il ragionamento, se volessimo riandar ad una ad semplo una tute le belle prerogative di quello gloriofo Imperadore, Ragion vuole nondimeno, che si ricordi al lettore un pregio, che suole accompagnare il Regno di que' Monarchi, a' quali fi dà il titolo di Grandi . Cioè , che a' fuoi tempi mirabilmente fiorirono anche le Lettere, e i Letterati non men fra i Cristiani, che fra i Pagant ; Per conto degli ultimi in molto credito furono Quinto Aurelio Simmaco Oratore, Senatore, Confole, e spasimato Gentile, di cui re flano le lettere: Rufo Festo Avieno: Temistio Filosofo, ed Oratore: Eunapio, che ci lasciò le Vite de Sossiti: Pappo, e Teone Matematici: Libanio Sofilla: e forse Vegerjo, per tacer d'altri. Fit nondimeno ben più gloriofa la Chiefa di Dio per tanti Scrittori , che l'adornarono in questi tempi, cioè, per San Bafilio, e San Gregorio Nilleno fratelli : San Gregorio Nazianzeno, e San Cefario fratelli : Santo Ambrofio : Santo Epifanio : Santo Efrem : Santo Anfilochio: San Filastrio: e tanti altri, de' quali parla la Storia Eccle-

fiallica, e Letteraria, oltre ad altri, che prolongarono la lor vita anche fotto I figlinoli di Teodofio. Quelli figlinoli iurono, come già s'èveduto, Arcadio, ed Onorio, Tum.II.

B b b b ma non già il valore. l'ingegno, e l'attività del padre. Quanto ad Arcadio ; non mancò in vero Teodolio di provvederlo di buoni

(a) Philocap. 3.

46.5.6.14.

maestri; ma questi non obbero la possanza di dargti ciò che la natura gli avea negato. Ch'egli folle di un natural dolce; buono, e pacifico, alieno dalla crudeltà, e competentemente zelante per la Fede Cattolica, fi può argomentar dalle azioni fue; ma per tellimonianza di Filoflorgio (a) egli era mal fatto di corpo, di pieciola florgius L.11. statura . d una complession delicata, con occhi melensi e la sua bontà andava all'eccello, di maniera che per la dappocaggine, ed ina-(b) Zosimus bilità fua fi lafciava fignoreggiar da altri (b), e la fua gran bontà

veniva proverbiata da molti come flupidità, anzi stolidezza. Perciò Rufino Prefetto del Pretorio era divenuto in quella Corte l'arbitro di tutto, e a man falva commetteva quante iniquità gli cadevano in mente. Per conto poi d'Onorio, nè pur egli superava in abilità il fratello. Si fa, che la continenza virtir quanto rara ne' Principi, tanto più commendabile in esti, su in lui eminente ; siccome

lib. 7. 6.37. de Bello Vandalic. 4.1.6.2.

(c) Oroflus ancora la purità della Fede (c), e l'amore della Chiefa Cattolica, buon successore essendo egli stato in questo della pietà paterna Ma neppur egli era gran tella, e neppure in cuor di lui feme al-(d) Procop. cun si ravvisava di valor guerriero. Procopio (d) cel dipigne per Principe non cattivo, ma infieme neghittolo, fenza foirito, e fatto appolta per lasciar perire l'Imperio d'Occidente a giorni suor. Per quella fua debolezza, e maffimamente per la fua fanciullefea età ? aveva egli bifogno di chi il follenesse nel governo re chi fu fcelto per quello impiego; cioè Stilicone, non si dovea mettere gran pena per infegnarli a comandare perchè a lui premeva di continuare il comando fotto nome d'un così debole Augusto, il più lungamente che si potesse. Sicche in Occidente si potea dire, che Stilicone era Imperadore di fatto, e Rufino in Oriente poco meno dell'altro. Ma non durò molto la fortuna di Rufino, ed in quello medefimo primo anno dell' Imperio d'Arcadio noi andiamo a mirare quel gran Coloffo in precipizio.

(e) Cland. in Rufin.

Bastevolmente si ricava da Claudiano (e) aver la Guascogna Pro-(f) Philoft. vincia delle Gallie prodotto quello moltro d'ambizione. Grande, e robulto di corpo, vivace di spirito, e gran parlatore ci vien egli dipinto da Filoflorgio (f). Simmaco (g) fuo amico parlando di fui, mentre era vivo, loda il di lui pronto ingegno, l'eloquenza, la leggiadria nei burlare. Morto poi che fu egli, Simmaco tenne ben un

stid. (g) Symmashus (ib. 3. Enft. 81. & Joyu.

U-10/20/16/03/03

linguaggio diverso. Claudiano cel sa vedere il più scellerato nomo del Mondo, pieno di ambizione, avarizia, perfidia, e crudeltà. Eunapio Zofimo, Suida, S. Girolamo, ed altri attellano la di lui infaziabile avarizia, e l'eforbitante ambizione. Teodofio Augusto, benche Signore di buon discernimento, pure a guifa di tanti altri Principi ca'quali piacciono forte i cervelli prouti, e gl'indoratori delle parole (a) fu preso dalla vivacità, e dal bei parlare di costui ; e (a) Zossimus però l'ammife alla fua maggior confidenza, l'alzo agli onori più co- 45. c. i. spicui, cioè, fino a fanto Console, e poi Presetto del Pretorio, e finalmente primario Ministro di suo figliuolo Arcadio Augusto, Per altro egli era Cristiano, e forse quelta qualità il rende più odloso neli Scrittori Paguni, che ne didero poi quanto male poterono dopo la di lui caduta. Abbiamo da Zofimo (b), e da Suida (c), che tanto (b) Zofimus Salicone in Occidente, quanto Rufino in Oriente' and avano d'accor- ibidem . do in vendere la giultizia, e le cariche, e rovinar le più ricche famielie per profittar delle loro spoglie; ma crano poi discordi fra nus. foro perche gareggiavano infieme nell'ambizione del comando ; e Stilicone particolarmente pretandeva di dover governare non men P'Occidente che l'Oriente, allegando la disposizion fatta dall' Auguflo Teodofio. Il principio della rovina di Rutino fu il feguente: Avea Stilicone ottenuta in moglie Serena figliuola di Onorio fratelle del gran Teodolio Pensò Rufino a fare un paffo più alto con proporre ad Arcadio Augusto in moglie una sua figiliuola; con che fur poi pretefo ch'egli per tal via meditaffe di arrivare al tiono. Traspiro il suo dilegno, e cagion su che s'aumemasse nel Popolo l'avversione alla di lut infolenza, e superbia, che ogni di più prenidea vigore. Fu interrotto quello maneggio per aver dovuto Rufino fare un viaggio ad Antiochia a fin di loddisfare alle querele di Bucherio zio, o grande zio di Arcadio, comra di Luciano Govetnator dell'Oriente? Era questo Luciano figlio di Fiorenzo gia Preferto del Pretorio delle Gallie era creatura del medefinio Rubino. a cui per ottenere quel posto, avea ceduto molte sue terre ? e il fuo governo veniva lodato da tutti. Non d'altro era colpevole presso d'Eucherio, che per aver ricusato di sar per sui una cosa ingfultamente dimandata. L'iniquo Rulino più penfando ad agguiflar Eucherio , che ad ogni altro riguardo, arrivato ad Antioclifa fece prendere Luciano, e batterlo in maniera; che fotto i colpi l'infelice lafeiò la vita; crudeltà, per cui reflò irritato forté quel Popolo; e Rufino, se volle placarlo, diede ordine, che si fabbricaffe in quella Città un portico; il qual poi rinfei il più vago e difizio di quella Città. Bbbb 2 In-

(a) Philoft. £.11.cap.5.

Alexandr.

Intanto Eutropio Eunuco di Corte, la cui potenza andremo vedendo crescere oltre misura, prosittando della lontananza di Butino, invaghi l'Augusto Arcadio di Eudossia, creduta da alcuni tiglia di uno de figliucii di Promoto da noi veduto Generale di Teodofio, ma da Friostorgio (a) asserita tiglinola del Come Bautone, Franco di nazione, e celebre Generale de tempi addietro. Altorche Ruino tornato a Collantinopoli fi credeva, che il preparamento fatto per le nozze di Arcadio fofse per fua figliucia, eccosi all' improvvito (b) Chronie, spofata de lui effa Endoffia nel di 27, d' Aprile di quell'anno (b).

Questa donna Cristiana, e Cattolica al certo, ma superba, e tiera, noi la vedremo giugnere col tempo a far da padrona non folamente lopra i ludditt, ma anche lopra il marito. E quindi poi vennero molte vergognofe ingittilizie da lei commeffe, fra le quali la più atroce è da dire la perfecuzione da lei molfa contro il più bel lume della Grecia, cioè, contra di San Giovanni Grifottomo, che Pavea pur dianzi lodata come madre delle Chiefe, nudrice de' Monaci, e sostegno de poveri. Decaduto dunque Kutino dalle concepute fue speranze, e temendo dall'un canto l'ascendente dell' tarnuco Entropio, e dall'altro l'armi di Stilicone suo avversario; su

prendere l'armi contra del Rontano Imperio, avvilandoli di pote-

re in quella turbolenza far meglio i fatti propri , ed occupar an-

che il Soglio Imperiale. Non farebbe impossibile, che i suoi-ma-

(4) Orofius comunemente creduto (o), ch'egli movesse gli Unni, e i-Goti a £ 7.5.37. Claudian. In Rufin.

(d) Socrates 46.6.capit. 48. 6.1. (e) Hieron Epift. 3. Comes in Chronico . Zofinus

Lycigo

levoli avelfero accrefeiuti di poi i fuoi reati, con ifpacciar lui autore di quella pretefa tela: cagione, per quanto fu detto, della fira total rovina. Comunque sia, mossi gli Unni fecero un'irruzione nel l'Armenia, e diedero il facco a varie Provincie d' Oriente (d), con ispandere il terrore sino alla Palestina, dove dimorava altora San Sozomenus Girolamo (e). Nello stesso tempo i Goti esistenti nella Tracia e nelle vicine Provincie di qua dal Danubio, fotto il comando di vari lor Capi, uno de' quali era Alarico, di cui avremo a favel-(f) Marcell. lar non poco, con intelligenza di Rufino (f) fi featenarono con tro le Provincie Romane dell' Europa, faccheggiando la Tracia la Mesia, la Pannonia. Di là entrarono nella Macedonia, e nella Grecia, depredando tutto, giacchè ( se pur su vero-) avea Rusino date segrete commissioni ad Antioco, e Geronzio suoi considenti, e Governatori di quelle Parti ; di non far loro offacolo alcuno. Arrivarono poi le loro scorrerle sino alle porte di Costantino poli ; ed allora fu , che Rufino usci dalla Città vestito alla Goti-

ca, lotto pretello di andare a trattar di pace, e fit ben accolto da

essi : il che accrebbe i sospetti del progettato tradimento.

Giunti questi funesti avvisi nelle Gallie, Stilicone, dopo aver confermata la pace co i Franchi, ed Alamanni, coll'apparenza viflosa d'andare in soccorso d'Arcadio, ma con pensiero in fatti di abbattere Rufino, si mosse verso l' Illirico (a), menando seco la (a) Claud. maggior parte delle milizie, che fi trovavano nelle Gallie, e nell' in Rufia. Italia, cioè, quelle ancora, che aveano feguitato Teodofio, ed Eugenio nelle precedenti guerre. Avvertiti i Barbari (b) di tante ar- (b) Rulla. mi volte comra di loro, si unirono tutti nella Tessalia; e Stilico Ub. a ne gine in quelle parti, tali forze avea, che avrebbe potuto defertarli (e), ma eccoti veningli un ordine di Arcadio procurato da (e) Cland. Rufino, di rimandargli tutta l'Armaia, che avea servito a Teodo- de Laudibus fio fino padre. Ubbidi Stilicone, e gliela invio infieme colla metà Stiliconis. del tesoro di Teodosio. Ne costitui Generale Gaina di nazione Goto, e con lui fegretamente manipolò la rovina dell'odiato Rufino, del qual difegno era complice, e promotore anche l' Eunuco Eutropio. Arrivo questa Armata al luogo di Hebdomon fuori di Coflantinopoli (d), e colà si portò per vederla l' Augusto Arcadio . (d) Philade Seco era Rufino pompofamente veflito, il quale già avea fatto de' lib. 1 1. e. 5. maneggi segreti con vari di quegli ufiziali , per farsi proclamare Murcellin. Augusto. Vero, a non vero, che ciò fose, fuor di dubbio è, che in Chrenten que foldati, dopo aver inchinato Arcadio, attorniarono Rufino, e Claudian. forto gli occhi del medelimo Augusto ( e però non fenza suo gran vitupero ) il tagliarono a pezzi nel di 27, di Novembre (e). La fua tella conficcata sopra una picca su portata a spallo per Costan- Alexandro tinopoli. Allora saltarono suori intinite accuse contra di lui ssurono confifcati i fuoi beni, e fatta festa dappertatto per la di lui sciagura. Sua moglie, e una tigliuola rifugiateli in Chiefa, ebbero di poi la permissione di rittrarsi in Gerusalemme, dove terminarono in pace i lor giorni. Claudiano compose di poi due suoi Poemi contra di quello ambizioso Ministro, degno certamente di quel sine; purche fusfistano i reati a lui apposti, e massimamente se su vero, che da lui procedesse la sunestissima mossa de Barbari . Sappiamo (f) Eunap. appunto, che i Goti, non avendo più opposizione alcuna, portaro de Vitis no la desolazione per tutta la Grecia , distruggendo sopra tutto le Philosto reliquie del Paganelimo (f), giacchè eglino professavano la Religion di Cristo, ma contaminata dagli errori dell' Arianismo. Veg. Clandian. gonfi poi nel Codice Teodofiano varie leggi pubblicate in quell'an (g.) Gordon no contra degli Eretici , e de' Pagani da Arcadio , il qual fempre gelor Ced. foguiorno in Collantinopoli (g). Altre ancora ne abbiamo spet-Theolos.

tanti all' Imperadore Onorio, tutte feritte in Milano, a riferva di una, che ha la data di Brescia. Consermò egli tutti i privilegi alle Chiefe Cattoliche, follevò la Campania da un gran tributo; e con una coffituzione generale accordò il perdono a chiunquo avea preso l'armi in favore del Tiranno Eugenio, e principalmente a Flaviano il giovane, figlio dell' altro, che fu Prefetto del Pretorio, e partigiano spalimato di quell'usurpatore. L' anno è quefto, in cui S. Agostino su ordinato Vescovo d'Ippona (a) oggidi Bona in Affrica.

Calliodorus in Chron.

Sand S

Anno di CRISTO CCCCCVI. Indizione IX.

di Sigicio Papa 12.

di ARCADIO Împeradore 14. e 2. di Onorio Imperadore 4. e 2.

Confoli FLAVIO ARCADIO AUGUSTO per la quarta volta, (FLAVIO ONORIO AUGUSTO per la terza.

(b) Claud. I lato con quella folennità, che Claudiano (b) descrive nel quarde Conful. A. Honorii .

to suo, un mirabil concorso di gente da Roma, e dalle Provincie d'Occidente dovette veders in quella Città nel primo di di Gennajo, e una straordinaria pompa. Continuò ancora per quett'anno Fiorentino ad efercitar la carica di Prefetto di Roma, del che ci accertano le leggi del Codice Teodofiano, Merita ben poi d'effere (c) Symma-offervato ciò, che scrive Simmaco (c) ( verifimilmente in quell' anno ) cioè, che un Confole surrogato, o sia sustituito, mentre nel giorno natalizio di Roma, o tia nel di 21, d'Aprile con gran pompa era condotto in elfa Roma fopra un carro trienfale, ne cadde e fi ruppe una gamba: accidente, che da i superstraioti Romani fu preso per prelagio di disgrazie in avventre. Per tanti anni addietro non li truova menzione, o veiligio di Confeli sufficulti, che cotanto furono in uso sotto gl'Imperadori Pagani, se non che nelle Iferizioni talun comparifee Confole ordinario; indivio, che non erano cellati i Suffituiti. E noi fappiamo di certo, che S. Paolino Vescovo di Nola era stato Console surrogato alcuni anni prima d' ad S. Paulin. ora, come credo d'aver anch' io dimottrato altrove (d). Neil'anin Vit. Sans no presente, per attestato dell'altro Paolino (e), che scrisse la Vi-

CE Onorio Augusto dimorante in Milano prese il terzo Confo-

Epift. 61.

fil Ambrofii, ta di S. Ambrolio , accadde , che mentre interveniva il Popolo

ad un magnifico combattimento di fiere e mandate dall' Affrica, per celebrare il Consolato di Unorio Augusto, Stilicone Conte adistanza di Eusebio Presetto dei Pretorio d' Italia spedi de i soldatia prendere un certo Cresconio reo di gravi delitti : che s' era ritirato in Chiefa, ed aveva abbracciato il facro Altare. Godevano anche allora le Chiefe il privilegio dell' immunità . S. Ambrolio che li fi trovava in quel tempo con alcuni pochi Ecclefiaftici, cercò ben di difenderio ; ma non potè del che fommamente egli s' afflille, e pianse non poco al medelimo. Altare. Ritornati poi che furono all' Antiteatro gli utiziali, che aveano condotto via Crefconio, e pottati al luogo loro, avvenne, che alcani Liompardi sbucati nella platea, con un falto arrivarono fopra le sbarre, e lasciarono malamente graffiati, e feriti que' medefimi utiziali : il che offervato da Stilicone, cagion fu, ch' egli fatta penitenza del fallo, soddisfacesse al S. Arcivescovo, nè galligasse di poi il delinquente.

Era ben riuscito a questo Generale di atterrar nell'anno precedente il suo emulo Rusino , figurandosi sorse di poter mettere le mani anche nel governo dell'Orientale Imperio a tenore delle fue pretenfioni. Ma inforfe nella Corte d' Arcadio un competitore anche più potente dell'altro, cioc, l'Eunuco Eutropio, che toflo fece argine a i difegni di Stilicone . Intanto i Mafnadieri Goti feguitavano a devallare la Grecia . Ancorchè quelta fosse della giurifdizion di Arcadio; non lasciò Stilicone di voler passare-con: alfai forze fopra una flotta di pavi, che approdò nel Peloponnefo. o fia nella Morea . Zofimo (a) ferive eio fatto nell' anno prece- (a) Zofimus dente, ma fecondo Claudio, ció fembra avvenuto nel prefente; e 15.67 forse non sussite, ch'egit si sosse ritirato da quelle contrade. Gran copia di que' Barbari furono in vari incontri tagliati a pezzi , ed avrebbe Stilicone potuto farli perir tutti , le non fi fosse perduto nelle delizie, e ne' divertimenti di buffoni, e di donne poco oneste, concedendo nel medefimo tempo man larga a i fuoi foldati di radere quelle poche foltanze, che i Barbari aveano lasciate indietro. Grande ombra intanto, e gelosía prese la Corte di Costantinopoli di quelli andamenti di Stilicone, e più ne prese Eutropio, siccome ben conoscente degli ambiziosi disegni di quelto Generale , e però si pensò quivi al riparo. S'erano ritirati i Goti nell' Epiro e lo distruggevano. Arcadio per configlio de' fuoi maneggio, e conchiuse con loro un trattato di pace, ed accetto da li a non molto Alarico per Generale dell' armi fue a con che cessò la paura del barbarico potere. Un passo più sorre sece di poi ( non so dir-

Usu solo Google

Con Thee-

se in questo, o nell'anno feguente ) con dichiarare Stilicone petturbatore delle giurissizioni altrui y, e nemico pubblico, e con occupar tutti i beni, cioè, le aerre, ed il palazzo, ch'egli godera in Oriente. Sicchè Stilicone altro una avendo fatto, che aumentare alla Grechi i malanni cagionati da i Goti, su obbligato a ritornare lene in Italia. Tali atti per conseguente introdussiro della disindenza, e del mal animo fra i due fratelli Augusti, benche il maggior siloco consistente en vicendevol colto de i due principali insistint, e favoriti, colo, di Sultono, e de Europio. Claudiano (a) lacia in tendere, che si giocò di poi antora d'occulte insiste contro la vita di Sulticone, e per corrompere i Generali. d'Ororio, essendosi intercette lettere, che scoprinono gl'intrighi segreti . Intanto uno de'principali stud, dell' Eurupo Eutropio, era quello di levarie

de Laudib. Seiliconès. 568

(b) Idem in Eutropium Lib. 1. (c) Zofimus lib. 2. 6.11.

(d)Gothofredus Chron. Cod. Theodoftan.

vita di Sillione, e per corrompere i Generali, d'Onorio, elsendofi intercette lettere, che leoprieno gli intrighi fegreti. Intanto uno de principali fluid dell' Etuqueo Eutropio, era quello di levarfi d'attono le persone di credito, e chiunque potea fargi ombra, edi tutorbidari la felicità del fino comando (d). Furse circa quelli tempi egli trovò le maniere, per far cacciare in efilio Imaglio valonoso General dell' Arunate, e d'Abondampio già flato Cotifole (e), con inventar cabbale, e falle accuse, e trovar persone infanti, che tenevano mano a tutte le fue iniquità. Sotto un Principe debole possiono i uno in ministri cattivi. Moste leggi abbiamo de i due Augusti in quest'anno (d), la maggior parte mondimeno di Arcadio date in Coltantinopoli. Alcune d'esse fon contro degli Eretti, altre perchè non sia fatto aggravio a i Giudici, altre perchè i Magistrati specificano prontamenne le cause criminati, a eciocchè non marciscano nelle prigioni i poveri carcerati,

Anno di CRISTO CCENCVII. Indizione x.

di Arcadio Imperadore 15. e 3. di Onorio Imperadore 5. e 3.

Confoli (FLAVIO CESARIO, e NONIO ATTICO.

(c) Pagia. Pagi (c) Prefetto della Città di Coflantinopoli ; ma chiarable Brown mente riflità dalle leggi del Codice Teodofiano, chi eggi era Prafetto del Pretetro d'Oriente. Perché in Roma un'Itérizione fi arusce della de Cefario Confole di quest'anno dimorava in Oriente, e mila avea che fare in Roma, e confeguentemente non fi può dire spettante a lui quel Marmo. Auico fu Confole per l'Occidente. Quali ho io pollo i nomi di questi Confoli, tali si truovano in due Iscrizioni da me date alla luce (a). Gran perdita fece nell'anno presente la (a) Thefaur. Chiefa di Dio, e di Milano per la morte dell'incomparabil Arci-Nov. Infer. velcovo di quella Città, cioè, di Santo Ambrofio, accaduta nel di 4. P. 394d'Aprile, in cui correva allora il Sabbato Santo. Le fue rare virtù, gioriofe azioni, e miracoli fi leggono nella di lui vita feritta da l'aolino fuo Diacono (b), dall'Herman, e dal Tillemont. V'ha (b) Paulin. chi riferifce all'anno feguerate la di lui morte; ma le ragioni ad-Vit. S. Andotte dal Padre Pagi sufficienti sono a stabilirla nel presente. Seguitava l' Augusto Onorio a tener la sua Corte in essa Città di Milano, come costa da varie sue leggi (e) di quest'anno pubblica. (c) Gosha-te ivi, contandolene una sola data in Padova nel mese di Settem-nel. Cod. bre . Noi troviamo in esle slabiliti i privilegi, e le esenzioni delle Theodosse Persone Ecclesiastiche, e nominatamente del Romano Pontesice; faggi regolamenti per la quiete, e maettà della Città di Roma, e per mantenere in esta l'abbondanza del grano. Inforse in quest' anno un pericolofo turbine contra di esso Augusto nell'Astrica. Il grado di Conte, e Generale de le milizie di quelle Provincie era da molto tempo escritato da Gildone, Personaggio Affricano, e fratello di quel medefimo Fermo, che noi vedemmo ribellato all'Imperio l'anno 375. Perch'egli avea ben servito a i Romani contra d'esso suo fratello, su promosso agli enori, ed arrivo ad ottenere l'importantissimo comando suddetto. Ma costui, se non falla Marcellino Conte (d), era Pagano, e certamente i suoi costumi tale il (d) Marcoldavano a divedere. Secondo Claudiano (e), l'avarizia, la crudeltà, linus Comes e la luísuria più flomacofa, tuttocchè egli fi truovafse in età avanzata , davano negli occhi d'ognuno , e faceano gemere que' Popoli, de bello che per dieci, o dodici anni ebbeto fulle spalle quello cattivo usi Gildonis. ziale. Santo Agollino (f) attella anch' egli, che le di lui scelle- (f) August. raggini erano famofe dappertutto. A compierle vi mancava la per Epiflol. 87. fidia, ed infedeltà verso il Sovrano, ed egli a questo anche perven- Hemil. 5. ne. Allorchè fegui la ribellione d'Eugenio, già dicemmo, che Teodoso Augusto con tutti gli ordini a lui inviati di venire in soccorso suo, non su punto ubbidito, perchè il malvaggio uomo avea risoluto di aspettare la decision della guerra, per seguitar poi chi restava vittorioso. Ebbe la fortuna, che Teodosio sopravvisse poco, perchè certo ne avrebbe ricevuto da lui il meritato galligo.

Cccc

Tom.II.

Zofimus

46.7.c.36.

Ora coslui dopo la morte d'esso Teodosio durante qualche tempo riconobbe per suo signore Onorio Augusto, asta cui giurisdizione apparteneva l'Affrica tutta. Quindi comincio delle novità . Eutropio padrone della Corie d'Arcadio, e nemico di Stilicone, non (a) Claud celsava (a) di antizzar il fuoco fra i due fratelli Augusti, e conoin Europ. scendo che arnese cattivo sosse Gildone, si diede a tulingarlo con si buon successo, che il trasse ad abbandonare Onorio, e a sottomettere l'Affrica ad Arcadio (b). Fu nondimeno creduto, che le (b) Orofius mire di Gildone tendessero a renderfi Signore alsoluto delle Provincie Affricane, senza dipendere da alcuno de i frateili Augusti: cosa da lui riputata facile, flante la poca buona intelligenza, che paliava fra loro: oltre di che li riputava egli come due fanciulli, da non prendersi punto suggezione d'essi. Non prese già costui il titolo di Re, come avea fatto Ferino fuo fratello; ma non percio lasciava

di farla da Re colle opere (c), e teneva in piedi una possente Ar-

mata di fanti, e cavalli, mantenuta, e arricchita colle spoglie de

de Bell. Gildones .

(d) Symmachus lib. 4. Epift. 4.

più facoltofi di quelle contrade. Da'fuoi fedeli avvertito O iorio di tali andamenti del perfido Gildone, spedi al Senato di Roma le memorie, e pruove de i di lui deliui (d), per le quali fu egu dichiarato nemico pubblico, e pubblicata la guerra contra di lui. Ma Gildone l'avea già cominciata contro la llessa Roma, col non permettere, che vi si conducesse grano per mare: cosà che accreb-

be la carellía in quella gran Città già tribolata dalla fame per altre precedenti difgrazie. Convenne dunque ricorrere al ripizgo di formare una flotta ricca di molte vele, per menarne dalla Francia, e dalla Spagna. In quello medelimo tempo Stilicone (e) si ap-Abstern . plico con tutta diligenza a fare preparamenti opportuni di gente, navi, e danaro, per liberar l' Aifrica da questo Tiranno. Il Senato

Romano intanto non mancò d'inviar Ambasciatori ad Arcadio, per pregarlo di lasciar l'Affrica a chi ne era legittimo padrone, e di non mischiarsi nella protezion di Gildone, procurando inseme di rimettere la buona acmonía fra lui , e l'Augusto suo frateslo. Per la maggior parte di quell'anno si fermò esso Arcadio in Costantinopoli, e solamente nella state ando a villeggiare ad Ancira Capi-

tale della Galazia (f). Molte leggi di lui li veggono contro chi entraffe per danaro nelle cariche della Corte; ed ito, che non si se intendere come uscitse, quando vi dominava Eutropio accusato da Claudiano, da Zosimo, e da altri per venditore de governi, e degi' impieghi. Decretò la pena della vita contro i Publicani, che eliggelfero più delle taffe preliffe alle pubbliche impolte. Volle

fred Chronolog. Cod. Theod.

ancora, che per riparar le strade, i ponti, gli acquidotti, e le mura delle Città, si servissero i Governatori de' materiali di diversi Templi di Gentili, che erano stati demoliti; con che la difiruzione dell' Idolatria anche per quello conto tornò in utilità del Pubblico .

Anno di Cristo cocceptiti. Indizione xi.

di Anastasio Papa 1.

di ARCADIO Imperadore 16. e 4.

di Onorio Imperadore 6. e 4.

Confoli (FLAVIO ONORIO AUGUSTO per la quarta volta,

'Imperadore Onorio procedette Confole in Milano per la quarta L volta: Flavio Eutichiano ( che così fi truova egli nominato in una Iscrizione (a) ) fece la solemnità del suo Consolato in Costanti- (a) Thesaur. nopoli , siccome Console Orientale . Era egli nel medesimo tempo Nov. Inferip. Presento del Pretorio d'Oriente, perche non suffiste, come su d'ay- 1- 154viso il Tillemont, che quella Presettura sosse allora appoggiata a Cefario (b). Le leggi di Arcadio Augusto pertinenti all'anno pre-(b) Gothofente quali tutte son date in Costantinopoli, una in Nicea di Biti- fredus Chronia, ed un'altra in Minizo della Galazra. Ordinò esso Augusto, che folfe lecito a i Giudei di prendere i loro Patriarchi per a bitri nelle lor liti civili, e che i Giudici dovessero eseguire i Laudi proferiti da esti: il che con altra legge promulgata in quell' anno fu medalimamente conceduto a i Vescovi della Chiesa Cattolica. Contra degli Eretici Eunomiani, e Montanilli uscirono rigorofissime pene, ed altre ancora contro gli ufiziali militari, che permettevano a i foldati di pafeolare i lor cavalli nelle praterie de i particolari. Ma più dell'altre leggi strepito fece una data nel di 27. di Luglio, di cui parla anche Socrate (c), come proccurata, e volura da Europio ministro onnipotente nella Corte di Arcadio. In questo anno fu essa pubblicata, e non già nel 396, come stimò il Tillemont (d), citando Sozomeno (e), perchè tanto questo litorico, quanto Socrate, attellano, che non molto dappoi la vendetta di Do cadde sopra il medesimo Eutropio. Questa legge su, che a niuno ricercato dalla Giustizia fosse lecito il risugiarti nelle Chiese, e che La. cap. 7. questi tali avessero da estrarsi di là per forza, e devessero anche più severamente essere puniti per si fatto ricorso. Troppi nemici Cccc 2

(c) Socrates

(d) Tillemont , Beem. des Emper. (e) Sogem.

fi andava ogni di facendo colla fua prepotenza, ed avidità l'iniquo Eutropio, ed egli non voleva, che aicuno foile lalvo dalle fue manta E' fembrato, e fembra a moste favie persone essere cosa ingusta, che le Chiefe di Dio fervano di astio, e protezione a i manattori, che turbano la quiete del Pubblico; ma giurta per lo contrario, che sieno il risugio de i miserabili. Certamente pare, che non possa neppur piacere a Dio l'impunità de gravi misfatti con malizia commelli, perchè troppo incomodo, e danno proviene a i comuni dal fofferire nel loro seno certe erbe cattive, e ti dee aver più carità ad un popolo intero, che ad un particolare scellerato. È quando pur anche fia convenevole, ammentere un asilo per cadauna Città, e Terra, di cui godano vari delinquenti, non si dovrebbe permettere tanta moltiplicità d'altri aslii , quanta è dappertutto la copia delle Chiefe, e degli Oratori. Permife Iddio, che non istesse molto lo stesso Eutropio a provar egli stesso l'ingiustizia di questa eforbitante legge, e ciò avvenne nel feguente anno. Varie appendiei ancora conteneva il medelimo editto, e fra l'altre cole era proibito a i debitori di qualunque fatta il godere dell' immunità de' Sacri Luoghi; e qualora gli Ecclefiastici alla prima chiamata non li confegnavano alle mani della Giultizia, erano cottretti gii neconomi delle Chiefe a pagar que' debiti col danaro delle Chiefe medelime. Ma perchè quello, ed altri capi della legge fuddetta, oltrepassavano le misure del giullo, della carità, e det decoro della Cafa di Dio: fu poi da altre fulfeguenti riformata, e corretta.

Onorio, titto affaccendato neil'armamento, per procedere contra di Gildone Conte usurpatore dell' Affrica; quando la fortuna gii pre-(a) Zofimus fento un buon regalo (a). Avea Gildone un fratello appenato 1.5 cap. 11. Masceldel, o Mascegel, di prosessione Cristiano, il quale tra perchè Orofius vidde in pericolo più volte la vita fua per la barbarie del fratello, e perchè non volle aver parte alla ribellione da lui meditata, fe ne fuggi in Italia alla Corte Imperiale. Restarono due suoi figlinoli in Affrica ufiziali di milizie. Gildone per vendetta amendue li fece uccidere: il che fu una lettera di maggiore raccomandazione per Mascezel appresso di Stilicone. Destinato quello Atiricano per Capitan Generale dell'Armata allestita contra di suo fratello; sece veia con una possente flotta da Pisa, non ancor venuta la primavera di quell'anno. Abbiamo da Orosio, che in patlando Maseczel in vicinanza dell' Isola della Capraja, dove abitava allora un gran numero di Santi Romiti, fi sece sbarcare colà; e siccome

Noi Iasciammo Stilicone Conte , e Generalissimo dell' Augusto

67.6.36. Stiliconis. egli era Cristiano, così tanto fece colle fue preghiere, che indusfe alcunt di que' buoni servi di Dio ad andar seco in quella spedizione. La lor compagnia, le preghiere, i digiuni, ch' egli con lor faceva, e il cantar egli de Salmi con effi, furono quell' agmi, nelle quali egli maggiormente ripofe la speranza della vittoria. Sbarcò l'Ésercito Romano nell'Affrica, e fi accampo nella Numidia fra Tebatle, e Metredera; ma poco tardò ad accorgerfi della fua debolezza in confronto di quello, che dalle molte Nazioni Affricane avea ammaffato Gildone (a). Scrivono, ch'egli menò in campo fettanta mila combattenti, con deridere per confegnente il poco numero de'Romani, e con vantarfi di farli tutti caipellare dalla fua cavalleria (b). Stiliconis. In fatti Mascezel, ben pesate le strabocchevoli forze nemiche, ad altro non penfava, che a ritirarfi; quando una notte per attestato di Paolino nella Vita di S. Ambrofio, gli apparve in fogno questo S. Arcivescovo con un bastone in mano. Si gittò a' suoi piedi Mafeezel, e il Santo col ballone tre volte picchio in terra dicendo qui, qui , qui , e disparve . Prese da tal visione il Generale gran tidanza della vittoria in quel medefimo fito, e fra tre di ; e però flette saldo. Dopo aver dunque passata la notte precedente al ter-20 giorno (c) in pregar Dio, e in falmeggiare, ed essersi munito col Sacramento Celefle, fatto giorno mile in armi le sue gen- lib.7. esp 36. ti, per ben ricevere i nemici, che si appressavano. Forse era sul fine di Marzo. Alle prime schiere di Gildone , nelle quali s' incontrò, parlò di pace; ma perchè da uno degli Alfieri avversari gli fu risposto con insolenza, gli diede un colpo di spada nel braccio, per cui la di lui bandiera fi abbassò. Coloro, che erano più addietro, mirando quel fegno, ed avvifandofi , che i primi fi foffero renduti, calarono anch'effi a gara le loro infegne, e fi arrenderono a Mascezel . Probabilmente erano Milizie Romane costoro . 1 Barbari veggendofi così abbandonati da i primi, prefi dalla paura dopo qualche leggier combattimento voltarono tutti le spalle (d). Ebbe Gildone tempo da fuggire in una nave, ma forpreso da bu- thid, raíca, fu suo malgrado spinto al Porto di Tabraca vicino ad Ippona, dove gli vennero melle le mani addolfo. Esposto agli scherni del popolo, fir poi cacciato in prigione, dove fra pochi giorni fi trovo firangolato, per quanto fi diffe, di propria mano, fenza che suo fratello Mascezel, che era lungi di là, venisse a sapere il gaftigo datogli da Dio , fe non dopo il fatto (e). In quella miraco le Giracia fosa maniera si dissipo quel temporale , e torno l'Alfrica alla quie- (f) Zesonas te primiera. Zofuno (f) in due parole ferive, che Gildone rima- Ls. co. 11.

(a) Claud. de laudib. (b) Paulina Vu. S. Ame

(c) Orofius Marcellina Comes in

fto in una campale giornata sconsitto dal fratello, per non cadere in mano di lui, s'impiccò per la gola. Ma Paolo Orofio, che pochi anni dopo fusin Affrica, ed informoffi ben del fatto, e Paolino Scrittore contemporaneo della vita di S.Ambrolio, e Marcellino Conte ci afficurano, che la faccenda paísò come abbiam detto ; ficche in Roma nello stello tempo su po tata la puova dello sbarco, della sconsitta de nemici e della presa di Gildone . I beni di coflui, che erano immensi, e di assaissimi complici suoi, rimasero preda del Fisco. La moglie, e la sorella di lui fi ritirarono a Costantinopoli, dove Salvina di lui figlia era maritata con un eugino germano di Arcadio. Augusto, chiamato Nebridio. Queste donne fi veggono lodate di poi da S. Girolamo (a), e da Palladio (b) per la loro pietà. Tornossene Mascerel vittorioso a Milano, dove fu accolto con affai carezze, e caricato di iperanze da Stilicone . Ma o fia , ch' egli pretendesse troppo , e che Stilicone uomo tutto di Mondo nulla volesse dargli abbiamo da Zosimo, che Stilicone se ne sbrigò in una barbarica forma; perchè un di cavalcando in fua compagnia con altri molti Mascezel, nel passare sopra il ponte di un fiume, egli fu per ordine di Stilicone rovesciato nell'acqua; dove miseramente peri . Orosio (c) aggiugne, essersi egli infuperbito forte dopo la vittoria fuddetta, e che più non curando la compagnia de lervi del Signore, osò anche violare il rispetto dovuto alle Chiese, con estrarne per forza persone colà rifugiate, probabilmente complici di Gildone, ed aver egli perciò irritata la giullizia di Dio. Ma non lasciò per quello di dar negli occhi d'ognuno la perfidia ; ed ingratitudine di Stilicone .

(c) Orofius

(a) Hieron.

in Epiftolis.

(b) Pallad.

in Dialog.

(d) Claud.
de laudib.
Stilicon.
Zofimus
E5. cap. 12.

(c) Anastas.
Bibliothec.
Baronius:
Pagius.
Papebrochius Ge.

te di Onorio, a itabilir la propria fortura, e pol'anza, non era andoro gianto ello Auguito all'eria di quatordici ami (d.), quando gli fece prender per moglie Maria figliuola fia, e di Serna cugiua, del medefino Osorio, aneorchè-neporu. e ella folie in eta nubite. Allorchè fu portata a Milano la nuova della disfatta di Gildone, fi facevano utttavia le allegerzze per tali nozze, notze celebrate da Claudiano con un Peoma, e colla predizione di molti Re, che ne doveano naferre. Ma Claudiano era Poeta, e non Profesta del che meglio ci accopgermo andando imnazzi. Nel-si 26. di Novembre deli anno prefente (e) termino Siricia Romano. Pontelice la fia glio-iola vita, con avere meritato pel·le molto. fie vitru d'effere annoverato fra i Santi. Della durazion del fito Ponteficato gia parammo di fopra in riferti a fia selezione. Ebbe per fuscolilor nella

Sempre più intento quelto Ministro, siccome arbitro della Cor-

la Sedia di S. Pietro Anastasio di nazione Romano. Non abbiamo lumi sufficienti della Storia, per intendere meglio ciò, che circa questi tempi Claudiano (a) accenna delle azioni di Onorio Augu- (a) Claude flo, e di Stilicone suocero suo, dicendo che erano occupati a ri- de Laudib. cevere le sommissioni degli Alamanni, Svevi, e Sicambri, V' ha Stiliconis. una legge (b) di quello Imperadore data nel di 5. d'Aprile dell' (b) L Quoanno leguente, dove si parla di Barbari di diverse nazioni pas-niam de anno seguente, dove li paria di Darpari di diverte mazioni par Cenfior. sati ad abitar nel Paese Romaro. Questi tali venivano chiamati Cod. Steed. nelle Gallie Leil; e le terre, che loro si davano da coltivare, portavano il nome di Leuche, con obbligo imposto ad essi di servire occorrendo nelle Armate dell' Imperadore, e per confeguente erano spezie di Benelizi, o Feudi. Gran dubbio ho io, che i Liti, o Lidi più volte nominati ne' Capitolari di Carlo Magno, e che secondo le pruove da me addotte altrove (c), non erano servi, (c) Antiquima uomini liberi, potellero ellere gli stessi, che i Leti di questi tat. Italia. tempi, avendo pounto durare il lor nome fino al fecolo nono. Ef- Com. I. Diffendo mancato di vita nel Settembre del precedente anno Nettario Arcivescovo di Costantinopoli (d), S. G.ovan Crisostomo su nel di (d) Marcel-26. di Febbrajo dell' anno preiente posto in quella Cattedra con lin Comes applaulo di tutto il Popolo. Quella fu una delle più lodevoli azio- in Chron. ni, che mai li facelle Eutropio da noi veduto direttor supremo tib. 6, 6, 8, della Corte di Arcadio Augusto. Imperciocche egli su quegli che fece venir da Antiochia quello fanto, e mirabil ingegno, e proccurò, che in lui cadesse l'elezione per l'Arcivescovato di Costantinopoli. Felice sarebbe slato collui (e), se avesse saputo protitta (e) Chryson. re dell'amicizia di quello incomparabil Dottore della Chiefa di Oracia Eu-Dio, il quale non mancò di fargli conoscere la vanità delle spe- rop.

chezze; ma egli ubbriaco della fua grandezza, e cieco nella fortuna presente, si dovette ridere di lui , con giugnere poi nel seguerae anno a difingannarsi, ma senza che punto gli giovasse un tal difinganno. Teofane (f) offerva, che Libanio Sofilta Pagano (f) Theoph. interregato prima di morire, chi dovesse a lui succedere nella in Chronoge. scuola, rispose: so direi Giovanni (appellato di poi Grisostomo ) se non ce l'avessero rubato i Cristiani; tanto era fin d'allora stimato il luo ingegno, prezzata la fua eloquenza.

AND AND ADDRESS OF A STATE OF

ranze umane fondate fopra illustri dignità, e sopra molte ric-

Anno

575

Anno di Cristo ccexcix. Indizione xil.

di ANASTASIO Papa 2.

di Ancadio Imperadore 17. e s. di Onorio Imperadore 7. e 5.

Confoli ( EUTROPIO , e FLAVIO MALLIO TEODORO .

Uesto Teodoro, Console Cristiano per l'Occidente, è celebre per le lodi a lui date da Claudiano nel fuo panegirico (a) de Conful. in occasione di questo Consolato. Aveva anche S. Agottino I heedori. a lui dedicato nell' anno 386. il suo libro della Vita Beata. Fra lui, e Simmaco Senatore palsava stretta amicizia. Dopo aver egli sollenuto varie illustri cariche, e spezialmente quella di Presetto

del Pretorio d'Italia , giunfe nell' auno prefente ai colmo degli onori, perchè fatto degno della Trabea ( volare, Eutropio Confole per l'Oriente, quel medefimo Eunuco è, di cui tente volte abbiam parlato, già divenuto maggiordomo, ed arbitro della Corte dell'Imperadore Arcadio , la cui ambizione non mai paga , per (b) Philo- atteflato di Filoflorgio (b), e di Claudiano (c), porto quell'Augusto Rorgins L.11. a dargli anche il titolo di patrizio, e di padre dell'Imperadore,

e finalmente a difegnarlo Confole per l'anno prefente. A udir Claudiano, Stilicone non permile, che quello mezzo nomo fosse ricoin Eutrop. nosciuto per Console nell'Occidente. Perciò si truovano l'actizioni, 46.2. dove il folo Teodoro è nominato Confole. Una legge dell' Impera-(d) Gatho- dore Onorio nel Codice Teodofiano (d) ci sa vedere in quell'an-

no Prefetto di Roma Flaviano. Le altre leggi del medelimo Au-Chron Cod. gusto cel rappresentano ora in Milano, ed ora in Ravenna, Bre-Theodof. Icia, Verona, Padova, ed Altino. In else veggiamo ordinato (e). (e) La. de isiner.muche pel rifarcimento delle pubbliche strade ognun sia tenuto a connien. Cod. correre, non volendo che alcuno, e neppure gli ufiziali della Corte, Theodof. e neppur le terre proprie dello stesso Principe, godessero per questo riguardo esenzione alcuna. Cagione eziandio di gravissimi lamenti

nella Gallia erano le protezioni de i Grandi, e i privilegi, e le e-

fenzioni concedute a non pochi, i quali perciò non pagavano i tri-(4) 416, buti, vegnendo con ciò le persone debosi ad essere aggravate, tanto per la parte de pesi pubblici a loro spettante, quanto per quella, de Annona che non pagavano le persone sorti: disordine non ignoto ad aitri & Tribut. paesi, e ad altri tempi. Con suo editto (f) ordinò Onorio che niuno per quello conto potesse allegar esenzioni, e che qualsivoglia

Codic. Theodel.

fudditto fosse astretto al pagamento di tutte le pubbliche imposte a rata de' fuoi beni . Ma quelta legge in pratica fi trovò fimile alle tele de ragni, che fermano i piccioli inferti, ma non già i groffi augelli; e col tempo fece pe dere le Galife al Romano Imperio, Confermò per lo contrario l' Augusto Onorio i lor privilegi alle Chiefe, e pubblicò nuovi ordini contro l'efecrabil Setta de' Manichei. Altre leggi ancora abbiamo tanto di ello Onorio, quanto di Arcadio fuo fratello intorno ai Pagani. In una Arcadio ordina. che si demoliscano i Templi de Gentili, che si trovino alla campagna, acciocche si levi il nido alla superstizione (a). Opinione d' (a) Vida nomini dotti e flata, che il nome di Pagani foile dato agli Idola- 10. Cod, tri , appunto perche non potendo efercitar nelle Città i loro fagri- Thoodef. fizi, e riti superstiziosi, si riducessero a farli alla campagna. Con altra legge Onorio Augusto proibifce i fagrifizi, e i riti profani, ma non vuol che si distruggano gli ornamenti delle pubbliche fabbriche . Poscia permette a i Pagani le adunanze, conviti, ed allegrie loro solite, purchè non v'intervenga sagrifizio, ne superstizione alcuna già condennata. Per altro abbiamo da Idacio (b), da Pro- (b) Idacine spero Tirone (c), e da Santo Agostino (d), che in questi medeli in Fastis. mi tempi si sece un grande abbattimento di Templi de Gentifi, liro in intorno a che molto hanno detto il Cardinal Baronio (e), il Pagi Chronico. (f), e il Tillemont (g). A me balla di averne dato un cenno, (d) August.

(f), e il Themout gy, in the batter of the control of the location of the loca gravi tempeste. Costui, che era stato il principal arnese, per ab- (e) Baron. battere Rutino, ed inalgar Eutropio, ancorche folle ricompensato Annel. Ecc. col grado di Generale della fanteria, e cavalleria, pure da smode (f) Pagius col grano di Alenerate dena initata, e capineria, pare na interio Critic. Bar-rata ambizione invafato, ripintava troppo inferiore al fuo merito un (g) Tillem. tal guiderdone (h). Sopra tutto mitava egli con isdegno, ed invi Memoires dia Eutropio, nel cui leno colavano, tanti onori, e tante ricchezze, del Emper. e però concepi il dilegno di atterrar quell'altro Idolo maello o della (h) Zofimus Corte (i) , per desiderio, ed anche speranza di sondare sopra la di (i) Socrate lui royma l'accrescimento della propria autorità, e foruna. Ad che co co fettuar quello dilegno gli si presento un esticace strumento, cioè Sofomen. Tribigildo Conte, Goto anch' ello di nazione, parente suo, che co. 48,64. mandava allora ad un corpo di Ofrogoti nella Frigia, ed era difgustato con Eutropio. Con costul segretamente s'intese Gaina per quello, che si avea da fare, e Ju ben servito. Appena ritornato Tribigildo nella Frigia, uniți i fuoi Goți, e cominciata la ribellione, fi diede a faccheggiar quel paele, con tal grudeltà, che fin a Tom; IL. Dddd

4. 16. Tie.

(a) Zofimus l. 5. c. 17. (b) Claud,

in Eutrop.

le donne, e i fanciulli non erano falvi dalle loro fpade, emplendo muz con ciò di terrore tutta l'Affa Rousana, Pare (condo Zofimo (a), che questo temporale avesse principio nell'Autanno del precedente

anno, perchè Gaina non potea fofterire, che l'odiato Eutropio foffe anche flato difegnato Confole. Ma Claudiano (b) lafcio Icritto ; effere flatar la primavera il tempo ; in cui efeo Tribigido alzo bandieta contra dell'Augusto. Arcadio, Indamo Eutropio impiegò regalòper quictare l' orgogliofo ribello . Veduto fallito quelto ripiego; spedi poi Leone suo considente con un corpo di milizie contra dell'

(c) Philoft.

ribello, ordinando nello flesso tempo a Gaina di custodio la Tracia, e il Mare, acciocche a Tribigildo non nafcesse voglia di voltarfi a Coftantinopoli. V'ha chi pretende (c), che lo llello Gaina invitaffe Tribigildo a venire, e che fe costui veniva, la Cistà di Coflantinopoli col nemico in seno era spedita. Non osò tanto il ribello, ed amò piuttofto di volgersi a dare il sacco alla Pisidia. Intanto ebbe ordine Gaina di paffar in Afia colle milizie. Paísò: ma in vece di procedere contra del palefe nemico fecreto fuo amico, spedi Leone alia difefa della Panfilia. Per tutti i mestieri era buono questo Leone, suorchè per quello della guerra, e purò all'accorto Tribigildo, che finse di suggire, e l'addormento, non riusci por difficile il tornargli improvvisamente addosso, e a mettere in rotta tutte le di lui brigate. Nel fuggire esso Leone s' intricò in una palude, ed ivi lasciò la vita: colpo, che meggiormente accrebbe la patira, per non dir la costernazione nella Corte d'Arcadio. Lo Relso iniquo Gaina non cessava di dipingere il male più grande di quel che era, arrivando infino a fuggerire, che altro rimedio non reflava, che di guadagnar colle buone Tribigildo, accordandogli le fue dimande, la principal delle quali era, che gli fi desse in mano Eutropio, come cagion di tutti i mali. Di qui scrive Zosimo (d), che venisse il precipizio di quel potente ministro.

(d) Zofim ibidem :

(a) Cerfoft. in Pf. 44. & in Entrop. Philostory. L E1. c. 8.

Furono altri di parere, che da altra mano gli fofte dato il crello (e). Indubitata cofa è, che Europio per la fua infolfrishi boria, per l'infaziabil avidità, e perchè menava pel nafo come un buflato il debole Imperadore, s'era tirato addoso l'odio, e, lira d'ogonto. Dio, che voleva in fire pagario per tanti torti da lui fatti alle Chiefe, e ad ogni forta di persone, permife, che il forfennato fuperbo perdelse anche il rifipetto ad Eudefigh Imperadire; analtrattandola di parole, e giugnendo fino a minacciare di cacciarla di Cortee. Eudoffia donna rilentita, e a quefro affionto bollerate di collera, corfe tofto a preadere le due fue figliande, cio Elac-

cilla nata nell'anno 397., e Pulcheria nata nel Gennajo dell'anno presente (a), e con elle ando a gittarsi a piè di Arcadio Augusto, (a) Marcello domandando con alte grida, e fagrime giuttizia. A quello alfalto Comes in Arcadio una volta si ricordo, ch egli era il Principe. O sia che Chronice. questo solo motivo il mettesse in collera contro di Eutropio, o con Alexande che vi si aggiugnesse il desiderio di placare il ribello Tribigildo, dinune massimamente in tempo, che s' intele la morte di Sapore Re di Perfia uccifo da' fuoi fudditi, e che veniva minacciata guerra da Itdegarde fuo fuccessore al Romano Imperio: fuor di dubbio è, che satto immantenente chiamar Eutropio, lo spogliò di tutte le sue cariche, e di tutti gl'immensi beni malamente da lui acquistati, e il exceiò di Palazzo (b). Grande scena su quella : spari in un momen- (b) Chrys A. to la grandezza immaginaria di quello callrone, e tanti fuoi ado-Oration in ratori, ed adulatori l'abbandonarono, divenendo anche i più deffi Eurrop. & fuoi schernitori, e nemici. In islato si abbietto mirandosi allora il Pf. 44. non più baldanzolo Eutropio, e temendo del funore, e dell'odio 1.5.c.13. universale del popolo, altro scampo non seppe trovare, che di rifu- Sogomenus giarli nella Chiefa, e di correre ad abbracciare l'Altare; avendo permesso Iddio, che cossui dopo aver nell'anne addietro pubblicata la legge, che vietava a i Luoghi facri di servire d'asso, a i miserabili, riconoscesse il suo fallo col bisogno di salvarsi in uno di que' medefini Templi, Intanto ognuno gridava contra di lui nelle Piazze; ne' Teatri, nella Corte; gli stessi soldati ad aita voce dimandavano la di lui morte; Gaina anch' egli faceva premura, acciocchè costui fosse bandito, o punito con pena più convenevole a tanti fuoi misfatti . Però Arcadio inviò una mano di foldati per estrarlo di Chiesa. Loro animosamente s'oppose il santo Arcivescovo Giovanni Crifostomo, e in maniera che coloro irritati presero lo stesso facro Pattore, e il menarono con grande insolenza a Palaz-20, dove tanto perorò, che Arcadio restò non solamente persuaso di doverti permettere quell'asilo ad Eutropio, ma eziandio colle laggi- (e) Chryfon, me . e con vive ragioni si sludio di ammollir lo sdegno de soldari inviperiti contra di lui (e). Pochi giorni nondimeno pallarono, che Suidas te Theriperful contra di lui (c), rochi giorni nonamento pararono, cue Luiro, con lui (c), rochi giorni nonamento pararono, cue Luiro, con lui (c), rochi con patto che fosse faiva la di lui vita, sir refegato nell'Ilo Paris, con la di Cipri, ed ordinato, che fi levasfe il fuo nome da i Fasti Con-Throdes. folari , e dalle Leggi , fi abbattessero le sue statue ; e si abolisse ogni ie) Gorh fi, folari, e dalle Leggt, li abbattenero le tue mane, e il abbattenero le tue manue, e il di 17, them. Cel. altra fua memoria, Abbiano una legge d'Arcadio (d) data nel di 17, theodofe di Gennajo dell'anno prefente, dove fi legge la di lui condama i (f) Agina (f) Pagina il che sece credere al Gotofredo (e), e al Padre Pagi (f), che que- Cie. Baron. Dddd 2

Alemvires aes Emperi

fla scena accadesse prima di quel giorno in questo medesimo anfa) Titlemi no. Ma s'ecome offervo il Tulemont (a), troppo forti ragioni abbiamo; per giudicar faliata quella data quanto al mefe ; spezialmente perche Eudoffia avendo partorito Pulcheria nel di 19. di Gennajo", non avrebbe potuta prefentaria al marito Augullo , come vuol Filoflorgio. Per confeguente fembra più verifimile, che la di lui caduta s'abbia da riferire ad alcuni meli dappoi, e forse dopo l'Agotto. Non fi la, quanto tempo duraffe la relegazione d'Entropio in Cipri . Abbianto bensi da Zofimo (b), e da Filoslorgio (c) aver fatto tante istanze Gaina contra di lui, e suscitati tanti accu-(c) Philoft. fatori, che in fine fu ricondotto da Cipri a Coftantinopoli, e processato. Finalmente con uno di que' ripieghi, che i Politici san trovare per non mantenere i giuramenti, cioè dicendo, che la prometla di falvargli la vita era folamente per Coffantinopoli , il mandarono a Catcedone, dove gli fu mozzato il capo. Ed ecco qual fu il fine di un Eutropio Eunuco, e già fehiavo di Arenteo, giunto dal più basto, e vile stato alla maggior grandezza, da un' estrema povertà ad incredibili ricchezze, e ad una straordinaria potenza. Di rado le gran fortune, che non han la base sulla virtu, vanno efenti da fomiglianti gravi peripezie. 6 201 19 9 4-11

(b) Zofim. bib. 5. c. 18. 10 12 cap. 6.

> Anno di CRISTO CCCC. Indizione XIII. di Anastasio Papa 3. di ARCADIO Imperadore 18. e 6.

di Onorio Imperadore 8. e 6. Confoli (FLAVIO STILICONE : ed AURELIANO .

(d) Claud. de laudibus Stiliconis . Cul Honor. (e) Thefaurus Novus Inferentiano pag- 394- 11

Hi fosse Stilicone Console Occidentale (d), non ha bisogno il C Lettore, che io gliel ricordi. Quanto ad Aureliano Confole Orientale, egli era Prefetto del Pretorio d'Oriente nell'anno pre-& in 4. Con- cedente. Ho io altrove (e) rapportata un' Iscrizione posta a Lucie Mario Maffimo Perpeluo Aureliano Confole, immaginando, che poteffe parlath quivi di questo Aureliano. Meglio esaminandola ora; ritrovo, che non può convenire a lui, essendo Iscrizione spettan te a Roma Pagana, fenza nondimeno fapere, qual altro fito le fi possa assegnare ne'Fasti Consolari. Veggasi nulladimeno all'anne (f) Gothefe. 223. Continuo Flavimo ad efercitar la Prefettura di Roma. Po-Threads che leggi (f) d' Arcadio Auguilo si trovano sono questo anno perch' egli ebbe altio da penfare in cafa fita, fiecome fra

poco diremo. Molte si d'Onorio Imperadore, date le più in Milano, e l'altre in Ravenna, Altino, Brescia, ed Aquileja, ma non fenza qualche errore, e confusione. Aspra è ben quella (a) ema- (a) 6, 12, de nata nel di 30. di Gennajo, in cui ordina, che seno arrolati nella Veteranta milizia i Leti, Gentili, Alamanni, e Sarmati, ed altri non avan- Codic. zati in età, non troppo piccioli, non infermi, e i figliuoli de'veterani , e i licenziati della milizia prima del tempo , e i paffati dalla milizia al Clero, e all'impiego di seppellire i morti, pretendendo, che questi non per motivo di Religione, ma per poltronerla abbiano abbandonate l'armi. La ragione di quello rigorofo ordine ce la somministra la Storia (b). Abbiamo fatta qualche menzio. (b) Jordan, ne di sopra di Alarico, Principe fra le Nazioni de' Goti, non della de rebus. famiglia Amala, che era la più nobile di tutte, ma di quella de' Balti (nome in lor lingua lignificante Ardito), e nato verso le bocche del Danubio. Non era collui Pagano, come cel rappresenta il Pagano Poeta Claudiano (c), perchè per atteflato d'Orofio (d), e di Santo Agostino, egli professava la Religion Cristiana, ma contami- de 4. Confunata dal fermento ariano, come la maggior parte de Goti prati- latu Honor. cava da molti anni addietro. Uomo feroce, e del mellier della dia 2.0.376 guerra intendentissimo, il quale pieno di spiriti ambiziosi, anche molti anni prima di venir a galligare i peccati de Romani, fi vantava, che nulla egli crederebbe mai d'aver fatto, o vinto, se non prendeva la stessa Città di Roma. Ciò si raccoglie da un Poema di Claudiano (e) composto molto prima, ch' egli eseguisse questo suo (e) Claudo difegno; e lo attetta anche Prudenzio (f), parendo eziandio, che de Bello egli tenesse d'esserne stato accertato da qualche oracolo. Nell'anno Gesico. ac6., ficcome dicemmo, Arcadio per quietare i Goti, che avea tius in Symno fatta una terribil' irruzione nella Grecia fotto Il comando d'effo mache Alarico, l'avea creato Generale delle milizie nell'Illirico Orientale : ed egli perciò abhava in quelle parti; cioc, o nella Dacia , o nella Melia infertore, o pur nella Grecia, e Macedonia, Giordano Istorico (g) pretende, che rincrescendo a que' Goti, chiamati (g) Jordan. di poi Vifigoti, che sparsi per la Tracia, e per l'Illirico dipende- ut Jupra. vano dallo tlesso Alarico, di startene oziosi, ed apprendendo per cofa pericolofa alla lor nazione i impoltronirfi, crearono circa quelli tempi per loro Re il medefimo Alarico. Il difegno d'eifi era di conquittar qualche Regno, perchè loro parea una diferazia lo flarfene ne'paefi altrui mal veduti, e con pochiffime comodità, quafi fervi. de'Romani . Chiaramente ferivono San Prospero (h), e il suddetto (h) Prates Giordano, che nel Confolato di Stilicone, e d'Aureliano i Goti in Chronice.

minus

(c) Claud.

(a) Paulin. Nolanus Natal, 8.

fotto il comando di Alarico, e' di Redagaifo entrarono nell' Italia. Che mali facellero ( e certamente far ne dovettero ) in queste parti , la Storia nol dice. Abbiamo dal Natale VIII, recitato da San Paolino Vescovo di Nola (a) nel Gennajo dell'anno seguente, che gran rumore faceva in Italia la guerra de i Goti, e che n'era shigottito ognuno. Credefi ancora che dellero il guallo al territorio di Aquileja, e non apparisce, che o spontaneamente, o per forza ritornallero per ora indietro. Non sussitle già il dirsi dal suddetto Giordano, che in questa prima visita i Goti andarono ad essediar Ravenna, dove s'era ritirato l'Imperadore Onorio, perchè fiamo afficurati dalle leggi del Codice Teodofiano, che Onorio nel verno venturo, e per tutto l'anno feguente si fermò in Milano.

Neppure ad Arcadio Augusto mancarono guai in Oriente durante quello anno, Pareva , che dopo elfere rimalta libera la di lui Corte da quel mal'arnese d'Eutropio, avessero da prendere miglior piega gli affari; ma si trattava di un Imperadore buono da nulta, e intanto la caduta d' Eutropio servi all' Imperadrice Eudossia, tenuta bassa sin qui dal prepotente Eunuco, per inalzarsi, e sotto s'ombra di ajutar nel governo l'imbrogliato conforte (b), di tirare a sè (b) Zofimus quali tutta l'autorità del comando. Lonna fuperba, e flizzofa: donna, che voleva partire co i ministri, ed uffiziali iniqui il profitto delle loro ingiustizie; donna in fine, che sapea dominar sopra il ma-

(c) Chronic. Alexandr.

65.6.23.

rito : ma che era anch'ella dominata da una man di Dame , e da ana frotta d'Eunuchi, che gareggiavano insieme a chi potea far peggio per arricchirsi, con vendere le grazie, con usurpare i beni altrui , e commettere tali iniquità, che le mormorazioni, e i pubblici lamenti erano divenuti uno sfogo incefsante de' popoli affinti. Per atteslato della Crenica Alessandrina (c) solamente nel di 9, di Gennaio dell'anno presente a lei su dato dal marito il titolo di Augusta. Ed essa poi nel di 3. di Aprile partori la terza figlinola, a cui fu posto il nome di Arcadia. Da una lettera d'Onorio Augusto si ricava, che quella ambiziola donna mandò la fua immagine per le Provincie, come foleano fare i novelli Augusti: del che si dolse effo Onorio, come di una novità, che avea dato da mormorare a intti. A questi mali provenienti dalla debolezza del Regnante, se ne aggiunfero de più threpitoli per la pertidia di Gaina, che eleuto Generale dell'Armi Romane, per difefa del Romano Imperio aitro non facea, che feggetamente macchinarne la rovina, confervando nel medefimo tempo le apparenze della fedeltà, e zelo pel pubblico bene, e penfando, che non fi accorgeffe la Corre delle fue intenzioni, e furberie. Pertanto egli maneggio un accomodamento fra Tribigildo, ed Arcadio: il che fatto, si l'uno, che l'altro colle loro Armate s' inviarono alla volta di Costantinopoli , saccheggiando d'accordo il paese, per dove passavano. Tribigildo volto a sinistra, andando a Lampsaco nell' Ellesponto, e Gaina a dirittura paísò a Calcedone in faccia di Costantinopoli, dove comincio a scoprire i fuoi perversi disceni. Per li movimenti di questi due barbari uffiziali fi trovava în un gran labirinto Arcadio, e il suo Configlio, perchè scorgevano il mal'animo di Gaina, ed Armata non y'era da potergli opporre. Spedi esso Augusto persone per dimandare a Gaina, che penfieri erano i suoi (a). Rispose cossui di vo- (a) socrates ler nelle mani i tre principali ministri della Corte, cioè Aureliano L.6. cap. 6. Confole di quest' anno, Saturnine stato Confole nell' anno 383., e Giovanni Segretario il più confidente, che si avesse Arcadio. Ci fa qui intendere il maligno Zosimo (b), che dovea passare anche (b) Zosimul gran confidenza fra quello Giovanni, e l'Imperadrice Endoffia, per- 45.6.18. chè i più credeano, che egli, e non già Arcadio, fosse padre di Teodolio II. Principe, che vedremo ventre alla luco nell'anno feguente. Secondo Socrate, Gaina dimandò per ollaggi i fuddetti ministri , mostrando probabilmente di non sidarsi dell'Imperadore, Ma Zosimo con più ragione pretende, che li volle per farli morire, perchè dovea loro attribuire i disordini presenti, o i mali ufiiri fatti contra di lui. Tale era lo spavento di quel Configlio d' Arcadio, che s'indusse a fagrificare quegli onorati personaggi alla brutalità di Gaina, ed essi generosamente si esposero ad ogni rischio per la fatute pubblica. Vuol Zofimo, che la confegna di questi minittri fi facesse, dappoiche segui l'abboccamento di Arcadio con Gaina. Socrate, e Sozomeno (c) la mettono prima. Certo è, che (c) Seran Gaina. Socrate, e Sozomeno (t) la mettono prima. Certo e, che t. e. e. San Giovanni Grifoltomo (d), ficcome apparifee da una fua Omilia, fece quanto potè per falvare almeno la vita a così illustri mi- Tom. s. Honistri; e in fatti Gaina volle ben, che provassero l'ortor della mit, 72. morte con farli condurre al patibolo, ma mentre il carnefice avea alzato il braccio per troncar loro il capo, fu fermato da un ordine d'esso Gaina, il quale si contentò di mandarli in esilio nell' Epiro; ma questi nel viaggio, o per danari, o per altra loro indultria, ebbero la fortuna di fuggire; e di comparir poi a Coflantinopoli contro l'espettazione d'ognuno.

O prima, o dopo di quello tragico avvenimento, il Tiranno Gaina più che mai infolentendo, fece islanza, che Arcadio Augusto; fe gli premeya d'ayer pace, passasse a Calcedone per trattarne a boc-

ca con lui. D'uopo fu, che il povero Imperadore inghiottiffe ancora quello boccone, e andalle a trovario. Nell'infigue Chiela di Santa Enfemia prello a quella Città fi abboccarono infieme, e vicendevolmente giurata buona amicizia tra loro, fi convenne, che Gaina deporrebbe l'armi, e tanto egli, che Tribigildo audrebbono (a) Secrates a Collantinopoli. Secondo Socrate (a) allora fu, e non prima, co-Lib. 6. c. 6. me dicemmo di fopra, che Gaina fu dichiarato Generale della Fanteria, e Cavalleria Romana, oltre al comando fuo fopra un gran

corpo di Goti a lui ubbidienti. Di Tribigildo altro di più non lap-

(b) Philoft. 6. 11. 6. 8.

piamo, le non per relazione di Filostorgio (b), ch' egli patfato nel-

lib. 1. 6. 320

la Tracia da li a poco tempo peri. Quanto a Gaina non ebbe egli difficoltà di passare a Costantinopoli, orgoglioso per aver data la legge al Regname, ed ivi colla medefima altura pretefe, che fi (e) Theodor. delle una Chiefa a i fuoi Goti Ariani (e); ma l'Arcivelcovo S. Giovanni, imitando la costanza di Santo Ambrosio, talmente gli sece fronte, che restarono vani tutti i di lui ssorzi. Pare, che tutti questi sconcerti succedessero nel mese di Maggio. Ma poco durò la pace fatta con chi era di cuor doppio, e non ifludiava fe non cabbale, ed inganni. Perchè in Modena il nome di Gaine è in uso, per denotare i furbi, ed ingannatori fotto la parola, ho io tal volta fospettato, che da quel furiante Goto folle proceduto quello titolo, ma sempre mi è paruto più probabile, ch' esso venga da Gano, famoso ne'Romani per le sue ribalderie, e finto a i tempi di Carlo Magno. Ora il malvagio Gaina Generale dell'armi andò a poco a poco empiendo la Città di Costantinopoli de'suoi Goti, e mandando fuori quanti più potè di Soldati Romani, ed anche delle guardie del Palazzo fotto vari pretesti (d). Era il suo disegno di mettere a facco in una notte le botteghe degli orefici, o pur de banchieri, e poi di attaccare il fuoco al Palazzo Imperiale. Zofimo (e) scrive, ch'egli mirava ad impadronirsi della Città, e ad usurpare il trono. Se ne avvidero quegli artifli, e settero ben in guardia. Per conto del Palazzo, andarono bensì per più notti i fuoi fatelliti per incendiarlo; ma fempre yi trovarono una buona guardia di foldati, benche non ve ne dovelle ellere, con aver poi tenuto per fermo il Popolo, che quei fossero soldati fatti comparire da Dio per difefa del pitifimo Imperadore Arcadio. Se ne volte chiarire lo fleffo Gaina, e trovò, che tale era la verità ; con immaginarfi poi che Arcadio avelle fatto venire fegretamente delle milizie per valerfene contra di lui, le quali stellero durante il giorno nascose.

Philustory. us Supra. (c) Zofimus

(d) Socrat.

Fu cagion l'apprentione conceputa per quello fatto, che il mis-

leale Gaina si ritirasse suori di Costantinopoli nel di 10º di Luglio . allegando qualche indisposizione di corpo , e bisogno di ripolo, con fermarsi circa sette miglia lungi dalla Città . Aveva egli lasciato in Costantinopoli la maggior parte de'suoi Goti con ordine di prender l'armi contra de Cittadini a un determinato tempo, di cui preventivamente doveano dare a lui un fegnale, a fin di accorrere anch'egli con altra gente a rinforzarli . Ma o fia , come vuol Zosimo (a), ch'egli scoprisse il disegno col venire prima del (a) Zosimus fegno, o pure, come fu scritto da Socrate, e da Sozomeno, che lib. 5.6.19. i Goti volendo asportar suori della Città una quantità d'armi, le guardie delle porte si opponessero, perlocche restarono uccisi; certo è, che il Popolo di Costantinopoli si levò a rumore, e dato di piglio all' armi, sbararono le strade; e giacche Arcadio nel di 12: di Luglio dichiarò nemico pubblico Gaina (b) , tutti fi diedero a (b) Chronico mettere a fil di spada quanti Goti s'incontravano . Gaina non as Alexandrin. vendo potuto entrare, su forzato a ritirarsi. Il resto de' Goti non Marcelline. vendo potuto entrare, in iorzato a intrain. Il tetto de control Comes in tagliati a pezzi, e confiftente in fette mila persone, si risingiò in Coronico: una Chiefa, e quivi si assorzò . Ma il Popolo scopertone il tetto, Socrates: e di là precipitando travi accesi contra di loro , gli estinse tutti , Sozomenus. ed insieme biuciò la Chiesa: il che da i Cristiani più pii , se crediamo a Zolimo, fu riputato fatto peccaminolo. Con ciò rimale libera, e quieta la Città, ma non finirono le scene per questo. Gaina da nemico aperto comincio à far quanto male pote alla Tracia, senza clie alcuno uscisse di Costantinopoli per opporfegli, o per trattare d'accordo: tanto facea paura ad ognuno il di liii umore barbarico. Il folo San Giovanni Grifoltomo andò animofamente a trovarlo (c), e ne fu ben' accolto contro l'espettazione d'ognu- (c) Theodo no. Ciò ch' egli operasse, nol sappiamo, se non che Zosimo seri. Lib. 5.c. 32. ve, aver Gaina dopo la total desolazione di quelle campagne, ( giacche non potea entrar nelle Città tutte ben difese dagli abitanti ) rivolto i passi verso il Chersoneso, con disegno di passar lo Stretto, e continuare i saccheggi nell' Asia (d). Ma eletto Ge- (d) Zosimus nerale della Flotta Imperiale Fravita, Goto bensi di nazione, e 25.6.30. Pagano, ma uomo d'onore, ed applaudito per molte cariche fostenute in addietro, andò per opporfi a i tentativi del non mai stanco Gaina. Ed allorche costui dopo aver fatto tumultuariamente fabbricar molte rozze pavi da trasporto, si volle arrischiare a valicar lo Stretto, gli fu addosso Fravita colle sue navi ben corredate, e gli diede una si fiera percossa, ajutato anche dal vento, che molte migliaja di Goti perirono in mare. Disperato per que-Tom.II.

resent to Cionale

(a) Socrat. (b) Sozom. 68. 6. 4.

reslava, per tornariene nella Tracia; e perchè Fravita non volle azzardarsi a perseguitarlo, gli su dato un reato per questo. Ma dovette saper ben egli disendere se slesso, e ce ne accorgeremo all'anno seguente, in cui il vedremo alzato alla dignità di Console. Fuggendo poi Gaina, se dee valere l'asserzion di Socrate (a), e di Sozemeno (b), su inseguito dalle Soldatesche Romane, sconfitto, ed uccifo. Ma Zofimo racconta, ch'egli arrivò a passare il Danubio con que' pochi Goti, che potè salvare, sperando di menare il resto di sua vita nel paese, che era una volta de' Goti. Ulda, o Uldino Re degli Unni, padrone allora di quella contrada, non amando di avere in casa sua un si pericoloso arnese, gli si voltò contro, ed uccisolo, mandò di poi per regalo la di lui tella ad Arcadio. Dalla Cronica Alessandrina (c) abbiamo, che nel di 3. di Gennajo dell'anno seguente essa testa su portata in trionfo per Costantinopoli. Tal fine ebbe quella tragedia, e tal zicompensa la strabocchevol ambizione di quel surfante di Gaina.

FINE DEL TOMO SECONDO.

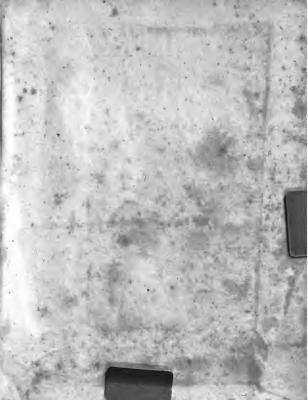

